



1.

, **?** 



6-19. A-15

# DIZIONARIO UNIVERSALE

DELLE ARTI E SCIENZE

# EFRAIMO CHAMBERS

CONTENENTE

LE FIGURE, LE SPEZIE, LE PROPRIETA', LE PRODUZIONI, LE PREPARAZIONI, E GLI USI

### DELLE COSE NATURALI E ARTIFIZIALI

L' Origine, il Progresso, e lo Stato

DELLE COSE ECCLESIASTICHE, CIVILI, MILITARI, E DI COMMERCIO Co' vari Sistemi, con le varie Opinioni ec. trà FILOSOFI. MEDICI.

TEOLOGI, ANTIQUARJ. MATEMATICI, | CRITICI, ec.

EUI SI AGGIUNGE ARTICOLO PER ARTICA IL SUPPLEMENTO

DI GIORGIO LEWIS

Ed una efarra Notizia della Geografia.

## TOMO DECIMOOUINTO.

Terça Edizione Italiana riveduta e purgata d'ogni errore.



## IN GENOVA MDCCLXXIV.

PRESSO FELICE REPETTO, IN CANNETO. Con licenza de' Superiori.



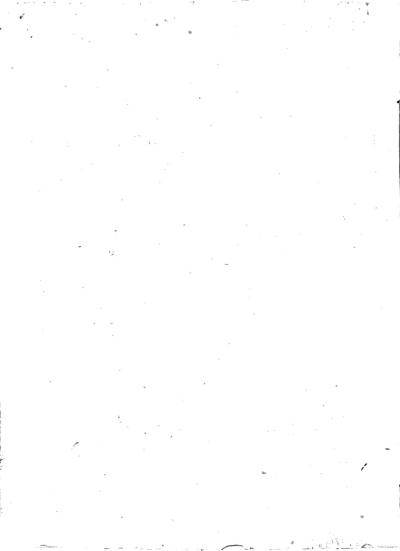



# DIZIONARIO UNIVERSALE

DELLE ARTI, E DELLE SCIENZE.



GER Henricus, un fornello chimico, che distilla adagio; chiamato anche athanor. Vedi ATHANOR. e FOR-

PIGME, PYGME, nuymi, la lunghez. za od estensione tra il gomito e l'estremità della mano, stando chiuso il pugno; detta anche cubito. Vedi Cubito.

PIGMENTA, preparazioni ufate dai Pittori, dai Tintori, ec. per dar co-

Chamb. Tom. XV.

lori a' corpi, o per imitare colori particolari. Vedi Colore.

Quando si macchia o si colora il votro, come nella pittura sul vetro, o per contrafar gemme, e pietre preziofe, il pigmento fuol effere di una natura metallica o minerale. Vedi SMALTO, vedi an-CO Dipingere ful VETRO.

PIGMEO \* , PIGMEUS , MUYMAIOS, UR nano, od una persona di picciolissima statura, che non eccede un cubito nella altezza. Vedi NANO, e GIGANTE.

\* La parola è formata dal Greco πυγμη, cubito. Vedi Cu BiTo,

Vien data appresso gli antichi quest' appellazione ad una Nazion favolosa, che si dice avere abitata la Tracia: gli uomini diessa in età di cinque anni generavano, ed eranvecchi di ott' anni; così le donne. Furon famosi nell' antichità per la sanguinosa guerra ch' eglino mossero alle Grù.

PIGNERE il vetro. Vedi Ricuoce-BE, e Vetro.

¶ PIGNEROLO, Pinarolium, piccola Città ben popolata d'Italia nel Piemonte, fituata all' imboccatura della Valle di Perouse. Questa città considerata ne'tempi andati per la Chiave d'Italia, fu posseduta da' Francesi dall' anno #630, fin all' anno 1696, in tutto 66 anni; nel qual tempo fu ridotta come inefpugnabile:ma per lo Trattato del 1696 furono smantellate le fortificazioni, e restituita bell' e nuda la città al Duca di Savoja. Giace contigua alla Francia ful fiume Chiuson, ed è discosta 7 leghe al S.O. da Turino, 28 al N. da Nizza, 20 al S. O. da Cafale. long. 24. 59. latit. 44. 37.

¶ PIGNEY, o PINEY, città di Francia nella Sciampagna, col titolo di Ducato e Pari, discosta 5 leghe da Troyes al N. E, long. 21. 50. latit. 48. 20.

PIGNONE nella Meccanica. Vedi

PILA, appresso i nostri antichi Scrittori, dinota la parte dell' arma di una moneta. V. Moneta, e Conto.

La denominazione è di quà nata, che anticamente la banda dell' arma, pottava l'impronto di una Chiefa fabbricata sopra pali (piles). Vedi Pano.

Fleta, lib. 1. cop. 39. Coluiche reca

un accusa di furto contro un altro; dee mostrare la quantità certa, la qualità, il prezzo, il peso, il numero, la misura, valorem & pitum; dove pitum fignisica figuram monette.

Pila \* nel fabbricare, un massiccio di muro, a maniera di pilastro, per lo più essagono. Vedi Molo.

\* La parola vien dal Latino pila, ehe Vitruvio ha adoprata nell' ifieffo fenfo; e questa probabilmente dal verbo Greco nisso, cogo, coarcto.

Tali sono quelli che servono come fulcri, per separare e sostenere gli archi di un ponte dipietra, o le travi di un ponte di legno.

Le pile di un ponte di pietra non han da effere minori di una sesta parte dell' arco, nè più di una quarta parte. Vedi Ponte.

Evelyn osserva, che le pilæ e le loro quadre, ceme le vediamo negli altari e ne' monumenti antichi, si usavano per delle iscrizioni; ma le più corte e più massicce servivano d'archi e sostegni per qualche opera soda e sorte. — Qualche volta si fanno semicircolari; ma gli antichi preserirono quelle che eran appuntate ad angoli retti, come le più acconce a resistere alla corrente.

Pala, nel batter le monete, dinota una spezie di punzone, che nella maniera antica di coniare col martello, contenea le armi, la croce, od altra figura, ed inscrizione, da battersi ful rovescio della moneta. Vedi Conto, e Spezie.

Perciò noi ancora chiamiamo la banda dell'armi di una monera, pile, o pila, e la tella la croce; perchè nelle antiche monete, una croce folea occupare il luogo della tella celle noftre. V edi Battella Mongala. Di qua pure il giueca di crofs and pile , Croce e pila , o Arma e cefta.

Alcuni credono che si chiamasse pita, perchè su coresta banda, ne' nostri con antichi, vi era un impronto di una Chiefa sabbricata sopra piti. Scaligaro, con più di probabilità, la diriva dalta vecchia parola Francese pite, un vascello. Vita prima Scaligerana, in voc. Namnus Rattus, p. 115. V. Pila, qui sopra.

#### SUPPLEMENTO.

PILA; Pila marina, o sia palla di mare: è nell' Istoria Naturale la denominazione d'una sostanza comunissima mei idi del Mare Mediterraneo, e d'alcuni altri luoghi. Viene questa sostanza per lo più, e d'ordinario trovata in forma d'una palla, della grossezza un di presso delle pallottole dello sterco cavallino; e composta d'una congerie, o moltitudine di picciole hè e irregolarmen: e, e consusamente complicate.

L' origine di questa sostanza è stata in guile sommamente differenti infra se congetturata da diversi Autori, Giovanni Bauhino dice, che questa pila marina è composta di picciole fibre pelose, e di strame, come quelle son appunto, che vengono trovate intorno a quella pianta marina che denominifi dagli Autori Alga Vitriariorum, Aliga de' Vetraj ; ma questo Scrittore non pretende d'accertare, che questa palla debba la sua origine a questa pianta. L' Imperato fu d' opinione ch' ella fusse composta di spoglie di vegerabili insieme, e d'animali. Il Mercati poi fassi a dubitare, se ella possa esfere una congerie di fibrille di piante, ravvoltefi, e come aggomitolatesi in una palla per mezzo del moto dell'

Chamb. Tom. XV.

acqua del mare, oppure che piuttofto ella sia una spezie di lavoro, o manufattura, per così esprimerci, d'alcuna sorte di tafano, il quale vivasi, ed asoli contindo in vicinanza dei lidi marini, e che sia analogo ai tafani nostri comuni, che ravvolgono intorno a se pallottole di sterco cavallino, bovino, e somiglianti, e che vivonsi entro le pallottole medesime, e che è appunto la fabbrica, che quesi comuni tafani, o scarafaggi fannosi a lavorare dallo sterco d'animali per ricettacolo della loto progenie. Monfieur Schreckius per lo contrario vorrebbe, che questa palla fosse composta dei filamenti d'alcuna pianta della spezie delle canne : ed il Welchio fecesi a supporla composta della parte papposa delle medefime canne, o del fiore delle canne. Maurizio Ofmanno portò parere, che questa palla fossero gli escrementi dell' Ippopotamo, o cavallo marino, ed altri per lo contrario immaginaronfi, che folse lo sterco della foca , o del vicello marino.

Ma il valentissimo Monsieut Klein, il quale si fece a strettamente, e seriamente esaminare, non meno questi medesimi corpi, che tutto ciò, che intorno ai medefimi avevano i sopracitate Autori congetturato, è d'opinione, che queste palle debbano intierissimamente la loro origine, e che sieno unicamente composte di quelle capillature, che le foglie crescenti in gambo, o stelo legnoso della Aliga de' Vetraj, soglione avere, allorchè s'imbiancano, e vanno decadendo. Queste foglie nello stato loro naturale, fono a un di presso della groffezza d'una paglia di grano, e queste sono piantate così fife intorno alle' vette, ed estremità dei gambi, o stelle

A a

che vengono a rivolgersi, ed abbracciarli, e ad unirli tenacemente insieme l' una l'altra, o l' una sopra l'altra; e dal mezzo di queste masse, fastelli, o mucchi di foglie, e veramente dalla fostanza legnosa della pianta stessa, sorgonvi altre parecchie lunghissime, piatte, od appianate, liscie, e fragilistime foglie. Queste sono ugualmente quattro da ciaschedun ciusto, o mazzetto delle altre foglie, e queste hanno sempre, e costantemente una vagina comune. la quale è membranosa, e sommamente sot. tile. È questo lo stile della pianta, e la pila marina, o palla di mare sembra un mazzetto, o mucchio delle fibre delle foglie della pianta medefima, che cuoprono tutto il gambo diviso nelle loro fibre costituenti, o componenti, e dal movimento delle onde, o flutti, prima sotte, e ridotte in piccioli frantumi, e dopoi ravvolte, ed aggomitolate infieme in una palla tondeggiante, o bisluna ga. Veggasi Klein, De Tubal. Marin. pag. 22.

PILASTRO, nell'Architettura una colonna quadrata, alle volte isolata, ma più spesso messa dentro un muro, e solo sporgente con una quarta o quinta parte della sua grossezza. Vedi COLONNA.

Il pitero è differente ne' diveri Ordini; prende il nome di ciascun ordine, ed ha le medesime proporzioni, ed i medesimi capitelli, membri, ed ornamenti, delle cobonne stesse. Vedi Ordine.

I pitestri sono d'ordinario senza rigonsio, e senza diminuzione, larghi egualmente nella sommità, che nel sondo, abbenchè alcuni moderni Architetti, cosue M. Mansard, ec. li diminuiscano sulla forminià, ed anche li facciano gonfi nel mezzo, come le colonne; in particolare quando fon alluogati dietro le colonne. V. Diminuzione.

M. Perrault offerva, che i pitafiri, come le colonne, diventano di spezie disferenti, secondo la differente maniera, nella quale si applicano al muro. — Alcuni sono totalmente disfaccati; chiamati da Vitruvio parassata; altri han tre sacce nette suor del muro; ed altri due: ed altri solamente una: tutti chiamati da Vitruvio anta. Vedi Anta, e Parrassata.

I pitafiri isolati fi trovano di rado nell'antico. Il principal uso che facean de' pitafiri, era nelle estremità de' poruei, per dare maggior forza ai cantoni.

Quattro cose principali son da attendessi ne'pitastri, cioè la loto projettura, o sporgimento dal muro, la diminuzione, la disposizione dell'intavolatura qua. E do accade che sia comune ad essi e ad una colonna; e le loro scanalature, e i capitelli.

1°. Adunque, lo sporto de' pilafri, che hann' una faccia suori del muro, ha da essere un ottavo della loro larghezza; ed al più che non passi un sesto. Quando ricevono imposte sui lor lasi, il loro sporgimento debb' essere un quarto del loro diametro. Vedi Progettura.

2. I pilastri rare volte sono con diminuzione, quand' hanno una faccia suori del muro.— Per verità dove stanno nell' istessa in cavo latura è continuata sopra gli uni e l' altre, senza rompimento, i pilastri han da avere l'istessa diminuzione che le colonne; vale a dire, sulla faccia che riguarda la colonna; sassinandos i lati senza diminuzione.

3. I pilaftri fono alle volte scanalati, con tutto che le colonne che accompagnano, non sien tali; e dall'altra parte, le colonne sono qualche volta scanalate, quando i pilastri che accompagnano, nol sono.

Le scanalature de' pilastri sono sempre dispari nel numero, eccetto che ne mezzi pilastri, che s' uniscono, od accozzano agli angoli interni, dove quattro scanalature fansi per tre, ec. Vedi SCANALATURA.

4. Le proporzioni de' capitelli de'pi-Iafiri, fono le stesse quanto all' altezza che quelle delle colonne, ma differiscono nella larghezza; le foglie de' primi essendo molto più larghe; perchè i pilafiri, abbenche di eguale estesa, han solo il medesimo numero di foglie per loro cintura, cioè otto. - La loro ordinaria disposizione ha da averne due in ciascuna faccia, nella serie o fila più bassa, e nella superiore una nel mezzo, e due metà negli angoli, ne'cui volgimenti s'uniscono .- Aggiugni a ciò, che l'orlo, o margine del vaso, o tamburo, non è diritto, come l'è la parte bassa, ma un po' circolare, e prominente nel mezzo. V. CAPITELLO, ec.

Ne' pilafiri, che sostengono archi, le proporzioni, secondo il Palladio, devono essere regolare dal lume in cui stanno, ed agli angoli, dal peso che han da sostenere. Per la qual ragione, dice il Cav. Arrigo Wotton, una supersizie rustica conviene il meglio ad essi.

PILETTUS \*, nelle nostre antiche leggi della Foresta, era una freccia, la quale avea un nocchio un po' al di sopra della testa, per impedire che non entrasfetroppo adentro nel segno.

\* Dal Latino pila, che fignifica qual-Chamb. Tom. XV. che cosa rotonda simigliante a una pasla. Et quod forestarii sui non portabunt sagittas barbatas sed pilettos. Charta Rogeri de Quincy.

PILIERE, nell' Architettura, una

spezie di colonna irregolare, rotonda, ed isolata; ma che devia dalle proporzioni di una giusta colonna. V. Colonna.

I pitieri fono fempre o troppo mafficci, o troppo fearni per un' architettura regolare- In fatti, eglino non vengono rittretti ad alcune regole: le loro parti o proporzioni fono arbitrarie.

Tali e. gr. sono i pitieri che sostengos no volte Gotiche, ed altre tali sabbri-

che, ec.

Un piliere quadrato è un' opera massiccia, chiamata anco una pila, che serve

per sostenere archi, ec.

PILIERE, nel maneggio significa il centro della volta, dell' anello, o del terreno e campo ove si fa l'esercizio della Cavallerizza; e attorno di esso il cavallo gira, o sia ch'ivi stia eretto e piantato un piliere di legno, o nò. Vedi Mas REGGIO.

Vi sono pur degli altri pilieri nelle Cavallerizze, sulla circonferenza, osa i lati; posti a certe distanze, a due a due:

— Per distinguere questi da quello des centro, e' sono chiamati i due piliers.

Quando si parla di questi ultimi, si suo le dire; manegiore il cavallo tra i due pilieri. Quando del primo; chiamasi, naneggio attorno del piliere.

L'uso del piliere nel centro, è per regolare l'estesa del terreno, acciocchè il maneggio sulle volte si efeguisca con metodo, e aggiustatezza; ed assinchè fi lavori, o si operi col cavallo in una piazza con regola, e misura sulle quattro linee delle volte; ed anche per roma

 $A_4$ 

PIL pere, o scozzonare i cavalli fregolati e troppo vivi e arditi, fenza mettere a rifebio il cavaliere.

I due pilieri sono posti in distanza di due o tre paísi l'un dall' altro. - Metschil cavallo fra elsi per infegnargli a spignere innanzi col passo, e saltar suori, all'indietro, ec.

Funi dei due PILIERI. V. FUNB.

PILIERI, in Ingl. pofts, nella Fab. brica, certi pezzi di legname, di qualche groffezza, che si mettono ritti nelle ca; Se, ec. Vedi LEGNANE, CASA, ec.

I pilieri da cantone si chiamano pilieri principali. - I pilieri, che s' incastrano nelle groffe travi tra i pilieri principali per fortificare lo scheletro della casa, si chiamano pilieri a punta.

Un eccellente metodo, per preservare da marcigione i pilieri, si è quello di bruciarne le estremità, che si hanno a piantare in terra, tanto che la loro parte esteriore diventi carbone vero.

PILLOLA, PILLULA, nella Farmacia, una forma di medicina, che s'inghiotte fecca: raffomigliante ad una pallottolina : inventata in grazia di quelli, che non possono comodamente prendere pozioni medicinali: come anco per averle e tenerle in pronto nell'ufo o bisogno accidentale, fenza che la composizione fi guafti. Vedi CATAPOTIUM.

Le pillale sono di varie serie: anodine, fonnifere, laffative, aperitive, ifteriche, antinephritiche, ec. ma principalmente catartiche, o sia purganti.

La bafe delle pettote è per lo più l'alce: con cui fi mischiano, agarico, turbith, hermodattili, senna, rabarbaro, mercurio, florax, ec.

Le pillole si ravvolgono per lo più in fog'is d' oro, nel zuccaro, ec, per ove

viare al senso di un cattivo o disgustososapore.

PILLOLE Perpetue, fono il regolo d' antimonio fatto in pillole: così chiamate. perché inghiotrite, e scaricate cinquanta volte, purgano ogni volta con l'istel-Saforza. V. ANTIMONIO, e PERPETUO. Le PILLOLE Aloephangine . od aroma.

tiche di Mesue, fatte d' aloe, di scammonea, di trochisci d'alhandal, e zafferano, chiamans polychresta, perche si. suppone che raccolgano gli umori da tutte le parti, e ajutino la natura ad evacuarli ed espellerli più facilmente.

PILLOLE Bechiche, fono certe pillele buone contro le tussi, così chiamate dal Greco Eng, tuffis, - Si chiamano ance hypoglotides, perchè si lascian disciorre fotto la lingua.

PILLULE Diarrhodon. Vedi l'Articole DIARRHOBON.

#### SUPPLEMENTO.

PILLOLA, Pillole aromatiche, Pie lulæ aromaticæ. Così denominafi una forma di medicamento nella nuova, od ul-.. tima Farmacopea di Londra, che hassi : avuta intenzione, che debba valere in luogo della denominazione di Pilula: diambræ, che leggevasi nella Farmacopea antica, e di quella di Pilula ales phangina, oppure aloephangina di quella . non meno, che d'altre Farmacopee.

La composizione di questa Medicina è l'appreiso: Prenderai d'aloè sucotrino un' oncia, e mezzo: di gomma . guajaco, un' oncia : di fregierie aromatiche, e di balfamo del Perù, mezz oncia per cadauna di quette fottanze: farai, che l'aloè, e la gomma guajaco . Leno leparatamente ridotti in polvere, e dopoi li mescolerai col rimanente, e ne formerai tutta una massa con dello sciroppo di buccia d'arancia. Veggasi Pemberton, Farmacop. di Londra, p. 3 26.

PILLOLE di colocintide coll' aloe, Pilulæ e colocynthide cum aloe. É una denominazione data nella nnova Farmacopea di Londra a quelle pillole catartiche, o purganti comunemente conosciute sorto la denominazione di pitutæ cocojæ minores. Siccome questa in origine è una ricetta, o prescrizione di Galeno, e siccome la maniera di proporzionare gl ingredienti delle medesime pillole è stata alterata in peggiore dal suo tempo in quà per mezzo d'altargar la mano rispetto a quel nauseoso ingrediente della colocintide, così il no-Aro Collegio Medico di Londra ha ridotto questa composizione alle sue vere antiche, e prime proporzioni, ed ha prescritto, ed ordinato, che venga fatta, e manipolata nell'appresso guisa: Preaderai d'aloe sucotrino, e di scamonea, due once per ciascheduna di queste sostanze; di midolla di coloquintida, un' oncia : d'olio di garofani, due dramme: proccurerai che le spezierie divisate asciutte vengano ridotte disgiuntamente in polvere, quindi fra esse mescolerai l'olio divifato, e por del tutto ne .. formerai una maífa con dello sciroppo di gramigna. Veggafi Pemberton, Farmaco pea di Lendra, pag. 327.

PILLOLE di colocintide più semplici, pilulx e colocyathide simpliciores. È questa una denominazione data nell'ultima nostra Farmacopea di Londra alle pillole exartiche, o purganti, comunemente conosciute fotto la desominazione di Pilulx ex duosus. Questa medicina è composta, di parti uguali di colocintide, e

di scamonea, con assai considerabile porzione, o proporzione d'olio di garofani, ed è ridotta all'usata consistenza con dello sciroppo di gramigna. Veg. Pemberton, Farmacop, di Lond. p. 327.

PILIOLE Mercuriati, Pilula Mercuriates. É questa una forma di medicamento prescritto dall'ultima nostra Farmacopea di Londra, e contenente del Mercurio crudo mescolatovi per servirsene per usi interni.

La composizione di questo medicamento dovrà prepararfi nell'appresso. guisa: Prenderai di puro argento vivo cinque dramme : di trementina di Strasburgo, due dramme : d'estratto catartico, quattro scrupoli: di rabarbaro ridotto in polvere, una dramma : macinerai l'argento vivo colla trementina a fegno, che queste due sostanze vengano a formare una massa uniforme, e poscia v' aggiungerai gli altri ingredienti, e quindi ridurrai il tutto in forma da farne delle pillole. In evento, che la trementina sia soverchio dura, converrà ammollirla, ed ammorbidirla con una porzioncella d'olio d'ulive. Veggasi Pemberton, Farmacopea di Lond. p. 329.

Pillole di fapone, pilulæ foponaecæ. É. questa una forma di medicamento preferitta nell' ultima nostra Farmacopea di Londra, ed ordinata nella seguente guisa: Prenderai del sapone di mandor-le quattr' once: d'oppio colato, mezz' oncia: d'essenza di limoni, una dramma: ammorbidirai alquanto l'oppio con del vino, od andrai ben bene sbattendo quest' oppio, ed il sapone coll'essenza, sino a tanto che venga tutto ridotto ad una massa di tast consistenza di comporne pillole.

Intendesi, che simigliante forma di

medicamento debba occupare il luogo di quelle pillole comunemente appellate Pillole di Matteo, Matthei Pilula, e questo medicamento è stato con prodigiosa riuscira, e felicità corretto per rapporto al sapore, e gusto disgussos del sapone, per mezzo della novella aggiunta dell'essenza di limoni. Veggassi Pemberton, Farmacop, di Lond, p. 231.

PILLOLE del Ward. Veggasi l'artic. Ward . Pillole.

PILLORY, la berlina, forta di cafligo, Vedi BERLINA.

PILO. Vedi Pila.

PILONE. V. PILA, e PILASTRO.

PILORO, \* PYLORUS, nell' Anatomia, il destro e ballo orificio dello stomaco, mediante il quale questo si scarica negli intestini. — V. Tav. Anat. (Splanch.) fig. 2. let. c, e. Vedi anche Sto-MAGO, e INTESTINI.

\* La parola é Greca πυλωρος, ove prima-

riamente fguifica janitor, o portinojo.

Il piloro è fituato dalla banda dritta
dello ftomaco, e passa con un ascendimento obbliquo al duodeno, per'impedire il passaggio troppo precipitoso dell'
alle passaggio troppo precipitoso dell'
DUODENIUM.

A questo fine egli è parimente guernito di una straordinaria serie di fibre, per
costrignerlo più d'ogni altra parte: queste andandogli intorno, servono di una
spezie di sphinder, il quale si apre per la
contrazione delle stomaco, e per l'arsivo del chilo. V. DIGESTIONE, CHILIFICAZIONE, ec.

In fondo al piloro evvi una gran cavità, ehe Willis chiama antrum pylori, e s' immagina, che il di lei uso ne sia, di tenere il cibo già digerito, fino a tanto che il secondo cibo preso nello stomaco sia digerito: sebbene, s' è vero ciò che osserva Wharton, cioè, che vi sene delle lattee nel sondo dello stomaco, un tale provvedimento non dovrebbe sembrar necessario. Vedi Lattee.

#### SUPPLEMENTO.

PILORO. Dal celebre Monf. Kerkring ci vien somministrata un'istoria caduta fra mano ad esso stesso del totale troncamento, o per meglio esprimere, turamento, ed ostruzione intiera di questa parte, per l'accidentale inghiottimento fatto da una persona d'un soldo Olandese ; la cui trista conseguenza su la morte del paziente in pochissimi giorni accaduta. Per altra parte il medelimo Valentuomo rammenta un' altro esempio d'un certo uomo, il quale ingojò una moneta di rame, la quale senza aver prodotto altro effetto, salvo che una tremenda nausea e verace indisposizione di tutto il corpo, in capo ad un mese venne ad effere scaricata suori del ventre a forza di catartici. Questa moneta però era per siffatto modo stata mangiata, e corrofa dai fughi dello stomaco di colui, che a grandissimo stento riconoscevasi per ciò che ella era; avvegnache tutte affatto le lettere, ed i marchi, od impronti d'ambe le facciate della moneta medesima erano stati presso che intieramente divorati. Veg. Kere kring . Spicilegium Anatomicum.

PILOTO \*, una persona che si trattiene o riceve a bordo di un vascello, pet condurlo entro qualche seno, o porto; o, fopra le sabbie, e secche ascose; e per canali tortuosi, ed intricati, ec.

\* Menagio diriva la parola piloto da ptotita, q. d. colui che governa la prua. Altri dalla voce antica Francesi, pile, voscello.

I piloti non fono ufiziali costanti, e fisi a bordo de' nostri vascelli: ma per to più vi vengon chiamati occasionalmente sulle Coste, e sulle spiagge e siti ignoti al Capitano. — E dopo d'aver fattele loro parti nel condurre il vascello ritornano al luogo dell'ordinaria lor residenza.

Tra i Francesi, pilota è anco detto colui, che dirige il corso, o viaggio di un vascello; ed è un usiziale, al suo bordo, il quale veglia e attende a questa funzione. Vedi Cosso, e Navierre.

Vi sono due spezie di piloti: gli uni si chiamano piloti per le Cosse, i quali sono ben pratici del littorale o delle Costiere, de' porti, de' sondi, delle secche, ec. ed i quali comando, quando il vascello è vicino, o in vista de' lidi. Vedi Cosseggiare.

Gli altri fono quelli che fann' offervazioni, e prendono le altezze in mare, adoprano il quadrante, attendono alla bullola, ec. Vedi OSSERVAZIONE, AL-TITUDINE, ec.

Il pilota è sempre la seconda persona nel vascello; sia vascello da guerra, o mereantile. — In quello, il Capitamo è il primo, il pilota il secondo: ed in quefio il padrone o capitano è il primo, ed il pilota dietro a lui.

Il pilota è anco il direttore del corso, che sta al timone, e lo maneggia, o governa. Vedi TIMONE, ec.

9 PILSEN, Pelfina, città vaga, e forte di Boemia, capitale del circolo

del medesimo nome, verso le frontiere del Palatinato Superiore di Baviera. Quì su dove nel 1733 si accamparono le Truppe Austriache, una parte delle quali si portò all'impresa di Polonia; e l'altra alla spedizione d'Italia. Detta Città è stata spesse volte presa, e ripresa nelle guerre di Boemia. Ell' è situata sira i sumi Misa, e Watto, i quali concorrono sotto questa città, ed è discosta 18 leghe all'O. pel S. da Praga, 21 all'E. pel S. da Egra. long. 31.20. lat. 49.46.

PILSNA, o PILSNO, Plisna, cirtà della Polonia Minore, sopra un picciol fiume, nel Palatinato di Sandomir, discosta 15 leghe da Cracovia.

9 PILTEN, o PYLTYN, città del Ducato di Curlandia, capitale d'un paese del medesimo nome, situata sul siume Windau, fra Goldigen, ed il Forte di Windau, long. 39-45. lat. 57-15.

PIMENTO, una spezie di coccola aromatica, chiamata anco Pepe della Guinea. Vedi PEPE.

#### SUPPLEMENTO.

PIMIENTA. É questo nella Botanica il nome dell'albero del Pepe della-Giammaica, i cui caratteri sono gli appresso:

Il tronco di quest'albero è della grossifezza d'una buona coscia, innalzantesi diritto diritto dal suo pedale all'altezza a un di presso di quei trenta piedi, fassicato, e coperto da una buccia estremamente liscia, uguale, e levigata, di un color grigio, e spandente per ogni, e qualunque verso delle ramiscazioni; avente le estremità dei suoi ramuscelli guernite di soglie di varie grossezze; avvegnachè le sue soglie maggiori siene que

della lunghezza di quelle quattro in cinque dita, larghe nel loro mezzo quelle due in tre dita, e questo è il luogo ove queste foglie sono larghissime : quindi ella va questa foglia scemando, e diminuendofi ad ambe le sue estremità, terminando in una punta liscia, sortile, lucida', senza la menoma incisione, od intaccatura, d'un color verde pieno, o carico, e rimanente attaccata al suo ramo per mezzo d'un picciolo della lunghez. za d'un dito: quando questa foglia s'infragne gitta un sommo, e fortissimo odore, ed in ogni, e qualunque rispetto è somigliantissimo alle foglie dell' alloro, o lauro. Le estremità dei ramuscelli trovansi ramificate in mazzetti, o fascetti di fiori, avvegnachè cadaun picciolo maestro regga un fiore composto di quattro petali, o foglie d' un color verde pallido erbaceo, archeggiate all' indiesro o pendenti, e rivoltantesi all'ingiù: dentro di queste soglie stanziano parecchi filamenti, o flamina, come dicono gli Autori, del medesimo colore. Questi vengono seguitati da un mazzetto, o fascetto di coccolette coronate, oppure umbilicate (avvegnachè la corona venga ad effer composta di quattro picciole foglioline ), e queste coccole, allorchè son giunte al punto di lor perfetta maturità, sono più grosse delle coccole comuni del ginepro, e prima di questo punto sono più picciole, e verdastre; quando poi per lo contrario fono mature, fono negre, lisce , levigate , e rilucenti , e contengono dentro un parenchima, o polpa umida, verde, aromatica, e buona a cibarlene, due groß acini, o sieno semi, che vengono ad esser disgiunti, e Separati da una membrana stanziante in-Gra esti, cadauno de' quali semi, od acini, è un emisfero, e tutt' e due unici infieme vengono a formare una spezie di globo, oppure un acino di forma sferica; quindi è appunto, che il Clusio ebbe a farlo un seme, diviso in due parti, o porzioni uguali.

Quest'albero alligna, e vien su nelle parti montuose della Giammaica, ed in quella regione è grandemente coltivato; avvegnachè grandissimo sia il prositto, che ne cavano i Giammaini nelle spedizioni continue, che ne sanno per tutta Europa ciaschedun anno immancabilmente.

L'albero fa la sua fiorita nei mesi di Giugno, di Luglio, e d'Agesto, ora più presso, ora più tardi, secondo la sua situazione, ed aspetto, e secondo le vua rie stagioni rispetto alle pioggie; e dopo che ha sbocciati i suoi fiori, in brevissimo tratto di tempo il stutto si matura.

Picciola si è la briga, che richiedesi per curare, nettare, e confervare quefto med fimo frutto per ufo, la qual faccenda eseguisconia coloro nell'appresso guisa: I Negri piegano gli alberi, e ne strappano le cime dei rami col frutto verde non per anche maturo ; e dopoi diligentissimamente separano il frutto da queste cimette, dalle foglie, e dalle coccole, o frutto maturo : fatto ciò espongono queste coccole al Sole, tenendovele dal suo levarsi, fino al suo tramontare, per più e più giornate, spandendolo fottilmente sopra delle tele, a panni, rivoltandole fotto fopra, e per ogni verso, e schivando con ogni maggiore accuratezza, ed effertivo scrupolo le guazze, o rugiade sì della mattina, che della sera. Per mezzo di simigliance manipolamento, o trattamento queste coccole divengono grinzofe, od incre; spate, secche, e dal color verde, del quale erano per innanzi, cangiansi in un colore scuro, o brunastro, ed allora apunto si è che trovansi in pronto per effer vendute, e mandare qua, e là ai Mercanti.

Le coccole colte mature vengono da quei Negri con ogni maggiore accuratezza scelte, e separate dalle altre, che debbon effere curate; conciossache la loro polpa, bagnata satticcia, e carnosa le sa disacconce, ed improprie per esse curate, e trattate nella sopradescritata maniera delle coccole non mature.

· Questo pepe particolare vien riputato pel migliore, e per la spezieria d'una sempre più benigna, soave, innocente di tutte le altre spezierie, e nata fatta per essere usata dalla gente con assai più frequenza di quello sialo comunemente, e d' avere affai maggiore spaccio di quello, che abbia avuto finora. Sorpassa questa droga di lunga mano moltissimi degli aromati delle Indie Orientali nella facoltà di promuovere la digestione del cibo, affortigliando gli umori fisi, e groffi, moderatamente incalorendo, fortificando lo stomaco, dileguando, e sventando le flatuofità, e facendo tutti quei beni, e vantaggi alle budella, ed alle viscere, che noi possiamo mai prometterci dalle Spezierie.

Pretende il Clusio, che questo sia il garofano, o garyophytton di Plinio: e da altri Autori è stato preso per l'amomo amomum degli Antichi. Ma ella non è cosa per conto alcuno probabile, che questa droga fosse nota ai buoni Antichi, non essenti e venga sò nelle Indie Orientali, ma soltanto nelle Indie Orientali, ma soltanto nelle Indie Occidentali. Quiadi venne condotto in Inghilterra,

onde su spedito al Clusio, il quale si su il primo a descriverlo, ed a presentare al Pubblico la figura, assegnandogli la denominazione di Amomum quorumdam, l'amomo di certuni, oppure garyophillon Plinii, il garosano di Plinio. Vegansene le nostre Trans. Filos. sotto il n. 192. Vegg. di pari l'articolo Pepe.

PINACOLO, \* e PINNACOLO, nell' Architettura, il comignolo, o sia la parte più alta del tetto d'una casa, che termina in punta. V edi Tetto.

\* La parola viene dal Latino pinna, o pinnaculum.

Questa sorta di tetto, presso gli Antichi, si appropriava a' Tempi; i loro tetti ordinari erano tutti piatti, o a modo di piattasirma. Vedi Piattaforma.

Dal pinnacolo ebbe origine il frontone. Vedi FRONTONE.

J PINCHUEN, città della China, 22. Metropoli della Provincia di Junnan. lat. 25. 43. long. 122. 1.

PINCO, un naviglio usato sul mare, corredato d'aiberi e sarte come gli altri vascelli; se non che egli è fabbricato con una puppa rotonda; le sasce e le coste dacendogli un tal cerchio, che i suoi fianchi son molto rigons) e sporgenti. Vedi Vascello.

T.1 maniera di fabbrica rende i pinchi difficili da effere bordati; e parimenti lor facilita il portare maggiori pefi. — Ond' è che fono spesso adoprati per vafeelli da munizioni, e come ospitali nella flotta.

PINDARICO, nella Poesia, un'ode formata ad imitazione della maniera di Pindaro. Vedi Ode.

La maniera Pindarica si distingue all'

PIN arditezza de' voli, a' passaggi improvisi e forprendenti, ed all'apparente irrego-Jarità, alla stranezza, ed all' entusiasmo di tutta la composizione. Vedi Diti-RAMBO.

Pindaro, da cui tal maniera ha preso il suo nome, fu di Tebe; fiorì circa 478 anni avanti Cristo: e su contemporaneo di Eschilo: quel che ci resta di suo, è un libro di Ode, tutte in laude de' vincito. ri ne' Giuochi Olimpici, Pitii, Nemei, ed Istmii; donde le prime son' intitolate Olympia, le seconde Pythia, le terze Nemea, e le quarte in ordine, Istmia.

Pindaro è pieno di forza e di fuoco: i suoi pensieri sono sentenziosi, il suo stile imperuoso; le sue sortite, o mosse audaci, e quasi portate all'avventura: egli affetta un bel disordine, che non ostante dicesi ellere l'effetto di un' arte somma.

La supposta irregolarità de suoi numeri ha fatto pensare a diversi de' suoi imitatori d'essere poeti pindarici, per la mera stranezza, ed irregolarità de' lor versi. - Niuno de' nostri Scrittori sembra aver meglio riuscito nel carattere Pindarico, di Cowley.

In un' Ode Pindarica, deesi prima abbozzare la pianta di tutta la composizione, e segnare i luoghi, dove meglio ponno star gli eleganti trasporti o voli, e vedere come dirittamente s' avrà a ritornare nel foggetto.

PINEA, o Pina, nel Commercio, un termine usato nel Perù e nel Chili, per una spezie di masse leggiere, e porose, formate di una mistura di mercurio e di polvere d'argento, dalle minie-Te. Vedi ARGENTO.

La gleba minerale dell' argento, esfe do fravara dalle vene della miniera, pristia it compe, poi fi macina o pistane' molini fatti a taluopo, e spinti dall' aca qua, con pestelli di ferro di 200 libbro di peso. - Ridotta così in polvere la gleba minerale; si staccia, ed appresso s'impasta con acqua, e si riduce in massa, che quand' è mezzo secca, tagliast in pezzi, chiamati cuerpos, lunghi un piede; ciascun de' quali pesa in circa 2500 libbre.

Ogni cuerpo di nuovo s' intride con fale marino, che disciogliendos, s'incorpora colla maffa. - Allor vi aggiungono il mercurio, da dieci sin a venti libbre per ciascun cuerpo, intridendo la pasta di nuovo; sinchè il mercurio siavi incorporato. Questa faccenda essendo oltre modo pericolosa, a causa delle nocive qualità del Mercurio, tocca il farla a' poveri India-ni. V. MBRCURIO.

Quest' amalgamazione si continua per otto, o nove giorni: alcuni vi aggiungono della calcina, del piombo, o della glebaminerale di stagno, ec. ed in alcune miniere fon obbligati a servirsi del fuoco .- Per provare se la mistura o l'amalgamazione basti, bagnano un pezzo nell'acqua, e se il mercurio e bianco, ella ha avuto il suo eff. tto; se nero, debbesi ulteriormente lavorare e impastare la stessa masta

Quand' ella è in buon ordine, si manda a lavatoj, i quali sono grandi bacini, o vasche, che si vuotano successivamen. te l'un nell' altro. - Mella che si è la pasta nel bacino superiore, se ne dilava la terra, mercè di un picciol rio, che si fa scorrervi sopra; continuando frat:anto un Indiano ad agitarla e dimenarla co' fuoi piedi, ed altri due Indiani facendo il simile negli altri bacini. Vedi LAVA-TOJO.

Quando l'acqua scorre affatto chiara

15

fuor da' bacini, trovansi il mercurio e l' argento, al fondo, incorporati. - Questa materia, la chiaman pella, e di questa forman le pinee con ispremerne, quanto più possono, del mercurio; prima con metterla in facchi di lana, e premendola e sbattendola fortemente; poscia gli danno una certa stampa in una forma di legno di figura ottogona, nel cui fondo v' è una lamina o piastretta di ottone tutta forata con piccioli buchi.

Tratta la materia fuor dallo stampo, si pone sopra un treppiede, sott' a cui v'è un gran vase d'acqua, e cor ertosi il sutto con un coperchio o capello di terra, vi si fa del fuoco attorno.

Così il mercurio che ancor resta nella massa, si riduce in fumi, ed alla fine condenfandofi, è precipitato nell'acqua; lafciandosi addietro una massa di grani d' argento di varie figure, che folamente, unendosi o toccandosi negli estremi, zendono la materia porosa e lieve.

Questo è quello che gli Spagnuoli chiamano Pineas, le quali proccurano cosesti operaj di vendere secretamente ai vascelli che trafficano nel Mar del Sud; e con le quali, coloro che fi son arrischiati in un sì perigliofo commercio, hanno fatti sì sterminati guadagni. Per verità i trafficanti in quelle parti ed in cotesta mercatanzia debbono usare un'estrema guardia, imperocchè i laveratori Spagnoli delle minere fono gente vagabonda e ladra, e per far che le loro pineas pelino più del dovere fono foliti empirle nel mezzo di arena o di ferro. Vedi COMMERCIO, PICCA, CC.

PINEALE, PINEALIS, nell' Anatomia, un nome che il Cartefio dà ad una picciola glandula, nel terzo ventricolo del cervello; a cagione della fua fomiglianza ad una pina. Vedi GLANDU-LA e CERVELIO.

Ei crede che questa glandula sia il fenforium, o la sede dell' anima ragionevole. Vedi Sensorium. - Altri Autori la chiamano conoides, e conarium. V. CONARIUM.

¶ PINGHIANG, Pinghianum, città della China, 5th Metropoli della Provincia di Peching. latit. 37. 37. long. 132.16.

PINGHO, città della China, 322 Metropoli della Provincia di Fokien. latit. 24. 34. long. 126. 44.

PINGIANG, Pingianum, città. grande, bella, ben popolara, e una dello principali della China, 2ª Metropoli della Provincia di Xansi. Giace in terreno ameno, e fertile sul fiume Fuen; ed ha-34 città nella sua dipendenza. latit. 31. 19. long. 128. 14.

¶ PINGLEANG, Pingleanum, città. della China, 4ta Metropoli della Provincia di Chensi, la quale ha un pomposo Palazzo, e parecchi bei Templi. Giace in un terreno ameno, e fertile; ed: ha 10 città nella sua dipendenza. latit. 37. 12. long. 124. 18.

¶ PINGLO, Pinglum, città confiderabile della China 4ta Metropoli della Provincia di Quanfi. Ha 8 città nel suoterritorio e giace sul fiumeLy. lat. 26. 25. long. 126.44.

PINGUEDINE, nell' Anaromia, I' istesso che Graffo. Vedi GRASSO.

Alcuni ristringono la Pinguedine, a: quella sorra: molle ed umida di grasso,.. che trovasi negli animali, immediate fotto la pelle. Vedi GRASSO, e ADEPS:

PINHEL , Pinellum , città piccola : ma forte di Portogallo nella Provincia: di Tra los Montes, Capitale del Diffres -

16 to dello stello nome : fituata ove i fiumi Coa, e Pinhel si c ongiungono insieme ; è discosta 10 leg he al N. da Guarda, 27 all'E. pel S. da Salamanca, long. 11. 18. latit. 40. 42.

PINNA, o PENNA, una voce Latina, che fignifica una piuma, o penna.

Vedi PENNA.

Si usa anco figuratamente questo termine in diverse arti per esprimere cose, le quali hanno qualche somiglianza, nella forma, alle penne; come le alette de' pesci, che son chiamate Pinnæ, ec. Vedi PINNE.

PINN E auris, nell' Anatomia. Vedi ORECCHIA, ed AURICULA.

PINNA nafi . l' istesso che ala nafi. V. NASO, ed ALA.

PINNA. Così addimandasi nell'Istoria Naturale quella parte d' un pesce, la quale viene a distinguerlo dalle altre creature, che abitano naturalmente nell' acqua, concioffiache non abbiavi in natura altro animale, salvo il solo pesce, il quale abbia delle pinne, e non abbia gambe, o zampe.

La pinna è propriamente una parte, che rimane, o sporge in fuori, o che rimansi attaccara, e pendente dal corpo del pesce, ed è composta d'una membrana sostenuta, e sorretta da varj raggi, o dire le vogliamo ossa bislunghe, le quali in alcuni pesci son dure, e consistenti, e stabili, ed in altri per lo contrario sono cartilaginose semplicemente.

La definizione di una pinna viene propriamente ad escludere tutte quelle altre parti d'un pesce, che possano este. re rilevate, o prominenti dal corpo del

medefimo, e che a un tempo stesso esfet. possano d'una struttura membranosa, che tuttavia portin seco l'apparenza, e la mostra d'una pinna tuttoche queste non abbiano neppur un folo dei divifati raggi, o picciole sostanze ossee dentro di se, e che per conseguente non possano fervire alla creatura nell' ufo, ed ufizio delle pinne stesse in nuorando ; conciosfiachè le cartilagini, o le offa, che fostengono, e sorreggono le membrane delle pinne, sieno ciò che dà alle medesime l'adeguata, e la necessaria forza, consistenza, e fermezza di far testa, e di reggere al moto del corpo del pesce contro quello dell'acqua; quelle altre appendici, o dire le vogliamo dipendenze membranose ai corpi dei pesci, non possono per modo alcuno produrre questo effetto medefimo; conciossiachè sendo prive del fiancheggio, e del fostegno di questi raggi la semplice, e molle, e dilegine membrana non ha più forza, o facoltà di muovere l'acqua, di quello abbia la stessa acqua di muoverla. Quindi evidentemente apparisce l'uso delle ossa, o dei raggi sostentanti e sorreggenti le pinne e la verità della definizione, che non è quella una pinna propriamente, la quale sia priva di questi raggi.

Le pinne, a motivo delle loro differenze, formano delle fommamente ovvie differenze fra le parecchie spezie di pesci; e queste differenze sono per rapporto al numero, alla fituazione, alla figura, e finalmente alla proporzione.

Il numero delle pinne, includendovi la coda, è sommamente differente in differenti pesci. 1. In alcuni in tutto il pesce ravvisasi una sola pinna. Questo avviene appunto nel pesce detto dagli Antori Ophidium lumbriciforme, ed ezian-

PIN dio nella Murena. 2. In altri le pinne fon due di numero, come ravvisasi nelle petromizze, ed in somiglianti. 3. Vi sono parecchi pesci, i quali hanno tre pinne, come, a cagion d' esempio, nel grongo, e nelle anguille, nell' Ofidio comune, nella balena della Grenlandia, nella vacca marina, ed in altri tali. 4. Molti pesci hanno simigliantemente quattro pinne, e del numero di questi fono il dolfino , la focena, e la feconda spezie dell'ago Aristrotelico, o sia l'acus Aristotelis degli Autori. 5. Diversi pesci hanno cinque pinne, come il pesce ammodite, o ha l'anguilla arenacea, il pesce spada, il lupo marino, la mola, o sia pesce sole, ed altri non pochi. 6. Il pefce mucchio ci fomministra un esempio di sei pinne, poiche quella che sembra in apparenza la prima pinna nel dorso di questo pesce, non è una pinna reale, ma folcanto un risalto, o prominenza cutanea. 7. Moltissimi sono quei pesci, i quali son guerniti di sette pinne, come a cagion d' esempio, il ghiozzo, il pleuronetti, il ciprino, la clupea, il coregone, gli ofmerri, i falomoni, il cobite, l' esoce, la cernua fluviatile, le gastero-Ree , gli spari, i labri, il filuro , il muggine alato, la remora, il caprisco, l'ippuro, il pompilo, e somiglianti. 8. Parecchi sono di pari quei pesci, nei quali si ravvisano otto pinne; e diquesto numero sono alcune delle perchie, la clarea, il cotto, il muggine, il labrace, il sudi, il mullo, il baccalà, il tracuro, lo sciene, il tracchino, l' uranoscopo, e quel picciolo poco stimabile pesciolino, che i Veneziani addimandano anguella. 9. Dalla scorpena del Rondelezio ci vien fomministrato un' esempio d' un pesce avente nove pinge di numero;ed pltima-Chamb. Tom. XV.

mente gli sgombri, ed i tonni ci danno l'esempio d'undici pinne in un solo e medelimo pelce.

Meno numerose delle differenze finora additate sono quelle risguardanti la ficuazione; ma elle non fono per questo meno ovvie, e meno esfenziali di quelle in rapporto al numero. 1. Trovansi quefle piantate, e firuate sì nella schiena, che nella pancia, ficcome noi le veggiamo in ispezie moltissime di pesci. 2. Trovansi di pari le pinne piantate soltanto nella schiena. Questo rilevasi nelle petromizze, nell'ago lumbriciforme, ed in altri tali. 3. Alcuni pesci hanno per lo contrario le pinne, solamente nella pancia. Di questa spezie sono la balena di Grenlandia la vacca marina, ed altri tali; ed a questo dee essere aggiunto, che le pinne del dorso, e della pancia differiscono grandemente nei varj parecchi pesci nel loro esfere piantate, e situate più o meno all'indietro, o più o meno all'innanzi.

Le differenze della configurazione,o forma nelle pinne dei pesci sono di pari sommamente ovvie ed appariscenti. 1. Sono queste a un di presso triangolari in alcuni pesci, come a cagion d'esempio nei ciprini, nei Salomoni, ed in fomiglianti. 2. Alcuni pochi pesci hanno le pinne rotonde. E finalmente, 3, Alcuni le hanno d' una figura quadrata bislunga, o rettangolare, o forle con più proprietà rappresentanti un paralellogrammo.

Ultimamente non dee per conto alcuno esfere lasciara da un lato la differenza rispetto alla proporzione; conciossiachè sieno le pinne in alcuni pesci molto più corte, e più picciole del corpo: ficcome appunto avviene nell' università dei pesci; ma in altri queste pinne medefime fono di un' ugual lunghezza a quella del corpo stello dell'animale. Di questa spezie sono le pinne pettorali in alcuni dei legiri, come anche le pinne del ventre del muggine alato del Rondelezio, e d'altri Autori. Veggasi Artedi, Istiologia, pag. 4.

Aculei delle pinne , Aculei pinnarum, Nell' Ictiologia. Ciascheduna apolisi, o dire lo vogliamo rialzamento, o prominenza, o nellatesta, o nel corpo d' un pesce, la quale sia acura, od aguzza a fegno nella sua verta, od estremità che fia capace di pungere, viene appellata un aculeo, aculeus, dagli Autori; ma gli aculei pinnarum, od aculei delle pinne in particolare, fono quei raggi pungenti,o dire le vogliamo offa, le quali fervono per sostentare, e per sorreggere le pinne, e questi venendo ad uscir fuori, e trapassare l'orlo, o contorno della membrana vanno a terminare in altrettante aguzze punte.

Altro non sono in sostanza questi aculei, che semplei officina cilindriche, dove per lo contrario le altre picciole osfa, che forreggono, e sostengono le pinne, fono meno rigide, e quelte all' opposto dell' altre sono piegate, e rivoltate, e non aguzze, o puntate : e fimigliantemente queste non sono semplici. ma bensi composte ciascheduna d'esse di due officina ftrettiifimamente l' un'all' altro attaccate, ed aderenti. Moltiffimi di questi raggi vengono ad essere difgiunti, od aperti, o divisi nelle loro estremità in due parti, in tre, ed ezian. dio in più ramificazioni, o spezie di ramificazioni; queste, allorchè vengono ad esser conducte, od a sporgere suovi dell'orlatura della membrana, non fanno alcun male, e rilevasi agevolmente, essere le medesime composte di due picciolissime ossicina, siccome appunto lo è il corpo del raggio. Gli aculei del dorto, e della pancia di turti i pesci sono della medesima medesimissima natura, di modo che non trovansi questi scapoli, e semplici, siccome certuni si fanno a supporre, ponendocene innanzi degli esempli particolari; ma per lo contrario trovansi sempre, e costantemente congiunti, e connessimo e consessimo per mezzo d'una membrana, tuttochè questa stessa membrana sia così picciola, e cosi corta, o bassa, che in alcune spezie di pesci riesce a stento tampoco visibile.

PINNE, Raggi delle pinne, Pinnarum Radii. Veggali l' Articolo Raggi delle

Pinne, Pinnarum Radii.

PINNA Marina. Così appellafi dagli Scrittori delle cofe naturali un testaceo marino, e sia pesce da nicchio, e machimamente da coloro, che assartecentemente hanno trattato di simiglianti suggetti, che viene ad esser riportato al genere dei muscoli. Veggassi l'Articolo Muscoto, oppure l'Artic Mytulus.

É questo pesce dal nicchio somigliantissimo al muscolo in quel rispetto da noisotto il suo respectivo articolo appianato, d'attaccarsi, cioè, nel luogo, ove si ferma, o si sista, per mezze d' un dato numero di sila, le quali procedono dal suo corpo, e rimangono affisse a qualfivoglia congiungente sostanza, ed è questo uno di quei pesci, che non altramente che il muscolo possiede la facoltà di silare a soggia dei ragnateli, e delle rughe, e somiglianti. Veggasi l' Articolo Muscu Lo.

Le fila, che vengono da questo testaceo tilate, sono infinitamente più fine, più segaligne, e più sottili di quelle del muscolo stesso, malgrado l'essere il pe-

fce medefimo affaissimo più groffo del muscolo: avvegnachè il suo guscio, o nicchio arrivi bene spesso alla lunghezza di due buoni piedi Inglesi. Queste sila fono a vero dire , a stento men fine, e meno delicate, e fottili d' un finissimo semplice filo di sera filara da baco da sera, e non altramente che la Ressa seta, sono state in ognitempo lavorate, e ridotte a comune uso dell' uman genere. La spezie finissima del billo degli Antichi era lavorata di quelle fila medefime . e nella stella erà nostra vengono bravamente lavorace in Palermo, ed in parecchie altre regioni: e fannosene dei guanti, delle calze, degli stivaletti, ed altre comodità per vestire, di pregio non

Ella si è cosa agevolissima a concepirfi, che fila cosi fine, come fon queste, non pollano ellere gran fatto forti, e refiftenti; ma quella forza, che manca ad un folo, e semplice filo vien compensata con lavorar queste fila unite più in numero infieme; avvegnachè quelle fila, che vengono filate da quello folo pefce Sono preffoche infinite. Queste fila non differiscono in cosa alcuna da quelle del muscolo, se se ne eccercuino unicamente la loro finezza, e la loro lunghezza; la quale è veramente in queste fila molto maggiore, e per confeguente viene a ren: derle affai più prezzabili . e 'd' un valor maggiore. Sono queste fila probabilisimamente formate nella guifa, e manicra medefima, onde vengon fatte quelle dei muscoli ; e la pinna marina può a buona equità effere appellata, per via di distinzione, il baco da seta del mare, ed il muscolo la ruga marina, e somigliante. Veggasi la Tavola dei Nicchi, numero 20. Veggansi altresi Memoires Chamb. Tom. XV.

de l' Acad. Roy. des Scienc. de Paris, anno 1711.

PINNÆ, sono quella parte di un pesce, che è fatta a guisa di un'ala o penna. Vedi Pesce.

L' ufizio delle pinnæ s' è creduto comunemente essere analogo a quello delle penne negli uccelli; ed ajurare il pefee nel suo moto progressivo, o sia nel fuo nuotare: ma i più moderni Naturalisti trovano che questi è un abbaglio:

La coda è il grande infirumento del nuoto: Le pinnæ solamente servono a tenere il pesce eretro, ed ovviare alla vacillazione, od all ondeggiamento di qua e di là. V. NUOTARE, CODA, ec.

Le pinnæ della Balena si prendono comunemente per quella parte della balena , che il volgo chiama offo di balena; ma donde l'errore sia provenuto non è facile determinare.

Egli è certo, che quella materia fibrofa, e fleis. bile che offo di balena chiamiamo, non è le pinna di coresto pesce. ma piuttofto i suoi denti; quella spezie di balene, nelle quali fi trovano queste pinnie, non avendo altri denti. Cavanfi elle fuori dalla gola dell'animale, e fono per lo più larghe una spanna, e quartordici o quindici lunghe. Vedi Osso DI Balena.

Le pinnæ della balena fono la parte più stimata e prezzata dell' animale. Vi PESCA della Bolena.

PINNAS. Vedi Bere agli Spilli.

PINNATA Folia, nella Botanica, fono quelle foglie delle piante, che han delle profonde intaccature, od intagli, che fomiglian ad una penna. V. Foglia.

I PINNENBERG O PIUNEBBRGE

Pinneberga, Forte del Ducato d' Holftein, nella Stromaria, luogo primario della Contea di Pinnenberg, la quale tocca verso il N. la Presettura di Steinberg, verfo l' E.quelle di Segebert, e di Trittow, verso il S. il fiume Elha, verso l'O. il territorio di Crempen.

PINOS, Itola dell' America Settentrionale sulla costa Meridionale dell' Ifola di Cuba, da cui è disgiunta per mezzo d'uno Stretto presondo. Ha 10 leghe di lunghezza, e 6 di larghezza; abbonda di pascoli, ma non è abitata.

PINSK, o Pinsko, Pifcum, città della Lituania, capitale d' un territorio: è sul fiume del medesimo nome. Eraper l' addierro molto considerabile; ma i Cofacchi l' hanno rovinata. long. 44. 25. lat. 51. 58.

PINTA \*, un vase, od una misura, che si adopera nello stimare la quantità de' liquidi, ed anche alle volte delle cose aride. Vedi MISURA.

\* Budea deriva la parola pint dal Greco mirta : altri dal Germanico pint, ch' è una picciola mifura di vino; Nicod, dal Greco mireir , bere.

La pinta Inglese è di due fatte; l'una per la misura di vino, l'altra per la bira. ec.

La pinta di vino contiene una libbra ( avoir dupois ) di ordinaria acqua corgente ; due pinte fanno una quarta, due quarte una pottle, due pottles un gallon, o piccolo fecchio Italiano. Vedi GAL-MON, QUARTA, ec.

La pinta di Parigi slimasi un sesto del congius antico ; e contiene due libbre di acqua comune ; si divide in chopines, che alcuni chiamano fe stieri, feptiers; il seprier in due mezzi festieri, il mezzo seftiere in due poissons; ogni poisson contiene sei pollici cubici. - Due pinte fanno un quarteau, che alcuni chiamano un boccale: la pinta di San Dionigi è quasi il doppio di quella di Parigi.

### SUPPLEMENTO

PINTA. Nella misura Inglese della Birra è la pinta l' ottava parte d' un gal+ lone ( un gallone contiene quattro boccali, oppure otto quartucci) e per conseguente contiene 35 dita cubiche di liquore. Vegg. Tr. Pract. Geometr. pag. 112. Veggafil' Artic. GALLONE.

Rispetto poi alla pinta usata in Iscozia bannovi delle opinioni differenti rispetto al numero delle dita cubiche, che questa contiene. Il Dottor Gregory le vuole 109; altri per lo contrario fondati full' esemplare, o modello delle varia esattissime misure che conservanti in Edimburgo, fanno, che la Pinta Scozzese venga a contenere 103 dita cubiche, e 🚣 ; e quelle pinte, che trovansi nell' uso comune, e corrente, viene afferito, che contengono fra le 105 e le 106 dita cubiche. Fu fimigliantemente fatta un' esperienza con un barile, che venne trovato, che conteneva 46 7 pinte Scozzefi, e 18 1 Galloni Inglefi. Facendoci noi a supporre questa misura giusta, la pinta scozzese verrà ad esfere al gallone da birra Inglese come 289 a 750 e fe venga supposto, che il gallone da birra Inglese contenga 282 dita cubiche, la pinta Scozzese verrà a contenerne 108. 664. di tali dita. Vegg. Trant. Pract. Geometr. pag. 114.

La pinta di Parigi è a un di presso uguale ad un quartuccio di vino luglefe. Veg.

Tr. Pract. Geometr. pag. 117.

PIOGGIA, una affai frequente ed utile meteora, che discende dall'alto in forma di gocce d'acqua. Vedi METEORA, e Goccia. — Lapioggia è probabilmente una nuvola precipitata, siccome le nuvole non sono altro che vapori elevati dall' umidità, dall'acque, ec. Vedi Nuvola.

Ed i vapori dimostrativamente non fono altro che picciole bollicole, o vesiculæ distaccare dall'acque, per la forza del calor solare, o sotterraneo, o d'ambedue. Vedi Vapore.

Queste vesicule essendo specificamente più leggiere che l'atmosfera vengo an no con ciò sossente, sinchè arrivano ad una regione dove l'aria sa equilibrio con esse ; ed ivi ondeggiano, sinchè da qualche nuovo agente sono convertite in nuvole, e quindi in pioggia, neve, grandine, nebbia, o simili. Vedi Neve, Gran. DINE, ec.

Ma v'è qualche questione intorno all' agente in questa formazione delle nuvole in pioggia, ec. I più vogliono che sia il freddo, il quale occupando costantemente le regioni superiori dell' aria, agghiaccia e condensa le vescichette, al loro arrivo da un luogo più caldo; le raduna assieme, e fache parecchie d'esse si di
la soro quantità di materia crescendo in
una maggior proporzione che la lor superfizie, elleno diventan un peso troppo
grande per la sortil aria, e però discendono in pioggia.

M. Derham spiega la precipitazione, così; Che le vessculæ essendo piene d'a aria, quando s'abbattono in un'aria piò fredda che quella che contengono, la lor aria si contraeo riduce in uno spazio minore, e per conseguenza il nucleo acquo-

Chamb. Tom. XV.

fo, rendesi più denso, e si fassi più grave che l'aria, ec. Vedi Fredo.

Altri danno folamente al freddo una parte nell'azione, e vi fan venire con esso a parte i venti : è chiaro infatti, che un vento sossimato contro una nuvola dee naturalmente spignere le sue vescichette l'une sull'altre; per lo qual mezzo diverse di esse unendos e raunandos, come sopra, rendons atte a discendere; e l'essetto è più notabile, se due venti oppositi sossimo verso il medesimo luogo. S'aggiugne a ciò, che le nuvole già sormate, venendo ad esser aggravate da nuove giunte di vapore che coatinuamente ascende, puonno quindi rendersi idonee a discendere. Vedi Vento.

Pure, secondo Rohault, la gran cagione ancor si cerca: quest' autore concepisce ch'ella sia il calor dell' aria, che
dopo d' aver durato per qualche tempa
a stare vicino alla terra, alla sine è portato su dal vento, ed ivi sciogliendo i
villi nevosi o le mezzo gelate vesicule,
le riduce in gocce; che accozzandosi as,
sieme, discendono; e la loro dissoluzione si perseziona nel loro progresso per le
più basse e più calde regioni dell' atmosfera.

Altri, come il Dottor Clark, ec. ascrivono questa discesa delle nuvole ad un' alterazione dell'atmosfera, più tosto che alle vescichette; e suppongono ch' ella alle vescichette; e suppongono ch' ella ascadal scemar della molla o forza elastica dell'aria. Vedi Elassicita'.

Questa etaslicità, che principalmente o totalmente dipende dalle estatzioni fecche terrestri, essendo indebolita; l'atmossera avvalla sotto il suo peso; e le nuvole caggiono atteso il comune principio della precipitazione. Vedi Parcia FITAZIONE.

B 3

Ora le picciole vesicule, per une, w tutti questi mezzi cominciando a dicendere, continuano, non ostante l' aumento di resistenza che ad ogni istante trovano nel loro progresso per vieppiù den-

fe parridell' atmosfera.

Imperocchè tendendo tutte verso il medesimo punto, cioè il centro della terra, quanto più oltre discendono, tanto maggiori coalizioni fanno; e a misura delle coalizioni, viene ad essere più di materia sotto l' istessa supersizie; la supersizie solo erescendo come i quadrati, ma la solidità come i cubi: e quanto v'è più di materia sotto la medesima supersizie, meno di fregamento o di resistenza faravvi alla medesima materia. Vedi Ba-ROMETRO.

Così, se avvien che il freddo, il vento, ec. adopsino abbastanza presto per precipitare le vesicule ascendenti, innanziche sieno arrivare a qualche altezza considerabile; le coalizioni essendo poche in così corta discesa, le gocse saranno a proporzione picciole: e si formerassi ciò che chiamiam rugiada. V. Rusiana.

Se i vapori diventano più copiosi, e follevansi un po' più alto, abbiam nebbia, o cosa simile. Vedi Nebbia.

Un poco più alto ancora, producono una pioggia: leggiara, ec.

Se né s' abbatton col freddo, ne trovan vento baftevole per condenfarli, o diffiparli, formano un cielo pefante, denfo, ofeuro, che alle volte dura diverse fertimane. Vedi TEMPO.

Di qui possiamo spiegare molti sene-

meni del tempo ; e. gr. come una State fredda sa sempre una State umida; ed una calda, fecca; perchè il principio della precipitazione hassi in un caso, e manca nell'altro : Perchè d'ordinario più cada di pioggia verso gli Equinozj; perchè i vapori s' alzano più abbondantemente del folito nella primavera, diventando la terra più alleggerita delle costipazioni brumali ; e perchè secondo che il Sole recede da noi nell' Autunno. crescendo il freddo, i vapori che erano Rati sospesi in alto durante i calori della State, vengon oramai giù spinti, ec. Come un Cielo fisto , denso , unito, e ferrato appena mai piova, finche prima non si rischiari, o slarghi? appunto perchè i vapori diffusi egualmente deon prima condenfarfi, e congregarfi in nuvole separate, per far piovere ; mediante ciò il resto della faccia de'cieli lasciasi aperto, e pervio ai raggi del Sole, ec. Vedi-TEMPO.

Quanto agli altri fenomeni della pioggia, vedi Baroner no.

Intorno alla quantità della pioggia checade, ed alla fua proporzione in diversiluoghi nel medefimo tempo, e nel medefimo luogo in diversi tempi, abbiamobuona copia d'osfervazioni, giornali, ecnelle Memarie dell' Accademia Francese, nelle Trans. Filos: e crediam che ua, p'ecolo saggio non ne sarà qui discaro.

Avendosi dunque calcolata o misurata la pioggia che cade ogni anno; la suamezzana prosondità o altezza, trovasi come nella tavola seguente.

|                                                         | 1 1                                                          | U                                                             |                                                                  |                                                    |           | 4          |                           |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----|
| 2                                                       | Altezza o p                                                  |                                                               |                                                                  | in varj luoghi.                                    |           | , e la fue |                           | ,   |
| Upminst<br>Zurigo<br>Pisa in l<br>Parigi is<br>Lilla in | ter in El<br>ne' Svizz<br>Italia, da<br>n Francis<br>Fiandra | rov. di I<br>Tex, da l<br>teri, dal<br>il Dottor<br>a, da M., | ancaster<br>M. Derh<br>Dottor S<br>Mich. A<br>de la H<br>de Vaub | offerv. da M. Towaley m, heuchzero, ng. Tilli, re, |           |            | Oncie. 421 194 324 434 19 |     |
| Pro                                                     |                                                              |                                                               |                                                                  | diversi anni,                                      |           | l' altre.  |                           | _   |
|                                                         |                                                              | Upminfl                                                       |                                                                  |                                                    | Parigi.   |            |                           |     |
|                                                         |                                                              | Onc. o                                                        | •                                                                | 21 Onc. 38 Cent.                                   |           |            |                           |     |
| 1                                                       | 701 1                                                        | 8 6                                                           | 9                                                                | 27                                                 | 78        |            |                           |     |
| 1                                                       | 702 20                                                       | 0 3                                                           | 8                                                                | 17                                                 | 42        |            |                           |     |
| 1                                                       | 703 2                                                        |                                                               | 9                                                                | 18                                                 | 51        |            |                           |     |
| 1                                                       | 704 1                                                        |                                                               | 1                                                                | 21                                                 | 20        |            |                           |     |
| 1                                                       | 705 1                                                        | 6 9                                                           | 3                                                                | 14                                                 | 8 2       |            |                           |     |
| Pro                                                     | portione d                                                   | della Pioc                                                    | GIA delle                                                        | diverse stagion.                                   | i l'una v | er l'altra |                           | Ī   |
|                                                         | Prof.in                                                      | Prof. a                                                       | Prof. a                                                          | 1                                                  | [Prof.in  | Prof. a    | Prof                      | . 2 |
| 1708                                                    | Pifa.                                                        | Upminft.                                                      | Zurigo.                                                          | 1708                                               | Pifa.     | Upminft.   | Zuri                      | go  |
|                                                         | Onc.                                                         | Oac.                                                          | Onc.                                                             | 1                                                  | Onc.      | Onc.       | On                        | c.  |
| Gen.                                                    | 6 41                                                         | 2 88                                                          | 1 64                                                             | Lugi.                                              | 0 00      | 11         | 3                         | 5   |
| Febr.                                                   | 3 28                                                         | 0 46                                                          |                                                                  | Agoft.                                             | 2 27      | 2 94       |                           | í   |
| Mar.                                                    | 2 .65                                                        | 2 03                                                          |                                                                  | Sett.                                              | 7 21      | 1 46       |                           | 0   |
| April.                                                  | 1 25                                                         | 0 96                                                          | 4 69                                                             | Ottob.                                             | 5 33      |            |                           | 2   |
| Mag.                                                    | 3 33                                                         | 2 02                                                          | 1 91                                                             | Nov.                                               | 0 13      | o 86       |                           | 6   |
| Giug.                                                   | 4 90                                                         |                                                               |                                                                  | Dec.                                               | 0 00      | 11 97      | 2                         | 6   |
|                                                         |                                                              |                                                               |                                                                  |                                                    |           |            |                           | -   |

Mezz'anno. 28 82 10 67 17 31 | Mezz' anno. 14 94 8 57 45 35

Pioggie Preternaturali, o Rovesci, come di sangue, ec. elleno non sono rare ne nostri annali, ed anche nelle Storie Naturali, pure se si esaminano a rigore, le troviamo tutt' altra cosa che pioggia.

11 Dr. Merret osserva, che le pioggie fanguinose non sono altro che gli escrementi d'insetti. — Imperciò Gassendo reca un esempio di una pioggia sanguiga in Francia, la quale attetti il po-

Chamb. Tem. XIV.

polo: ma che il Peirelcio trovò effere goccie rosse proveguenti da una spezie di farfalle che volavano in gran turme, ficcome egli conchiuse, dal vedere tai gocce rosse uscir da' medesmi insetti dal non gittarsi coteste gocce sopra gli edifizi o sulla supersizie efferiere delle pietre, fuorche nelle cavità, ne' buchi, ec. e dall' efferne quei muri solamente tinti i quali erano attacco a' campi, e

P. 4

non quelli nelle strade; e solo a quell' altezza, a cui eran solite volare le farfalle.

Il medenmo Dr. Merret aggiugne, estere evidentissimo che le pioggie di grano non sono altro che bacche d'ellera, inghiottite dallo stornello, e di nuovo gittate stori per l'ano. — Un esempio di tal pioggia l'abbiamo nelle Transaz. Filosofiche, dalla Campagna vicina a Bristol, per relazione di M. Cole; il quale avendone esaminato le gocce, le trovò essere isemi od acini delle coccole d'ellera, sossiati giù per la forza di gagliardi venti dalle torri, dalle Chiefe, da' camini, dai muri, ec. dove erano stari lasciati da uccelli, e sopra tutto dagli stornelli, e dalle mulacchie.

I Francesi hanno una tradizione di pioggie di pietre, in una pianura sette leghe lontana da Arles, e da Massiglia, chiamata la Crau, che di tai pietre è al presente tutta seminata e coperta. — La favola porta, che essendo ad Ercole nel suo abbattimento con Albione e Bregione, a favor di Nettuno, mancati i dardi, su soccorso da Giove con un rovescio di queste pietre, le quali si vedono sin al di d'oggi. — Un altro detaglio dolla loro origine, vedilo sotto l'articolo Pietra.

Rioggie (RAINS nel linguaggio marino d'egl' Ingless) è un termine col quale si dinota tutto quel tratto di mare al Nord dell' Equatore, tra i gradi 4, e 10 di latitudine, fra il Meridiano di Capo Verde, e quello dell' Isole le più Oriensali del medessimo nome.

Questo tratto di mare è così nomato dalle quasi continue calme, dalle pioggie costanti, e dal tuonare e lampeggiare aftemo, che ivi si troya, I venti, quando

foffiano fono ritrofi piccioli ed incerti, e fi cambiano per tutt' attorno la buffola d'ora in ora, di maniera che i vafcelli fono ivi trattenuti alle volte per lunga pezza, e non possono far gran viaggio. Vedi Vento, ec.

### SUPPLEMENTO.

PIOGGIA. Vien toccato con mano. come le veementi piogge, o scrosci impetuoli, e gagliardissimi di pioggia in moltiffime regioni fon cagioni trifte di impoverimenti, e saccheggiamenti dei terreni, ed una verace malattia delle raccolte nell'anno avvenire, e la ragione di liffatto malore è pianissima; conciosfiache da simiglianti scrosci, e diluvi viene ad esfere portato via dai campi, e sboccato nei fiumi il terriccio più fino. e quindi dai fiumi vien condocto al mare, e vuolvi tratto lungo di tempo innanzi, che il terreno fi riabbia, e fi rinfranchi novellamente. Per riparare alla fame, o carestia, alla quale trovansi soggette alcune regioni a motivo appunto d' un bffatto disordine, farà di mestieri il piantare dai grossi broli, o boschetti d' alberi di tal natura, che portino frutto da cibarfene; avvegnaché ella sia un' affai vecchia offervazione, che in quegli anni, che la raccolta del grano è trifta, e meschina, questi alberi escutenti producono copia più abbondevole di frutti di qualsivoglia albero. Questo può inparte effere attribuito all' universale umidità del terreno, arrivante a penetras. tanto a fondo, quanto penetrano le radici di questi medesimi alberi, e tale umidità appunto cagionata da queste. impetuofissime piogge; ed in parte ai. loro tronchi rattenenti, e fermanti alcuna porzione del terriccio più leggiero, e più fruttifero portato all'ingiù dalle veementiffime piogge, e che per fiffatto mezzo vengano a provvederfi d'un letto di vantaggio di nuova terra. Vegganfene le nostre Transazioni Filosof, num. 90.

Piogge preternatarali , o non naturali. Abbiamo numerosissimi racconti, e descrizioni nell'Istorie del nostro proprio Paele non meno, che d'altre Regioni eziandio, di piogge non naturali, o fuori dell'ordine della natura, quali appunto fono le piogge di sassi, di polvere, di fangue, e perfino d'animali viventi, come a cagion d'esempio di giovanissimi ranocchi, o botte, e cose fomiglianti. Noi non dobbiamo rivocare in dubbio la verità di ciò, che Autori di veracità, e di credito ci riferiscono di spezie somigliante a segno di farci a supporre, che il cader dall' aria non altramente che una pioggia, i fassi, la polvere, e somiglianti, sia veracemente accaduto : tutto l' errore, ed il granciporro confifte nel creder cadute fiffatte fostanze dalle nuvole : ma rispetto alle botte, o ranocchi, ed al sangue, egli è certissimo, che esse non caddero in conto veruno giammai, e l'opin one di ciò altro veramente, e realmente non fu, che un'illusione, ed un inganno degli occhi. Gli nomini nei loro racconti sono in estremo vaghi, e vanno ingordamente a caccia del maravigliofo; mail savio, e giudiziose Lettore dee rigorosamente farsi ad esaminare ciò, che vien riferito di generazione di cose somiglianti, per non effer deluso, ed ingannato.

Hannovi due metodi naturali, per mezzo dei quali quantitadi di pietre, e fassi non meno, che di polvere,o cenere,

cader possono in certi dati luoghi particolari, senz' elsere stati generati nelle nuvole, o caduti sopra la superficie della terra, come piorgia. Un metodo si è per mezzo di turbini : il vento, cui noi frequentifimamente veggiamo portarsi via gli embrici, e le tegole delle case, ed isbalzarle a distanze sommamente considerabili, è ugualmente valevolissimo a sollevare una quantità di sassi, ed a scagliarli giù di bel nuovo in alcun altro luogo. Ma l'altra via, ch'è fenza confronto più possente, e terribile, e probabilmente grandemente uguale, e comune, si è quella delle eruzioni, ed esplosioni dei Vulcani, e delle montagne ardenti, di scagliar fuori, siccome con pur troppa frequenza far fogliono, un' immensa congerie, ed una prodigiosa quantità di pietre, di cenere, e fomiglianti, ad altezza inconcepibilmente elevata nella regione dell' aria : e queste pierre venendo ad esfere orrendamente urtate, e portate qua e là da impetuolissimi venti turbinosi, i qualid' ordinario accompagnar fogliono fomiglianti eruzioni, e sbocchi; ed effendo questi sassi in se stessi molto più leggieri delle pietre, o fassi comuni, come quelli che sono mezzo calcinati, così possono esfere agevolissimamente trasportati in vastissime distanze, e venire per conseguente a cadere in quei dati luo. ghi, gli abitatori dei quali nulla affatto sappiano dell' cecasione di ciò, quindi non può effer a meno, che dalla gente volgare ignorante, e di groffa pasta, non fieno realmente e veracemente prefe per cadute dalle nuvole. Ella è cosa molto ben conosciuta, che nelle massime eruzioni dell' Etna nella Sicilia, e del Vesuvio presso Napoli delle immense conge-

rie di ceneri,e di polvere, e somiglianti, che sonosi vedute oscurare, ed ingombrar l' aria, e spandersi, ed allargarsi sopra vastissima parce della superficie del mare, e cuoprire le coperte o punti dei bastimenti; e sisfatto fenomeno ad una tal distanza, che apparifea a grandistimo stento concepibile, che queste ceneri, ec. possano esfere state innoltrate cotanto, e per si vasto tratto di via; e con grandissima probabilità, se tutti i racconti di queste piogge delle particolari sostanze nominate, e riferite dagli Autori venissero raccolti, ed uniti insieme, verrebbe trovato, e toccato con mano, effer tutte, niuna eccettuara, accadute dentro di siffatte distanze di Vulcani; e se venissero confrontate rispetto al tempo del loro esfer cadute, verrebbe rilevato, come queste piogge verrebbero esattamente a corrispondere al tempo, in cui sono accadute le pur' ora divisate eruzioni di queste montagne ardenti, e di simiglianti Vulcani. Noi sappiamo colla più appurata certezza, come delle eruzioni di cenere vomitate dal Vesuvio, fono state condotte, e shalzate per un tratto di trenta, ed anche di quaranta leghe di distanza, e queste per alcuni particolari accidenti possono essere sbalzate, e traportate anche affai di vantaggio. Non dee effer supposto, che queste spezie di piogge di sassi, e di ceneri, o polvere cadono dall' aria per un tratto di tempo continuato, non altramente, che le naturali cadute della pioggia, e che i frammenti, o pezzi di fimiglianti materie sieno così frequenti, come lo fono le gocciole dell'acqua; basta soltanto, che un dato numero di pietre, od una quantità di polvere, o cenere, cada in una volta in un dato luogo, in cui gli

abitanti non possano avere alcuna cognizione di quella parce, dalla quale fimiglianti fasti, o ceneri vengano; ed in tal caso la gente volgare, e groffolana rerrà per fermo, che queste rali fostanze cadano effettivamente dalle nuvole. E di vero nel Cantone di Berna fra gli Svizzeri quella gro...olana gente afcrisse a vero miracolo, che piovesse una volta della polvere, o terra, e delle zotfo fopra di loro; ed eziandio mentre il vento era a fogno impetuofo, ed imperversante, ed i turbini così frequenti, che preffo che ad ogni momento la polvere, l'arena, ed eziandio le picciole pietre venivano alzate in quei mulinelli, e gironi che soglion fare i venti turbinosi . e venivano queste sostanze tutte levare da terra ad un' alcezza grandemente confiderabile per l'aria, non fi facevano que' babbuini a confiderare, che tanto lo zolfo scagliato fuori dal Vulcano, come la polvere, e somiglianti sostanze alzate, e sollevate dai loro stessi piedi, era giuoco forza per legge infinitamente ovvia, ed indispensabile di natura che dovevano di bel nuovo cadere, e piombare fopra la stessa superficie della terra in alcun' altro luogo. Egli è certissimo, che in alcune delle terribili burrasche, e temporali veementisimi grandinosi, ove i pezzi di durissima e veramente sassosa gragnuola fono stati della grosfezza, o circonferenza di parecchie dita, che in rompendo questi stessi pezzi grossi di gragnuola vi sono state trevate nel loro mezzo, o centro, ciò, che la gente comune addimandava pietre , fasti , ec. ma questi offervatori a mal tempo dovevano foltanto mettere in molle nell'acqua una di queste, che essi chiamano pierre di grandine, per vedere, e toccar con

mano, che una di queste loro pietre, e centomila anche somiglianti si sarebbero sciolte di pari nel centro loro, e nella più intima parte da essi malamente creduta sassola, avvegnachè questa sia soltanto, e meramente formata di particelle di materia terrea sciolta, e slegara, le quali particelle l'acqua eslatta dal calor del sole aveva tirate, ed astratte sù in estremamente picciole mollecole con essa acqua; e questo era unicamente servito a dare una tinta opaca alla parte interiore del congelamento, alla quale il ghiacciarsi dell'acqua solo diè l'apparente durezza di sasso, o pietra.

Il piovere del sangue è stato preso sempre per un più terribile segno, e per un augurio più fatale di tutte le altre piogge preternaturali già mentovate. Egli è certissimo, ed indubitato, che la natura altrove non forma il sangue, se non se nei vasi sanguiseri degli animali, e per conseguente non puossi in verun conto aver un' ombra di credenza a scro. sci di sangue venuti giù dalle nuvole. Coloro, i quali fannosi a supporre, che ciò, che è stato preso per sangue, sia stato veduto cadere attualmente dall'aria, o venir giù per l'aria, son ricorsi per la sua origine agli insetti volanti, e suppongono, che le uova, o gli escrementi di certe farfalle scaricati dalle medesime mentre trovavansi per l'aria in altezze confiderabili, abbiano prodotto questo fenomeno. Ma questa sembra, a vero dire, una stranissima, ed insieme ridicolacongettura; conciossiachè noi non conosciamo alcuna spezie di fatfalle, i cui escrementi, o le cui uova, fieno d'un fiffatto colore, and il cui volo sia così elevato, od i loro squadroni, o truppe così numerofe, che possan eiser arrivate a produrre fiffatto fenomeno.

Ella è cosa in estremo probabile, che queste acque sanguigne non sieno state da testa d'uomo vedute cadere giammai, ma bensì che il popolo in veggendo. delle acque ferme, o stagnanti colorite di sangue, si sosse assicurato dal non conoscere ne sapere, come ciò esser possa accaduto, che in esse acque sia piovuto. del sangue dalle nuvole. Un esempiomemorabilissimo di questa fatta videsi in Haga l'anno 1670. Monfieur Swammerdam, che lo riferisce, ci dice, come una mattina tutta la Città rimase sbigottita in veggendo i loro Laghi, ed i loro fossi, e simiglianti tutti pieni di sangue, siccome quella gente immaginavasi, edessendo rimasi certissimamente ripicoi d' acqua la precedente notte, tutti convennero che forz'era, che nella notte antecedente fosse piovuto sangue. Ma un certo Medico del Paese sendosi calato. ad uno di quei canali, ed effendosi portato a cafa una buona quantità di quest' acqua colorita di sangue, si fece ad esaminarla col microscopio, ed ebbe arilevare con ogni maggior certezza, che quell'acqua seguitava ad esser mera acqua, e che non aveva mutato neppur d' un menomissimo che il suo colore, ma che era piena zeppa gremita di prodigiosi sciami di picciolissimi animalucci rossi tutti viventi, ed aventi agilissimi, e fommamente snelli movimenti, il colore dei quali non meno, che il prodigiosissi. mo numero loro venivano a somministrare una tinta rossa a tutto il corpodelle acque, entro le quali questi stessi animalucci vivevano, a chi non l'aveva così accuratamente, e da Filosofo esaminata. La certiffima evidenza, che questo era il motivo di tal fenomeno, non. fu però bastevole a far sì, che i buonii

Olandesi non continuassero a tener la faccenda per un prodigio stupendissimo; avvegnaché non fenza gran prudenza quella gente si sacesse a concludere, che la subicanea apparenza d' un tal numero d'animali era un prodigio ugualmente grande, che sarebbelo stata una verace pioggia di sangue; ed essi sono fino al giorno d'oggi più che ficuri, che questo stesso portento venisse a predire, e ad essere come la fumata della scena di guerra, e della distruzione, che Luigi decimoquarto ebbe dopoi a condurre in quella Regione, che per innanzi goduto aveva per quaranta anni una non intertotta pace.

Gli animali, che nella divisata guisa coloriscono le acque dei Laghi, e dei fossi, e somiglianti, sono appunto i pulices arberescentes, pulci alborati dello Swammerdamio, o Geno le pulci acquajole dalle corna ramificate. Sono queste creature d'un color giallo rossiccio, o dire lo vogliamo colore di fiamma: vivono questi animalucci intorno ai lati dei fossi sotto delle erbacce, e fra la mota, o fango, e perciò fono meno visibili. a riserva d' un certo dato tempo, che è fra la fine del mese di Maggio, ed il principio di Giugno. In questa stagione appunto queste bestiolucce lasciane i soliti loro nascondigli per divagare a talento qua, elà nuotando per l'acqua, e col fine d'incontrarsi, ed unirsi insieme per la propagazione della loro spezie; e per fimigliante mezzo vengono ad esser vifibili nel colore, che danno all' acqua medelima. Quelto è visibile più, o meno, od in una, od in un'altra parte di presso che tutte le acque stagnanti nella divifata stagione; e per appunto in questa medesima stagione sempre, e costantemente le acque sanguigne hanne intimorita la genteignorante, e digressa pasta.

La pioggia de ranocchi è un fenomeno niente meno maravigliofo nei racconti di quegli Autori, che sono in estremo vaghi del portentofo, e del mirabile, di quello lo fieno le piogge del fangue, e di salsi ; e questo strano senome. no vien fupposto da costoro avvenire con tanta frequenza, che vi sono uomini presso che innumerabili, i quali pretendono d'essere stati così largo veggenti, d'averciò offervato infinite volte per efsi stessi. Queste pretese piogge di ranocchi, o di botte, sempre e costantemente avvengono dopo che sia per buon tratto di tempo corsa stagione asciutta, e queste stelse sono assai più frequenti in regioni calde, che in paesi freddi. In Italia siffatte sognate piogge sono frequencissime, e non è già cosa rara il vedere le stelle strade della Città di Roma piene gremite in un istante di ranocchi non meno, che di botte giovanissime, e sommamente minute, dopo alcuno scroscio di pioggia. Questi animalucci saltellando per ogni, e qualunque luogo fra le gambe della gente mentre passeggia, tuttoche un'ora prima, ed anche meno non vi si vedesse neppure un menomo vestigio di sissatte bestiole. E di vero questitali animalucci sono stati persino veduti cader dall' aria, o per l'aria sopra i pavimenti. Sembra questo fatto una validissima, ed una fortissima circostanza in favore della stolta opinione, che vuole, che fieno effettivamente venuti giù questi animalucci, tali quali sono, dalle nuvole; ma qualora uno facciali a sensatamente esaminarla, diviene ipso facto un mero nulla; conciossiache que-

fle botticine, e questi piccioli ranocchi, i quali son veduti cadere dall' aria, sempre, e costantemente sono trovati morti, storpiati, ed infranti appunto dall' empito della caduta, nè vanno quà, e là saltellando, come gli altri; e questi dati animalucci non fono giammai veduti cadere, se non se unicamente sotto le muraglie delle case, o d'altre fabbriche; dai tetti, e dalle grondaje delle quali fabbriche per mero accidente erano fdrucciolati, e caduti al basso. Il popolo, il quale ha in se una pecca troppo ad esso connaturale, d'aggiugnere, cioè, ad ogni cofa che ha dello strano, o stravagante, molto di più straordinario, e mirabile di quello la cosa medesima sia in fatto, e realmente tale, asserisce, esservi state delle persone, alle quali è accaduto, che nel mezzo di spaziose, ed aperte campagne sieno loro cadute dall' aria sul capello delle botticine, e de' piccioli ranocchi viventi; ma questa asserzione è una sciocchissima giunta, una vergognosa impostura, ed una falsità patentissima.

Quelle date persone, le quali non possono per verun conto accordare, che questi animalucci cadano dalle nuvole, si sono cimentati di sciogliere la difficoltà del loro instantaneo comparire, col farh a supporgli schiusi dall' uova per mezzo di queste medesime piogge. Veramente da certuni sono stati supposti venuti fuori, e satti, e generati daila polvere, e dalla mondiglia; ma contro tutte le divilate supposizioni hannovi degliargomenti, che non ammettono risposta. La generazione equivoca, oppure lo spontanco producimento d' animali fuori della polvere, e della mondiglia ai di nostri non trova più luogo nelle scuole, nè vi ha filosofante, per quanto zotico ei fiafi, e doz zinale, che ammerta si ridicola opinione. La caduta dalle nuvole forz'e, che distrugga di necelsità, e che uccida questi tenerissimi. e morbidissimi corpicciuoli d'animalucci; nè in questo tempo esser possono schiusi dall' uovo immediatamente, ed in un batter d'occhio, avvegnache ne il ranocchio, nè la botta, che è una spezie di ranocchio, non fa la sua apparenza appena che è uscita dall' uovo in questa forma, ma tiene le sue zampoline di dietro ravvolta, ed inviluppate in una pelle, ed è ciò che gl'Inglesi chiamano tadpote, e che noi diremmo ranocchio per anche imperfetto, o di fresco nato : oltrediche queste date botte, o rannocchi, che dai meloni, e groffolani uomini son creduti venuti dalle nuvole, sono almeno cento volte più grossi, di quello fieno quelli, che allora per allora fono usciti dall' uovo.

Ella si è cosa più che certa, ed indubitata, che le botte, od i rannocchi, che fanno la loro comparsa in questo tempo, erano già schiusi dall' uovo melto tempo prima, ma che le asciutte stagioni avevano fatto loro del danno, e gli avevano tenuti in uno stato pigro, e come addormentato entro dei fori . o fotto coperte, e che tutto quello, che fa la pioggia, si è che viene a vivificarli, ed a ravvivarli, dando loro novelli [pl- \ riti, ed invitandogli ad andate in traccia di nuove abitazioni, e di godersi quello elemento, il quale fu loro dal Creatore destinato, perchè vi menassero la massema parte di loro vivere. Teofrasto, il sovrano Naturalista degli Antichi, e che tutti forpalsò fra gli Antichi stessi, affermò la cosa a capello la medesima. Not troviamo, come l'errore di supporte

creature siffatte cadute dalle nuvole non è meno antico di quello si fosse questo medesimo Autore, e simigliantemente la verità in rapporto alla loro comparfa, era sino da quel tempo conosciuta, e nota : tuttochè nelle erà posteriori a questo grande Autore sia stata presa cura di tener agli uomini occulta la verità, e di comunicare a noi, e di conservarne l' errore. Noi troviamo, che questo venerabilissimo sapiente in un frammento del suo Trattato sopra la generazione degli animali, i quali compariscono in un subito, gitta a terra questa sciocca opinione, ed afferisce, come furono schiusi dall' uovo lungo tempo innanzi, ed erano stati molto, ma molto prima animali viventi. Il Mondo però è debitore di questa verità al Sovrano Filosofo, Medico, e Poeta Italiano l'accuratissimo Francesco Redi, vale a dire, che Teofrasto ci ha fiffatta verità affermato : e che è esso Teofrasto stato il solo fra gli Antichi ; concioffiache questo valentuomo del Redi. anatomizzando alcuna di queste botticine, e rannocchierri comparfi così di nuovo in un subito dopo una pioggerella, ebbe a trovare nello stomaco loro delle erbe, ed altra spezie di cibo mezzo digerito, ed egli facendo vedere questo patentissimo fatto ai suoi patriotti, ed amici in Firenze, da quel valentuomo, che egli era, interrogolli, se esti si sacesfero a credere, che la natura, la quale generò questi animalucci, secondo la loro opinione, nelle nuvole, stata fosse così provida, che ella avesse di pari fra le nuvole stelle generato le erbe per loro cibo, e nutrimento.

Alla pioggia delle picciole botte, e de' rannocchi noi dobbiamo a buona equità aggiungere la pioggia dei grilli erbacei, e delle locuste, o cavallette, che sono talvolta comparse in eserciti fenza namero, e che sonosi divorate i frutti della terra. Non vi è stata la menoma supposizione o pretensione di supporte, che questi animali fossero calati dalle nuvole, ma bensi che comparissero in iscena in un subito in numero prodigiosissimo. Il Naturalista, al quale noti sono i parecchi accidenti accompagnanti l'uova di questi non mene, che di somiglianti animali, non può effere à meno, che ei non conosca, che alcune date stagioni riusciranno favorevolissime in modo particolare allo schiudersi delle medesime, e che il numero prodigioso d'uova, che moltiffimi infetti fanno, non possono se non se somministrarci ciatchedun'anno somigliante abbondanza di tali infetti giovanetti, che non furono foggetti a parecchi accidenti, e la provida natura non presest pensiero, siccome in moltissime piante, di continuare la spezie per mezzo d' una congerie numerofissima di semi, dei quali uno solo in cinquemila peravventura basterà, che getti le radici per continuare un numero uguale di piante. Siccome la faccenda cammina fimigliantemente di questo passo per rapporto agl' insetti, non può a meno, ch'e' non accaggia, che se una stagione propizia, e favorevole incoraggisca, e promuova lo schiudimento di tutte quelle divisate uova, picciolissimo numero folo delle quali era necessario per continuarne la spezie, sarà giuoco forza, che in siffatte stagioni noi abbiamo un' abbondevolezza proporzionata di questi insetti medesimi. Avemmo noi stessi non sono che pochi anni quì in Londra una così prodigiosa congerie, e veramente una spezie di formie olajo di quei picciolissimi scarafaggi, he noi chiamiamo comunemente Ladiow vacca Signora, che non aveavi per uesta ampissima Città angolo, o straa, che non ne fosse coperta, e tutta remita. Ma mercè del progresso, che resso di noi ha fatto la Filosofia non avvi in Londra pure un solo, il quale serisca, o pensi tampoco, che sia avenuta una pioggia di siffatti piccioli arafaggi, ma ci contentammo, ed apagammo saggiamente noi stelsi con diche quella fi fu una stagione assai vorevole, e propizia per le loro nova. ' ultimo prodigiosissimo numero d' una pezie di bachi appellati propriamente ombrichi i quali devastarono e corappero il grano, e l'erba per via di diorarfene le radici, sarebbe peravvenara simigliantemente stato suppostò alla gente in estremo portata a formae d'ogni, e qualunque cosa un prodiio, che fosse piovuto lombrichi: ma la ognizione, che la Dio mercè dassi in ondra, e nell' Inghilterra tutta dell' storia Naturale, ci assicurò, che questi ltro non erano, che vermi dai sei piedi ei comuni scarafaggi casalinghi, apellati volgarmente cock chafer, lo scaafaggio gallo.

La pioggia dei pesci è stato un proigio del quale simigliantemente è stato 
hiacchierato grandemente in Francia, 
ve le contrade d una Citrà, o Terra 
rossa, posta in alcuna distanza da Pagi, dopo un orribilissimo tempotalo 
caduto, di notte tempo, il quale diarbicò, e divelse grossissimi alberi, arerrò moltissimi casamenti, e secessimi, 
lianti guasti, è rovine, surono trovate 
utte coperte di pesci di varie grossezza. 
Von vi su pure una sola fra tante per-

fone di quel luogo, che non pensasse, e non teneile per fermo , che questi stelsi pelci non fossero caduti dalle nuvole. ne arrivo tampoco a sorprendere la gente l'affurdo cotanto madornale, che un pesce della lunghezza di quelle cinque. e sei buone dita fosse stato generato nell' aria : nè valle tampoco a dilungare la loro credenza da un tremendo miracolo fino a tanto che non vennero a toccar con mano, che una vastissima peschiera pienissima di pesce, la quale trovavasi in una altezza posta in vicinanza della loro Città era stata totalmente soffiata via e lasciata asciutta assatto dal divisato turbine, e che dal medefimo turbine erano stati lasciati nel fondo della peschiera stessa i grossi pesci, e che tutto il pesce picciolo, e da frittura era stato sbalzato, e sparpanato quà, e là per le strade.

In fomma, e fopratutto ogni, e qualunque delle supposte maravigliofe, e prodigiose piogge sono unicamente dovute, e riconoscono la loro origine, e cagione da tali sostanze, che sono state naturalmente produtte nella terra, o che in essa sono state condotte, e trasportate per puro, e mero accidente.

Nella Slelia dopo una careftia, e diffaltaafsai grande di grano in tutta quella regione, vi avvenne un violentifsimo turbine di vento, e d'acqua, ed indi tutta la fuperficie della terra videfi coperta in moltifsimi luoghi di piccioli femi rotondi. Il popolo minuto, e la plebe tutta diefsi ad efclamare, che la Provvidenza Divina aveva mandato loro quefto cibo, e che aveva fatto piover dalle nuvole del miglio: ma quefte femenze altro in foftanza non erano cheveri, e reali femi d'una spezie di Ven ronica comunissima in quelle contrade, ed i semi di quest' erba essendo appunto maturi in questo dato tempo, in cui il vento gli aveva sloggiati dalle loro respettive custodierre, ed avevagli sparpanati quà, e là per tutti quei contorni. Nelle nostre proprie Regioni di quest' Isola abbiamo delle istorie, e racconti di piogge di questa spezie maravigliosa, ma tutte favolose. Fu una volta afferito, che nella nostra Provincia di Wilths piovesse grano effettivo, e la gente di colà rimale tutta in estremo sorpresa non altramente che da un miracolo stupendo: fino a che il prode Monfieur Cole fece toccar loro con mano, come ciò, che essi prendevano per gra: no altro non era, che il seme, o la sostanza interiore delle coccole dell' ellera, i quali semi trovandosi allora pienamente maturi, il vento aveali dilungati delle muraglie delle abitazioni, e dai tronchi degli alberi, ai quali trovayasi avviticchiata la pianta, che li produce.

Noi pure avemmo un tempo una pioggia di pesci nelle vicinanze della cossitiera di Kent, in un orrendo turbine colà accaduro con tuoni, e con saette. Il popolo del Paese, che dopo un sistato burrascossissimo temporale vide quà, là il terreno gremito di picciole tardine diessi a sospettare, che questi minuti pesci caduti sosset, e venuti giù dalle nuvole; ma coloro, ai quali era noto a quale enorme altezza i venti alzino le acque del mare, non si maravigliarono, nè poco, nè punto, che questi sfessi venti sosseto di pari stati valevoli a condur-

(\*) Non può negarfi, che alcune pieggie delle sopradette spezie, o simiglianti, non vi sieno state, o non vi possano esfere re infieme coll' acqua quantità di picciolo pesce, e minuto, per così breve tratto di via. (\*) Veggansene le nostre Transazioni Filosof. ec.

Piocis. Nel linguaggio marinaresco, quel tratto del mare, che rifguarda la parte, od aspetto settentrionale dell' Equatore, trovantesi fra i quattro ed i dieci gradi di Latitudine, e diacente fra il Meridiano di Capo Verde, e quello delle Isole più orientali del nome medesimo. Chiamano i marinaj questo tratto di mare le Piogge, avvegnache in esso abbianvi moltifime calme, costantissime piogge, e tuoni e lampi, e fulmini in un grado veramente strano, e sorprendente : ed i venti, allorchè alcuna fiata vi foffiano, fono foltanto picciole bufere incertissime e soffiano, ed imperversano tutt' intorno a quel distretto, non trapassandolo punto, ma mantenendosi fra i divisati confini; di modo che i bastimenti affai sovente sono ivi trattenuti per lunghissimo tratto di tempo, e non posfon fare che cortissimo viaggio.

Ploggia pefce, Rain fowl, Pefce pioggia. É questa una denominazione particolare Inglese, data da moltissimi dei nostrial comune picchio verde boschereccio, o sia il Picus viridis degli Autori, da un' osservazione satta, che quest' uccello non cessa mai di gracchiare, allorchè il tempo vuol sar pioggia: per questa stessissima ragione appellarono i Latini questo uccello Avis pluvialis. Veggasi l' Articolo Piccuto.

Ploggia, Animalucci trovantifi nell' ac-

L'accuratissimo Monsieur Liewen-

miracolofe, se non vuolsi dare una mentita alle divine Pagine, a' Sacri interpreti e g Scrittori , che ne l'affermano. hoek ha ofservato, come nell' acqua piovana di frefco caduta dalle nuvole non difcernonvifi animali viventi; ma che, poichè quest' acqua è stata quieta, dopo esfer piovuta, parecchi giorni, troveraffi piena gremita di numeri e congerie grandisime d' animalucci così piccioli, che fono in properzione al tonchio, o gorgolione ciò che è questo infettuccio, o gorgolione ciò che è questo infettuccio vengono scoperti in quest' acqua medefima degli animalucci molto più grossi.

· Un'altra spezie in estremo considerabile viene a rilevarsi e scuoprirsi nell' acqua piovana dopo l'esser caduta da alquanti giorni : questi secondi animalucci hanno due picciole corna, le quali fono in un moto continuo: Lo spazio trovanteli fra questi cornettini, è piatto, eutrochè il corpo fia rotondo, ma facenteli conico, o piramidale alcua poco verfo l'estremità, ove trovasi piantata una coda quattro volte più lunga del corpo Resso, e della grossezza delle fila della tela del ragno. Questi animalucci sono a fegno minuti, che parecchie centinaja dei medefimi non vengono ad uguagliare la grossezza d'un granello d'arena; e se questi per entro l'acqua vengono ad incontrarsi in qualche filamento, rimangonvi d'ordinario intrigaci, e fanno degli sforzi grandissimi per disimbarazarne le loro code.

"5 Trovasi di pari altro animaluccio nell' sequa piovana d'una figura ovale avente la testa nella sua più picciola estremità. Hanno questi animalucci buon numero di piedi estremamente minuti, e finisimi,e possono aloro piacimento contrarre ed accorciare i loro corpicciuoli in una forma, e figura rotonda; la qual cosa essi fanno, allorehè l'acqua va asciugandosi Chamb. Tom. XV.

ed esala lasciandogli in secco. Il diligen. tissimo Monsieur Liewenoek ne osfervò fimigliantemente una terzáspezie il doppio più lunghi, e più larghi, ed otto vol- ! te più piccioli , quanto alla mole del secondi pur' ora descritti; e questi sono di pari formiti di picciolissimi piedi . e fono in estremo agili, e snelli in ogni equalfivoglia loro movimento. Ma i più vivaci, ed in estremo svelti di tutte le altre spezie finora divisate furono una quarta spezie ancora grandemente più picciola. Questi ultimi non arrivavano ad esfere la millesima parte della grossezza di un occhiolino di un pidocchio, e questi movevansi tutt'all' intorno con un' incredibile velocità, e sveltezza. Veggasi Baker , il Microscopio , pag. 82.

PIUGGIA. Oltre le cagioni della pioggia noverate, il prode Monsieur Delaguliers è d'opinione, che ella sia dovura alla perdita della elettricità nei vapori, dei quali son formate le nuvole; Vegganfi gli Art. VAPORE, ed ELET-

PIOMBAGGINE. V. PLUMBAGO. PIOMBAIO, (Arte del). Vedi il fe, guente articolo.

PIOMBERIA, in Inglese Plumbery\*, I' arte di sondere, preparare, e lavorare il piombo: e di adoperarlo nelle fabbriche, ec. Vedi Piombo.

\* La parola è formata dal Latino plumbum, piombo.

Il piombo, che si usa in quest' arte, viene dalle miniere del piombo in gram verghe, o masse, dette forme di piombo; eche d'ordinario pesano cento libbre in circa al pezzo.

Siccome questo piombo si strugge faj

PIO silmente, si puè con facilità gittarne delle figure di qualunque sorta; facendolo scorrere in modelli di rame, di creta, di gesso, ec. Vedi Fonderia, e Statua.

Ma il principal articolo della Piomberia si è quello delle foglie, e cannelle di piombo. - Queste fanno la base dell' opera del Piombaio nella fabbrica: daremo perciò una descrizione del processo di queste.

Metodo di gittare foglie grandi di piombo. - Il piombo deltinato a quest' uso si liquefà in una gran fornace o caldaja, per lo più fatta di pietra viva e di terra, e fortificata dalla banda di fuori con un lavoro massiccio di coccio e gesso. Al fondo di questa evvi un luogo più basso pel resto, in cui sta disposta una pestola o padella di ferro, per ricevere quanto rimane del metallo, dopo che si è gittata la foglia. La fornace è alzata sopra il piano del pavimento in guisa tale, che la padella di ferro vi ripoli giusto sopra.

Per fat uso della fornace, la scaldano con legna, che vi metton dentro; ciò fatto, vi gittan dentro il piombo, alla mescolata co' carboni ardenti, perchè vi fi ftrugga.

Preso la fornace sta la tavola, o forma, sopra la quale si dee fondere il piombo. Ella è composta di gran pezzi di legno, ben commessi, e legati con istanghe di ferro nelle estremità. Attorno ad essa corre un telaio, che consiste in un orlo di legno della grossezza di due o tre pollici, e dell'altezza di uno o due dalla tavola, detto filo. L'ordinaria larghezza delle tavole è da tre a quattro piedi; e la lunghezza da 18 fino a 20 piedi.

La tavola è coperta di fina rena, preparata, con farla umida mediante un annaffiatoio , poscia lavorata con un baftoncello : ed in fine , per renderla piana e liscia, la battono, e fanno ben piatta, con un maglio, e la piallano con una verghetta di rame o di legno.

Al di sopra della tavola evvi un rastrello di legno, il quale giuoca sugli orli del telaio col mezzo di una tacca intagliata nell' una e nell'altra eftremità della medefima; ed è collocato in guifa, che tra esso e la rena vi sia uno spazio proporzionevole alla disegnata grossezza della foglia. - L'uso di questo rastrello si è di spignere la materia. mentr'è ancor liquida, all' estremità della forma.

In cima della tavola v'è una pala di ferro, triangolare, la quale, dalla parte. d'avanti, regge sopra l'orlo della tavola stessa, e dalla parce di diecro, sopra un trespolo alquanto più basso che la tavola. - L'uso di questa pala è di condurre nella forma il metallo ; e il disegno della sua disposizione obbliqua è. ch' ella venga con tal mezzo ad effere capace di ritenere il metallo, e fare che via non ne scorra sul lato d'avanti, ove non c'è orlo. - Alcune di queste pale fono abbastanza grandi per contenere quindici o sedici centinaja di piombo, e anche di più.

Dilposta così ogni cosa, con una gran mesto a di ferro prendono fuori il piombo tiquefatto, carboni, e tutto, dallafornace : e di quelto, millo comiegli è. riempiono la pala d ferro. - Quand' & piena, ne prendon fuori i carboni, e nettano il piombo con un altro cucchiaio di ferro, forato a guifa di mestola da schiumare.

Cià fatto, alzano su la parte più baffa della pala mediante il fuo manico, con che scorrendo via la materia liquida, e fpargendofi questa in fulla forma, l'artefice la conduce e fpinge all'estremità della tavola col mezzo del rastrello, ch' egli fa passare lungo gli orli, e così rende la foglia di un'eguale grossezza.

Gittate così le foglie, altro non refia, che d'affilarle, cioì di farne piani gli orli d'ambi i lati, affine di renderli lifci e dritti.

Metodo di gittare sottili soglie di piom50. — La tavola o forma, che qui si adopera, è di una lunghezza e larghezza a
discrezione, orlata soltanto da un lato.
— In vece di rena la coprono con un
pezzo di drappo di lana, ben inchiodato
alle due estremità per tenerlo stirato e
ben teso; e sopra questo mettono un panno lino assai sino. — I piedi della tavola sono disuguali, cosicchè ella non
issa orizzontale, ma è moderatamente
inclinata.

Bisogna badar bene sopratutto al piombo, mentre si da struggendo, affinch' egli abbia il giusto grado di calore, in modo ch' ei venga a scorrer bene, senza bruciare il panno lino. — Ne giudicano con un pezzo di carta, perchè se la carta prende suoco nel piombo liquido, è segno ch' egli è troppo caldo: e s' ella non si raggrinza ed abbrustia alquanto, egli non è caldo abbastanza.

Trovandosi egli adunque nel suo giusto grado, gli operaj hanno un rastrello, ma diverso da quello descritto nel primo articolo, poich' egli serve tanto di pala, che di rastrello, per contenere, e per condurre il piombo liquido. — Egli è in effecto uno stucchio di legno, senza sondo, e soltanto chiuso da tre bande. Egli è abbastanza alto di dietro, ma i due lati, come due angoli acuti, si vango sempre segmando sino alla punta, dal

Chamb. Tom. XV.

luogo, ov' eglino si congiungono col terzo pezzo, o sia pezzo di mezzo, ove sono della stessa al contro polici. — La larghezza del mezzo sa quella del rastrel, lo, il quale pure sa quella della foglia; che si vuol gittare.

Si colloca il raftrello in cima della tavola, che prima fi copre in quella parte con un cartone, che ferve di fondo allo flucchio, ed impedifce, che non fi bruci il panno lino, mentre vi fi staverfando il liquido. Il raftrello è disposto fulla tavola in guifa, che la parte più alta miri all'effremità busta della tavola, e che i due lati obbliqui mirino all'effremità più alta.

Ora firiempie di piombo il rastrello; fecondo la quantità, che si vuol adope; rare; il che satto, due uomini, uno a ciascun lato della tavola, sanno scendere il rastrello giù per la tavola, o pure lo tirano giù con velocità maggiore, o minore, a misura che la foglia ha da essere più o meno grossa della foglia dipende sempre dalla prontezza, colla quale il rastrello strucciola giù per la forma inclinata.

Queste foglie di piombo liscie e siae si mettono in uso talvolta fra le commessure di pietre grandi in sabbriche vatte, ec.

Metodo di gittare cannelle, fința feldalura. — Per fare queste cannelle, hanno una specie di sornace, consistente in una gran caldaia di serro, che posa sur un piedestallo di serro di convenevole altezza. La caldaia è circondara d'un lavoro massiccio di mattoni e terra grassa: restandovi soltanto una bocca o pasaggio per introdurre la legna per di sotto, e per accendervi il suco; ed un'altra pico

PIO

ciola apereura di dierro, che serve di

foiraglio.

In questa caldaia o fornace struggono il piombo, dopo di averla prima riscaldata con un fuoco di sotto: Per avanzate la fusione, vi metton dentro fascine ardenti insieme col metallo. — Si schiuma e si prende il metallo cogli strumenti mentovati di sopra.

Vicino alla fornace evvi una panca, la quale da un capo è provveduta di un mulinello, con braccia o leve per farlo girare. — Una cintura forte, armata d' un rampino di ferro ad una sua estremità, sta appiccata dall'altra, all'asse de mulinello, attorno alla quale ella si volge, quand'egli è in moto. Su questa panca si collocano orizzontalmente le forme delle cannelle, ed il mulinello e la cintura servono a tirar fuori il torso di ferro, dopo che s'è gittata la cannella.

Le forme di questi tubi sono di rame, e consistono in due pezzi, che s' aprono e chiudono col mezzo di rampini ed arpioni; il lor diametro, o calibro jateriore, è secondo la grandezza della cannella, che si vuol fare; e sogliono effere della lunghezza di due piedi e mezzo.

... Nel mezzo fi colloca un iorfo, o pezzo rotondo di rame o ferro, alquanto più lungo che la forma, e della groffezza del diametro interiore della canaella. — Si fa passar questo torso per due globi di rame, uno a ciascuna estremità della forma, a chiuder la quale eglino servono: ed a questi si unitce un picciot tubo di rame della lunghezza di due pollici in circa, e della grosfezza che si vuol dare alla cannella di piembo. Mediante questi tubi il torso è ritenuto

nel mezzo della cavità della forma.

Stando il torso nella forma, co'globi alle sue due estremitadi, e liquesatto il piombo nella fornace: lo prendono su con una messola, e nella forma il versano per una piccola apertura da un capo, satta in forma d'imbuto.

Quando la forma è piena; ed il metallo freddo, fanno pallare il rampino della cintura in un buco dell'eftremità del torfo; e volgendo il mulinello colla mano, tiraao fuori iltorfo.— Poi aprono la forma, e ne prendon fuori la cannella.

Se vogliono allungare di più la canenlla, ne mettono un capo nell'eftremella, ne mettono un capo nell'eftremità baffa della forma, e vi introducono il capo del torfo, poi tornano a chiuder la forma, ed applicano il di lei globo, e tubo, come prima, ela canolla or or gittata ferve di globo, ec. all'altra eftremità.

Rimelle così le cose, versano nuovo metallo nella sorma; replicando così l'operazione, finattantoche lor sia riuscitto di dare alia cangella la lunghezza, che si vuole;

Cannelle fatte di piombo in foglia faldato. - Gli operaj hanno de cilindri o rotoli di legno, della lunghezza e groß fezza, che vogliono; e su questi formano le loro cannelle, attorcigliando la foglia attorno a' medefimi ; faldandone gli orli per tutta la lunghezza, così:-Dopo di aver ben: raschiato il piombo con una giarrugia, fregano, della ragia fopra la parce così rafchiara ; poi ci verfano fopra qualche faldatura liquefatta in una meltola, od altrimente la lique. fanno con un ferco caldo, che ferve a faldare, sporcando de gesso le parti, ove non si vuole che la faldatura faccia pre-La faldarura , che fi adopera da'Piome

1. O . O. W. Oak A.

baj, è una mistura di due libbre di piombo con una di stagno. Vedi SALDATU-RA, STAGNO, e STAGNARE.

PIOMBINO, regota a piombo, od archipençolo, è un istrumento usato dal muratore, dal falegname, ec. per disegnare o tirare con esto delle perpendicolari; assin di giudicare sele muraglie cc. sono dritte, i piani orizzontali, e simili. Vedi PRRPENDICOLARE.

Egli è così chiamato, da un pezzo di piombo, attaccato all' eltremità di un filo, o di una cordicella, che suol formare quest' istrumento.

Allevolte la cordicella discende lungo una regola di legno o di metallo, alzata perpendicolarmente sopra un'altra; nel qual caso ei diventa una livella. Vedi LIVELLA.

Sul mare il piombino fi usa dal pilota per scandagliare la prosondità dell' acque. Vedi SCANDAGLIO.

¶ Prombino, Plumbinum, città picciola e forte d'Italia, ful mar Tofcano, munita da una Fortezza, capitale d'un Principato del medefimo nome, il quale è fituato fra il Senefe, ed il Pifano, ed ha i propri Principi, fotto la protezione del Re di Napoli, che ha il diritto di prefidiar la fortezza. È diflatte 6 leghe al S. E. da Livorno, 24 al S. O. da Firenze, e 17 al S. O. da Siena. long. 28. 18. lat. 42. 57.

PIOMBO, un metallo impuro, groffelano, e pesante; fra tutti gli altri il più tenero e più sussibile, quand'è purisseato; i Chimici lo chiamano Saturno. Vedi METALLO.

Quelli che hanno fatta l'analisi del piombo, lo trovano contenere un poco di mercurio, alquanto di zolso, e assai terra bituminosa.

Chamb. Tom. XV.

Il piombo si rinviene in varj paesi, ma abbonda particolarmente in Inghisterra. Trovasi anco in diverse spezie di suoli, e pietre, alcune delle quali contengono in oltre dell'oro, dell'argento; ed altre, dello stagno, ec.

Si squaglia in una fornace apparecchiata a quest' uso, con un gagliardo succo di carbone sopra; secondo che si squaglia, corre per un canale da una banda; lasciando la terra, la pietra, e la scoria colle ceneri de' carboni.

Si purifica schiumandolo avanti che sa rassreddi, e gittandovi del sevo ed altri corpi grassi.

Trovasi il piombo di più chiaro o più fosco colore, secondo che egli è più o meno purificato; abbenchè alcuni faccian della differenza nel colore della minera, sempre più stimando quella che è la più bianca.

Alcuni abili Naturalisti osfervano, che il peso del piombo cresce, o nell' aria aperta, o fotto terra. - M. Boyle nota questo particolarmente nel piombo delle Chiese, che spesso, dic' egli, cresce e nel volume e nel peso, così che diventa troppo pesante per il legname che prima lo fosteneva : lo che alcuni spiegano adducendo l'impurità, l'eterogeneità, e la testura lasca delle sue parti, col mezzo di che le particelle dell' aria effendo ammesse dentro i suoi pori, sono attratte, e facilmente assimilate ad esfo. Ma altri, i quali s' attengono in tutto all' esperienza, assolutamente negano il farto; come pur, ch' egli si riproduca nelle miniere , avanti che sieno esauste, con lasciarle lunga pezza aperte ricever l' aria : cosa da altri pur asserita.

Il piombo è un me allo di grand' ufo; facilmente si liquesa, e si mischia cols.

Çį

ore, coll' argento, e col rame, e lor comunica, per quanto si-dice, la sua umidità; ma non potendo sopportare la violenza del succo che sopportan essi, si ritira, e porta con sè tutto quel che v'era in essi d'eterogeneo; così che nè l'oro nè l'argento si raffianos senza il piombo.

A che si può aggiugnere, che le pietre preziose della più grossolana spezie, se sansi bollire nel piombo, si rendono con ciò molto meno risplendenti.

Il piombo è molto adoptato nel fabbricare, particolarmente per lo coperto,. per le gronde, per li cannoni, o tubi. Per li quali usi egli o si gitta in foglie in una forma, o stampo, o pur si riduce col mulino; quest' ultima fatta, alcunihanno pretefo, che fia la meno a propofito, non folamente a causa della sua sottigliezza, ma anche perchè così a dismisura ei si estende sotto le macine; che quando viene ad effere al fol cocenteesposto, è facile che scrosci e si fenda,. e conseguentemente lasci passar l'acqua: Ciò però sembra essere detto senza sondamento. Vid. Bayl. Did. Suppl. in voce-Build.

Il piombo usato da' vetraj prima si gitta in bacchette sottili , lungste dodici, o quattordici pollici, che poscia tirandosi per la loro trassila, vengono ad avere una scanalatura di qua e di là, per le invetriate; e questo chiamas piombo tornito.

Il metodo di saldare il piombo, per adattarvi figure di rilievo, ec. si è con mettere la parte, su cui s'ha da chiuder la figura, orizzontalmente, e distendervi sopra un poco di resina polverizzata; sotto vi pongono uno scaldino di catboni, sin tanto che la resina sia satta un pò sossa, e si sollevi in bollicole; allora vi

applícano la figura, e fregano un poco di tenera faldatura nelle commerciture: fatto ciò, la figura vi farà dirizzata e ferrata con tanta faldezza, come se vi sosse fosse si trata.

Borricchio afferma, cheil piombo riverberato in minio, convertito in vetro, ridotto in cerusa, ed abbruciato in litargirio, riassume immediate la sua figura originale, quando vi si applica con destrezza un sal lissivioso.

Lavori delle miniere di Piombo. — M. Glainville offerva, che il fumo di tai lavori, a Mendip nella Provincia di Somerser è estremamente nocivo, e soggetta non solo i lavoratori, ma anche il bestiame che pascola nella vicinanza, a malattia mortale. Gli alberi che crescono li vicino, han le sommità abbronzate, e la soglie ed il contorno, scolorate e abbrussolite.

Quando la terra minerale del piombo è scavata, la rompono in piccoli pezzi, poi la dilavano in un' acqua corrente, e la cribrano, ec. La fornace, dove fi fondono questi pezzi, è fatta di creta, o di pietra di fuoco, o sia pyrite; questa serve di fondo o terreno, e sopra d' essa fabbricano il lor fuoco, che accendono con carbone,continuandolo con pezzi di rovere giovane, eccittandolo co'mantici, ec. Dopo che il fuoco è acceso, ed il focolare caldo, gittano ful legno la terra minerale del piombo, che si liquesà e scorre nella fornace, ed allora con una cucchiaia. di ferro lo si cava fuori, e sulla sabbia gittasi in quella forma che un vuole.

I lavoratori delle miniere di piombo trovano che la vena di questo metallo corre sù, e giugne sin nelle radici degli alberi; pur non vien loro osservata alcuna differenza. tra questi ed altri alberiQuando laminiera è vicina alla fuperficie, l'erba talvolta trovafi di color giallo. Non fan caso della virgula divinatoria; ma pur dicono ,'che quando una miniera è aperta, posson congetturare per mezzo d'essa virgula sin dove va la vena.

La terra minerale ora corre in un filo, ed ora disperdesi nelle sponde; molte volte si sta le rupi ed i sassi; parte d'essa è più dura, parte più molle; ora cotesta terra si và diramando nello spara, cotesta ord d'essa và diramando nello spara, ed della calce, ed un'altra sostanza che chiamano crootes.

Vi sono varie preparazioni di piombo, che servono per vari usi e bisogni.

Polvere di Plombo, è una preparazione ustata da' vasaj; che si sa, con gittare della polvere di carbone nel piombo liquesatto, e mescolare ed agitare la massa per lungo tempo asseme: per poi separarne il carbone, o la terra, non fanche lavarla nell'acqua, e seccarla di nuovo. — Il suo uso si è, per dar vernice se lustro ai lor pezzi.

Pion so Abbruciato, plumbum ufium, è una preparazione Chimica ufata nella medicina, fatta di lamine di piombo liquefatte in una pentolacon del zolfo, e ridotte mediante il fuoco in una polvere bruna.

Piom no Bianco, usasi da pictori, e non è altro, che le sottili piastre di piombo disciolte con dell'aceto. Vedi Bianco, e Gerussa.

Il litargirio d' oro o d'argento, non è altro che il piombo adoprato nel purificare il rame. Vedi LITARGIRIO.

Pionno Rosso, è una preparazione di piombo minerale calcinato, e rubificato: usasi da' pittori, da' vasaj, e da' medici. Vedi Minium.

Coll'ajuto della Chimica, fi cavano Chamb. Tom. XV.

anco dal piombo de' fali, de' balfami, degliolj, dell'aceto, un magisterio, ec. sotto il nome di Saturno, per tenere a bada gl'ignoranti.

Sale, o Zuccaro di Piombo, Saccarum Saturni, è un sale essenziale d'aceto, incorporato colla propria sostanza del piombo, o la cerusa disciolta nello spirito d' aceto.

Balfamo di Piombo, o Saturno, è un olio estratto dal sale di piombo per distillazione, dopo d'averlo disciolto nello spirito di trementina.

Magisterio di Piombo, è la calce di piombo purificato e fortilizzato. Si sa di piombo disciolto nell'acqua fortis, verfandovi un'acqua salsa siltrata; donde risulta un magistero estremamente bianco, che quando si mollifica e addolcisce con diverse lavagioni, meschiasi con le mantechiglie per la faccia e per il colorito. Vedi Magisterio.

Piom so Nero, è una spezie di pietra minerale, di un color nero, ma argentino e risplendente, che trovasi per lo più nelle miniere di piombo, e pare non esse altro, che piombo non arrivato a maturità: usasi per toccalapis nel disegnare. Si squaglia o liquesa come l'ordinario piombo.

PIOMBO , Plumbery. V. PIOMBERIA.

## SUPPLEMENTO.

PIOMBO. Il metodo di separare il piombo dalla sua squagliabile terra minerale, o miniera comune per mezzo dell'arte del saggiare, è il seguente:

Ti farai a pettare la miniera piombina a fegno di ridurla una polvere grossolana, la quale assomiglisi ai granelli di grossa arena:peserai poscia due centinaja

docimaftiche di questa polvere, e le porrai in un crociuolo adeguato. Sopra questo vaso vi collocherai una tegola, od anche un altro crocivolo: fa anche di mestieri, che la polvere divifata venga sparpanata, ed allargata per ogni, e qualunque parte del fondo del vaso. Alla bella prima Io tosterai in un fuoco moderato e mezzanamente attivo; ma dopoi andrai accrescendo il fuoco a segno, che il crociuolo medefimo facciasi rosso rovente; in que-Ro stato ve lo lascerai per alquanti minuti, quindi leverai via la tegola, ed in cortissimo tratto di tempo la miniera piombina cangierà il natural suo colore nericcio in un colore giallognolo. Questo fenomeno fa vedere, come allora è stata dissipata, e si è dileguata una gran parte dello Zolfo.

Questa polvere abbronzita l'andrai novellamente pestando riducendola in una polvere finissima, e v'aggiugnerai il doppio della quantità d'essa polvere di mercurio nero, e delle limature di ferro non irrugginite, e di fondigliuoli di vetro, di cadauna di queste sostanze un mezzo centinajo docimaftico: pesterai tutte quelte fostanze ben bene, ed a dovere in un mortajo, affine di ben mescolarle, ed incorporarle insieme: poscia le porrai in un crociuolo tanto largo, e capace, che vaglia a contenere ad un dipresso il doppio, o tre volte maggior quantità di materia di quella, che vi poni : queste materie le cuoprirai nel disopra con tanto sal comune, che la coperta medefima del fale venga ad essere della grossezza della quarta parte d' un dito, ed andrai pigiando il tutto all' ingiù colle tue dita; porrai una tegola sopra un picciolo crociuoto, e ne ferrerai le commessure con siffatto loto,

che vaglia a fartesta al fuoco, quindi asciagherai il vaso con un calore mezzano. Ciò fatto, collocherai il crociuolo in un forno a vento, e v' ammucchierai fopr' esso dei carboni, sicchè vengane a rimaner coperto all' altezza d'alquante dita. Allorchè il crocinolo sarà bene arroyentito udirai scoppiettare il sale, e questo scoppiettio sarà seguitato da un gentile strepito somigliantissimo ad un soave fischio, il quale continuerà fino a tanto che conserverassi il grado medesimo di fuoco: ma quando questo sarà cessato. andrai accrescendo il fuoco sino a che tutta la massa siasi squagliata, lo che suc-·cederà nel breve tratto d' un quarto d' ora in un fuoco squagliante, mezzanamente attivo. Allora leverai via il crociuolo, lo porrai sopra il terreno della fornace, il quale terreno fa di mestieri onninamente che sia asciuttissimo; quivi lo batterai o percuoterai alquante volte con un marcello, affine di far cadere il piombo tutto insieme nel fondo del crociuolo medefimo : allorchè il vafo sarà rafreddato, lo caverai fuori, e verrai a rilevare dal peso del regolo, che quantità di piombo quella miniera contenga. Veggasi Cramer, Arte del saggiare, pag. 287.

Può effere questo metallo ottenuto, e proccurato dalla sua miniera, o terra minerale, siasi questa di qualunque spezie effere si voglia per mezzo di un'aggiustamento a vari strati, che i chimici addimandano stratiscazione, con del carbone. Il metodo d'effettuar ciò nel sag-

giare è l'appresso.

Prenderai per un centinajo docimafiico della miniera un centinajo di mezz' once, o fieno tre libbre, e quattro mezz' once, affinchè per fiffatto mezzo ciaScheduna mezz'oncia possa stare in vece della libbra docimastica : pesterai questa miniera in guisa, che venga ridotta ad una polvere groffolana, ed anche a picciole masse della grossezza di un pitello, ma niente più grosse. Alla bella prima porrai questa spezie di polvere in una padella, o di terra cotta, o di ferro, e l'andrai dapprima riscaldando ad un fuoco soave, il quale farà di mestieri, che tu lo vada accrescendo grado per grado per siffatto modo, che la massima parte dello Zolfo possa esserne dileguata. Allora avrai in pronto una fornace col suo letto fatto di loto, e di carbone pesto. A questo applicherai nel lato esteriore un altro letto unito al medefimo per mezzo di loto, affinche la materia colante, o scorrente fuoti del foro inferiore, allorche farà aperto, possa essere sicevuta entro il medesimo. Andrai circondando tutt' all' intorno questo letto esteriore con dei recenti carboni accesi, ed andrai riempiendo tutta la fornace col medefimo materiale da fuoco, atfinchè possa rimanere persettissimamente asciutta. Allora con un pajo di mollette andrai stizzando, ed irritando il fuocopel tratto d' un quarto d' ora, poscia v' andrai ponendo in più, e più volte la miniera, nè lascierai per modo alcuno d' aggiungervi alquante scaglie di ferro; la miniera forz' è che siavi collocata in guifa, che venga a rimanere sopra i carboni , lasciando libero il foro , per cui dee passare il fiato del mantice; ma proccurando, che questo non venga a toccare il muro della fornace. Proccurerai, che la fornace per lo meno per due terzi fia piena di carbone, e proccurerai, che questo steso carbone medesimo sia in pezzi d' una mezzana grossezza, e poichè ver-

ravvi collocata, o faravvi stata collocata ciascheduna porzione della miniera, v' aggiugnerai fopr' effa una porzione più abbondevole di carbone. Allorchè faravvi collocata tutta la quantità della miniera, tu continuerai a fossiare sino a tanto che sia consumato tutto il carbone: . allora ti farai a verfare dell' acqua fopra il primo letto a gocciola a gocciola, affine di rafreddare il piombo in esso letto raccolto, e per vedere se fra le scorie trovivisi alcuna porzione di piombo stanziante; ed in evento, che ve ne sia loandrai separando, e lo peserai tutto insieme, e da questo verrai colla più accertata ficurezza a conoscere il valore della miniera stessa posta nella divisara maniera a cimento, e ciò, che ottener polfane lo squagliatore. Vegg, Cramer, Arte del Saggiare, pag. 298.

Questo me allo, rispetto all'uso comune, sempre, e costantemente contiene alcuna porzioncella d'argento, il quale però non è in tal copia, che vaglia il. pregio dell' opera, che vuolvi per separarlo. La porzione comunissima non è mai più di due sole dramme per centinajo docimaltico. Questa, tuttochè d' una leggerissima conseguenza in alcun' altra occasione, nulladimeno viene conestrema diligenza ricercata dai Saggiatori delle miniere dei metalli, e massimamente per rapporto alle miniere dell'. argento, per la separazione del quale dalle medesime viene il piombo stesso impiegato; e questo cagiona un errore grandissimo, allorche venga trascurato il suo calcolo, nello stimarsi il valore d' una miniera dal faggio. Questo venendo ad accrescere l'argento, perciò viene perpetuamente con ogni accuratezza sottratto dai più diligenti Saggiatori; e. per far ciò con minor briga, e disturbo, vien granellata una buona quantità di piombo tutta in una volta per siffatto uso, e mescolata colla crivellatura, o stacciatura. Adunque la quantità usata. e messa in opera comunemente nel saggiare una miniera, dee effere messa alla prova, e cimentata fola in una coppella; e la pallottolina d'argento, che questa miniera somministra viene ad essere diligentissimamente conservata. Dopo di questo, allorchè la pallottola d'argento prodotta da una miniera d' argento è pefata, quella pallottolina d'argento data, e somministrata dal piombo, dovrà esser posta entro l'opposta bilancetta fra i pesi, ed allora i pesi bilancianti la pallottola, senza altra briga, o disturbo, verranno a dare il peso dell' argento fomministrato dalla data quantità della fua miniera. Veggafi Cramer, arte del faggiare, pag. 216.

Tutti i metalli posson essere considerati in certe date circostanze come agenti alla foggia, e maniera di menstrui l' uno sopra l'altro, e di questi niuno ha altrettanta forza e facoltà di fiffatta spezie quanto il piombo. Quando il piombo è esposto ad un fuoco mezzanamente attivo in un vaso di terra cotta, la superficie della massa liquefatta viene incontanente, ed in un subito a rimaner coperta di scorie in forma d' una sottilissima pellicina di parecchi colori. Allora quando il fuoco è a segno accresciuto, che giunga a fare i vasi intieramente rossi roventi, questa pellicina si squaglia alcun poco, e viene ad esfere scagliata alle fiancate, o lati del vaso in forma d' una materia furfuracea di vari colori giallognoli, o biancastri, appellata litargirio. Dopo di questo il piombo fquagliato fuma, e le picciole gocciole, non altramente che le prime scorie, al-zansi, e nuotano come piccioli globulea id d'olio sopra la superficie; queste vaninosi l'una dopo l'altra aggiungendo al litargirio nelle fiancate, o lati del vaso; e se il suoco venga conservato, e mantenuto in questo grado, tutta la intiera sostanza del piombo verrà ad essere alla perfine cangiata in litargirio.

Se al piombo nella divifata guifa fumante vengavi aggiunto del rame, vi cagionerà e vi produrrà una più vivace, e più vigorosa ebullizione di prima, ed il rame scoppia, dividesi, e sembra, che divenga una massa omogenea col piombo stesso : questa massa è fragile, e friabile; ed in evento, che ella sia fatta con porzioni uguali di piombo, e di rame, quando vien rotta, assomigliasi a capello all' acciajo temprato. L' oro, e l'argento squagliati nella divisata guisa col piombo divengono fimigliantemente fragili, e stritolabili, e l' ore con una picciolissima mescolanza del medesimo piombo divien pallido.

Lo stagno, ed il piombo liquefannosi insieme per mezzo d'un fuoco tanto violento, che basti a liquefare il piombo folo; ma quando questo grado di fuoco è accresciuto a segno che arrivi ad arroventire il vaso, immediatamente lo stagno sollevasi sopra il piombo in forma di piccioli rialti, o montagnolette di polvere biancastra, di modo che il tutto viene a presentare una mostra, quale sarebbe, se state fossero gittate nel vaso delle ceneri; e lo stagno in simigliante guisa calcinato, quando è raffreddato diversifica nel suo colore, veggendovisi del bianco, del giallo, e del rosso. Il piombo fino a tanto che conferva la fua forma metallica non puossi per modo alcuno unire col ferro, tuttochè venga violentato col fuoco il più gagliardo, che mai si possa.

I femi-metalli, o mezzo-metalli vengono tutti ad essere agevolissimamente squagliati col piombo per mezzo del succo, e se questo venga ai medesimi aggiunto in quantità soverchia, vengono i medesimi a perdere la loro martellabilità.

Il piombo non meno, che tutti i prodotti di quello per mezzo d'assai energico fuoco cangiansi in verro; e questo verro, od in luogo del medefimo il litargirio squagliato con delle pietre, e con altre fostanze vetrificabili eziandio, le fa precipitare in vetro con molto minor fuoco, di quello altramente vorrebbevi; e se un'abbondevolissima quantità di siffatta vetrificazione, oppure di litargirio vengavi aggiunta, diverranno queste pietre, e queste sostanze vetrificabili affottigliate a fegno, che scorreranno, e precipiterannosi per i lati stessi del vaso. Le pierre da calcina foffrono il cambiamento medesimo per mezzo di questa stessa mareria; e le pietre incombustibili con un' adeguato manipolamento, e trattamento soccombono alla medesima satalità: ma, qualora però queste divisare operazioni non sieno diligentemente, e per acconcio modo guidate, e condotte, il litargirio, od il vetro del piombo vassene via folo pel vaso. Fra i metalli il litar. girio agevola di lunga mano lo squagliamento del rame, e del ferro a forza di fuoco, ma viene a consumare un' assai considerabile quantità dei metalli medefimi, e precipita esso stesso con ciò ch' ei possiede in verrificamento; e finalmente tutto lo stagno, e la sua calcina vengono ad esfere con grandissima disficoltà vetrificati per mezzo del medesimo fanno la menomissima perdita. Ma se l'oro, e l'argento sieno frequentemente liquesarti col litargirio, verrà alla persine trovato, e toccato con mano, come avranno perduto alcun poco del loro peso; ma questa picciola quantità non è distrutta, ma può colle dicevoli, ed adeguate operazioni esser di bel nuovo cavata suori, e ricovrata di dentro il litargirio medessimo.

Egli è stato provato per mezzo delle esperienze di diversi Chimici, che il piombo contiene un mercurio reale scorrente. I Signori Kunkel, e Becher, sì l' uno, che l'altro separarono bravamente dal piombo il mercurio; e Monsieur Grosse, membro dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi, ha giustificato le esperienze di questi valentuomini coll' aver dimostrata la cosa medefima, per mezzi non folo differentifsimi, e tut' altri da quelli, de' quali eransi serviti Messieurs Kunkel, e Becher, ma eziandio a quelli totalmente opposti, e contrarj. Si facevano i primi a supporre, che il mercurio nel piombo contenuto, vi si trovasse fissato, o per mezzo degli acidi, o per mezzo degli zolfi, e per questo appunto servironsi di materiali alcalici per isprigionarnelo, e per dargli polfo, e fiancheggio. Monfieur Groffe per lo contrario servissi dei soli acidi, e per mezzo di questi venne a proccurare da questo metallo un purissimo mercario scorrente. Il metodo tenuto da questo valentuomo consisteva nello sciogliere queste lastre di piombo nello spirito di nitro indebolito con una quantità,

uguale d'acqua. Osservovvi egli allora una polvere precipitata di un color grigio, la quale allorchè venne messa provacoll'oro, oppure col rame, si manisessò bravamente per mercuriale, come anche nella medesima divistata polvere ebbe a rinvenirvi dei reali globuletti d'argento vivo. Vegg. Mem. de l'Acad. Roy. des Scienc. de Paris. anno 1733.

Siccome poi non è per alcun modo poffibile, che gli acidi vengano a formare col piombo il mercurio, così ella fi è cosa evidentisima, e palpabile, che ivi trovavasi di necessità il mercurio stesso

originalmente.

Nel porre a cimento il piombo per mezzo del faggio dello specchio ustorio, un pezzo di questo metallo aggiu-Rato sopra un carbone squagliasi per intiero egregiamente bene, e poiche fiafi liquefatto dileguali intierifsimamente, e vallene in fumi; se poi venga posto sopra una pierra, alzavi un grandissimo fumo, e vi diviene alla perfine un fluido sottilissimo avente una grandissima somiglianza all' olio, oppure ad una refina squagliata; e questo liquore in rasfreddandoli, vassi fissando, e diviene una spezie di vetro, il quale possiede questa particolarissima qualità, che trovasi sempre, e costantemente composto di lafire, o dire le vogliamo scaglie alla foggia medefima del talco : questo è d' un colore verdastro, oppure giallognolo con alcune macchie, o tacche rossicce, ed in toccandolo riesce infinitamente morbido. Se questo venga tenuto per più lungo tempo net foco dello specchio ustorio, va allargandosi, dilatandosi, e spandendosi intorno intorno sopra la pietra, e grado per grado va eziandio infinuandofi, e penetrando la fostanza della medesima pietra, e promuove il suo squagliamento. Se la calcina comune di piombo, il piombo rosso, oppure il litargirio vengano messi in opera in luogo del piombo piano in questa medesima esperienza, l'essetto, o la riuscita si è la medesima medesimissima a capello; conciossiachè il tutto diventi una sottilissima materia fluida, la quale in rassredandosi viene a somministrare un vetro ssogliato somigliantissimo al talco. Veggansi Memoires de l'Acad. Roy. des Scienc. de Paris, ann. 1709.

Se questa spezie di vetro talcoso del piombo venga esposto al soco medesimo della lente, o specchio ustorio collocato sopra un pezzo adeguato di carbone, si squaglia sul facto, ed in un batter d' occhio, e ricovra, e riassume la forma di piombo; e se allora venga levato via, e che sia lasciato raffreddare, non è per conto alcuno, nè pel menomissimo rapporto differente dal piombo comune. Se la calcina di piombo rosso, oppure il litargirio, vengano nella guisa medesima squagliati sotto il soco dello specchio ustorio sopra un pezzo di carbone, anche queste sostanze medesime tutte ricovreranno fimigliantemente, e riassu: meranno la nativa forma di piombo.

Da tutto questo egli apparisce, avervi nel piombo una materia oleosa insiammabile, la quale vien dal medessimo age: volmente cavata suori, tanto per mezzo del suoco solare, quanto a sorza del suoco conune: di più, che la base del piombo, la quale comparisce sola, quando questa materia oleosa medessima ne stata dilungata, è una terra seggliosi; o ssoratata, dell'indole, e natura del talco: esinalmente, che questa materia oleosa

del piombo non è ne poco, ne punto diversa dagli oli dei vegetabili; conciossiache l'olio del carbone ha valevole di perferrissimamente supplire il suo luogo, e di restituire per conseguente alla divifata terra calcola di bel nuovo la fua nariva, e genuina forma di piombo. 5 -: B cofa oggimai ottimamente conosciuta, che il piombo nello stato suo naturale è un metallo pochissimo sonoro, ed è una maniera di dire proverbiale ulata per ogni e qualunque metallo, il quale sia meno tonoro degli altri; o dell' ulato, il dire, che è un metallo want they bear muto come il piombo.

Nulladimeno il celebre Monfieur Lemery fece, una volta vedere al idorto Monfieur Reaumyr, jedopoj a tutta la Reale Accademia delle Scienze di Pariigi, una molfa di piombo, la quale, era fiara lafciara da uno de' fuoi vafi, dopo alcune chimiche operazioni, la quale; allorchè veniva percoffa, girtava fuori un vivacifsimo, e formamente acuto fuorio.

Non ebbe Monsieur Lemery dopoi occasione di ripetere l'esperienza medima, la quale somministrogsi questo piombo sommamente degno d' esserconsiderato di vantaggio, e lasciò al valentissimo Monsieur Reaumur tutto d' agio di rintracciar la maniera per ottentre lo stello esserco, il quale accidentalmente li venne fra mano, senza la briga; che li s'arebbe stato giucco forma tissostirio dal l'arebbe stato giucco forma tissostirio da la como un municipio di votre ci simo imbattuti nel piòmbo sonoro, senzieserci rampoco avecdati, ch'es solle tale.

oil Una particolurità fiffatta moni è già; cupic lateri peravventurà fi il fárebbe a suredete, l'effettu d'alcunà (pezjale opes razione dima trovali realmente diperse in ogni, e qualunque piombo : il quale dopo lo fquagliamento abbia affunto qualsivoglia forma certa, e regolare, e questa è una forma, che gli viene quasi fempre data dall'accidente in fimiglianre occasione, vale a dire, nel liquefarlo. Il metodo comune di liquefare il piombo per gittarlo nelle forme , fi è quella di squagliarlo in padelline di ferro : radissime volte addiviene, che tutto quel piombo, che trovali liquefatto nelle padelline fia colaro, o gertato entro la forma, ma rimanvene una piccola quantità. ·la quale in un batter d' occhio va formandofi in una massa entro la padellina medelima, e quelta è appunto quella maffa, la quale è fempre, e costantemenre fonora. La fua figura effer suole comunemente, o quella del fegmento d'una sfera, oppure d'una sferoide, e questa è piatra, od appianata da uno de' fuoi lari, e convessa dall'airro tato. Questo è turto, quello, che fembra, che quella maffa abbia di regolarità. Le padelline fono ordinariamence fommamente-irregolari, ed occorronvi mille aleri- accidenti, dai quali viene impedito, che il piombo riceva alcuna forma determinata. Le masse sono irregolarmente convesfe nel loro lato inferiore, o di forto. e nel lato loro superiore avvi d'ordinario un rialzamento, o rigonfiamento, il quale trovali alcuna fara ael centro, mai con molid maggior frequenza fopra uno dei lati. Le maffe di fpezie somigliance elaminate dal celebra. villimo Monfieur Reaumos ; erano d'ordinario, più o meno del diametro di quellelere dita, e della groffezza a un di preflo della cersa parre di un dito ; quefte maffe tiufcirona tutte ingit. de font

mo sonore. Hannovi senz'ombra di dubbio cerre date proporzioni della loro groffezza al loro diametro, le quali possono benissimo renderle più o meno sonore, ma tutte sono in fatti considerabilmente tali. Nè è già l' essere squagliato il piombo in una padella alcuno accidente, o circostanza esfenziale per gendere queste masse di piombo sonore; avvegnachè de pezzi della groffezza medesima liquefatti nell' arena riescono ugualmente sonori , che quelli squagliati entro le padelline di ferro; e quindi riuscirà agevole il gerrare il piombo in differenti forme di terra con ogni e qualunque delle varietadi delle figure sferoidali ; e quindi venghiamo di pari ad imparare, ed a sapere, quale sia la proporzione, che dà molto ajuto, e fiancheggio al suono. Non è impossibile simigliantemente, anzi è possibilissimo, che riescano sonore delle figure di spezie differenti: ma Monfieur Reaumur ne cimentò una convessa da ambi i lati, ed ebbe a trovare, che non aveva, nè produceva il menomissimo suono. I più grossi, ed i più fatticci deschi di piombo son trovati alcuna volta fonori, ma non mai altrettanto tali, come le figure da principio descritte. Hannovi simigliantemen. te due circostanze, per le quali la stessà massa cavata dalla padellina squagliante, non è fonora; una di queste circostanze si è, quando la massa medesima trovasi coperta d'una spongosa incrostatura grosfolana, e rozza; e l'altra, allorche le fue orlature, o contorni sono estremamente fottili per alcuno spazio confiderabile. Questa schiuma per tanto viene ad essere impedita per mezzo di levarla, e schiumarla via mentre il metallo tromafi in fusione; e quando le orlature sono

fottili come la carta , siccome affaissime fiate suole accadere, non vi è bisogno di alcun'altra cofa, falvo il tagliarle e pareggiarne la maila medefima diligentissimamente. Ed in fatti sperimentali costantemente, come il suono va via via facendosi più chiaro, che queste orlature vengono tagliate, e contornate. Questa faccenda ponsi agevolissimamente alla prova, e ne viene ad effere intieramente, e perfettissimamente determinato, per quanto tratto, o spazio queste sottili orlature debbano esser tagliate e ritondate. per mezzo di piantare la massa medesima in equilibrio sopra la cima di un dito, e col percuoterla con una chiave, o con altro istrumento, o corpo duro, manon mai con altro pezzo di piombo.

Ella si è adunque cosa evidentissima. che è appunto il gittare il piombo in una certa data forma quello che lo rende fonoro, malgrado la naturale morbidezza delle sue parti; e che in tali circostanze, ad onta di questo medesimo non mezzano ostacolo, viene a formare delle vivacissime vibrazioni. Ella non è però la fola forma quella, la quale produce questo efferto; avvegnachè dei pezzi della figura a capello la stessa, formati tali a forza di martello, o di taglio, fono stati trovati perfettamente muti,non altramente che il piombo in qualfivoglia altra massa : adunque lo squagliamento, ed il getto, oppure il raffreddarfi del piombo dallo squagliamento in questa tal forma si è un punto essenzialissimo per la suasenorità. La figura esterna veramente è necessaria, ma ricercavisi di pari indispensabilmente una configurazione interna delle parti del metallo, che non può dargli in conto veruno od il puco taglio, od il folo martellamento:e di

facto canto è loncano il marcellamento dal poter dare a questo metallo una fiffatta proprietà, che anzi per lo contrario è valevolissimo a toglierla, quando la posfiede; conciossache tutti questi getti naturalmente fonori del piombo fannosi affai più languidi, ed occufi, in essendo le sonore masse martellate . o battute con dei corpi della medefima durezza.

Il chiarissimo Autore di queste medefime offervazioni ci ha somministrato in altro luogo un' istoria della disposizione, ed ordine, che prendono le particelle di tutti i metalli nel loro raffreddarfi da uno stato di liquefazione ; ed ha offervato, come nel piombo le particelle si vanno ordinando in una spezie di fibre in questa medesima azione. Ella si era pertanto cofa agevole, a concludere daquesto, che un fimigliante ordinamento, e disposizione delle particelle fosse quello, il quale venisse a rendere un. getto d' una tal figura fonora. Questafaccenda con fomma agevolezza venne: messa al cimento; poiche se la cosa sosse; così, il disturbare, e scomporre queste. medesime fibre nel loro ordine, e serie acquistata, avrebbe di necessità dovuto non folamente fcemare, ma diftruggere: totalmente il suono delle masse piumbine ; ma ebbe l' esperienza a far toccar. con mano, che una fiffacta conclusione. era soverchio precipitata, e che il piombo, in tutto che venisse dimenato, e fmoffo intorno intorno entro la padellina durante il tempo del suo raffreddarsi, od essendo inquietato, ed impedito dall' ordinamento delle sue parti per qualfivoglja altro mezzo, nulladimeno nontrovossi aver perduto d'un menomissimo. chè la sua sonora qualità. Quantunque. La disposizione, e distribuzione delle

parei di questo merallo in fibre , non fia la cagione del suo divenir sonoro, nulladimeno egli è agevole l'offervare, che queste fibre sono composte di varie regolari congerie di granellini, e questi posson essere continuati finche ei mantiensi nel suo stato naturale, du rante il raffred. damento, tutsochè vengano impediti: dal moto del precipitarfi nei loro ordinamenti e distribuzioni naturali. Così l' agitare, e dimenare la materia, mentre sta raffreddandos, può coll'impedire le concrezioni di queste fibre, non fare la menoma ingiuria, o pregiudizio al suono, mentre i colpi d'un martello, i qua-i li forz'e, che di necessità distruggano la figura di questi granellini, può esferecon iomma naturalezza fupposto . che distruggano questo medesimo suono intieramente ; conciossiache quelta qualità dipenda evidentissimamente da quelle vibrazioni delle particelle del metallo ia essendo percosso; e questi granellini mentre trovansi nella loro figura naturale propria e che sono disposti in una! massa d'una grossezza, e forma determinata, possono agevolmente esser concepiti capaci d' una vibrazione . la quale non possono altramente dare allorche : fon battuti, e renduti piatti, od appianati, e framischiati, ed incorporati i' une coll' altro, e che è rimafa alterata la figura della massa, che da esti vien formata.

Simiglianti speculazioni non sono già fenza l'ulo loro. Edi vero effer non dee supposto, che qualsiveglia forma, nella quale il piombo possa esser gerraro, possa di pari farlo corrispondere all' effetto ... dei più sonori metalli nelle campane, e . fomiglianti a ma egli è probabilissimo. che il getto dei metalli naturalmente fonori in una forma, o figura, la que los la render può un metallo , naturalmente muto, in grado fommo luenante, venifse a rendere i loro fuoni grandemente più perfetti, più penetranti, e più chiari. La fola esperienza può determinarquesto , e può distinguere ciò , che è soltanto probabile, e ciò, che è realmente vero: Sembrerebbe ; che la corrente forma delle campane de' nostrigiorni, la quale ebbe indubitatamente l'. origin fua dall'offervare, che le pentole, ed altri vali fatti, e destinati per uli più immediatamente necessari ; davano un gran suono; e quindi, allorche devettero esfer fatte le campane gli uomini gittandole nella forma più comoda, che potevano a un di presso di quella figura. Avevano essi avuto delle uguali opportunità, ed occasioni d' offetvare la qualità sonora dei metalli gettati nella forma, o configurazione di segmenti di sfere, ed è sommamente probabile, che in quel tempo tutte le campane del mondo fossero di quella forma. La figura delle campane, che è di presente in uso, è a dir vero , sommamente comoda per senerle sospese nelle Chiese, e somiglianti; ma vi ha grandissima ragione di Supporre, che un metallo proprio gettato pella forma !fopramentovata fareb-: be infinitamente più adattato per i campanelli degli oriuoli, ed altre campane di quelle date case ove rendesi necessario un suono assai grande, e squillance. Siccome in queste l' Artefice trovasi limirato alla groffezza, non altramente. che in parecchie cole di spezie somigliante, così havvi gran ragione di credere, che questa qualità sonora del piom. bo in una certagleterminata forma potef-Se dare delle utiliffime tracce per i cugiofi artifi di migliorar grandemente la

pratica cortente le comune. Da tutto ciò egli apparisce, che le campane pos fono benistimo effer fatte di piombo. e che verrebbero auche ad esfere sufficientemente fonore, ma che però non fareb. bono di lunga durata. La loro figura vord rebb' effere di necessità quella d' un segmento d'una sfera più grossa, e fatticcia nel mezzo; e che venisse gradaramente affortigliandofi via via, che va accostandofi all'orlo, o contorno; e la verace proporzione di quello diminuimento di groifezza verrebbe ad effer trovata agevolmente a forza d' esperienze, e quando fosse trovata, verrebbe a far toccar con mano, come questo metallo è in facto affai più fonoro di quello fia ftaro finora rilevato tale. Da tutto questo fimigliancemente apparitce; che il piombo è un metallo naturalmente fonoro, tuttochè per innanzi fia staro supposto il contrario, valea dire un metallo natural. mente muto : che vi ha una forma particolare, in cui rendesi grandemente tale : e finalmente che noi venghiamo a distruggere in esso questa sua proprietà col marcellarlo, distruggendo la martellatura quei granellini, dai quali dipendono le sue vibrazioni. Veggansi Memoires de l' Acad. Roy des Scienc. de Paris; ann. 1726.

Paris, ann. 1726.

Plomo nella Medicina. Viene questo metallo alcuni Scrittori di Chimica per le sue sovrane virtà medicinali; ma con tutte questo in realtà un metallo da non darsi internamemente senza grandissima precauzione, e che il prudente, e dotto Medico, lo debba piuttosso contare per applicaziona esterne, e per un mero medicamento topico esterno. Ed in vero la sua minej.

ra; o terra minerale è velenosa a segno, che i fumi, o vapori ascendenti dalle fornaci, ove questa è lavorata per la separazione, infettano, ed avvelenano l' erbe di tutti i luoghi circonvicini, e fanno eziandib morire quelli animali, che pasconsi dell' erba medesima. La sua migliore preparazione si è lo zucchero di Saturno , Saccharum Saturni , il quale, quantunque sia capacissimo di far del benefizio grande nelle emoragie non meno, che in altri casi, nulladimeno egli è di pari nato fatto per ingenerare delle coliche d'una spezie così violenta, che il simedio soventi volte viene a riuscir peggiore, e più reo della stessa malattia.

Le preparazioni del piombo, che fono alfai in ufo a' di nostri sono, 1. Il Minio, Minium, o dir lo vogliamo Il Piombo rosso. 2. Il Litargirio. 3. Il Piombo abbrugiaro, Plumbum uflum. 4. La Cerussa. e. g. lo zucchero di piombo, o zucchero di Saturno, Saccharum Saturni. Veggansi gli Articoli Minto, Li-

TARGIRIO, ec. ec.

Balfamo di Piombo. È questo un medicamento esterno alzato fino alle sitelle per i suoi mirabili effetti nelle ulceri di vecchia data, ed acute. Questo balsamo è composto per mezzo di mescolare un' oncia di zucchero di piombo con duo conce d'olio di trementina, e col collocare questa mistura sopra un suoco d'arena, tenendovela fino a tanto che il sale stati sciolto. Per sistito mezzo l'olio viene ad acquistare un color rosso, e viene denominato Balfamo di piombo.

Prombo nero, nella Mineralogia. Veg.

· l' articolo Neno piombo.

Piomno abbrugiato, plumbum uflum. Questo piombo abbrugiato è unicamente destinato per usi esterni. Possiede questo

Chamb. Tem. XV.

le virtù attribuite al medesimo negli unguenti, e negl' impiastri, come nel litargirio, e nel minio. Mescolato in forma d' unguento col solo tardo, viene a formare un unguento buono per le morici.

PIOMBO calcinato. Veg. l'artic. VE-

TRO di piombo. Coesione del piombo. Allorche una massa di piombo viene ad esfere applicata ad un' altra con tutt' e due le supersicie lisce, uguali, e levigate, la loro coesione è sommamente straordinaria. Il celebre Dottore Desaguliers fece questo cimento con due palle di piombo, una delle quali pelava due libbre, e l'altra una libbra : da ciascheduna di queste avendo il valentuomo tagliato un picciolo segmento del solo diametro della quarta parte d'un dito, diessi a comprimere, e pigiare insieme queste due palle colle proprie sue mani, dando loro una voltata per fare, che le superficie veniffero a toccarsi più strettamente, che fosse post bile. Queste palle si forressero bravamente l'una l'altra, e sostennero il peso di sedici libbre; ma un peso alcun poco maggiore le arrivò a disgiugnere. Allorche vennero esaminate, dopo di effer rimale staccare le superficie toccanteli, fu veduto, che non trascendevano il picciolifimo diametro della decima parte d'un dito. Ma dee essere osservato, che nel ripetere l'esperienza il peso ricercato per disgiugnere, e separare le palle non fu il doppio esattamente il medefimo, siccome, a dir vero, ei non è in qualsivoglia delle esperienze di questa spezie, e questo per infinitamente

Vetro di piombo. Veg. l'artic. VE;

patenti, ed ovvie ragioni.

Zimbello del piombo. Sissatta denominazione vien data ad una certa particolare sostanza rilucente, che suol trovarsi nelle Miniere del piombo. Vegg. Particolo Piombo nativo, Plumbum nativum, appresso.

Piombo roffo. Veg. l'artic. Minio. Miniera del piombo. Offerva il prode nostro Monsieur Boyle avervi una grandissima differenza, che viene a discernersi dall'occhio stesso, fra le differenti miniere del piombo. Alcune di queste sono tanto simili all' acciajo, che gli Operaj stessi addimandante miniere di acciajo. Queste miniere poi siccome sono più malagevoli a squagliarsi dell'ordinario, così i medefimi Operaj fogliono mescolarle con altra miniera da essi chiamata miniera fissa, miniera consistente, allorchè le pongono nell'usata fornace. Dice simigliantemente questo valentuomo, com'egli ebbe contezza d' un' altra miniera, che per la fua grandistima disposizione a vetrificars, ed a servir perciò ai pentolaj, ed altri vasaj per invetriare i loro vasellami, i Minatori addimandavanla miniera da pentolaj, e che la vendevano più cara delle altre miniere piombine. La miniera del piombo affai sovente somministra dell' argento, ma non sempre. Mr. Boyle medefimo fa parola d'alcuna miniera di piombo da esse stesso messa alla proya. la quale era così ricca, che veniva a fomministrare settanta per centinajo di piombo ; e che con tutto questo, quantunque venisse lavorata da uno de' più valenti artefici del mondo, e posta alla più accurata disamina, non venne a sommini-Rrare tampoco un folo grano d'argento. Veggafi Boyle Opere Comp. Vol. 1. pag. 156.

La qualità velenosa di questa miniera è tale, che quella gente, la quale vive in quelle contrade, eluoghi, ove viene scavata, ed in vicinanza eziandio di quei luoghi, ove la miniera è lavata, non potlonvi conservare ne' cani, ne' gatti. nè alcuna spezie d'uccelli, nè di pollame, avvegnache tutti questi animali muojanvi in cortissimo tratto di tempos ed è stato conosciuto, che una picciola casetta, nella quale era stata conservata per buon tratto di tempo la miniera del piombo, tutto che dopo, che questa miniera fu cavata fuori, fosse ripulita, e nettata con estrema diligenza, evi fosse stato disteso un ben fatticcio letto di felci . nulladimeno le vitelle , che dopo vi furon melle, fi morirono in pochiffimi giorni ; ed è una pur troppo frequente funestissima offervazione, che i piccioli bambolini dei contorni, ove trovasi la miniera del piombo, muojonsi in guisa stranissima, ed in un subito. Se alcuna spezie di bestiame da pascolo. siasi di qualunque sorta esser si voglia, fi pasca dell' erba, sopra la quale cadono i vapori, che s'alzano dallo squagliamento del piombo, viene costantissimamente offervato, che poco dopo fi muore avvelenata. Vegganfi Philosophical Collections , cioè Raccolte Filosof, n.z. pag. 6.

Zucchero di piombo, Saccharum plumbi, Saccharum Saturni. Veggasi l'articolo Zucchero di Saturno.

Piombo fra le bocce, o palle di legno, colle quali fi giuoca. Veg. l'artic. Giuoco delle palle.

Piombo nel maneggio. È questa une espressione usata per dinotare, e significare la patte, che è la prima a principiare alcun movimento. Un cavallo

portantesi in una linea retta sempre piomba, oppure taglia la strada col suo piè destro. Sissatto movimento vien detto dai Francesi Entamer le Chemin, tagliare la strada. Veggasi l'articolo Tagliare la strada.

Piom Bo nativo, Plumbum nativum. Vien preteso da certuni, che il famosissimo piombo minerale trovato in vicinanza di Freyung nel Palatinato superiore, sia effertivo, e reale piombo nativo. Ma questo è un patentissimo errore. Noi abbiamo un' istoria di ciò nelle nostre Transazioni Filosofiche, la quale non somministra ombra menoma di fondamento per effere d'un tal fentimento. Tutto quello, che ivi vien detto del medefimo fi è che in quel tempo veniva grandemente stimato fra i saggiatori dei metalli; come quello, che non conteneva ombra menomissima di mescolanza d'altri metalli. Questo lo faceva sommamente prezzabile a questi medesimi Artefici, avvegnachè venisse a liberarli da moltissima confusione o briga, o disturbo in separare il piombo dalle sue materie eterogenee : ma quivi viene espressamente afferito, che questa si è una terra minerale, od una miniera, e non già un metallo nativo; conciofsiachè ivi abbianvi due spezie della medesima, vale a dire una, che è una pietra cristallina, la quale è pressochè tutto puro piombo; e l'altra non così ricca, ed abbondevole, ma d'una tessitura più grossolana, e più ruvida. Ne l'una, ne l'altra di queste due spezie è in conto alcuno piombo nativo. Quello, che è degno d' essere osservato si è, che tutt'e due queste spezie di miniera di piombo hanno meno apparenza d' esfer tali di quello abbianla tutte le nostre miniere

Chamb. Tom. XV.

comuni di piombo. Veggansi le Trans. Filosof. n. 3. Vegg. di pari l'articolo Piombo, qui sopra.

PIONIERE \*, nella guerra, un guafladore, o lavoratore in un efercito, impiegato ad eguagliar le strade, per far passare l'artiglieria: a scavar linee, e trincee o sosse, miniere, ed altri lavori.

\* Menagio deriva la parola dal Latino peditones, diminutivo di pedites: Bocharto la deduce dai Pæones, popolo d'Afia, il di cui principale impiego era feavar la terra nelle miniere, ec.

PIPA, è una macchinetta popolare, che si usa nei fuma tabacco; e costa di un lungo tubo sottile, fatto di terra o creta, che ha ad un capo un piccolo vafe, o fornelletto, chiamato il camino, per ricevere il tabacco, il di cui fumo si tira con la bocca per l'altra estremisà. Vedi Tabacco.

Le Pipe fon fatte di varie maniere, lunghe, corre, piane o lifee e fchiette, a lavoro, bianche, verniciate di varicolori, ec. —I Turchi ufano le pipe lunghe tre o quattro piedi, di legno perforato, al cui estremo ficcano una spezie di noce, o guscio, che serve quasi di fornello, e che dopo d'avere sumato, ne levan via.

PIPE \*, dinota un vase, od una mifura di vino, e d'altre cose che si computano colla misura del vino. Vedi Misu RA.

\* La parola è formata dal Latino barbaro pipa, vase, botte, ec.

La pipe, o butt contiene due hogshead, quattro barili, o cento e venti fei galloni (o metti fecchi nostrali Italiani) e com

D 2

putali il suo peso a novecento diecisette libbre in circa. Vedi Hogshead.

La pipe è poco usata in Francia, salvochè nell'Angiù e nel Poeth, ove costa di due boisseau, cioè di un moggio e mezzo di Parigi, essendo il moggio (muid) egualea 36 sessione, ed il sessione a otto pinte. Vedi PINTA.

PIPE, PIPA, nella Legge, è un rotolo una pergamena nell' Exchequer, o fianell' Erario pubblico, chiamato anche il rotola grande. Vedi Roll, ed Ex-CHEOUER.

PIPE Office, è un officio, o Cancellaria, dove una persona chiamata il clerk of the pipe, stende e dà suori gli afficti delle terre della Corona. V.CLERK.

J PIPELY, città dell' Indie, nel Regno di Bengala, in una bella pianura, sul fiume Pipely, 4 leghe sopra le sue socilong. 106. 20. lat. 21. 40.

¶ PIQUE, il più alto monte de' Pirenei, che si vede 15, o 20 leghe lontano, su i consini della Diocesi di Conferans. long. 17.12.53. lat. 42.50.45.

PIRAMIDALE Fontana. Vedi l'

PIRAMIDALI Specchi. V. SPECCHIO.
PIRAMIDALI Numeri, fono le fomme
de' numeri poligoni, raccolte alla ftessa
maniera, in cui i numeri poligoni stessi
s' estraggono dalle progressioni geometriche. Vedi Policono Numero, ec. V.
anco Numero.

Questi sono particolarmente chiamati piramidali primi.— Le somme de' piramidali primi. Sono chiamate piramidali scondi. — Le somme di questi, piramidale terpi, ec. ad insoitum.

Quelle in particulare che nascono da numeri triangolari, sono chiamate piramidali triangolari primi: quelle che na-

scono da numeri pentagonali chiamansi piramidali primi pentagonali, ec.

Dalla maniera di fommare i numeri pentagonali, appare evidentemente come trovinfi i numeri piramidali primi; cioè

 $\frac{(a-2)n^3+3n^2-(a-1)n}{6}$ , esprime

tutti i piramidale primi.

PIRAMIDALE Corpo, nell' Anatomia. Vedi Pyramidale Corpus.

PIRAMIDE, nupauis, nella Geometria, un folido che sta diritto sopra unabase quadrata, triangolare, o poligona, e termina sulla sommità, in punta; odiun corpo la cui base è una figura retilinnea regolare ed i sui lati sono triangoli piani; i lor diversi vertici concorrendo assieme in un punto. Vedi Solido.

Euclide la definisce una figura solida; che costa di diversi triangoli, le cui bassi sono tutte nel medesimo piano, ed hanno un verrice comune. Vedi TRIANGO-LO, e VERTICE.

Wolfio la definisce, un folido terminato da altrettanti triangoli; ADC, DCB, eADB, terminanti in una punta D; quanti lati ha la base ABC. Tar. Geometr. fig. 78.

La piramide si dice essere triangolare, quadrangolare, quinquangolare, ec. secondo che la base è triangolare e, quadrangolare, ec. — La piramide si può chiamare un cono quadrato, triangolare, ec. od il cono, una piramide rotonda. Veda Cono.

Le Proprietà della PIRAMIDE.—1. Tutte le piramidi e tutti i coni, eretti fulla Resta base, ed aventi la medesima altezza si dimostra, essere eguali.

2. Una piramide triangolare è la terza parte d'un prisma, che sta sulla medesima base, e della medesima altezza. Vedi PRISMA.

3. Quindi, però che ogni multangolo si può dividere in triangolare; ogni piramide altresì è la terza parte di un prisma, che si sta sopra la medesima base, o della medefima altezza.

4. Se una piramide taglisi da un piano abc, parallelo alla fua bafe ABC; il primo piano o la prima base sarà simile all'

ultimo.

5. Tutte le piramidi, tutti i prismi, cilindri, ec. sono in una ragione composta delle loro basi ed altitudini : perciò, sendo le basi eguali, eglino sono in proporzione alle loro altezze; e fendo le altezze eguali, in proporzione alle loro basi.

 Le piramidi, i prismi, i cilindri, i coni, ed altri corpi fimili, fono in una sagione triplicata de'loro lati omologhi.

7. Le piramidi ec. eguali, reciprocano le loro basi e altitudini, cioè l'altitudine di una è a quella dell'altra, come la ba. fe dell' una alla base dell'altra, ec.

8. Una sfera è eguale a una piramide, la cui base è eguale alla superfizie, e la fua al: ezza al raggio della sfera.

Misurare la superfizie e la solidità di una Peramide. — Trovate la folidità di un prisma, che ha l'istessa base che la data piramide. Vedi PRISMA. - E dividete questa per tre; il quoziente sarà la soli-. dità della piramide.

Supponere v. gr. esfersi la solidità del prisma trovata 67010328, la solidità della piramide troverassi così 223 36770.

S'ottien la superfizie d'una piramide, col trovar l'aree sì della base ABC, come de' triangoli laterali ACD, CBD. BDA. Vedi TRIANGOLO. La somma di questi è l' area della piramide.

L' esterna superfizie di una piramide retta, posta sopra una base poligona re-Chamb. Tom. XV.

golare, è eguale all' altitudine d' uno de' triangoli, che la compongono, moltiplicata per tutta la circonferenza della. base della piramide.

Deferivere una PIRAMIDE fopra un piano. - 1. Delineate la base, v. gr. il triangolo ABC ( fe la piramide richiesta è triangulare); così, che il lato AB, supposto effere volto di dietro, non si esprima. 2. Sopra AC, e CB, costruite i triangoli'ADC, e CDB concorrenti in un punto determinato, v. gr. D; e tirate, AD; CD, BD: allora farà ADBC una piramide triangolare.

Coffruire una PIRAMIDE di cartone, ec .-Supponete, v. gr. che si ricerchi una piramide triangolare. 1. Col raggio AB descrivete un arco BE. (fig. 79.) ed applicatevi tre corde eguali BC, CD, ed DE. 2. Sopra CD costruite un triangolo equilatero DFC; e tirate le linee rette AD ed AC.Questo cartone ec. essendo tagliato nel contorno della figura, que! che resta dentro formerà una piramide.

PIRAMIDE Troncata. V. TRONCATO. PIRAMIDE \*, nell' Architettura, dinota un folido e massiccio edificio, che da una base quadrata, triangolare, o d' altra forma, s' erge scemando sino a un punto o vertice.

\* Alcuni dirivano la parala da nupos, gra: no, ed auau, colligo; col pretesto, che le prime piramidi fieno flate fabbricate dal Patriarca Giuseppe per granaj .---Ma Villalpando, con molto più di ragione, la diriva da no?, fuoco; perché finisce in punta come una fiamma.

Quando sono strette nel fondo, cioè, la loro base è atlai picciola, sono chiama-te obelifchi, ed aguglie. Vedi OBELISCO.

S' ergon alle volte delle piramidi per conservar la memoria d'eventi singolari,

D 3

ed alle volte per traimettere a' posteri la gloria e la magnificenza de Principi; ma esfendo elleno il simbolo della immortalità, il loro uso principale è stato per monumenti sunebri. V. Monumento.

Tale è quella di Cestio in Roma; e quelle altre celebri d' Egitto, non men famose per la loro mole estrema, che per

la loro antichità.

Queste ultime sono tutte quadrate nelle loro basi; ed è stato spesse site proposto, di stabilire e trar da esse una misura sista, da trasmettersi alla posterità.—Vedi la loro descrizione, le loro misure, ec. in Thevenor, Pietro della Valle, Graves, ec.

Fra gli Egizi fi dice che la piramide è stata un simbolo della vita umana; il cui principio viene rappresentato dalla base, ed il sine dall' apice: donde è avvenuto che si ergessero le piramidi sopra sepoletti. Herodotus.

Scenografia d' una PIRAMIDE. Vedi SEENOGRAFIA.

PIRAMIDE Optica. Vedi OPTICA Pi-

PIRAMIDOIDE, chiamato anco fpiedo parabolico, è una figura folida, formata dalla rivoluzione di una femi-parabola, attorno di una delle fue ordinate.

Secondo il metodo degl' Indivifibili, fi può concepire che un piramidoide colti d' un' infinita ferie di circoli, i cui diametri fono tutti paralleli all'affe della parabola rivolventefi.

Lo fpiedo parabolico è eguale a - , del fuo cilindro circumferibente.

¶ PIRANO, luogo d'Italia nell'Istria, in una Penisola formata dal gosso Largone, con un buono porto. Appartiene a' Veneziani.

PIRATA, o Corfaro; una perfona,

od un vascello, che rubba sul mare, o sa sbarchi sulle Coste, ec. senza la permissione, od autorità di qualche Principe, o Stato. Vedi ARMADORE.

Quando i pirati sono presi, vengono per lo più impiccati senza remissione, o processo formale; alle volte nel primo porto, altre a bordo del vascello che li orende.

In varie parti del mondo sono con varj nomi chiamati; nell'Indie Occidentali, buccaniri, free-booters, ec. — Nel Mediterraneo, corfari, ec. Vedi Bucca-NIRI, CORSARO, ec.

Alessandro rimproverando a un pirata la sua condizione e il suo mestiere; gli su risposto, Se io sono un pirata, quest'è perchè non ho che un sol vascello; se avesfi una flotta, sarei un possente Conquistatore.

PIRATA, secondo Spelmano, dinotò anche in alcuni tempi un Capitano, o soldato di mare. Asser, nella vita del Re Alfredo, dice: justir naves lungas sabricari, impositisque piratis in illis vias maris

cuflodiendus commiste.

¶ PIRENEI, Pirenæi, gran catena di
monti, che dividono la Francia dalla
Spagna, e dissono finali dal Mediteraneo sin'
all' Oceano, per un tratto di 85 leghe.
Essi acquistano varj nomi, secondo i varj
luoghi, a cui sono contigui.

PIRENOIDE, Pyrenoides \* proceffus, nell' Anatomia, un processo della seconda vertebra del collo; chiamato anche odontoides e dentissormis. V. VERTEBRA, e ODONTOIDES.

\* La parola è Greca, nuprocedes, formata
da nupre, nucleus nocciolo, o coccola,
e esdos, figura.

PIRETICI, Pyretice\*, medicamenti buoni contra le febbri, Vedi FEBBRE. \* La parola è formata dal Greco nuperos,

febbre, da πυρ, fuoco.

PIRETRO, PIRETHRUM, parietaria di Spagna, una radice medicinale acida, che si reca da Tunisi, e dall' Italia; di una qualità calda, e discuziente: usata per alessifarmaco e flegmagogo; come anco per placare il dolore de' denti, e nella compofizione dell' aceto.

Ella è di una lunghezza mediocre; la sua grossezza, quanto il dito mignolo, un po' grigia di fuori, bianchiccia di dentro, e d' un gusto acuto e caustico.

Si pretende, ch' ella abbia preso il suo nome da Pirro Re d'Epiro; manon vi è gran bisogno di ricorrere a un mistero, la sua caustica qualità essendo sufficiente per darle il nome di pyrethrum, dal Greco Tup, fuoco. — Si debb' ella scegliere nuova, secca, dura da romperfi, ec.

Chiamasi una radice salivaria, perchè tenuta in bocca, punge, e muove lo scarico della saliva.

## SUPPLEMENTO.

PIRETRO. Il Piretro o Pilatro, Pyrethrum, nella materia Medica, è una radica, o radice, della quale i Droghieri ce ne vendono indistintamente, e promiscuamente due spezie; l'una cioè, che è la radice d' una pianta corimbifera descritta dagli Autori coll' appresso parole , cioè , Pyrethrum flore Bellidis, o fia il Pilatro Spagnuolo; e l'altra il Pyrethrum umbelliferum , o sia il Pilatro rappresentante un ombrello ; ed è una disputa fra i Sapienti, quale delle due spezie sia veramente la propria, e la genuina. La descrizione lasciataci della medesima da Dioscoride, siccome ella è differente-

Chamb. Tom. XV.

mente scritta, così ella serve per provare bene l'una, e l'altra, adattandosi sì all'. una , che all' altra di tutt' e due.

Le radici del Pilatro Spagnuolo fon quelle, nelle quali frequentissimamente c' imbattiamo. Quelle fono d'ordinacio della lunghezza di quelle tre, o quattro dita, della groffezza d' un dito mignolo, verdastre, rugose, o grinzose . nel di fuori, e biancastre nella loro par-. te interiore, e d' un sapore agro, pungente, od ardente. Quelle poi del Pilatro fatto ad ombrello fono della lunghezza medesima, ma alcun poco più sottili, d' un color grigio pendente al bruno al di fuori, e bianche nel di dentro, e fon guernite d' una spezie di barba nella loro estremità, o cima alquanto assomigliantifi alle radici del Meum, Questa radice è agra affaggiandola, e quanto alle sue virtù, e qualità mediche, è somigliantissima alla prima. Si l'una, che l'altra di queste due radici vengono messe in opera per i dolori dei denti; e non mancano Scrittori, che le prescrivano per le indisposizioni della testa, e dei nervi; e viene, oltre a ciò, sperimentato, effer diuretiche, e violentemente sudorifiche, ma dannosi dai savi Medici assai di rado.

¶ PIRI, distretto del Regno di Loango, nell' Africa. Quest' è un buon pacse abitato da gente mansueta, e tranquilla.

PIRIFORME, Pyriformis, nell'Anatomia, un muscolo della coscia, che riceve il nome dalla fua figura, raffomigliante a quella di un pero. - Egli & anco chiamato iliacus externus dalla fua fituazione. - Vedi Tav. Anat. (Myol.) fig. 7. n. 21. 22. Vedi anco ILIACUS.

Il fuo principio è rotondo ecarnolo, dalla inferiore, ed interna parte dell'os facrum, dove riguarda la pelvis dell'abdomen; e dificendendo obbliquamente lungo il gran seno dell'es ilium, al di fopra del proceifo acuto dell'ichium, e congiungendoli col glutwas medius, s'inferife per mezzo di un tendine rotondo nella gatte superiore della radice del grantrochanter. — Questi meve l'os femoris un poco verso all'insù, e lo volta in suori.

## SUPPLEMENTO.

PIRIFORME, Questo è un muscolo, che viene di pari denominato piramidale edè un picciol muscolo bislungo della figura d' una pera piatta, od appianata, oppure d' una piramide, e quindi ha ricevuto, ed ha preso le sue denominazioni.

Trovali questo muscolo piantato; e fituato pressochè a traverso fra l'osso sagro, e l'osso ischio, rimanendo coperto, ed occultato dai primi due glutei. Rimane il medefimo affiifo alla parte laterale interiore dell' offo fagro per mezzo di fibre carnose, ed alla parte adjacente, o circonvicina del lato anteteriore, o concavo di quest' osso per mezzo di tre digitazioni diacenti fra i fori anteriori. Rimane fimigliantemente affillo per mezzo d' una picciola inferzione al ligamento sagro-sciatico, ed al contorno , or latura del gran seno dell'osso ilio. Quindi scorre, e portasi transversalmente verso la giuntura dell' anca:, contraendosi le sue fibre in ampiezza, viene a terminare in un corto gendine, che rimane inserito, od incafirato nel mezzo del labbro interno dell' orlatura, o contorno superiore del Trocantero grande, per mezzo di due, o di tre ramificazioni.

La parte superiore di quesso rendinericeve parecchie fibre dal Gluteo medio, e la sua parte più bassa, cul inferioreviene ad essere unita al gamello superiore ed al tendine dell'otturatore interno. Alcune siate hannovi due prissormi e parati soltanto dallo sciatico nervoso. Veggassi Winstow, Anar. pag. 209.

PIRITE, Pyrites\*, nella Fifiologia, una spezie sulfurca infiammabile di pietra, o minerale, composta di un sale acto, incorporato con una oleosa o bicuminosa materia. Vedi MINERALE.

\* La parela è Greca, montre, q. d. pietra di fuoco, formata da mop, fuoco; denominatione datale per cogion dellafua infl immabilità; che è tale, che conla collisione manda faville di fuoco.

Il pitite ha dell' affinità colla marcaffita, con cui moltiffini Autori la confondono. — Il Dr. Woodward vi mettequella diffinzione; che il pyritts fi riftrigne a que' noduli, o que' pezzi, i quai fi trovano alluogati negli fitati di un' altra spezie: e la marcassita a quelli, che trovansi in strati della medessima spezie. — Aggiugni, che la marcassita spessio contiene dell' arsenico, lo che diraro troviamo, se pur mai, nel pyrites. Vedi Marchessita.

La pietra pirite ha fempre una partemetallica in sè, ed alle volte una partecretacea, e ocreofa. — A mifura che l' una o l'altra prevale, il corpo comincia: ad effere zolfo, allume, o vetriuolo... Vedi Vetriuolo, Zolfo, ec... Il metallo nel piritte principalmente ferro; alle volte vi è del rame, e tempre poco oro, rare volte argento, e non mai piombo, ne stagno. Vedi METALLO.

Il Dr. Slare ci racconta di un mucchio grande di pyriti, che fendo stato coperto dall'aria per cinque o sei mesi, piglio soco, ed arse per una settimana. Alcuna parte sembrava metallo liquefatto, altre parti somigliavano a pietre roventi. Egli aggiugne, che mandava un pregiudiziale e molellissimo odore.

Il Dr. Lister attribuisce il fulmine, i terremoti, ec. all'esalazione sulfurea, ed insiammabile del pyrites. Vedi Tuo-Ro, TERREMOTO, ESALAZIONE, ec.

Per pyrites alcuni Autori intendono le marchessite di tutti i metalli, i nomi delle quali sono variati, secondo i metalli de quai partecipano. Vedi MARenessita.

Così Chrysitis e quella dell' oro; argyritis quella dell' argento; sideritis quella del ferro; chalcitis, quella del rame; molybditis, quella del piombo, ec. Vedi Chalcitis, ec.

## SUPPLEMENT O.

PIRITE. Nell' Istoria Naturale è questo un nome usato dal nostro celebre Dr. Hill, non altramente che un termine classico per quei corpi meno regolarmente figurati del numero di quelli ugualmente chiamati, veramente con soverchia indeterminatezza, per questo nome. Veggasi la Tavolade Fosfili, Classe G.

Secondo simigliante distinzione sono le Piriti corpi composti, infiammabili, metallici, trovati in distaccate masse, ma d'una signa non determinazamente-

angolare. Di questa Classe vi sono due ordini generali di corpi: il prime, cioè, è di quelli, che hanno una struttura interna piana, e semplice; ed il secondo di quei, i quali nelle loro parti interne sono regolarmente striati; e di ciascheduno di questi due ordini vi sono due generi. Quelli del primo adunque sono:

1. I piriplasi, pyriplases. Sono questi piriti d'una struttura interna semplice, e coperti con un'incamiciatura od incro-statura, come esprimonsi gli Autori, investiente.

2. I gimnopiri, gymnopyres, fonoquesti piriti d'una struttura interna semplice, e nuda, oppure non coperta daalcuna incamiciatura, od incrostamentoinvessiente.

I generi del second ordine, o sieno i

1. I Piritrichi, pyritricha. Sono queftì piriti d' una struttura semplicemente: striata,

E 2. I Piritrichifilli, Pyritrichphylla: e questi sono i piriti, le cui superficie sono coperte di siocchi sfogliati, fatti, e formati per una continuazione, ode espansione delle estremià delle strie. Veg. Hill, Istoria de Fossili, pag. 612.

Le varie spezie di ciascheduno dis questi generi veggiansi sotto i diversicapi, od articoli generali rispettivi come, Piritrico, e somiglianti:

Da Dioscoride vien fatto parola soltanto d' una spezie di pirite, che è laispezie del pirite comune giallo. Avicenna poi non meno, che gli altri Scrittori Arabi parlano di due sorti di piritegiallo, d' una spezie bianca; e sinalmento d'una spezie ferruginosa. Neppur'uno fra questi Autori sa la menomissima distinzione-fra de marcheste, ed i piritigma questa sorte di materia, se ella sia formata in piccioli noduli, oppure in strati continuati, venne indifferentemente significata, o per l'uno, o per l'altro dei divisati nomi.

Le quattro spezie di questa pietra mentovate dagli Arabi vengono denominate, e distinte dai loro colori, l' aureo, l'argentino, il bronzino, ed il pirite ferruginoso. Gli Autori più antichi sono dell' opinione di Dioscoride, e parlano foltanto d'una spezie, deducendole tutte dai principi, ed elementi medefimi, e facendosi a supporre la loro diversità di colore, non altramente che dovuta soltanto ad accidenti. Aristotile, e Teofrasto ragionano del pirite così, come d'una cosa sola, sotto il nome, o termine Mylia, il quale termine essendo stato tradotto molaris lapis, è stato preso da alcuni come dinotante una pietra da mulino, una macine, oppure altra pietra rozza, e grosfolana adattata, e propria per tali effetti; e per tal mezzo tutto il senso, o sentimento degli Autori è stato sconvolto, e malinteso.

Plinio fa menzione di due spezie di pirite, cioè della spezie aurea, e della spezie argentina; e ci dice, come vi ha una pietra, mostrante nella sua apparenza una rassomiglianza al rame, o bronzo, che vien trovata in Cipro, e nelle vicimanze d'Acarnania ; e che questa è di due spezie, gialla, cioè, e bianca. Egli è chiaro, ed evidente da questo, che Plinio si è fatto a consultare alcun altro Greco Scrittore, oltre Dioscoride e Teofrasto, dal quale principalmente leva di pefo, e fa suoi questi racconti : ma non fa parola del pirite color di ruggine, o fia pirite ferruginoso che è ugualmente comune, che gli altri tutti eziandio in quel medesimo paese nel quale egli scrisse ; e quindi è evidentissimo, che ciò, ch' ei scrisse, non lo scrisse di sua propria offervazione; tuttochè in alcuni luoghi non fiamo valevoli a rintracciare gli originali, che questo Scrittore fecefi ad espilare, e spogliare, i quali perciò può esser benissimo, che sieno perduti. Ci dice Avicenna, che la Cadmia era fatta del pirite, vale a dire, la Cadmia delle fornaci, Cadmia fornacum, o sia la tuzia. Plinio, e Dioscoride non s' accordano in tutti i rapporti, o rispetti in risguardo alle varie spezie della Cadmia fattizia; quantunque Plinio non faccia parola d' una tal sorta fatta in alcuni luoghi per mezzo d'abbrugiare la pietra appellata pirite.

Le materie principali, che contengonfi nella pietra pirite, poson'essere, generalmente parlando, argomentate, e congetturate dai suoi colori. Il pirite, o la pietra pirite bianca contiene ordinariamente dell' arsenico: la giallognola contiene dello Zolfo, e del ferro, e la pienamente gialla, o d' un color giallo carico contiene dello Zolfo, e del rame. I colori pettanto formano una caraterifiica essenzialissima per la distinzione delle varie spezie di questo Fossile.

Il pirite giallognolo, vale a dire quella pietra pirite, che contiene del ferro, e dello Zolfo, trovasi negli strati di parecchie spezie di pietra, nell' argilla, ed in quella terra, che trovasi sopra le miniere dei vari metalli. La pietra pirite bianca, o sia la pirite arsenicale e la totalmente gialla, sono meno comuni, ma trovansi d'ordinario nelle miniere. Veggasi Agricola, de Metallis.

Ella si è una materia di somma difficoltà quella di volere accertate il tempo

della formazione dei Fossili. Parecchi d' ess Fossili sembra, che sieno rimasi nello stato presente non alterato fin dal principio del Mondo; moltissimi d' essi sono stati simigliantemente sormati nei tempi posteriori, e continuano a formarsi ai nostri giorni. È stato veramente toccato con mano essere di questa seconda Classe le stalattite, od i cicli pietrosi, che veggionsi penzolare dalle volte, o cieli delle grotte; ed è ugualmente indubitato, che sono così formate simigliantemente le pietre piriti, avvegnachè moltissime delle stalattite scavate, e zappate fuori dalle Cave dai Minatori Tedeschi trovansi nel loro di sopra incamiciate in parecchie parti di pietra pirite; (a) ed eziandio nel nostro proprio Regno medesimo, de' pezzi di legno sotterrati nell' argilla, che contengono del pirite, quali fono appunto quelle terre, che comunemente vengono scavate per farne degliembrici, e delle tegole, se sieno cavate faori di nuovo dopo un dato numero d' anni, vengono sempre, e costantemente trovate impregnate di questa medesima fostanza, che forma in esse delle vene, ed alcuna fiata anche dei noduli sopra la superficie.

Le pietre piriti affise alle stalattite sono assai più sine delle altre spezie, e ciò apparisce evidentissimamente a quei tali, i quali fannosi a considerare sin este il lavorio della Natura, che esse mon sono cioè formate di particelle addotte, ed accorzate insteme dall'acqua, alla soggia, e maniera delle piriti, nel legno sotterrato nell'argilla, oppure allas soggia, o maniera di queste stelle stalattite; ma per lo contrario, che son composte di particelle infinitamente

minute, ridotte, e convocate insieme dalle loro, o per le loro vicendevoli attrazioni sopra un adeguata e propria base, che per innanzi erano state nuotanti. e svolazzanti per l'aria. Gli Antichi, generalmente parlando, si fecero a supporre, che nella pietra pirite vi si contenesse del rame ; ma non ebbero giammai sentore, che il ferro formasse una parte d'essa pietra pirite, tutto che sia più che certo, che il ferro è la base di presso che tutt' esse pietre, e che il rame in pochissime delle medesime forma soltanto una parte. Maquesto è appunto l' effetto, che partorifce il giudicare le cose dalla loro apparenza, in vece di rimetterfi in tutto, e per tutto alle giudiziose, ed accurate esperienze. Il nostro prode Concittadino Monfieur Lister ha l'onore d'effere il primo Autore, il quale abbia per acconcio modo, e con proprietà trattato delle medesime, e che rinvenne, come la propria loro verace, e genuina base generale era il ferro; ma egli conduce troppo avanti la cosa, allorchè fassi a supporle tutte veraci miniere, o terre minerali di ferro; imperciocchè la faccenda va altramente; conciossiache molte d'esse piriti, le quali tuttoche non contengano altro minerale fuori del ferro, nulladimeno lo contengono in picciola quantità, ed in una siffatta combinazione d'altri principj, ed elementi, che a grandissimo stento può separarsi, e sprigionarsi dai medesimi ; oltre l'avervene alcune spezie, le quali non conteagono porzioncella menoma di ferro. Veggasi Lifter, « de Fontibus Medic. Angliæ. »

Monsieur Berger, il quale ha scritto sopra i bagni della Carolina, ha dato di piglio al foggetto medefimo, e migliorando il piano del nostro Monsieur Lister, ci ha somministrato un' Istoria assai più giusta, ed adeguata delle pietre piriti. Concede questo Valentuomo, che il ferro sembri esser la base di grandissimi numeri di pietre piriti, e che questo fassi evidente dall' offervazione, che la materia rimanente di moltissime d' esse dopo esfere stato a forza di fuoco dilungato, e dileguato lo Zolfo, vien trovato esfere attratta dalla calamita; ma egli offerva simigliantemente, che in parecchie pietre piriti il rame trovali mescolato col ferro; e che quantunque il ferro. generalmente parlando, sia trovato eziandio in quelle spezie, le quali danno sommamente ovvie prove del rame, nulladimeno ve ne sono alcune, nelle quali non piò effer trovato per modo alcuno il ferro.

Offerva di pari questo dotto Autore, come oltre le particelle metalliche, fianfi queste, o ferro, o rame, trovasi eziandio entro la pietra pirite una terra non metallica, la quale è nella composizione di questa pietra molto ugualmente mefcolata, incorporata, e perfettamente immedefimata colle particelle di questi metalli, e con quelle eziandio dei fali,e degli Zolfi, che contengonsi simigliantemente nella massa. Confessa di pari, e concede questo Valentuomo, che lo Zolfo viene a formare un' affai confiderabile parce di moltifsime delle pietre piriti, e massimamente di tutte quelle della spezie giallognola non meno, che della spezie di color giallo carico. Il pirite, o la pierra pirite bianca, o dir la vogliamo l'argentina, contiene quantità minore di Zolfo di sutte le altre, e la pietra pirite gialla, o

fia la Venerea, tutto che ella contenga gran porzione d'arsenico, nulladimeno non falla giammai di contener di pari parte assai considerabile di Zolfo. Veggasi Berger, « De Fontibus Carolinæ ».

Il parlar dell' oro, e dell'argento nella pietra pirite è comunissimo pressogii Scrittori ; ma sembra, che il colore di queste pietre sa stato quello, che abbia dato ansa ad una sisfatta opinione. E di vero in realtà radissime volte vien trovato, che questi meralli faccian parte naturalmente delle pietre piriti, e quando avviene, che vi si trovino, sono in quantità così piccola, che non è tampoco nè poco, nè punto confiderabile. Ma in quelle mostre trovate in vicinanza, e fra le miniere dell' oro, e dell'argento, le particelle di quei metalli uniteli in vifibili masse sono a'cune volte trovate separate, e non incorporate in fiocchi foprale stesse piriti; ed in tal caso può esser detto, che tali pezzi di questa pietra contengono delle porzioni reali di questi metalli preziosi. L'occasione però distimigliante accidente non è niente più diquefto, vale a dire, che la pietra pirite è formata nelle miniere, ed in altri luoghi in questi stessi nostri tempi: la qual cosa è parentissima, e piana dal suoesser trovatain alcuni luoghi aderente ai lati delle stalattite, siccome già sufficientemente additammo; ed in simigliante maniera ella potrà rimanere attaccata alle particelle dell' oro, e dell' argento, e quindi dar ansa, e suogo alsa supposizione, che tanto l'oro, che l'argento faccian porzione d'essa pietra pirite.

Le nostre pietre piriti comuni, che trovansi nelle cave, o sosse d'argilla, e nelle costiere marine, vengono messe in opera nel sare il verderame, oppure il vetriuolo;ma fra queste medesime vienvi rilevata una differenza grandissima. avvegnache alcune d'esse canginsi agevolilimamente in vetriuolo, col folo effer tenute esposte all' aria umida; ed altre per lo contrario producano l' effetto me. desimo con assai maggiore difficoltà, e malagevolezza; ed altre finalmente non producanlo nemmen per ombra, quantunque vengano tenute esposte all' aria umida per anni, ed anni. Alcune di queste nostre pietre piriti comuni simigliansemente danno, e somministrano il vetriuolo tutto in una volta, e nel tempo medesimo, col solo versarvi sopra dell' acqua calda; dove perlo contrario altre è giuoco forza, che rimangansi esposte all' aria in varj tempi differenti, e che in questo mentre vengano abbrustolite al fuoco, affine di ottenerne il vetriuolo. Le offervazioni stabilite, ed accertate intorno a fimigliante foggetto, comechè raccolte da accuratissime esperienze, sono le seguenti:

Non vi ha pietra pirite, la quale, qualora contenga alcuna porzione di rame, o d'arsenico, divenga verriuolo, o somministri il vetrivolo per se medesimam richiede onninamente una sostatura al suoco prima, che lo venga a sommini-

Le piriti ferree sulfuree prive, e scevre affatto di rame, e d'arsenico, cangiant totalmente in verriuolo col essere semplicemente esposte all'aria; e questo effetto producesi in esse, o più presto, o più tardi, secondo che esse sono d'una sostata, o più, o meno compatta. Le sibrose, o raggiate sono comunemente di sistata spezie; ma questa non è già regola generale, conciossiachè abbianvi alsune delle piriti raggiate, le quali ri-

mangonsi per anni ed anni esposte all' aria senza alterarsi d' un menomissimo chè.

Il rame, e l'arsenico sempre e costantemente sanno testa al germogliamento di fali delle pietre piriti, oppure(che è la costa medesima) al loro cangiarsi in vetriuo-lo. Questi però vale a dire, il rame, e l'arsenico, non sono i soli agenti, che resistano, e faccian testa a sistatto cangiamento; imperciocche in alcune pietre piriti meramente serree, e sulfuree il cambiamento medesimo non viene ad este prodotto, se non se con moltissimo di tempo. Veggasi Henkett, Pytitologia.

Ella si è simigliantemente cosa degna di effere confiderata, che il vetriuolo vien trovato in alcune pietre piriti se vengavi versata sopra l'acqua immediacamente dopo, che sono state tostate al suoco; dove per lo contrario altre piriti non vi è modo nè verso che ne somministrino una stilla, se non se dopo, che sono state. esposte all' aria. Sembra eziandio, che noi dobbiamo farci ad investigare nell' aria medefima la cagione dell'apparenza del vetriuolo nelle pietre del verderame. Questa può grandemente coadiuvare all' effetto, ficcome quella, che conduce in esse una quantità di vapori umidi : concioffiachè ella fia cofa notiffima, che l'acido dello zolfo non possiede la-facoltà, o forza di risolvere il ferro nella forma d' un sale senza l'aggiunta dell'acqua: e di : vero l'olio di vetriuolo, o di zolfo, esfendo mezzanamente concentrato, tuttochè trovisi allora diluto con copia molto maggiore d'acqua di quello fialo quando trovali unito collo zolfo; mentre continua a trovarsi in esfo, nè tampoco vale a sciogliere le limature del ferro, seppure non vengavi versata sopra una quanti-

rà di acqua, quattro o sei volte maggiore. Adunque la sola acqua, tuttochè sia un grande non meno, che un necessario agente non puossi nulladimeno supporte che venga ad effettuare tutto il cambiamento; imperciocchè, sebbene hannovi alcune pietre piriti, le quali somministrano il loro vetriuolo per mezzo della medesima acqua sola, nondimeno hannovene altre, che non fanno la cofa stefsa; ed alcune pietre piriti, vengono ad esser cangiate sul fatto, ed in un batter d'occhio in vetriuolo, allorchè fono semplicemente esposte all'aria, le quali eransi per parecchi, e parecchi anni innanzi rimafe fott' acqua, fenz' effersi di un menomissimo chè alterate. Di spezie fomigliante hannovene moltissime sopra i lidi del mare in parecchie parti dell' Europa. In Inghilterra massimamente noi ne abbiamo di queste in copia grandisfima nell' Isola Sheppey in Kent. Siffatre piriti faranno bravissimamente testa al cambiamento in vetriuolo, allorchè troverannoli espeste all' aria; eppure egli è evidentissimo, che non contengono nè rame, nè arsenico.

Avvene di pari una spezie comunissima sopra i lidi, la quale assomigliasi grandemente al legno nella sua tessitura non meno, che nella sua apparenza; e questa su probabilissimamente legno un tempo; ma di presente ha tutte le sue porosità ripiene di piriti: Di questa spezie moltissime trovansi sepotte alla prosondirà di un piede, o di vantaggio nell' arena sotto l'acqua marina; ed in questo stato non germogliano, nè formansi in verriuolo, ma sono d'una tessitura sista, e consistente, e d'una durezza assai considerabile; e queste quando soa sotte compariscono nel di dentro luci-

dissime, e non hanno il menomo sapore di verriuolo, nè danno alcun fegno di contenerne nemmeno una stilla: eppure queste medesime, se vengano tratte fuori, ed esposte all'aria per una quindicina di giorni, perdono tutta la loro lucentezza, e tutta la loro durezza, ed ammorbidendesi, e facendosi in pezzi, divengono così ricche, e piene di verriuolo, che formansi nelle loro superficie in genuini regolari cristalli. Ora, se il solo umido fosse sufficiente a produtre un tale effetto, non vi farebbe ragione, onde queste pietre medesime non si fossero cangiate in vetriuolo nel trovarsi sotto l' umidissima arena. La gran cagione, che noi siamo valevoli ad assegnare, apparifce effere l'acido afolante e divagante, così comune nel Mondo, o Regno foffile, e che viene simigliantemente a riempire tutta la regione dell'aria: ma un ingegnoso ragionacore infisterà, e dirà, che tuttochè questo possa far molto, nulladimeno forz'è, che abbiavi alcun' altra cagione non per anche Coperta, e rinvenuta, nel producimento del vetriuolo in questi fossili; conciossiachè quest'acido, di pari che l' umido dell' aria, dovrebbono agire più ugualmente di quello, che noi troviamo per l'esperienza, che facciansi sopra queste pietre, in evento, che tutto fosse dovuto a questi foli medesimi Agenti. Veggasi Henkell, Pyritologia.

Nell' esporre sisfatte pietre all' aria, in evento, che la stagione corra umida, non bisognerà prendersi delle medesime altra maggior cura, salvo quella d'ammucchiarle in un monticello; ma nelle stagioni, che corrono asciutte, ella si è una circostanza indispensabilmente nel cessaria l'andarle di tratto in tratto am-

63

mollando, ed in tal caso l'acqua vuol esser sopr'esse spruzzata in picciole quantità per volta, ed i monticelli, o mucchi d'esse pietre vogliono esser rivoltati sossora simigliantemente di tratto in tratto. Graadissima parte ha in questo divisato manipolamento, assinche il medesimo mucchio di pietre venga a somministrare il doppio di più di verderarame, la descritta cura, poichè nemmeno la metà verrà da esse somministrata, qualora vengane trascurata.

Allorche la materia della pietra pirte trovafi mefcolara col piombo, o prepiù dirittamente esprimerci, colla miniera o terra minerale del piombo, il metodo di separare il metallo per via di sag-

gio si e l'appresso:

Tofterai al fuoco due centinaja docimastiche di miniera, non altramente che facciasi nel metodo comune, ed andrai conservando un fuoco più energico, e più violento di quello abbisogni, allorchè la miniera è pura, e non mescolata. La pietra pirite, o materia d'eifa, e massimamente, allora quando ella è meramente ferruginosa, impedisce una miniera dall' agevolmente divenir tenace, o dal cangiarsi in groffe maffe, o fiocchi, o dallo intieramente squagliarsi. Allorchè la miniera è sufficientemente lavata, lascerai, che si raffreddi, poscia. la pesterai a segno, che divenga polvere, e ripeterai ad un terzo fuoco la tostatura, fino atanto che nel fuoco fia divenuta essa polvere rossa rovente, e fino a tanto che non getta più odore di zolfo : allora mescolerai la miniera con sei centinaja docimastiche di mercurio o fluffo nero, e con duecentinaja di fondiglioli di vetro, e terminerai l'opera secondo il comunissimo meredo dell' arte; con quella fola diffe-

renza, che farai il fuoco maggiore, e lo continuerai per più lungo tratto di tempo verso il terminare dell' operazione. Veggasi Gramer, Arte del Saggiare, pag. 28 2. Veggasi di pari l' Articolo Piombo in miniera.

PIROBOLOGIA. Vedi l'arcicolo. Pirotechnia.

PIROENO, Pyroenus\*, è un termine usato alle volte per dinotare lo spirito rettificato di vino; così detro perchè fatto di succo, o piuttosto perchè è reso d'una natura socosa. Vedi Spinito, e Rettificazione.

\* La parola è di composizion Greca, da nuo, suoco, ed ouvos, vino.

PIROLETTA, Pirouette in Francefe, termine di cavallerizza; e fignifica un giro od una circonvoluzione che fa. un cavallo, fenza cambiar terreno.

Le Pirolette sono d'una pesta, o di duc. — La prima è un giro breve intero, che il cavallo sa sovri una pesta, e quasi in un solo tempo; di tal maniera che la sua testa viene al luogo dov'era la sua coda, senza spignere in suori le anche. — Nella piroletta di due peste, ei prendeu un piccolo spazio di terreno, quant'è a un di presso la sua lunghezza, e avanza con la parte d'avanti, e con quella di dietro. Vedi Pessa.

PIROMANZIA, Pyromantia\*, una fpezie di divinazione, che si eseguisce per mezzo del fuoco. V. Divinazione.

\* La voce è Greca πυρομαιτεία, da πυρ. fuoco, e μαιτεία, divinazione.

Gli antichi s' immaginarono, di poter predire le cole future offervando il fuoco e la fiamma; per tal fine confideravano la fua direzione, o per qual verso ella fi volgea. — Alle volteaggiungevan dell' altre cole al fuoco, cioè un vase pieno di urina, col suo collo cerchiato di lana, e spiavano attentamente da qual parte egli scoppiasse, e di là formavano il loro augurio.

Alle volte vi gitravano della pece fopra, e fe ella prendea fuoco immediate, lo filmavano un buon augurio.

PIROTECNIA, Pyrotechnia\*, l'arte del fuoco, o la scienza che insegna il maneggio e l'applicazione del fuoco in diverse operazioni. Vedi Fuoco.

\* La parela è formata dal Greco nug, fuoco, e regin, arte.

La Pirotecnia è di due spezie, militare, e chimica.

PIROTECNIA Militare è la dottrina de' fuochi artifiziali, e dell'armi da fuoco; che infegna la firuttura e l'ufo de' fuochi ufati in guerra per l'attacco delle fortificazioni, ec. come la polvere di archibugio, i cannoni, le bombe, le granate, le mine, ec. come anco de fuochi fatti per divertimento, come i razzi, le flelle, ec. V. Fuoco, e ARTIGLIERIA.

Alcuni chiamano la Pirotecnia col nome d'Artiglieria; abbenche coresta parola comunemente venga ristetta agl' istrumenti che si adoprano in guerra. Vedi Artiglieria. — Altri amano di chiamarla pyrobologia, o piuttosto pyroballogia, o l'arte de' suochi missili; dal Greco πυρ, fueca, ε βαλλιπ, gittare. Vedi Profettile, Cannoni, ec.

Wolfio ha ridotta la Pirotecnia in una spezie di arte matematica mista: per verità ella non ammette dimostrazioni geometriche; ma ei la reca a tollerabili canoni e ragioni; laddove per l'innanzi sa trattavano gli Autori a caso, e senza zispetto a ragione alcuna. Vedi MATE-

Vedansi gli elementi della Pyroteenia militare sotto i diversi strumenti, e sotto le diverse operazioni, e. g. Cannone, Bomba, Polvere, Razzo, ec.

La Pirotecnia Chimica è l'arte di maneggiare e d'applicare il fuoco nelle diffillazioni, nelle calcinazioni, e in altre operazioni di Chimica. Vedi Chimica, ed Operazione.

Alcuni contano una terza spezie di Pirotecnia, cioè l'arte di fondere, raffinare, e preparare i metalli. Vedi Me-TALLO, FUSIONE, ec.

PIROTECNICA Spugna. Vedi Spucna.

PIROTICA\*, πυρωτικα, nella Medieina, rimedi e attualmente o potenzialmente caldi; e che però abbruciano la carne, e levano un escara. Vedi Caustici, Escarotici, ec.

PIRRICA, Pyrrhicha, Tuppiya, nell'

Antichità, un certo esercizio a cavallo; ovvero un finto combattimento per esercizio della Cavalleria. V. Esercizio. Si chiamò così dal suo inventore Pirrichus, o Pirro di Cidonia, il quale su il primo che apprese a' Cretensi il modo di marciare alla battaglia in battuta e in

di marciare alla battaglia in battuta e in cadenza, e di offervare il passo del piede Pirrico. — Altri ne traggono il nome da Pirro figliuolo d' Achille, il quale instituì quest' esercizio all'esequie di suo padre. Aristotile dice, che Achille stefo fu quello che l'invento.

I Romani lo chiamavano anche ludus Trojanus, Giuoco Trojano; e Aulo Gellio, decurfus. — Senza dubbio egli è quell'efercizio, che si vede rappresentato sulle medaglie, di due Cavalieri in fronte, che corrono con lancie, colla parola decurso nell'exergum.

PIRRICHIO, Pyrrichius, nella poe-

Tia Latina, e Greca, un piede che confia di due fillabe brevi, come Deus. Vedi PIEDE.

Fra gli antichi questo piede è anco chiamato periambus; da altri hegemona. Quintil. 1. 9. c.4. Plot. de Metr.

PIRRONIANI, o Pirronisti, una Setta di Filosofi antichi, così chiamata dal loro fondatore, Pyrrho, Pirrone. Vedi Filosofo.

Il carattere distintivo di questo Filosofo su, professare di dubitar d'ogni cosa; sostenendo egli che gli uomini solamente giudicano della verità e della fassità dalle apparenze, che ingannano. Vedi DUBITARE.

Su questo principio egli si tenea in continua sospensione di mente, non mai determinandosi in cosa alcuna; affine di schivare gl'inconvenienti dell'errore, e-de' falsi giudizj. Vedi Errore, FALsita', ec.

Quelli che in eggi fi distinguono col nome di Pirroniani, o Sceptici, sono persone, le quali dal gran numero di cose che sono occure, e dall' avversione che hanno alla popolare credulità, sostengono che non vi è ciente di certo nel mondo. Vedi Scritci.

Gli Accademici differivano dai Pirroniani, in quanto che confessavano esservi delle cose più simili, o assini alla verità, che altre; lo che si negava da' Pirronici perentoriamente. Vedi Acca-DEMICI.

Le Clerc osserva, che i Pirroniani nell' affermare che non vi è niente di certo, erano i più arditi e decisivi di tutti i filososi; poichè dovevano aver prima esaminato tutte le cose, per poter determinare precisamente, che tutte le cose sono incerte.

Chemb. Tom. XV.

Si può aggiugnere, che il principio de' Pirroniani distrugge se stesso : imperocchè se non vi è niente di certo, questo stesso loro dogma debb' effere precario e non sicuro; e se niuna cosa è più probabile, o più verisimile di un'altra, perchè crederemo noi al principio de' Pirronici, preseribilmente al principio contrario? mentre esso si è acquistato nell'istessa maniera, che si acquistano le altre cognizioni. Vedi Cosnizione, A-CATALESSIA, ec.

PISA, Pifie, città bella, ed antica di Toscana, capitale del Pisano, la quale ha Sede Arcivescovile, una celebre Università, e 3 Forti. Cinquecento e più anni fa, era potente Repubblica, la quale fu abolita da Fiorentini nel 1406. Pisa non è più in oggi quella, che fu per l'addierro: Dopo aver perduta la libertà, ha perduto in gran parte il suo lustro. Appena vi si contano da 18000 abitanti. La sua Cattedrale è magnifica, e vi fi vede alla destra del coro quella tanto famola torre, la cui sommità fatta a pendio, pare, voglia rovinare. Vi si fabbricano le galee del Granduca. Nel 1664 si rappacificarono in Pifa.il Pontefice, ed il Re di Francia, mentre erano per l'addietro nate delle differenze fra loro, a causa dell' offesa fatta all' Ambasciador Francese. E questa rappacificazione chiamafi il Trattato di Pifa. Questa città è frammezzata dall' Arno, che vi si passa sopra 3 ponti, l'uno de' quali è di marmo bianco. È discosta 4 leghe al N. da Livorno, 17 all' O. da Firenze, e 4 al S. O. da Lucca. long. 27. 59. lat. 43. 42.

¶ PISANO (il), distretto d'Italia nella Toscana, di 10 leghe in circa di larghezza, e di 17 di lunghezza, la PIS

66 qual tocca verso il N. il Fiorentino, e la Repubblica di Lucca, verso l' E. il Senele, verso l'O. il mare. Quest'è uno de' migliori paesi della Toscana.

¶ PISCADORES, o fia Pescapo-RES, Ifole confiderevoli, fra l'Ifola di

Formosa, e la China, le quali abbondano di capre, ma non sono abitate.

PIS

PISCES, nell' Astronomia, il daodecimo segno, o costellazione del Zodiaco. V. SEGNO, e COSTELLAZIONE.

Le Stelle ne' Pifces, nel Catalogo di Tolomeo fono 38: Nel Tychoniano 33: Nel Britannico 109. - Eccone que fotto le loro longitudini , latitudini , magnitudini, ec.

| dado di capie, ma non iono apitate          | ,          |           |     |       |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----|-------|
| Nomi e situazioni delle Stelle.             | & Longit.  | Latitud.  | -   | Mag.  |
| •                                           | E. • , , , | ۰, "      | _   | 0,4   |
|                                             | X 11 06 22 | 7 22 49   | В   | 7     |
| :                                           | 120615     | 65140     | B   | 6     |
|                                             | 12 04 48   | 60109     | В   | 6     |
| Nella bocca del pesce meridi                | 14 15 56   | 9 03 19   | В   | 4     |
| •                                           | 14 41 18   | 70131     | В   | 6     |
| 5.                                          |            |           |     |       |
| Merid. di 2 nella parte deret. del capo-    | 17 03 44   | 7 16 43   | B   | 4     |
| Settentr. nella parte deretana del capo     | 18 42 17   | 8 52 36   |     | 5 6   |
| Preced. di 2 nella pancia                   | 18 34 33   | 4 26 26   |     | 5     |
| Una picciola contigua ad essa.              | 18 35 20   | 4 16 40   |     | 67    |
| Preced. nella schiena                       | 20 52 27   | 9 01 58   | В   | 5     |
| 10                                          | ,/         | 9 01 30   |     | ,     |
|                                             | 17 56 47   | 1 22 54   | В   | 6     |
|                                             | 18 16 05   | 2 04 20   |     | 6     |
|                                             |            |           |     |       |
|                                             | 18 48 28   |           |     | 6     |
|                                             | 19 13 58   | 1 24 53   | B   | 6     |
|                                             | 20 34 43   | 3 37 54   | В   | 6     |
| 15                                          |            |           | 1   |       |
|                                             | 21 05 46   | 4 15 34   | B   | 6     |
| Subseq. nella schiena                       | 23 18 38   | 7 12 12   | В   | 5     |
| Subsequ. di 2 nella pancia                  | 22 16 36   | 3 25 07   | B   | - 5 9 |
|                                             | 26 00 11   | 11 07 22  | B   | 7     |
|                                             | 23 56 55   | 4 32 43   | В   | 56    |
| 20                                          |            |           | i - |       |
| 12. di quelle preced. il quadr. fotto il pe | 21 48 21   | 1 19 43   | A   | 67    |
| fce merid.)                                 | 23 41 07   | 2 01 47   | B   | 6     |
|                                             | 24 59 44   |           | B   | 6     |
| Seconda                                     | 22 47 44   |           | A   | 67    |
| **********                                  |            |           |     | 6     |
|                                             | 27 22 55   | 1 0 20 13 | i   | 1 4   |

| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIS        |             |   | 67   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---|------|
| Nomi e situazioni delle Stelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Congit.    | Latitud.    | 1 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          |             | 1 | Mag. |
| Preced. delle Settentr. nel quadr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X 23 57 34 | 3 07 49     | Α | 5    |
| Nella coda del pesce merid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 14 55   | 6 22 15     | В | 5    |
| Subsequ. delle settent. nel quadr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 53 04   | 2 57 45     | A | 5    |
| Preced. delle merid. nel quadr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 42 36   | 5 42 33     | A | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 49 12   | 7 57 50     | В | 6    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |   |      |
| Quella che segue sopra la coda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 38 45   | 7 31 43     | В | 56   |
| Subsequ. le merid. di quelle nel quadr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 36 38   | 5 46 55     | Α | 5 4  |
| fotto i Pisces )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 26 23    | 9 1 2 37    | В | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 37 16    | 6 36 03     | В | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 45 08    | 5 54 26     | В | 6    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 04 06    | 11 05 36    | В | 6.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 11 38    | 6 24 02     | В | 7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 18 45    | 13 12 04    | В | 6    |
| ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .6 46 18   | 1.2 55 03.  | В | 6.   |
| Nella linea appresso la coda de' Pisces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 39 16    | 5 27 36     | В | 6    |
| 4•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12         |             |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 09 48    | 100908      | В | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 01 13    | 10 41 48    | В | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 16 10    | o 44 49     | A | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 36 55    | 4 30 42     | В | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 57 40    | 15 06 45    | В | 6    |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 9 16 43  | 13 37 31    | В | 6.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 43 31    | 121656      | В | 7    |
| Seconda dalla coda nella linea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 08 47    | 11 39 13    | В | 7    |
| Seconda dana coda nena mesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 49 42    | 3 10 38     | В | 6    |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 18 56   | 15 23 53    | В | 6    |
| .50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |             | - |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 08 47   | 10 21 41    | В | 7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 3 25 40  | 15 43 24    | B | 7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 26 42   | 9 38 42     | В | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 08 49   | 6 22 25     | B | 7    |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 16 36   | 13 19 58    | В | 7.   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.000      | 0           | В | _    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 1 2 2 2  | 1 31 48     | В | 7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 57 38   | 14 30 43    | В | 7    |
| Preced. di 3 nella testa del pesce fett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 37 31    | 1 57 28     | В | 7    |
| The state of the s | 9 49 17    | 2 09 44     | В | 6    |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 34 02   | 1 - 4 22 27 | 2 |      |
| Chamb. Tem. XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E Z        |             |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·        |             |   |      |

| 68 PIS                                          | PIS        |            |         |   |
|-------------------------------------------------|------------|------------|---------|---|
| Nomi e fituazioni delle Stelle.                 | Longit.    | Latitud. 1 | Nage IV |   |
|                                                 | goi. "     |            | 1 00    | 3 |
| Preced. di 3 nella testa del pesce setten.      | X 18 17 46 |            | B 6     | 5 |
|                                                 | 15.43.29   | 12 17 13   | BIG     |   |
| Media di quelle nella tella                     | 19 23 22   | , ,        | B       | 6 |
| Ultima di 3 nella tella del pesce fett.         | 20 33 53   | 20 57 08   | B       | 6 |
| Prec. di 2 rimpetto all'occhio del pesce sett.  | 22 53 41   | 23 03 47   | -       | 5 |
| 6s                                              | 22 )) 41   | -, 0, 4/   |         | • |
| Media delle ftelle Jucide nella linea merid.    | 1-3-12-11  | 1 04 07    | B       | 4 |
|                                                 | 16 23 36   | 7 23 22    |         | 6 |
|                                                 | 12 46 09   | 1,10 40    | A       | 6 |
| Preced. di 2 nell'aletta della schiena,         | 19 06 00   | 13 21 08   | В       | 3 |
|                                                 | 15 43 21   | 5-31 13:   |         | 6 |
| 70                                              | / 1/       |            |         |   |
| Sublequ.rimpestoall'occhio del pesce sett.      | 23 46 30   | 23 06 23   | В       | 5 |
| +                                               | 124148     | 155-32     |         | 6 |
|                                                 | 24 04 18   | 22 47 51   | В       | 6 |
| Media nell'alerra della schiena                 | V19 18 25  | 12 28 46   | B       | 6 |
|                                                 | 12 06 37   | 4 49 08    | A .     | 7 |
| 75                                              |            | 1 1        |         | • |
| Superiore, nella piega della linea merid.       | 13-37-12   | 1 30 24    | A       | s |
| Ultima di 3 nell' alerra della, coda            | 19 17 47   | 11 18 09   | - :     | 6 |
| Sett. di 2 in faccia alla bocca del pesco fett. | 24 27 32   | 21 59 06   | _ 1     | 6 |
| Merid. delle steffe                             | 23 58 26   | 20 42 19   | - 1     | 5 |
|                                                 | 125227     | 4 40 45    |         | 7 |
| 80                                              | )/         | 1 2 2 2 2  |         | • |
| Quella segu. l'alerea della schiena             | 20 11 43   | 12 25 29   | В       | 5 |
|                                                 | 13 21 16   | 4.50 30    | A       | 7 |
| Merid. di due nella pancia                      | 22.08.31   | 15 29 02   | B       | 5 |
| Ultima di tre lucide nella linea merid.         | 15 32 13   | 0 13 25    |         | 4 |
| arrived and the file in that a method           | 38:53:15   | 7 39 27    |         | 7 |
| 85.                                             | 20.), 1)   | 1.         |         |   |
| • ) ,                                           | 35 32 53   | 0 51 50    | A 6     | 6 |
| Merid. di 2 nella piega della linea merid.      | 15 00 04   | 4 17 13    | A       | 6 |
| Settentr, nella pancia                          | 24 27 10   | 1          | 1       | 5 |
| Un'altra che-la segue                           | 25 25 21   | 1          | B       | 6 |
| on sine and the lead .                          |            | 1 0        |         | 7 |
| 90                                              | 21 40 54   | 1          | 1 !     | • |
| Prec, delle contig. nel piegamento della linea  | 22 45 12   | 9 22 03    | В       | 5 |
| Subleque delle stelle.                          | 22 52 27   |            | 1 - 1   | 9 |
| wanted as a cute treater                        | 17 56 00   |            |         |   |
|                                                 | 18 56 45   |            |         | 6 |
|                                                 |            |            | 1 - 14  | 5 |
|                                                 | 23 14 23   | 1 0 1/ 27  | 1.71    |   |

| PIS                                                                                 | I         |                       | 60     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|------|
| Nomi e situazioni delle Stelle.                                                     | S Longit. | Latitud.              |        | Magn |
| 3ª .di quelle nella lin. fett. davanti al gruppo                                    | V18 46 40 |                       | A      | 5    |
| Settentr. di 3 nella linea fett.                                                    | 22 29 20  |                       | B<br>B | 4 3  |
| Media di quelle nella linea fett.                                                   | 22 35 18  | 1 52 05               | В      | 5 4  |
| 100                                                                                 | 24 41 39  | 5 51 46               | В      | *    |
|                                                                                     | 23 50 06  | 3 40 32               | B      | 7    |
| 24. di quelle nella linea merid. davanti al                                         | 24 42 55  | 5 38 07<br>4 43 12    | - 1    | 6 7. |
| gruppo                                                                              | 26 47 42  | 9 0 1 3 4<br>8 3 6 20 | B      | 6 7, |
| 105                                                                                 | 2/142/    |                       |        |      |
| Quella attacco al gruppo nella linea fett.  1º. avanti il gruppo nella linea merid. | 23 24 40  | 75545                 | A      | 5    |
|                                                                                     | 24 42 05  | 8 35 05               |        | 67.  |
| Nel gruppo delle due linee                                                          | V25 02 33 | 9 05 10               | A      | 3 :  |

PISCINA \*, nell' antichità, un grande bacino, o vasca, in un luogo pubblico aperto, od in una piazza; dove la gioventù Romana imparava a nuotare; e ch' era circondata da un muro alto, per impedire che non vi si gittassero sozzure. Vedi Nuotarr.

\* La parola è formata dal Latino piscis, pesce ; perchè ivi gli uomini imitavano i pesci nel nuotare; e perchè si mantenevano dei pesci in alcune d'esse.

Piscina dinota anco la vasca quadrata, nel mezzo di un bagno. Vedi Bagno.

Piscina Probatica, fu un ferbatojo d'acqua, vicino alla corte del tempio di Salomone; così chiamata dal Greco nposaro, pecora, perchè ivi lavavasi il bestiame, ch'era destinato per il facrifizio. Vedi Sacrifizio.

Attacco a questa pifeina il nostro Salvadore operò la miracolosa cura del Paralitico. — Daviler osserva che vi son

Chamb. Tom. XV.

tuttavia cinque archi del portico, e parte del bacino di questa pifcina.

Piscina, o Lavatojo, appresso i Turchi, è un grande bacino nel mezzo dell' atrio d' una Moschea, o sotto i portici che vi son intorno. Vedi Moschea.

La sua forma comunemente è un quadrato lungo, di pietra, o marmo, fornito di gran numero di galletti, o chiavi e tubi per farne scorrer l'acqua; ivi i Mussulmani si lavano avanti di fare le loro orazioni, credendo, che una tale abluzione scancelli il peccato. Vedi ABUZZIONE.

PISCIS Auftralis. Vedi 1' articolo Australis.

Piscis Votans, nell'Astronomia, è una piccola costellazione dell'emissero meridionale, ignota agli antichi, ed invisibile a noi in queste regioni Settentifionali. Vedi Costellazione.

9 PISCO, Pifcum, città assai bella dell' America Meridionale, nel Perù,

E

PIS nella Prefettura di Lima, con una buona Rada. Giace in un paese fertile di buon vino, ed eccellenti frutti, un quarto di lega dal mare. long. 304. lat. mer. 14.

PISSASPHALTUM \* , o PISSA-STHALTUS, missassquates, nella Storia Naturale, dinota un biteme solido, nativo, che trovali ne' monti Ceraunii d' Apollonia: di una natura di mezzo tra la pece e l'asphaltum. Vedi Bitung.

\* La voce è composta di missa, pece, ed aspantes, bitume.

. Pissasphaltum è anco un nome che fi dà a una sostanza fattizia, composta di pece, e d'asphaltus, o di bitumen iudaicum. Vedi Asphaltum.

La rozzezza del color nero, ed il fetido odore la distingue dal vero asphaltum.

PISSASPHALTUM, si usa anco da alcuni-Scrittori per dinotare la pece Giudaica; ed il semplice atphaltum. V. Asphal-TUM.

PISSELÆUM , πισσελατον, oleum Picinum, olio di pece, un medicamento composto d'olio, e di pece.

Pisselæum Indicum, tra gli Scrittoni moderni dinota una sostanza bituminofa, recataci dell' Indie Occidentali, popolarmente chiamata pegola di Barbados.

Ell' ha un odor forte, non diffimile dalla pece liquida ordinar a, e non è nè al gusto nè alla vista molto grata. Reputali per un buon balfamico, e quando. lo stomaco vi può reggere, giova assai in molti mali del petto; lo che è stato anche sperimentato della pece liquidacomune:. Vedi Pece...

PISTACHIA \* , PISTACCHI, UN frutto,, che ci vien recato da diverse: garti: dell' Asia, principalmente da A-

leppo e dalla Persia. - Quando è rayvolto in tutte le sue tuniche, o buccie, egli è quafi della groffezza di una mandorla fresca; ma quando è spogliato di tutte, eccetto che del suo guscio, rassomiglia ad una noccella. Il nocciolo & rollo di fuori, e verdedi dentro, il fuo sapore è gratissimo.

\* La perola è formata dal Latino pistacium , e dil Greco nittaxior, donde fecondo Menogio la Città di Pittacium prese il suo nome.

L' albero che lo produce, è una spezie di albero di terebintina : le nocelle s' hanno a scegliere nuove, pesanti, è piene ; quanto a piftacchi rotti , quelli che hanno confervato meglio i lor colori , si deon preferire ; imperocchè quanto alla groffezza non vi fi bada.

I piftacchi sono aperitivi, idonei per

dar vigore, e fi usano nelle emulsioni, ec. ne' casi titici e nefritici. Entrano parimenti in diversi ragù; si confettano, si fan in conserve, ec. Vi è pure una spezie di piftacchi falli, recati dall' Ifole Caribbi, che alcuni confondono coi veri. benchè alfai differenti sì in riguardo alle piante che li producono, come alla loro qualità. La pianta de' pistacchi spurinon cresce alta più di un piede ; ne il frutto viene su i rami, ma si trova in silique attaccate alla radice. - La filiquaalle volte contiene una fola nocella, che ralfomiglia a un'oliva; ma per lo più necontien molte: ed in questo caso, sonoirregolari. La fostanza è bianca, compatta e pelante.

Questo frutto di raro si mangia crudo, per cagion de'mali effetti ch' ei produce; fi suole bensì abbrustolirlo, o confettarlo; ulafi ne' ragu, e per fare de ratalià.

PISTILLO, PISTILLUM, nella Botanica, una picciola parte eretta, nel mezzo del calice, o delle foglie de'fiori; chiamato anco lo fiilo. V. STILO.

Il pistito è una parce essenziale di un fiore; e l'organo principale semminino della generazione; in esso formandosi i semi, o le pianterelle. Vedi Fiore.

Proviene e s' alza dal picciuolo del fiore, o dal centro del calice, ed alla fine diventa il nuovo o giovane frutto, che talor è ascoso nel calice, e talor di fuori affatto. Vedi FRUTTO, CALICE, ec.

La figura del piftillo è differentifima ne' diversi fiori, alle volte è un picciolo gambo, che si starga alle due estremità, come un pestello: alle volte è un mero flamen, o filo; ora è rotondo, ora quadrato, triangolare, ovale, ec.

Quasi tutti i pistitti sono guerniti in cima, o di bei peli sottili, che funn' una spezie di velluraro; o di piccioli filamenti disposita piu ne; ovver sono seminati e coperti di picciole vescichette piene di un sugo glutinoso.

Alcuni fiori han diversi p:flill; o piuttotto i piflilli terminano in diversi rami, o corna, che hanno la loro origine da altrettanti giovani frutti, o tante diver se capsule, che contengono de semi.

Tuttiquesti pistitti, in qualunque forma che sieno, hanno certe aperture nel·
le lor sommità o certi screpoli, che continuano per tutt' il dilungo, sin alla bafe o l'embrione del frutto. — Ciò è visibilissimo nel giglio, nell'artodillo, e
nel mellone, se tu sendi i pistitti per il
lungo, o li tagli trasversamente. — Se
ungo d'aver tagliato il pistitto del giglio
ne immergerete una estremità nell'aoqua e succerete dail'altro estremo, l'ac-

Chamb. Tom. XV.

qua si alzerà per esso, come per un tu-

Aprindo i piftilli ne' lor differenti stati di crescimento, appar manisestamente, che questi sono, che formano i frutti, e contengono dentro di sè gli embrioni de'semi; o sia che questi semi sian diffusi per tutta la lunghezza del piftillo; o che sieno tutti inchiusi nella sua base; e che sono tutti aperti sempre in cima, e persorati, più o meno sensibilmente, sin al sondo: abbenchè questacavità sia spesso totta o non apparisca', secondo che il picciol frutto crescè; ed alle volte una parte del pistilo, che Malpighi chiama lo sito, si fecchì, e caschi.

Abbiamo osfervato che il pistitto, è il organo femminino della generazione; la sua base poi, fa l'usizio dell'usero; e la sua lunghezza quel della vagina. Vedi MATRICE, e VAGINA.

Egli è circondato dai stami, gli apici de' quali sono ripieni di una sina polvere, chiamata scrina siccundans, che, crepando le sue vescichette, od apici quand' è matura spandessi sulla parte superiore del pistito, e di là per la sua cavità si tramanda alla base, o all utero; dove nutrita di un sotti sugo, secernuto da' petali, cresce, si espande, e forma così l'embrione di un nuovo frutto. Vedi Stamina, Farina, ec.

Per un più diffinto dettaglio dell' usicio de' pistitti nella generazione delle piante. Vedi Pianta.

J PISTOJA, Pifloja, città ampla d' Italia nella Toscana, con Vescovato sotto all' Arcivescovato di Firenze. Era per l'addietro Republica; ma su distrutta nel medesimo tempo di quella di Pisa. Da allora in qua, ell'è spopolata. Ha dato i natali a Francesco Bracciolini. Giace ia una pianura molto fertile, a piedi degli Appennini, presso il fiume Stella, ed è lontana 8 leghe al N.O. da Firenze, 3 al N. E. da Lucca, e 12 al N. E. da Pifa. long. 28. 30. lat. 43. e55. ll Distretto all' intorno chiamasi Stato di Pifloia.

PISTO'LA, una picciol' arme da fuoco, che portasi all' arcione, alla cintola, od in scaccoccia Vedi Fuoco (arme da)

Dicesi che la pifiola abbia preso il suo nome da Piftoja Città d'Italia; dove, come scrive Fauchet, fu prima fatta. Borel diriva la voce da fiftula, canna, o tubo; per la rassomiglianza di quest'arme ad una canna, ec.

¶ PITAN, Provincia dell' Indie, negli Stati del Gran Mogol, di là dal Gange confinante al N. col monte Naugracut, all'E. co'Regni di Lassa, e di Asem, al S. colla Provincia di Jesuar, e col Regno di Mevat, all' O. colle Provincie di Meyat, e di Varal.

PITANCIARIUS . o PIETANCIA-RIUS, un ministro ne' monasteri antichi. a cui si appartenea di provedere, e di-Aribuire le pietanze d'erbe e vivande fra i Monaci. Vedi PIETANZA.

PITHEA, o PITHA, o LAPPIA di PITHA, Provincia della Lappia Svezzele , la quale è traversata dal fiume Pithea, e confinante al N. colla Laponia di Luhles, all' E. colla Bothnia, al S. colla Laponia d' Uhma, all' O., colla Morvegia.

PITIA. Vedi PITHIA.

PITIGLIANO, vedi PETIGLIANO.

PITSCHEN, città piccola di Slesia nel Palatinato di Brieg. In questa città Massimiliano d' Austria, Eletto Re di Polonia nel 1588, fu fatto prigione, e co ftretto di rinunziare alla fua elezione. long; 35. 57. lat. 51. 10.

PITTACIUM , mirraxier, nella Chirurgia, un nome che alcuni Autori danno ad un pezzo di tela su cui è steso qualche medicamento, da applicarsi a qualche parte affetta.

PITTAGORICI, una Serta di Filofofanti antichi, i quali aderivano alle dottrine di Pittagora. Vedi Filosofo. Il fondatore di quella Setta fu diSamo. figliuolo di un lapidario, e allievo di Ferecide, che fiori intorno la fettima Olimpiade, cioè 500 anni in circa avanti Cristo. Questa Setta fu anco chiamata la Setta Italica, o la feuola Italica, perchè Pittagora, dopo d'aver viaggiato nell'Egitto, nella Caldea, ed anche nell' Indie, per addottrinarsi, essendo ritornato nel proprio paese, ed ivi trovandosi incapace di tollerare la tirannia di Policrate, o di Silosone, ritirossi nella parte Orientale d' Italia, chiamata allora la Magna Gracia, ed ivi insegnò, e formò la sua Setta. V.

ITALICA. Si tiene, ch' egli sia stato eccellente in ogni parte della scienza. Laertio dice, che tra i Caldei e gli Ebrei egl'imparò la divinazione, e l'interpretazione de' fogni; in Egitto, tutti i misteri de Sacerdoti, ed il sistema intiero della cognizione simbolica, oltre tutta la loro Teologia. - Porfirio aggiugne, che egli apprese le scienze matematiche ne' suoi: viaggi; la Geometria dagli Egizj, la dottrina de' numeri e delle proporzioni da' Fenicji, e l' Astronomia dai Caldei, la Morale e la Teologia la imparò principalmente dai Magi.

Egli fu il primo che affunfe il titolomodesto di Filosofo; i sapienti sino a quel tempo avendo portata l'ambizio sa denominazione di Sophi, voque. Vedi Filoso-FO , C SOFISTA.

Jamblicho offerva, che nella Fenicia ei converso coi Profeti e coi Filosofi succeffori di Mocho il Fisiologista, il qual Mocho, Seldeno ed altri vogliono che fosse Mosè.

La sua scuola in Italia fu a Crotona, dove dicesi che intervenissero ben 600 scolari. - La sua casa su chiamata il Tempio di Cerere, e la strada, dov' era posta, il Museo. Vedi Museo.

Da questa scuola uscirono i maggiori Filosofi, e Legislatori, Zaleuco, Charonda, Archita. - Porfirio dice, che subito che Pittagora arrivò in Italia, ebbe un uditorio di due mila persone, alle quali ei spiegò le leggi della natura, del-

la ragione, e della giuftizia.

Ei s adoperò ad achetar le passioni della mente col mezzo de'versi e de' numeri : e fece un uso di render l'animo suo composto, suonando ogni mattina dell'arpa, e spesso cantando i peani di Talete. Vedi Musica .- Gli esercizi del corpo faccan pure una confiderabil parte della sua disciplina. Vedi Ginnasti-CA, ec.

La sua scuola diventò così popolare, che le città ed i popoli confidavano i lor governi a' di lui discepoli. - Alla sine, aggiugne Porfirio, avendo l'invidia molsa quasi una sedizione contro di loro; furono oppressi; e col decorso del tempo. la lor dottrina, che avean sempre tenuta fecreta, fu perduta; fe n' eccettui alcune cose difficili, imparate per pratica o quali a memoria, dalla folla degli uditori : imperocche Pittagora non scrisse mai cosa alcuna.

Oltre la sua pubblica scuola, ebbe Pittagora un Collegio nella sua casa propria cui chiamò xonofin canobium in questo v' erano due ordini o classi di scolari.

έξωτερικοι, gli exoterici, chiamati anco aufoultantes, e gli erwrepixos, o intrinfeci. -I primi erano i novici, e come in prova; i quai tenevansi sotto un lungo esame, ed a' quali s' imponeva un filenzio di cinque anni, acciocche imparassero la modestia e l'attenzione, secondo che riferisce Apulejo; ovvero, secondo Clemente Alessandrino, perchè imparassero adastrarre le loro menti dagli oggetti senfibili, e fi avvezzassero alla pura contemplazione della Divinità. - I fecondi, erano chiamati genuini , perfecti , mathematici, e Pythagorici per eccellenza. Questi soli venian introdotti negli arcani e nelle profondità della vera disciplina Pittagorica.

San Clemente offerva, che questi ordini corrispondevano molto esattamente a quelli che v'eran tra gli Ebrei: imperocchè nelle scuole de' Profesi v'eran due classi, cioè, i figliuoli de Profeti, ch' eran i scolari : ed i dottori o maestri, ch' eran anche chiamati perfedi : e tra i leviti, i novizj o tyrones, che avean i lor' esercizi d' un quinquennio, per modo di preparazione. Finalmente anche fra i profeliti v'erano due ordini; gli exote; rici o profeliti della porta; e gl' intrinseci o perfetti proselyti, dell' alleanza. Egli aggiugne, effere probabilissimo, che Pittagora stesso fosse stato un proselito della porta, se non dell'alleanza.

Gale fistudia di provare che Pittago. ra apparò la sua filosofia da quella degli: Ebrei ; per tal u po egli adduce le autorità di molti de' Padri ed Autori antichi, additando anche le vestigie e le: marche della dottrina Mosaica, in diverse parti della Pittagorica.

Pittagora infegnò, che Dio è uno; che egli è un essere semplicissimo, in-

PIT 74 corruttibile, ed invisibile, e però da ado. rarsi solo con una mente pura, con semplicissimi riti, e con quelli prescritti da Ini stesso. - Laerzio osferva, ch'ei credea l'unità, principio di tutte le cose; di là procedeano la dualità, la quaternità, ec.

Ne' suoi Colloqui cogli Egizi, egli imparò moltissimi secreti de' numeri : a' quali tanto egli attribuiva, che fin tentò di spiegare tutte le cose nella natura per mezzo de' numeri. - In fatti, fu comune opinione degli antichi Filosofi. che le spezie delle cose abbiano l' una ver l'altra la natura e la relazione de' numeri : e che l' Universo e tutte le cose in esto, sieno state produtte secondo certi numeri, inerenti nella mente del Creatore. Vedi ARITMETICA.

Quindi Porfirio offerva, che i Pittagorici studiarono la dottrina de' numeri con grande attenzione : poichè le forme incorporee, ed i primi principi delle cose, cioè le idee divine, non si potean porgere od esibire con parole, eglino ricorrevano alla dimostrazione per mezzo de' numeri ; e così chiamavano la ragione e la causa comune dell'unità, dell' identità, e dell'egualità, col nome di uno.

Pittagora in oltre insegnò, che vi è una relazione od affinità tra gli Dei e l'uomo, e però, che gli Dei avean cura dell' uomo. - Il che, ficcome dice San Clemente Alessandrino , è manifestamente preso dalla dottrina Cristiana della Providenza. Vedi Providenza.

Pittagora asserì parimenti la metempsycosi, o la trasmigrazione dell'anime; e perciò \* in qualche modo, e sebben rozzamente \* l'immortalità dell'anima ancora. Vedi METEMPSYCHOSIS.

Infegnò altresì, che la virtù è un' armonia ec. e che Dio, e per confeguenza tutte le cose, constano d'armonia. Vedi ARMONIA.

PILTAGORICO Siftema, tra gli antichi, fu l'istesso, che il sistema Copernicano tra i moderni. Vedi Sistema.

Fu così chiamato, per essere stato sostenuto e coltivato da Pittagora e da'suoi feguaci; non già ch' egli l'avesse inventato, imperocchè è molto più antico. Vedi COPERNICANO Siftema.

PITTARORICO Teorema, o propofizione pittagorica, è la 47 del primo libro d' Euclide. Vedi TRIANCOLO, e IPOTENUSA.

PITTAGORICA Tetradys. Vedi l'artic. TETRACTYS.

PITTAGORICO Abaco. Vedi ABACO. PITTI ( Muro de' ). Vedi Picts. PITTII , Giuochi. V.l'artic. PITHIA.

PITTIMA. Di questi esterni topici, od applicazioni hannovene massimamente tre spezie, vale a dire, la pittima fluida, la pittima folida, e la morbida, o fia una spezie di pappa, o pastella morbida.

Le pittime liquide sono alle volte considerabilmente sise; ma, allora quando sono destinate per penetrare profondamente, riescono, e sono in realtà fempre migliori, quando sono sottilissime, ed affatto fluide. Rispetto poi alla parte alla quale la pittima viene immediatamente applicata, ficcome non è quella sempre, sopra la quale si ha intenzione, che operi; ma bensì alcun poco più profondamente fotto essa, cosi le pittime per simigliante effetto de-

stinate dovrebbon effere composte d'ingredienti d'indole, e natura fommamente penetrante;e per questa ragione apponto i rimedi non meno aftringenti, che inspessanti non posson essere di alcun uso nella forma di pittime; avvegnache non possano esfere assorbiti così prosondamente; e per vero dire impedifcono il proprio ingresso di quello per mezzo coll' unire, che fanno, e serrare i pori, o le boccucce dei medesimi pori. Alcune siate il vino caldo solo, senz'altro ingrediente vien mello in opera, ed usato come una pittima; ed affai fovente certe tali medicine, le quali, ficcome non possono esfere con sicurezza prese per bocca,ed internamente quali fono, a cagione d'esempio, gli spiriti all'ultimo grado rettificati, le preparazioni del piombo, la mandragola, ed altre fomiglianti piante velenose non poche, ed altre eziandio, così foglionfi affai giudiziosamente usare come pittime. Ma noi dobbiamo con ogni maggior diligenza ricordarci in rapporto a queste tali fostanze, come i pori sono capacissimi d'afforbirle, e che perciò è onninamente necessario il sapere, e conoscere intieramente, e perfettistimamente,qua. li effetti esse sieno capaci di produrre, allorche vengono per queila itrada ad. essere assorbite nel corpo umano. Quan to poi ai veicoli delle pitrime liquide, questi sono in estremo vari in fra loro, come, a cagion d'esempio, pezzi di tela di lino, o di panno di lana, seta, stoppe, pane abbrustolito crosta di pane non abbrustolica, le pittime serche, o lieno facchetti, ed alcune vol e il liquore. caldo viene cuciro entro una vefcica, e questa sola viene applicata alla parte. Allorche dee effer mella in opera una quan-

rità grande del liquore, riefcono meglio delle panelle, o focacce di floppa; ma quando il calore dee confervarsi nella pittima per tratto lungo di tempo, e che debbun effere introdotte foltanto le particelle più fine del liquore, in tal caso la vescica lo trattiene, e conferva meglio, che qualunque altra cosa, e per qualso guassi voglia altro mezzo.

Debbono le pittime in alcuni casi esfere applicate calde, ed in altri per lo contrario fredde : quando l'intenzione medica delle pittime è di potentemente, ed efficacemente risolvere, penetrare, ed attrarre, allora dovrannosi fenza piragone preferire le pittime della spezie calda: ma il calore offende, e fa del male a quelle parti, le quali sono attratre, e riffrette da un' intenso freddo, e quelle, che fono fredde, o per lomeno tepide, debbono esser messe in opera. I liquori spiritosi, e volatili ven+ gono simigliantemente con somma agevolezza ad essere dissipati, e dileguati. dal calore, e per confeguente tutte le fostanze di quella natura vorrannosi applicare, od afsolutamente fredde, o folamente tepide, calde non mais

Le pittime secche altro non sono, che polveri medicare, cucite ordinariamente in un pezzo di tea, ed applicate alle discrenti parti del corpo; per simigliante essero fa di mestiteri, che queste polveri sieno grossolane, avvegnaché, se saranno soverchio sine, o sottili, le loro particelle più minute verranno a cadere perentro la tela; ed alcuna siata eztandio alle pittime secche debbono essere aggiunte le pirtime liquide, a sine di ridure il tutto ad una adeguara consistenza, e tale, che possano essere distele sopra un peze-

zo di tela, ed applicate alla parte offesa.

Usavano i buoni Antichi di mescolare colle loro polveri la segatura, od i tarli del legno nelle pittime della spezie più grossolana, e del cotone per lo contrario nelle pittime della spezie più fina. Fra le pittime asciutte dee di pari esser noverato, e dee avere il suo luogo un sacchetto di sabbione caldo. Questo fa un servigio mirabile in quei casi particolari, nei quali fa di mestieri, che il calore conservisi per lungo tratto di tempo; ed alcune volte a questo medefimo vengono aggiunte le pittime liquide, esfendo il suo calore di forza fiffatta, che arriva a farlo penetrare assai più addentro, di quello altramente, e per se sole farebbono. Le borfe, o sacchetti, enero ai quali son poste alcune, o qualsivoglia di queste pittime secche, è onninamente necessario, che non vengano per fiffatto modo ripieni, che riescano duri, ed inceppati, ma è necessario, che la materia vengavi collocata foltanto dentro leggermente, ed in modo, che rimangavi soffice, ed in guisa, che riescano pieghevoli, maneggiabili, e, per cosi esprimerci, spungosi. Sogliono certuni per le pittime secche, od asciutte fare dei sacchetti, o borse di seta, ed altri anche di panno lano; ma quella tela di lino, che è stata molto portata in dosso, e bene usara, è senza paragone preferibile a qualsivoglia altra simigliante cosa in ogni, ed in qualunque occasione. La forma, o figura della borsa, o facchetto dovrà effer fempre proporzionata, ed accomodata a quella tal data parte del corpo umano, alla quale esser dovrà applicata: ed insieme a quella intenzione, alla quale dovrà l'appli;

cazione corrispondere. Quando la pictima dee servire per la testa, la borsa dovrà esfer fatta a foggia di capuccio. berretta: per la fronte il sacchetto dovrà esfer quadrato; pel cuore vortà farsi piramidale: per lo stomaco, in forma d' uno scudo, o petto a botta o parapetto; pel fegato in forma d' una luna crescente; e finalmente per la milza converrà, che sia formato questo facchetto medelimo in forma d'una lingua di bue. Allorchè i sacchetti, oborse da pittima son piccioli, basterà solo l' unire, o cucire l'estremità dei medesimi, quando saravvi posta dentro la maseria, che dovravvisi infaccare; ma per lo contrario quando questi sacchetti fon grandi, fa di mestieri, che vengano cuciti in croce in più, e più luoghi, non altramente che facciasi d'una materassa, o d'una coperta ripiena di cotone, e trapuntata, e questo rendesi necessario per conservarvi la materia distribuita per entro il sacchetto medesimo ugualmente. Poiché questi sacchetti saranno nella divitata guifa preparati, dovranno essere applicati, o soli, sendo prima ben bene riscaldati, oppure inumiditi con alcuno adeguato, e dicevole liquore. I piccioni applicati ai piedi sono simigliantemente, a propriamente parlare, anch' essi una pittima.

ch' elli una pittima.

Pittima volatile, Epithema volatile. È
questa una forma di medicamento esterno prescritta nell' ultima nostra novella
Farmacopea di Londra, e viene in essa
ordinato, che facciasi di pesi uguali di
trementina, e di spirito di sale ammoniaco. La trementina dee essere perpetuamente dimenata, ed agitata entro
un mortajo, e mentre altri sta agitandola, e dimenandola, dovravvisi versar

77

dentro a gocciola, a gocciola lo spirito di sale ammoniaco, sino a tanto che il sutto venga ad essere ridotto ad una massabianca.

Lo spirito di sale ammoniaco messo in opera in siffatta mistura, sa onninamente di messieri, che non sia quello fatto, eproccurato col metodo comune, vale a dire coll'aggiunta della calcina viva, ma bensì col sale alcalico. Veggasi Pemberton, Farmacop. di Londra, pag. 377.

PITTURA, Pidura, I'arte di rappresentare i corpi naturali, ed anche di dar loro un'apparenza di vita, col tratto di linee, e co' gradi di colori. Vedi COLORE, ec.

La Pittura si dice aver avuta la sua origine appresso gli Egizi : ed i Greci, che da lor la impararono , portaronla alla sua persezione ; se crediamo a quanto è stato scritto del loro Apelle , e del loro Zeusi.

I Romani non furono senza maestri di grido in quest'arte, negli ultimi tempi della Repubblica, e sotto i primi Imperatori; ma l'inondazione de' Barbari, che rovinarono l'Italia, divento fatale alla Pittura, e quasi la ridusse ai suoi primi elementi. Tuttavolta in Italia su, dove quest'arte ritorno al suo antico onore; e nel principio del XV secolo, quando Cimahue applicandosi al pennello, trasporto i miseri avanzi dell'arte da uno o due Greci pittori, nella sua parria.

Egli fu fecondato da' Fiorentini: il primo che vi acquisto qualche riputazione, su Ghirlandaio, maestro di Michel Angelo; Pietro Perugino, maestro di Rasaele Urbinate; e Andrea Verocchio, maestro di Leonardo da Vinci.

Ma gli scolari sorpassarono di gran lunga i Maestri; eglino non solo oscurarono quant' era stato satt' avanti d'essi, ma portarono la Pittura ad un segno, dal quale ella è ira sempre dappoi declinando.

Eglino non promoffero già la pittura ful per mezzo delle lor proprie eccellenti opere; ma cogli allevi che fi fecero in gran numero, e colle scuole che formarono.

Angelo in particolare, fondò la scuola di Firenze; Rafaele la scuola di Roma; e Leonardo la scuola di Milano; a che si debbe aggiugnere la scuola Lombarda, stabilita verso l'istesso tempo, e che si refe considerabilissima sotto Giorgione e Tiziano. Vedi Scuola.

Oltre i Maestri Italiani ve nesuron degli altri di qua dall' Alpi, che non ebbero comunicazione con quelli d'Italia; tali surono Alberto Durero, in Germania; Holbens, negli Svizzeri; Luca, in Otanda; ed altri in Francia e Fiandra; ma l'Italia, es particolarmente Roma, fu il luogo dove l'arte, venne preticata con maggior, riuscita; e dove, di stempo in-tempo, sorteto i più grandi; ed eccellenti Maestri.

Alla Scuola di Rafaele fuccedette quella de Caracci, la quale ha durato, ne fuoi feolari, quasi sin al tempo prefente, in cui i Pittori Francesi; per la munificenza del dis. Re Luigi XIV, par quasi che sieno in istato di gareggiare con quelli di Grecia o d'Italia. Vi ha in Parigi due corpi considerabili di pittori, l'uno l'Academia Reale della Pittura a della Scottura, l'altro la Comunità de' Professio di Pittura e Scottura, es. Vedix Academia.

L'arte della Pittura è divisa da Fresnoy in tre parti principali; l'invenzione, il disegno, ed il colorito; a che v'aggiungono alcuni la quarta, cioè la disposizione. — Felibien divide la pittura in composizione, disegno, e colorito.

M. Teffling, pittore del passato Re, la divide con maggiore accuratezza, nel disegno, nella proporzione, nell'espressione, nel chiaroscuro, nell'ordinamento, e nel colorito; a cui il suo traslatore Inglese aggiugos la Prospectiva. Sotto ciascuno di questi capi, egli ci dà le regole ed i sentimenti de' migliori maestri; il che può vedersi fotto i lor propri articoli in questo Dizionario, Disseno, Proporzione, Espressione, Chiaroscuro, Colorire, ec.

La pittura è di varie spezie, per riguardo a' materiali che si adoprano; alla materia, sulla quale sono applicari; ed alla maniera di applicarli. — Di qua vengono la pittura a olio; a fresco; sul vetro; in smalto; in miniatura.

PITTURA, o Dipingere a olio. L'arte di dipingere a olio fu ignora agli antichi; e fu un pittore Fiamingo, Giovanni van Eyck, o di Bruges, che primo la fcoperfe e la mife in pratica nel principio del XIV Secolo: fina lui, tutti i pittori lavoravano a fresco, o con coloria acqua.

Questa su un' invenzione di sommo vantaggio per l' arte; poichè col suo mezzo, i colori d' una pittura si conservano molto più a lungo e meglio, e ricevono un lustro ed una dolcezza, a cui gli antichi non poteano arrivare, di qualtunque vernice che si servissero per coprire le loro opere.

Tutto il secreto solamente consiste nel macinare i colori con olio di noce, o con olio di semi di lino: ma si dee confessare, che la maniera di operare o impastare è molto differente da quella
fresco, o con acqua; a cagione che l'olio
non si secca così presto; il che dà al pictore l'opportunità di toccare e ritoccare
tatte le parti delle sue sigure, tante volte
quante gli piace: cosa impraticabile nell'
altre spezie di pittura.

Le figure parimenti sono quì capaci di più sorza e arditezza; conciossiachè il nero diventa più nero quand' è macinato coll'olio, che quando coll' acqua; ostre di che tutti i colori, meschiandosi meglio assieme, sanno il colorito più dolce, più dilicato e grato all'occhio; e danno un' unione ed una tenerezza a tutta l'opera, inimitabile in qualunque dell'altre maniere.

La pittura a olio si fa su i muri, sul legno, sul canavaccio, sulle pietre, e su tutte le sorte di metalli.

Per dipingere sopra un muro — quando egli è ben asciutto, gli si dan due o tre lavagioni con olio bollente: ssin a tanto che il getto o la calcina resti ben unta, e non imbeva più. Sopra vi si applicano de siccativi, cioè gesso o creta bianca, ocra rossa, od altre crete incorporate in grado un po grossetto, o duro. Quando è ben secco questo primo strato, vi si difegna o abbozza il soggetto; ed alla sine si dipinge tutto; meschiandoun poco di vernice, coi colori, per risparmiar il verniciamento dappoi.

Altri per fortificare meglio il muro contro l'umidità, lo coprono con un getto di calcina, di polvere di marmo, o con un cemento fatto di tegole shatute in polvere e incorporato con olio di lino; ed alla fine preparano una compofizione di pece Greca, di massice, e di

vernice spessa, bolliti insieme; cui applicano calda sulla prima mano o intonacatura; quand' è secca, vi stendono sopra i colori, siccome si è detto.

Altri in fine, fanno la lor intonacatura con calcina, cemento di tegole, ed arena; e quando è afciutta ve n' applicano un' altra di pura calcina, di cemento, e di schiuma di ferro; che ben sbattuti e incorporati con bianchi d'ovo ed olio di lino, fanno un intonico eccellente. Quando è seco, y is applicano i colori.

Per dipingare ful legno — fogliono dareal fondo uno strato o suolo di bianco temperato con colia; o applicare l'olio sopramentovato: il resto si fa come nel-

la Pittura su i muri.

Per dipingere fulla tela, o ful canavaccio. — Distendes il eanavaccio sopra un
telajo, gli si dà una mano di colla; quand'
è asciurta, vi passan sopra con una pietra
pomice affine di eguagliare e lisciare lo
strato, e levarne i nocchi. Col mezzo
della colla le piccole silaed i peli si uniscono o stringono bene alla tela, ed i
piccioli buchi si otturano, così che noa
vi può passar colore.

Quando la tela è assiutta, vi stendono dell' cera, che è una terra naturale, ed ha cerpo; alle volte meschiando conessa un poco di cerussa per farla seccare più presto. Quand' è secca vi si passa sono pra colla pomice, per lisciarla.

Dopo ciò, qualche volca vi, fi aggiugne un fecondo strato composto di cerusfa, e di un poco di nero di carbone,per rendere il fondo di un color cinereo; osfervando, in ciascuna maniera di porvi più poco colore che sia possibile; affinche la tela non si rompa, ed i colori, quando vi si siranno sopra dipinti e distessi, si confervino meglio.

In alcune Pitture di Tiziano e di Paolo Veronese troviamo, che eglino sacean il loro sondo con acqua, e vi dipingean sopra a olio; il che molto contribuiva alla vivacità e freschezza delle lor opere: imperocchè il sondo d'acqua, imbevendo l'olio de' colori, il lascia più belli; i' olio stesso levando molto della lor vivacità.

Si dee perciò adoprare più poco olio che fi può, fe fi vuole che i colori fi mantengano freschi: pertal cagione alcuni li meschiano con olio di aspido, che s'apora immediate, e che pur serve a renderli maneggevoli al pennello.

Per dipingure fopra le pietre od i metalli, non è necessario applicar colla, come sulla tela; basta aggiungervi un leggiero sulla tela; basta aggiungervi un leggiero sulla colori, avanti che abbozziate il vostro disegno; enè pur ciò si fa sulle pietre, quando desiderasi, che il fondo appaja, come su certi marmi di colori straordinari.

Tuttii colori adoprati a fresco sono buoni a olio, eccetto il bianco di calcina q edi polvere di marmo. Vedi COLORB.

Quelli che principalmente s' adoprano, fono la ceruffa, il giallo, l'orpimento, il piombo nero, il cinbbro, o vermiglione, la lacca, le ceneri turchise
e verdi, l' indaco, il negro fumo, l'avorio bruciato, ed il verderame, ec. Vedi
la preparazione, ec. di ciascuno fotto
il suo proprio Articolo, CBRUSSA,
ORPIMENTO, VERMIGLIONE, LACCA,
INDACO, ec.

Quanto agli oli, i migliori fono quelli di noci, di femi di lino, di afpido, e di trementina. Gli oli diffeccativi, o che fifeccano, fono un olio di noce bollito con litargirio e fandaraca, altri con fipiricadi vino, maftice, e gomma lacca.

Peravere una vernice che si asciughi presto, si mischia dello spirito di vino con trementina. Vedi VERNICE.

PITTURA co' colori a acqua. Vedi Co-

PITTURA a fresco, a miniatura, sul vetro, sullo smalto, a Mosaico. Vedi cia-scuno sotto i suoi rispettivi articoli.

PITUITA, uno de' quattro umori, che fi trovano ne' corpi degli animali, da' quali comunemente fi fuppone che dipenda il loro temperamento. Vedi Umore, e Temperamento.

La pituita, chiamata anco flemma, è propriamente la più viscosa e glutinosa parte del sangue, separata nelle glandule più grandi, dove sono maggiori le contorsioni od anfratti delle arterie, e danni il maggior ritardo alla velocità del sangue; come nelle glandule intorno alla bocca ed alla testa. Vedi Secrezione, se Flemma.

La classe de' Flegmagoghi, come la manna, ec. si crede che purghi la pituita. Vedi Philegmagogo, Purgativo, Manna, ec.

I Medici dan diversi epiteti alla pituista, secondo le sue condizioni o qualità,
come di fatina, vitrea, gypsea, acida, ec.

— La pituita si crede che sia l'umor che
prevale nel e persone tredde, pesanti,
lente, inclinate al serio, ed allo studio;
siccome la bile predomina in quelli che
sono inclinati alla guerra, ec. Vedi
FLEMMATICO.

La pituita che si scarica alle narici, è separata nella membrana che sodera le cavirà del naso, delle guance, ec. Vedi Muco, e Naso.

Il suo uso è di mantener questa membrana morbida, e difenderla dalle ingiuzie de' corpi estranei, spezialmente da quelle dell' aria, che per colà passa nell' inspirazione quand' è chiusa la bocca.

PITUITARIA Glandula, è una glandula nel cervello, alquanto difficile a vedersi fenza rimoverladal suo luogo. — Vedi Tar. Anat. (Angeiol) fig. r. lit. 6. Vedi anco CRYPELLO.

Ell'è della mole di un pifello grande, nella fella dell' os sphenoides, sotto l'infundibulum, con il quale comunica; ricevendone una linfa, od un sugo, che l'infundibulum diriva dal plexus choroides e dalla glandula pineale; e da questa liofa la glandula stessa prende il suo nome. Vedi GLANDULA, ec.

Ella altresi filtra un fugo da sè: feparando dal fangue un liquor bianco fottiliffimo, e per quanto pare affai fpiritofo.
Vedi Spiriti. — M. Littre offerva un
feno, o ricettacolo di fangue, che tocca
questa glandula; e che mette in essa della diadila
fito del contatto, così che la glandula
fiassi in parte nel fangue. — Questo, secondo l' Autor medesimo, sa l' uncio
d'un balneum mariæ, mantenendo alla
glandula il grado di calore necessario per
compiere le sue funzioni.

Questa glandula si trova in tutti i quadrupedi, ne' pesci, e negli uccelli, egualmente che negli uomini. — M. Littre dà un esempio d'una tediosa malattia, e morte alla sine, cagionata dall' ostruzione ed infiammazione della glandula piluitaria.

PÍVIALE. Vedi PLUVIALE. Il Piviale è un ornamento Ecclessastico, che si suol portare dai cantori e dai sottocantori, quando si uffizia solennemente.

Vedi CANTORE.

Egli fi porta parimenti dai Vescova della Chiesa Romana e da altri Ordinaria giugne dalle spalle sino ai piedi. Il Piviale di San Martino, fu una reliquia, anticamente in grande stima tra i Re Francesi, che lo portavano seco alla guerra per loro stendardo.

PIUMA, Pluma, quella parte negli uccelli che li copre; e per mezzo di cui eglino son resi atti a volare. Vedi Ala, Volare. Vedi anche Uccello.

Le piume fann' un capo confiderabile commercio, particolarmente quelle dello struzzo, dell'airone, del cigno, del pavone, dell'oca, ec. per penne da scrivere, per ornamenti del capo, per riempir setti, ec. VediPrume, e Penna.

Alcuni de' più moderni Naturalisti vogliono che le piame sien' una spezie di piante, perocchè hanno i due gran caratteri de vegetabili, ec. crescono, e non hanno senso. Aggiungono, che l'incremento delle piame non si compie con minor arte o apparato, che quello delle piante; ech'elleno ne hanno tutte le parti essenzia caratteristiche, come una radice, un gambo, de' rami, e delle soglie. Vedi Pranta.

Altri credono che le piume fieno sugli uccelli, quel che le foglie sono sugli

alberi. Vedi FogliE.

Altri sembra che più alla naturas'appressino, nel fare le piume, essere quello che son i peli sugli altri animali. Vedi

PELO, e CAPELLO.

Altri prendono le piume per una spezie di coosti, o piante animali; succome è il feto nell' utero. Perciò, nelle piume, spezialmente quelle degli uccelli non coperti ancor di peane, il gambo o la canna, trovasi piena di sangue; dal che fi argomenta, che vi sia qualche nodo umbilicale, per mezzo di cui il primo studimento della piuma era connesso alle

Chamb, Tom. XV.

fibre estreme, cioè alle vene ed alle arterie dell'uccello.

In fatti, le piume pajono foltanto produzioni ed espansioni delle ultime estreme sibrille della cute; e perciò, al levarsi via della cute, le piume si staccano parimenti: appunto come le foglie ed il frutto seguono, quando si scorteccia un albero. Aggiugni, che le piume egualmente che i peli, dirivan fuor da pori nella cute; i quai pori non sono mere aperture, o foramina, ma una spezie di vaginule, tessue delle fibre della pelle; che terminano negli osculi, od anastomosi delle sibre interne della piuma.

Il Sig. Derham offerva, che le piume fono un' affai comodo vestito per gli abie tatori dell'aria, e non folamente una difesa contro l'umidità ed il freddo, ed un mezzo per scaldare ed allevare i pulcini, ma appropriatissime per il volo; al qual fine sono poste con dilicato artisizio ed ordine sopra il corpo, per farlo agevolmente varcar l'aria; fituate e schierace per cutto distincamente dal capo sia alla coda con un ordine uniforme : così che essendo nettate e conciate con una materia untuofa, separata in una glandula apposta, e depositara in un sacculo d'olio ivi posto a tal uopo, porgono un passagio facile per l'aria, egualmente che una barca ben acconciata, ed unta per l'acque. Senza questa dilicatezza di artifizio, e di posizione, elleno sarebbonti facilmente scomposte e scompigliate; averebbono raccolta dell'aria, e farebbon divenute un obice al passaggio del corpo.

La maggior parte delle piume tende verso all' indietro, e sono schierate l'une sopra l'altre con metodo esatto, armate di peluria calda e morbida attacco al cocpo; e fatte più fortemente, e più curiofamente unite, attacco all' aria. Al qual fine l'apparato che la natura ha fatto, e l'infinto ch' ella ha dato agli uccelli di nettare o conciare ed ungere le lor piume, (ono maravigliofi, Vedi Olio.

Il meccanifino deila piuma è flupendo: il fufo, o la costola è oltre modo forte, ma cavo di forto, per la robuflezza e leggierezza; e di sopra, non molto meno forte empiuta di un parenchyma, o midollo; sicchè le piume sono eguaimente e forti, e leggiere.

Ma le fila e l'intrecciatura od il telfuto della parte stesa dell' ala, sono di un artifizio incomparabile. Vi fi può offervare tra l'altre, quelle due cose : 1. Che gli orli delle fila esteriori e strette della barba si curvano verso all' ingiù, laddove quelli delle interne e più larghe si curvano verso all' insù. Per questo mezzo le fila s'attengono fortemente infieme; fono strette ed unite quando l'ala è distesa, di maniera che niuna piuma perde nulla della fua forza o dell' impressione ch'ella fa nell'aria. 2. Si può offervare una grand' arte ed una maggiore esattezza nella maniera onde le piume son tagliate nel lor orlo. Le interiori van già ristringendosi, e terminano in punta verso la parte superiore dell' ala : l'esteriori si ristringono per un verso contrario, dalla parte superiore dell' ala verso il corpo, almeno in molti uccelli : Quelle del mezzo dell' ala avendo una barba per tutto eguale, non fono tagliate in isbieco; di modo che l'ala, o distesa, o serrata, è sempre disposta e tagliata così puntualmente, come se fosse stata lavorata colle forbici.

M. Derham ha diverse nuove osservazioni sopra il meccanismo delle fila e

del tessus o della barba delle piume; secondo che si presentano al microscopio; con che s' illustra eccellentemente la stupenda cura ed accuratezza del Creatore in una così picciola parte.

La barba non consta già di una sola membrana continua, imperocchè allora questa membrana, rotta una volta, non s: rimetterebbe in ordine che molto difficilmente; ma ella è composta di quantità di laminette, o di fila sottili e dure, che partecipan della natura di un picciol tubo di penna. Verso il gambo o la canna ( fopra tutto nelle groffe piume dell' ala) queste laminette sono più larghe, ec. e scavate nella loro larghezza in semicircolo ( Vedi Tavol. Istor. Nat. figur. 3. 4. e 5.); il che contribuisce molto alla loro forza, ed a strignere ed unire affai meglio queste laminette, l'une full' altre, quando l'ala sbatte l'aria. Verso la parce superiore della piuma, queste lamine diventan sottilishme, e terminano in punta. Nella parte inferiore, fono fortili e lisce, e la loro estremità si divide in due parti, guernite di piccoli peli: ciascun lato avendo una differente forta di peli. Gli uni fono larghi alla lor base ; la lor metà superiore è più minuta e barbuta. Cotesti peli barbuti da una parte delle lamine hanno barbe diritte, ficcome rappresentafi nella fig.4. Quelli dall' altra, ne hanno di adunche o curve ad una banda della parte minuta de' peli o della fera, e ne han di diritte dall' altra banda. Queste due sorte di peli sono rappresentate, nella fig. 3. non serrati, ma scostati gli uni dagli altri , nella maniera onde crescono all'efiremità della lamina, e come si veggono. ingroffati col microfcopio. Nella piuma, le barbe uncinare di una lamina fono fempre corcate appresso barbe diritte della lamina vicina, e per cotal mezzo s'agga. vignano, e s' attengono bene l' une all' altre. E se accade che la barba della piuma si disordini, questo maraviglioso meccanismo dà facilità all' uccello di ricom-

porla e raffettarla.

Piums, tutte le penne od il vestito
degli uccelli. Vedine quì sopra il loro
meccanismo, art. Piuma.

PIUME, nella Falconeria, più particolarmente dinotano le penne che sono sotto l'ala di uno sparviere. Vedi SPAR-VIERE, e FALCONERIA.

Piuma, o piumetta, nella Botanica. Vedi Plumula.

### SUPPLE MENTO.

PIUMACCIUOLO. Egli fi è un frequentifimo cottume fra i Cerufici quello di cuoprire con un piumacciolo fatto di morbidulima tela di lino bene usata, raddoppiata a quattro, a sei, ed anche ad otto doppj le parti medicate, dopo avervi applicato l'impiastro, od altri somiglianti necessari medicamenti topici. Siffatti piumacciuoli fanno non folamente del benefizio per mezzo di tenere le parti conservate, ed a coperto delle ingiurie, ed urti dell'aria esterna, ma servono eziandio grandemente per afficurare, e per fillare gl' impiaftri medelimi, e le altre medicature. Sono simigliantemente i piumacciuoli con afsai frequenza applicati ove non venga fatto uso d'impiastri, e questi vengono anche bene spesso messi in opera asciutti, alcune volte per lo contrario bagnati, ed immollati con alcuni liquori particolari appropriati, i quali vien supposto essece confolidanti, emollienti, risolventi, Chamb. Tom. XV.

lenitivi, refrigeranti, e fimiglianti. Sono di pari i piumacciuoli inzuppati con
affai frequenza in decotti di certe particolari erbe, nel vino, nello fipirito di
vino, nell' aceto, nell' oxicrate, ed alcuna fiata eziandio nell'acqua di calcina
viva, e vengono messi in opera, o freddi, o caldi, secondo l'indole e natura
del caso, nel quale esser debbono messi
in opera, ed applicati.

Sono i piumacciuoli di varie forme: alcuni sono quadrati, altri bislunghi, altri triangolari, ed altri in forma d'una croce, secondo la natura di quella parte, alla quale effer debbono applicati, e secondo l'occasione, e la situazione. Alcuni d' essi piumacciuoli addimandansi retti, altri obliqui, altri trasversali, o fatti a traverso, ed altri finalmente fatti a foggia d'anello, od anulari, ficcome quelli sono, a cagion d' esempio, che circondano od il braccio, od il piede. Hannovene di pari alcuni fatti necessariamente nella forma d' un asterismo: alcuni sono divisi, od in uno de' lati, od ad ambi i lati, come anche nel mezzo: alcuna fiata vengono a formare un efagono, ed alcuna volta fono tondeggiati. o globulari, e tali che assomigliansi ad una pala. Questi vengono messi in opera nelle luffazioni dell' offo dell' omero, e fono collocati, e piantati fotto le ascelle. Talvolta richieggonsi de'piumacciuoli d'una groffezza affai più picciola, e questi, o sono quadrati, per le ferite dei vasi sanguiseri, per fermare le emoragie, oppure conici, o piramidali per le cuciture delle ferite, o per servirsene nelle legature delle arterie.

I piumacciuoli di tutte le spezie sone destinati per gli appresso usi, cioè, 1. Per conservare, mantenere, e promue-

vereil calor naturale del corpo. 2. Per ·afficurare le medicature chirurgiche. che sono state stese, ed accomodate fotto i medefimi. 3. Per condurre i medicamenti liquidi alle parti, o ferice, od in altra guifa intaccate, offefe, e pregiudicate, e per prolungare l'ufo delle medefime parti. 4. Per riempire qualfivoglia cavità, od abbatfamento deite parti. affinche le medicature ( e ciò mallimamente nelle fratture ) possano essere applicate con sicurezza maggiore. Ed ultimamente, 5. Per impedire, che le fasciature vengano a produrre alcun mate. od incomodo, o sconcerto, o cagionare alcun dolore, o difacconcezza nella cute. Veggali Eiftero , Chirurgia pag. 19,

PIZZICARE. È il pizzicare nella faccenda di fbardellare, e di maneggiare i cavalli un termine usato per esprimere un metodo per provare, e per ifperimencare il fenfo, e lo spirito, e la vivacità d' un cavallo, come anche il suo vigore per farlo vedere al compratore, allorchè la bestia trovasi in siera per la vendita. Tutto il metodo si è quando, allorchè colui, che cavalca il cavallo trovafi fulla fua groppa, e che conservalo fermo in piedi, e ben ako, e sopra di sè colla mano della briglia, l' andar accostando ch' e' non paja fuo fatto, gli sproni ai peli dei lati. Se il cavallo mostrasi impaziente fotto una fiffatta leggerisima pizzicatura, e va alzandofi, e non va foignendofi innanzi, è un fegno evidente di vigore, e di spirito. Ma sarebbe-cosa affai più dicevole, e più ficura, fe il compratore stello si facesse per sè medefimo a montare il cavallo, ed a sperimentare la cosa dipersè; avvegnachè questi cozzoni, e sbardellatori di cavalli posseggano l'arte di quelle stelle esperienze di far comparire un cavallo il pio melenfo, ed ottufo, pieno di fenfo, di vigore, e di vivacità. Fa simigliantemente di mestieri, che il compratore sappia distinguere fra l'impazienza del cavallo che trovasi sotto questa prova, che nasse da vigore, e fra quella impazienza, che nasce dall' effere il cavallo riortofo, e che fi-lancia via immediatamente. Veggafi l' Articolo VIVACE.

PIZZIGHETONE, Pifalco, luoge d'Italia, nel Gremonese, con una forte Cittadella memorabile per la prigionia di Francesco I. Re di Francia, il quale fu quì custodico, sino che Carlo V lo fece condurre in Ispagna. Nell' anno 1733 fu da' Francesi assediato, e preso. Esso è situato, sul fiume Serio, presso del suo concorso col fiume Adda, e discosta 6 leghe al S. E. da Lodi, 4 al N.O.da Cremona, e 12 al S.E. da Milano, long, 27. 18. lat. 45. 12.

PLACARD, o PLACART, PLACA-BRT, un termine foraftiere, frequente nelle Gazzette, e figoifica un foglio di carra, disteso ed arracca:o ad un muro. o ad un pilastro. - Gli editti , le regolazioni, ec. fi pubblicago per mezzo di

placardi.

La parola placard s' usa anche per dinotare un libello. In Roma, spesso fe affiggono di notte alla statua di Pasquino de' placardi, o cartelli contro il Pontefice. Vedi PASQUINATA.

PLACENTA, nell' Anatomia, una massa molliccia rotondetta, che trovasi nell' utero di una donna gravida ; in cui gli antichi credevano, che il sangue sa purificalle e preparalle per lo nutrimento del feto .- Vedi Tay. Anat. (Splanch )

8

Sg. 16. lit. a a. Vedi anco Fero. Perciò la chiamavano anche hepar uterinum, il fegato dell' utero, come s' ella facesse l'usizio di un fegato nel preparare il fangue. Vedi Fegato. Ell'è chiamata da' Moderni placenta, d. siacciata dell' utero, perchè ell'è in forma di una stiacciata, o focaccia.

La placenta si suppone da alcuni essere solo una massa di sangue coagulato; imperocchè nel premerla, strignerla o lavarla, ella si discioglie; ed il suo vero e real uso essere, servir quasi di guanciale, dove posino i vasi ombilicali. Vedi Ombilicali.

La fua figura non è dissimile da quella di un piatto senza orli o margini; e la sua estesa tre quarti di un piede, e qualche volta un piede. Ell' è rotonda, e generalmente concava e convessa. La parte convessa s'attiene all' utero, ed è ineguale, avendo diverse protuberanze e sossette, con che sa dell' impressioni, e ne riceve dall' utero medessmo. Il suo sito nell' utero, checchè alcuni pretendano, è incerto.

Nelle donne, salvochè in caso di gemelli, ec. vi ha una sola placenta. Ma generalmente il numero d'esse corrisponde al numero de'feti. — In alcuni bruti, specialmente nelle vacche, e nelle pecore, sono assai numerose, alle volte sin a quasi cento, anche per un seto solo; ma sono picciole, e rassomiglianti a tante glandule mediocri conglomerate.

Dalla banda esterna o concava, che parimenti ha le sue protuberanze, benchè coperte di una liscia membrana, escono i vasi ombilicali, che sono in gran copia distribuiri per tutta la sostanza di essa.

Alcuni anche s' immaginano che que-Chamb. Tom. XV. sta parce non sia fuorche un plexus delle vene e delle arterie, per le cui estremità, che mettono ne' lati de' vasi ipogaftrici, si compie la circolazione tra la madre ed il feto ; imperocchè quella parce della placenta che s'attiene all'utero, appar non effer altro che l'eftremitadi di un infinito numero di piccole fila, che, nel parto, staccandosi dai pori ne'lati de' vasi sanguigni ipogastrici, ne' quali s'erano infinuate, fon motivo del correre de' lochj, fin a tanto che l' utero vien giù cadendo o raccogliendosi, o che i pori, per la naturale elasticità de' vali, si contraono o ristringono a poco a poco. Vedi Lucina, Circolazione.

V'è una gran controversa tra gli Anatomici della Regia Academia di Parigi, se la placenta abbia alcuna esterna
tunica, per cui si connetta all' utero.—
M. Mary sostiene, che non ne ha, e che
niuna cosa impedisce il passaggio del san
gue della madre dall'utero nella placenta,
e di là al sero: Nella qual opinione è
fecondato da M. Rohault. I Sigg. Vieus.
fens, e Winslow sostengono il contrario. In una delle Memorie dell' Acad. si
studia M. Rohault di mostrare, che la
placenta non è una parte peculiare, ma
folo una porzione della chorion condensata, o ispessira. Vedi Chornon.

## SUPPLEMENTO.

PLACENTA.É stata la placenta generalmente parlando, considerata non altramente che una parte originale fra le secondo l'opinione del dottissimo Medico Tommaso Simson di Sant' Andrea, sembra, ch' esta placenta non abbia luogo nell'ovaja non solo, ma nè anche nell'utero sino a tanto che l'uo-

vo non diventa contiguo al fondo, ed in tal caso ogni contigua parte diviene realmente, e veracemente una placenta. Immagina questo valentuomo, che il fondo dell' utero, fundum uteri, sia un luogo spezialissimamente adattato, e nato fatto per la crescita della placenta non altramente che un'acconcio, ed adeguato Suolo promove ed anima la crescita delle radici degli alberi, e degli arbofcelli, moltissimi de' quali vengono però ad essere propagati per mezzo di rami de' medefimi acconciamente in terra adeguata piantati; di maniera tale che ciascheduna parte di esti sembra appropriata ugualmence per esfere, o radice, o ramo. Quindi · è questo valentuomo stesso d' opinione, che i concepimenti extra-uterini possano benissimo non aver placenta; e dice «di più, che non hannovi negli Autori - delle cose Mediche esempli i quali contrastino la sua opinione. Veggansi Saggi Medici d' Edimburgo, Vol. 4. Art. 13.

La placenta non va aumentandofi, e cerefeendo nella proporzione medefima, colla quale crefce, e s' aumenta il feto, conciofiaché più picciolo, che è il feto, Ja placenta è proporzionatamente più grande. Veggafi Mooficut Mond, nei Saggi Medici d' Edimburgo, p1g. 145.

dal Ruischio.

Generalmente parlando, la placenta de aderente al fondo della matrice od in vicinanza di quello, e viene a rimaner coperta dal lato vicino alla matrice medefima da una fiuifima continuazione membranofa del corion. Veggafi Monto, Saggj Medici d' Edimburgo, Vol. 2. pag. 128. come anche le autorità ivi allegate.

La separazione della placenta dalla matri ce sorz' è, che produca di necessità gli aborti, e questo sconcerto esservio esterpuò occasionato da cagioni varie, ed in diverse guise operanti; e disferentissimi sono i metodi, e trattamenti Medici, che ricercansi, assine di prevenire, e d'impedire la perdita del seto. Veggas Monrò, nei Saggi Medici d'Edimb. Vol. 11. Art. 11. Oppare il loro Compendio, Vol. 1. pag. 338-339. & seq.

Placenta nella Botanica. È questa una espressione con somma improprierà applicata da Monsieur Hauston nelle nostre Transazioni Filososche fotto il n. 421. a ciò, che dai Bottanici viene comunemente appellato ricettacolo. Veggasi l' Art. Riceettacolo dei Semi.

PLACENTA nell'I floria naturale. Così denominafi una Classe, od una delle Classi degli Echini marini. I caratteri di questi sono: Che questi sono d'una sorrati in diverse configurazioni, in quella guisa appunto, che i pasticcieri far sogliuno a lavorare i loro pasticcetti, ssogliate, e stiacciatine: hanno tutt' essi un siore di cinque soglienella loro vetta o sommità, e la loro bocca trovasi appunto nel mezzo della base. L'apertura che serve loro come ano trovasi in vicinanza d'ordinario del contorno. Veggasi la Tavola VIII. n. 9.e 10.

Di questa Classe ve ne ha tregeneri: Vale a dire 1. Melliti, Mellita 2. Il Lagano, Laganum. ec. 3. Rotoli, Rotula. Di questi veggansene tutt' e tre i lora Articoli rispettivi. Veggasi di pari Kleia, Historia Echinorum, pag. 30.

PLACENTA. Presso gli Antichi intendevasi per questa voce placenta una spezie di torta di cacio, la più semplice spezie della quale era fatta di sore di farina mescolato con olio, e cacio, ed a quePLA

ste sostanze venivavi aggiunto, del miele, ma la spezie più ghiotta, e più stravizzante delle persone v' andava di pari aggiungendo una grandissima varietà d' erbe, e di frutta, come anche fimigliantemente dello Zucchero dell' uova, del burro, e ghiottonerie simiglianti. Veggali Pitifc. Lexicon Antiq. in voce Placenta.

¶PLACENZIA, Placentia, città bella di Spagna nell' Estremadura, con Vescovato Suffraganeo di Toledo, titolo di Ducato ed un buon Castello. Giace in una pianura fertile, e deliziosa, in mezzo alle montagne, sul fiume Xero, 33 leghe all'O.da Toledo, 32 al S. da Salamanca, 27 al S. O. da Madrid. long. 12. 30 lat. 39. 50.

PLACENZIA, Placentia, città di Spagna nella Provincia di Gupuscoa, nella Valle di Marquina. Nell' anno 1706. si sottomise agli Alleati; ma tornò poi fotto l' ubbidienza del Re di Spagna. È fituara sul fiume Deva, e discosta 10 leghe al S. E. da Bilbao, 25 al N. O. da Pamplona. long. 15. 2. lat. 43. 16.

PLACITA, voce Latina frequente nelle leggi e ne' costumi d' Inghilterra. Vedi PLEA, ch'è la parola Inglese che li corrisponde.

Originalmente, placita fignificava certe pubbliche allemblee, di tutti i gradi d' uomini, nelle quali prefiedeva il Re, e dove i grandi affari del Regno si ven- . tilavano e deliberavano.

Queste assemblee erano chiamate placita generalia; perchè generalitas univerforum majorum tam clericorum quam laicorum ibidem conveniebat. - E di qua, i decreti, gli ordini, le fentenze ec. di Chamb. Tom. XV.

quest'assemblea furono anche chiamati placita.

Sim. Dunelmensis scrive, che si tenevano ne' campi aperti , perchè , dic' egli, nu!lam oportet regem in litteris affignare curiam , quia ubi rex judicat in aperto , ibi est curia sua. Vedi CORTE.e CURIA.

Alcuni vogliono che questi placita geniralia, e quelte curiæ Regis foffero l' istessa cosa a un dipresso che quel che in oggi chiamiam Parlamento. Vedi PAR-LAMENTO.

Anche le corti de' Lordi , o de' Signori, vennero quindi ad essere chiamate placita generalia ; ma più spesso curiæ generales ; perchè tutti i loro affiittajuoli e vatfalli erano obbligati a comparirvi. Vedi Lord, Vassallo, ec.

Troviamo anche placitum nominatum. per dire il giorno destinato alla comparsa di un reo, per ivi fare la sua difesa. Leg. Hen. I. e placitum fractum, cioè quando il giorno è scaduto.

Milord Coke dirivala parola placitum a placendo quia bene placitare super omnia placet. Per verità questa pare un'etimologia assai capricciosa ; altri però con miglior ragione dirivano la parola dal Germanico platz o dal Latino plateis, piazze, campi, o strade dove queste assemblee originalmente si tenevano.

PLACITARE \*, ne' libri antichi di leggi, fignifica trattar cause. V. TRAT-TAR Caufe, e PLEADING.

\* Mos placitandi, ante conquestum, fuit coram aldermanno, & proceribus, & eorum hundredariis, fc. baronibus, majoribus, melioribus, fenioribus & urbanis. Mifc. in Bibl. Cott. fub tit. Vitellius.

Quindi, placitator, un litigatore, o F

trattatore di Cause, od Avvocato. — Ralph Flambard viene commemorato, nel tempo di Guglielmo II. per placita tortotius regni.

PLACITI Comuni. Vedi Common PLEAS.

PLAGA, o sia Espossitione, ne' giardini, è l'aspetto, o la situazione di un giardino, di un muro, di una sabbrica, ec. in riguardo al Sole, ai venti, ec. V. GIARDINO.

Vi sono quattro spezie regulari di plaghe, cioè l'orientale, l'occidentale, la settentrionale, e la metidionale; ma si dee osservare, che tra i giardioieri, questi termini fignificano appunto il contrario, a quel che si prendono appresso i Geografi. Vedi Oriente, ec.

I Giardinieri infatti non danno i nomi di oriente, occidente, ec ai Juoghi duve è il Sole; ma a quelli fopra i quali egli rifilende; e confiderano la maniera ond' ei rifilende, o quanto al giardino intero, o quanto ad alcuno de' fuoi lati.

Se trovano che il Sole nel suo levare, e durante la prima meià del giorno, consinua a risplendere sur una parte o lato del giardino o del muro; chiamano cotesta una plaga od espositione orientale, od un muro a oriente, ec. E se il Sole comincia a risplendere più tardi, o finisce più presto, quella non è una plaga vera e propria orientale.

Per la feda ragione, chiamano l'occidente, o ponente, quel lato, su cui il Sole splende nell'ultima metà del giormo, cioè da mezzodì a sera. E coerentemente, la plaga metidionale, è il luogo, su cui egli risplende, da circa nov' ore della mattina, sin a sera; o quello ia generale su cui dura più a splendere in tutto il giorno; e la patte su cui risplende

meno, è la plaga settentrionale, a qualunz que ora ch' egli cominci a dare, o finisca, e comunemente dalle 11 ore sino ad 12.

Tale è il linguaggio de'giardinieri, rispetto alle plaghe, o espolizioni, e particolarmente quelle de muri ; con che venghiamo a comprendere la fignificazione di questa o di simili espressioni. usuali fra essi. - Il mio muro a Levante fa miglior prova, che l'altro a Ponente. I miei alberi da frutto della plaga Orientale hanno avuto più pochi rovesci che le mie piante Occidentali, ec. Le plaghe . Orientale . e Meridionale . fono. per comun assenso de giardinieri, le due principali; ed hanno un avantaggio confaderabile sopra le altre. Unaplago Occidentale non è molto inutile, o spregevole ; almeno ell'è migliore d' una Settentrionale, ch'è di tutte la peggiore. Ciascuna ha i suoi inconvenienti.

L' orientale, cominciando differentemente in differenti stagioni dell' anno, e terminando verso mezzodi, soggetta gli alberi ai venti di Nord-est, o di Tramontana Levante, i quali avvizzano le foglie ed i nuovi germoglio getti, abbattono il frutto, ec. oltre ch' ella ha poco beneficio di pioggie, che per lo più vengono da Ponente. Pure M. Lawrence giudica che il muro all' Oriental plaga sia migliore, che l' opposto, o l' occidentale per tutte le spezie di frutti: non che ell' abbia più ore di Sole, o che vi sieno peculiari virtudi ne raggi orientali, ma perchè i raggi primi e presti del Sole levan via più per tempo !e rugiade e gli umidori diacciati o freddi: della notte.

M. Gentil raccomanda la plaga Orientale come la migliore per tutte le specie di pesche; aggiungendo che le pesche; maturano più presto, vengono più grosfe, meglio colorate e di più dilicato gusto, che in alcun' altra plaga: Ma M. Carpenter ristrigne la regola alle sorte di pesche primaricce e mezzane: per le tardive ei sceglie la plaga Meridionale, che è la migliore per tutti i frutti tardi; a causa che l'infiuenza od azione del Sole è più sorte, e continua ivi più a lungo.

L'Occidentale, che si computa da mezz' ora dopo le undeci sin al tramontar del Sole, è più lenta o tarda a maturare i frutti degli alberi che vi son espossiti, d'otto o dieci giorni; ma ell' ha questo vantaggio, che riceve poco danno dalle brine che si disfanno avanti che il Sole venga a dare sul fruttto, e cadono come la rugiada, senza nuocere; così che questa plaga è a proposito per le meliache, per le pesche, per le pere, e per le prugne. Ma ell' è incomodata dai venti di tramontana-ponente nella primavera, e dai venti autunnali, che buttan giù assi i situiti.

La plaga Settentrionale ha men Sole che la Occidentale; non ostante ella non è senza i suoi vantaggi. Nelle parti Settentrionali d'Inghilterra, poco altro in questa plaga alligna, che peri, ceraso, e prugne. Ma nelle parti più calde ella serve per le meliache, che han l'avantaggio di continuar per più lungo tempo, e più tardi she in altra plaga, oltre l'esser libere dagl' inserti.

La plaga meridionale, computata da circa le ore 9 fino alle 4, commendafi per le pesche, per le pere, per le uve, e per le prugne.

PLAGIARIO, nella Fisiologia, un Autor ladro, o sia colui che trasuga od espila le opere d'altri, e le dà suori per sue. Tra i Romani, plagiarius era propriamente una persona che comprava, vendeva, o riteneva un uomo libero perischiavo; così chiamato, perchè la legge Flavia condannava costoro ad plagas, ad essere battuti. Ve, li Servo.

Themasio ha un Trattato, de Plagio litterario; nel quale egli spone le leggie e le misure del diritto che gli Autori banno su gli scritti gli uni degli altri.

— Gli Scrittori di Dizionari, almeno quelli che trattano d'arti e di scienze, pajono esenti dalle leggi comuni del meum, e tuum; eglino non pretendono di sabbricare sul proprio lor sondo, ne di banchettarvi a spese loro.

Le loro opere si suppongono, in . gran parte, composizioni d'altri: e quello che da altri prendono, lo fan dichiaratamente, e, come si suol dire, a ciel: scoperto. - In fatti la lor condizione dà ad esti titolo e ragione sopra ogni cosa che possa servire al lor uopo ed intento, dovunque la trovano; e se rubbano o spogliano, nol fanno in altra guisa, che come l'ape, cioè per la pubblica utilità. La loro occupazione non è bottinare, ma piuctofto raccogliere contribuzioni ; e se voi dimandate con quale autorità lo fanno, vi produranno la pratica de' lor predecessori di tutti i secoli e di tutte: le Nazioni.

PLAINT, PLAINTE, nella legge, il proporre, od efibire qualche azione reale o personale, in iscritto. V. Azzon B.

Quindi la parte che sa questo plaint, chiamasi plaintiss, cioè attore, o colui che si querela o si lagna, ec. Vedi PLA-

PLAINTE, negli antichi costumi di Francia, era una inchiesta o petizione; presentata al Re contro i Giudici delle

Provincie, e poscia contro i ballivi e fenescialli; per avere eglino negata giustizia, od aver data una sentenza contraria alle leggi del regno. Vedi REQUEST.

Imperocchè in que' tempi non vi era appellazione dalle loro decisioni: ma tutti pronunziavano giudizio perentorio: così che la plainte non era diretta contro la parte, ma contro il giudiee, che si citava per veder dichiarata nulla la sua sentenza.

Quest' era quasi un supplemento alla via delle appellazioni, che allora era chiusa. Queste plaintes ne' Capitolari di Carlo Magno, fono chiamate blofphæmiæ. Vedi APPELLAZIONE.

PLAINTIFF, nella legge, colui che intenta lite, o dimanda e si lagna, in un' assisa, od un'azione personale; come in un azione di debito, di trasgresfione o torto, ed ingiuria, ec. Vedi AZIONE.

Il Plaintiff è opposto al Defendant. Vedi l'Articolo DIFENDENTE.

¶ PLAISANCE, Città, e uno de' migliori porti dell'America con una gran Baja, sulla costa meridionale della Terra nuova. Fu ceduta agl' loglesi nella pace di Utrecht. long. 325.40. latit. 47.40.

PLANE Isola del mar Mediterra. neo fulla costa di Spagna nella Baja di Alicante, lunga una mezza lega.

PLANETARIO, ciò che si riferifce a' Pianeti. Vedi PIANETA.

In questo senso diciamo, i mondi planetarj, gli abitatori planetarj, ec. Huygens, e Fontenelle recano diversi probabili argomenti, in favore della realità de' mondi planetarj, degli animali, delle piante, e degli uomini ne' pianeti, ec-- Il primo nel fuo xeomatenoes, five de

terris catefibus; il secondo ne' suoi diz. loghi sur la pluralité des mondes.

Siftema PLANETARIO, è il fiftema, o l'aggregato de' pianeti, primarj e secondarj, che si movono nelle loro rispettive orbite, attorno del lor centro comune , il Sole. Vedi Solare Sistema.

Ore PLANETARIE, nella Cronologia. Vedi ORE.

Giorni PLANETARJ .- Tra gli antichi , la settimana era ripartita fra i sette Pianeti; ciascun Pianeta avendo il suo giorno. L'appariamo da Dione Cassio e da Plutarco. Sympof. 1. 4. g. 7. Erodoto aggiugne che gli Egizj furono i primi a scoptire qual Dio, cioè qual Pianeta prefiede sopra ciascun giorno, di cui erano, appresso quel popolo, direttori i Pianeti. E di qua è, che nella maggior parce delle lingue Europee, i giorni della Settimana sono tuttavia denominati da' Pianeti; Sunday, (nell' Inglefe ) cioè giorno del Sole, Monday, giorno della Luna, o Lunedi, ec. Vedl SETTIMANA.

PLANETARJ Anni, i periodi di tempo, in cui i diversi Pianeti fanno le loro rivoluzioni attorno del Sole, o della terra. Vedi Anno, Rivoluzione, ec.

Siccome dal proprio rivolgimento del Sole, l'anno Solare prende la sua origine; cosi dai propri rivolgimenti degli altri Pianeti attorno della terra, altrettan. te forte d'anni provengono, cioè l'anno Saturniano, che è definito per 29 anni Egizj, 174 ore , 58 minuti, equivalente, in numero rotondo, a 30 anni Solari. - L' anno Joviale, che contiene 317 giorni 14 ore, 59 minuti. L'anno Martiale, che contiene 321 giorni, 23 ore, 31 minuti. — Quanto a Venere e Mercurio; siccome i loro anni, quando ficalcolano in riguardo alla terra; sone quasi eguali all'anno Solare; più usualmente si stimano o calcolano dal Sole, vero centro de' loro moti: nel qual cal l'anno di Venere è eguale a 224 giorni, 16 ore, 40 minuti: quello di Mercurio a 87 giorni 23 ore 14 minuti. Vedi Saturno, Giove, Marte, ec,

PLANETARJ Orologi quelli su' quali sono inscritte le ore Planetarie. Vedi

OROLOGIO Solare, e ORA.

PLANETARI Quadrati, i quadrati dei fette numeri da 3 sin a 9 disposti magicamente. Vedi Magico Quadrato.

Corn. Agrippa, nel suo samos olibro della Magia, ha data la costruzione dei sette quadrati plunetarj: M. Poignard, Canonico di Brusselles, nel suo Trattato de' quadrati sublimi, dà nuovi, facili, e generali metodi per farei sette quadrati Planetarj, e tutti gli altri sin all' infinito, per via di numeri in tutte le sorte di progressioni.

¶ PLANIEZ (Ifola di) Ifola del Mediterraneo fulla costa di Francia nel-

la rada di Marsiglia.

PLANIFOGLI Fiori. Vedi l' Ar-

ticolo FIORE.

PLANIMETRIA, quella parte di geometria che confidera le linee e le figure piane; fenza punto confiderare le altezze, o profondità. Vedi GEOME-TRIA; Vedi anco LINEA, e FIGURA.

La Planimetria è particolarmente rifretta alla mifurazione de piani, o delle fuperfizie; in oppofizione alla flereometria, ctoè alla mifurazione de' folidi. Vedi MISURABE.

La Planimetria, o l'arte di misurare le superficie ed i piani delle cose, si eseguisce con squadre, o quadrati di misune lunghe, di piedi, di pollici, di canne, di pertiche, ec. cioè con quadrati i cui lati fono un pollice, un piede, una canna, una pertica, ec. così che l'area od il centro d'ogni superficie, diciamo essersi trovata, quando sappiamo quanti pollici, piedi, ec. quadri ella contiene. Vedi Area, ec.

PLANISFERIO, una projezione, o delineazione della sfera e de'diversi suoi circoli, sopra un piano: come, sopra la carra o simili. Vedi Piano, Sfera, e

PROJEZIONE.

In questo senso, le mappe o carte de' cieli e della terra, sulle quali son mostrati i meridiani, e gli altri circoli della ssera, sono detti Planisseri. Vedi Mappanon Do.

PLANISFERIO, qualche volta è confiderato come un istrumento Astronomico, usato nell'osservare i moti de corpi celesti; egli consta di una projezione della ssera celeste sopra un piano, che rappresenta le stelle, le costellazioni, ec. nelle loro proprie situazioni, distanze, ec. Tale è l'Astrolabio, che è un nome comune per tutte le projezioni simili. Vedi ASTROLABIO, ec.

In tutti i planisferi, P. occhio fi suppone essere un punto che guarda tutti i circoli della sfera, e li riferisce ad un piano, sopra il quale la sfera è quasi appianata, o schiacciata. Questo piano chiamasi il piano della Projezione. V. Piano,

Il piano prospettivo è solamente un piano di proje, ione posto tra l'occhio e l'oggetto, così che contenga tutti i punti che i diversi raggi tirati dall'oggetto all'occhio v' imprimono (Vedi Piano Prospettivo) — Ma ne' pianisse ri od astrolabi, il piano della projezione è posto di là dall'oggetto, che è la sse za.— Il piano della projezione è sem-

pre alcuni de' circoli della sfera. Vedi Circozo.

Tra l'infinito numero de' planisferi che i diversi piani di projezione, e le diverse posizioni dell' occhio, possono somministrare, ve ne sono due o tre che fono stati preferiti agli altri. - Tali sono quelli di Tolomeo, ove il piano della projezione è parallelo all' Equatore .- Quello di Gemma Frisio, ove il piano di projezione è il coluro, o il meridiano folftiziale, e l'occhio il polo del meridiano. — Quello di Giovanni di Royas, Spegnuolo, il cui piano di projezione è un meridiano, e l'occhio posto nell'affe di coresto meridiano, ad una infinita distanza. Quest' ultimo è chiamato l' Analemma. Vedi ANALEMMA.

Il difetto comune distutte queste projezioni si è, che desormano e alterano le figure delle Costellazioni, cosi che non è facile paragonarle co'cieli; ed i gradi in alcuni luoghi sono così piccoli che non danno adito all'operazione.

A tutti questi disetti ha provisto M, de la Hire in una nuova projezione, o planissirio; dove si propone che l'occhio sia situato così, che le divisioni de' circoli riescano sensibilmente eguali in ogni parte dell' istrumento. — Il piano della sua projezione è quello d'un meridiano.

PLANTA, nell' Anatomia, la parte infima, o la fuola del piede dell' uomo; compresa tra il tarsus, e le dita. Vedi PIEDE.

PLANTAGENET, nella Storia d' Inghilterra, una giunta od un sopramome, portato da molti de' nostri antichi Re. Vedi SOPRANNOME, ec.

Il termine Planta genet ha data infinita briga ai Critici ed agli Antiquari, che non hanno bene fissata la sua origine ed etimologia. — Si confessa, che primategli appartenne alla casa d'Anjou, e su portato sin al trono d'Inghilterra da Enrico II, ove la sua posterità maschile conferviolo sin al tempo d'Enrico VII, per la sua di congreso di più di con anni

lo spazio di più di 400 anni.
Dispetasi, chi sia stato il primo che
abbia tal nome porrato. I più de' nostri
Autori Inglesi conchiudono, che il nostro Enrico II, l' ereditò dal suo padre
Gossiedo V. Conte d'Anjou, sigliuolo
il Fosco V. Re di Gerusalemme, che
mori nel 1144.—Questo Gossiedo vogliono che sia stato il primo del nome,
ed il nostro Enrico II. progenie di Gosfredo per via di Matilde unica sigliuola
d'Enrico I. il secondo.

Ciò non oflante il Menagio non accorda che Goffreddo abbia portato quefto nome; ed in fatti il vecchio Annalista
d' Anjou, J. Bourdigne, non lo chiama
mai così. — Il primo, aggiugne Menagio, al quale egli dia quest' appellazione, è Gostedo, terzo figliuolo di quefto Gostedo V.

Pure tal nome debb' effere molto più antico, che alcuno di questi Principi, se ciò che dice Skinnero della sua origine ed etimologia è vero. Questi Autore dice che la casa d' Anjou dirivò il nome da un Principe di esta, il quale avendo uccifo il suo fratello per godere del suo Principato ebbe a pentirsene, e sece un viaggio in terra Santa per espiare il suo delitto; disciplinandosi ogni notte con una verga satta della pianta di gine-stra, genista; donde gli su apposto il sopranome di Planta-genis.

Ora è cerro che il nostro Gosfredo sece il viaggio di Gerusalemme; ma egli poi non uccise il suo fratello, nè vi andò per penitenza, ma per assistere il Re Amalrico suo fratello. — Chi dunque può essere stato questo Principe della Casa d' Anjou? Forse Folco IV? É vero che egli spossessi si suo maggior fratello Gostreddo, e lo serrò in prigione, ma non lo ammazzò; anzi Bourdigne osserva, che su di là liberato dal suo sigliuolo Gostreddo V, già mentovato.

In oltre, questo Folco sece un viaggio a Gerusalemme, e ciò con la mira a
penitenza, almeno in parte: venghismo
assicurati da Bourdigne, che il sece per
timore de' giudizi di Dio, e dell' eterna
dannazione, a causa della grande effusione di sangue Cristiano, nelle molte battaglie mortali nelle quali egli era stato.

L' annalista aggiugne che ei sece un
secondo viaggio; ma questo su per ringraziare Iddio delle sue benesicenze, ec.
A che possimo aggiugnere, che Folco
ano su mai chiamato Planta-genst; così
che quello che Skinnero avanza sembra
essere un favola.

Vi è un' altra comune opinione, la quale non par niente meglio fondata; ed è quella, che il nome di Planta-genéi fu comune a tutti i Principi della Casa d' Anjou dopo Goffreddo V : laddove in fatto il nome fu dato solamente a pochi; e ciò, siccome è probabile, per distinguerli dagli altri. Così Bourdigne non l'applica mai ad alcun' altro che al terzo figliuolo di Gosfreddo V. e lo distingue con quest' appellazione dagli altri Principi della medessima famiglia. — Quantunque è certoche su anche dato al più vecchio fratello, Arrigo d'Inghilterra, siccome prima abbiam osservato.

PLANTARIS, nell' Anatomia, un fica. Ve muscolo, che ha un principio carnoso, co, ec. dalla parte di dietro dell' esterna protuberanza dell' osso cosciale, e discenden ca qua i

do un poco tra il gamellus ed il foleus, diventa un lungo e scarno tendine, che cammina lungo il di dentro del gran tendine sopra l'os calcis sin al sondo del piede, e s' espande sotto la suola sopra il musculus persoratus, a cui s'attacca strettamente, come il palmaris nella mano. Vedi Tav. Anat. (Myol) sig. 1. num. 68. ed anche vedi Piede, Palmaris, ec.

Alcuni contano questo muscolo fra gli estensori del piede. V. Extensor. FLASMA, è talor un termine adoprato per dinotare una forma, in cui gittasi qualche metallo, od altra tale materias corrente, che debba indurassi, gittarsi, modellarsi e riceverne la figura. Vedi FORMA, e PLASTICO.

PLASTER of Paris, Gesso di Parigi. Vedi Gesso.

PLASTICO TRATTIRES. Il istesso di una cosa dotata di una casacità di formare, o fazzonare una mafadi di materia, giusta la simiglianza di una esserito.

\* La vose viene dal Greco πλαςτης, da πλαττω, ο πτασσω, fingo, formare, ec.

Alcuni Epicurei antichi, e forse ancora i Periparetici s' immaginarono che una virtà Ptastica ristedesse nella terra, o almeno vi avesse un tempo risseduto, e che per mezzo di essa, e senza alcun intervente straordinario del Creatore, ella produsse le piante, ec. Vedi Terra, Mondo, ec.

Anzi alcuni di loro, non fapremmo dire se da dovero, o da schorzo, inse-gnarono, che gli animali, ed anche l'uo, mo, eran l'effetto di questa potenza plea. Vedi PLATONICO, PERIPATETI-

PLASTICE, ALASTIAN, l'arte PLASTIA.

PLAdi formare figure d' nomini, d' uccelli, di bestie, di pesci, di piante, ec. in gesfo, flucco, creta, e fimili. Vedi Scor-TURA. GESSO. VASAJO. ec.

Coloro che bazzicano in quest' opisicio, sono anche detti plasta nagrai.

La Plastice differisce dall' intaglio, o dalla ceselatura : perocchè in essa le figure si fanno coll' aggiunta di quel che manca; e nella scoltura, nell' intaglio, ec. colla fortrazione di quel che è fuperfluo. Vedi Scoltura.

L' arte plastica è ora più principalmente usata appresso noi ne' soffitti, o cieli scannellati a disegno; ma gl'Italiani l'applicano altresì alle coperte, o cappe de'

cammini con grandi figure. PLATA, nel Commercio, un termine Spagnuolo, che fignifica argento; ficcome vellon, ch' eglino pronunziano veglion, fignifica rame. Vedi ARGENTO. Conto, ec. Questi due termini non solamente si adoprano per esprimere le mo. nete di cotesti metalli battute in Ispagna, ma anco per distinguere fra diverfe delle lor monete di conto. — Così dicono un ducato di plata, e un ducato di vellon; un reale di plata, ed un reale di vellon; le quali denominazioni aumentano e diminuiscono il valore di quasi la metà; 34 maravedis di plata essendo egualia 63 di vellon; e la pezza da otto essendo solamente 272 maravedis di plaea, ma 510 di vellon. Vedi Ducato,

¶ PLATA (la) Argentea, città ricca, e ben popolata dell' America Meridionale nel Perù, capitale della Provincia di Los Charcas, con una Prefettura Reale, ed un Arcivescovato eretto nel 1602. Giace sul piccol fiume Chachimao, 200 leghe distance al S. E. da Cusco, long. 314. 8. lat. Merid. 20. 10.

PEZZA da otto , MARAVEDIS, ec.

TPLATA, gran fiume dell' America Meridionale che ha la sua origine nella Prefereura di Los Charcas, nel Perù. traveria il Paraguay, e va a terminar nel mare del N. Ha 20, e 30 leghe di larghezza, e 60 alle sue foci. Egli dà il suo nome ad una Provincia del Paraguay.Le cui principali città fono S. Fè , Buenos Ayres, Corrientes, e S. Lucia. V'è ancora un' Isola di questo nome nel Perà fulla costa della Prefettura di Quito, la quale ha 2 leghe in circa di lunghezza. ed una e mezza di larghezza, ed è attorniata da scogli alti, e scoscesi.

PLATBAND. V. PLATTABANDA:

PLATE. È questo un termine Ingle: se usato dai loro Cozzoni di cavalti, per esprimere la ricompensa, o premjo daro al cavallo migliore nelle corfe; questo viene per avventura a corrispondere al nostro palio Italiano, e alle corse de' Barberi.

Il guadagnare una plate non è un lavoro di poche giornate pel proprietario o padrone del cavallo, ma grandissima cura, e moltissime preparazioni debbono eller fatte pel medelimo, qualora abbiavi alcuna grande dipendenza nella riuscita. Un mese è lo spazio più corto di tempo, che vi vuole per tirare un cavallo o rendere il corpo d' un cavallo chiaro, e per raffinare il fuo vento a quel grado di perfezione, che possasi mai ota tenere a forza d' arte.

Egli è prima necessario il prender un? esattissima misura del suo corpo, diligentissimamente osfervando s' e' sia alto. o baffo di carne; ed è fimigliantemente neccessarissimo il farst a considerare s' e' fia pigro, e pesante, o vivace, e snello, allorche vien fuori, e si presenta. In evento, ch' e' sia lungo, pigro, e pesante; e che abbiavi ragione di supporre, che ciò fia dovuto al cavalcarlo troppo duro; oppure, ficcome i nostri scozzonatori s' esprimono, ad alcun grasso, che tiasi difciolto nello sbardellarlo, e che non sia stato dilungato nel ripulirlo, in tal caso il proprio rimedio si è un'oncia di dia. pente fatto avvallare all' animale in una pinta di buon vino delle canarie. Questa bevanda allontanerà in un subito, e tutta in un fiato la cagione, e ravviverà bravamente gli spiriti dell' animale.

Ciò fatto per la prima settimana del mese dovrassi abbiadare con della vena. con del grano, e con delle fave frante, dando al medefimo ora l' una d' effe fostanze, ora l'altra, come riuscirà meglio, e dovrassene sempre lasciare una porzione nella sua mangiatoja, affinchè polla cibatiene a piacimento, allorchè vien lasciato solo. Quando lo Stallone torna dal cavallo per nuovamente abbiadarlo, qualunque sia l' avanzaticcio dell' altra biada, che dal cavallo fia stato lasciato nella mangiatoja, deesegli onninamente levar dinanzi, e porgliene della fresca: per simigliante mezzo la creatura in cortiflimo tratto di tempo diverrà in grado estremo spiritosa, allegrissima, e piena di brio. Fa onninamente di mestieri, che ogni giorno faccia una spasseggiata ariosa; ed un di sì, ed un di nò farà sommamente dicevole, ch' ei faccia un esercizio alquanto maggiore; ma importa affaissimo, che l'esercizio non fia tale, che faccialo soverchiamente Sudare.

Le fave, ela vena in questo caso deb,

bono esser poste entro un sacchetto, e debbon' esser pestate sino a che i gusci sien rotti, e che queste semenze sieno affatto sgusciate, e poscia dovranno esser vagliate, e nettate dai gusci; ed il pane in vece d'esser ridotto in pezzetti, e come sminuzzolato, secondo il metodo comune; basterà soltanto, che vengane tagliata diligentemente la corteccia.

In evento, che il cavallo, allorche prendesi per mano per la sua preparazione del mese trovisi bene in carne, e pieno di spirito, farà di mestieri il lasciar da un lato il sopradditato diapente; ed il principalissimo affare dovrà consistere in bene abbiadarlo di buon cibo, e di tenerlo in quel dato esercizio, che vaglia a mantenerlo in vento, come esprimonfi gli scozzonatori, senza farlo soverchiamente sudare, e senza abbattergli gli spiriti. Alloraquando dovrà verfo la fine del suo mese fare degli esercizj maggiori, sarà cosa dicevole, che abbianvi nel luogo alcuni cavalli, che corrano, e che sien fatti correre contro di lui. Questa faccenda gli aguzzerà il proprio brio, e vivacirà, e darà al medefimospirito grande il battere i cavalli medesimi.

Dovrassi però con ogni maggior cautela offervare, ch' e' non venga dato al medesimo del calor sanguigno pel tratto di dicci, ed anche per una quindicina di giorni innanzi a quella giornata, ch' ei dovra correre per la plate, o palio: e che l' ultimo calore, che è dato al medesimo il giorno innanzi alla corsa, sa di mestieri, che sia nelle sue adeguate misure; questa diligenza sarà sì, che il cavallo correrà con maggior vigore, allorchè sarà messo in assetto per la corsa, e che sentirà il vento stesco per ogui, e

96 qualunque parte. Nella feconda fettimana dovrà darsi al cavallo l'abbiadatura a capello la stessa, ma un esercizio maggiore ; e nell' ultima quindicina di giorni il suo cibo, od abbiadamento dovrà esfere vena sgusciata, non già a forza di macine, ma bensì pestata od asciutta; dopo di questa la vena medesima dovrassegli inumidire con delle chiare d' uovo ben bene sbattute, e poi dovrassi questa vena così preparata metterfi a seccare al sole; e quando sarà secca, ed asciutta, come era prima, dovrà porsi innanzi al cavallo. Siffatta spezie di cibo è d'una leggerissima digestione, ed ottimo pel vento dell' animale. Le fave in questo tempo dovranno fegli dare con maggior parsimonia; ed il pane, che se gli pone innanzi, dovrebb'effer fatto di tre parti di farina di grano, e d' una parte di farina di fave. In evento, che il cavallo fotto una siffatta dieta diventi duro di ventre, dovrassegli in tal caso dare un poco di birra con delle chiare d' uovo ben bene sbattute insieme con esfa. Questo rimedio rinfrescherà il cavallo, e gli conserverà il corpo molle.

Nell' ultima settimana dovrà essere tralasciato il mescolo sopradescritto, ed in luogo di quello dovrassegli dare dell' acqua d' orzo ; ed ogni giorno fino alla vigilia della corsa dovrassegli dare il suo fastelletto di fieno; ed allora dovrassi andare con mano più parca nell' abbiadarlo affinche possa aver agio, e tempo di digerire il cibo; e la mattina della giornata stessa della corsa fa di mestieri il porgli innanzi una pagnotta, o due di pan bianco inzuppato nel vino delle canarie; e la medefima dose appunto in quel momento, che vien condotto fuori per la carriera. È questo un metodo

eccellentissimo : conciossiache i due estremi di ripienezza e di digiuno in questo tempo debbon'essere onninamente di pari schivati ; avvegnachè il primo offenda il suo vento, ed il secondo cagioni della debolezza, e sfinimento a fe. gno, che può farlo restare in tronco nella carriera, e mancare realmente. Poiche il cavallo avrà avuto il suo cibo, dovrasfegli accomodare la sua paglia per la lettiera, e la stalla dovrà esfere mantenuta quieta, affinche cosa non abbiavi, che le disturbi, finche giunge il momento di doverlo tirar fuori per la corfa.

PLATFOND, o Plafond. Vedi Sog-FITTO.

PLATONICO, ciò che si riferisce a Platone, alla sua scuola, filosofia, opinioni, ec. Vedi Platonismo.

Corpi PLATONICI, fono gl' istesti, che quelli che noi chiamiamo corpi regolari. Vedi REGOLARE.

PLATONICO Amore, dinota un' affezione spirituale, pura, che suffifte tra i festi differenti, aftratta da tatti gli appetiti carnali, e che non riguarda altro oggetto che la mente, e le di lei bellezze: ovvero anche una amicizia difinteressata e fincera tra persone del medesimo sello, astratta da tutte le mire d'amor proprio, e non riguardante altro oggetto che la persona.

Questo termine è nato dal Filosofo Platone, strenuo sostenitore di ambedue questi amori.

I savi si ridono delle nozioni di Platone intorno all' amore ed all' amicizia - In fatti appajon crude chimere, contrarie all'intenzioni della natura, e incompatibili in pratica colla buona moras

le, e colla legge della propria confervazione, ed altre in cui finalmente fi rifolvono l'amore e l'amicizia. Vedi Passione.

PLATONICO Anno, o l' Anno grande, .ê un periodo di tempo determinato dalla rivoluzione degli Equinozi; o lo spazio, in cui le Stelle e le Costellazioni ritornano ai loro primi luoghi, per rispetto agli Equinozi. Vedi Anno, Stella, Precessione degli Equinozi, ec.

L' Anne Platonico, fecondo Ticone
Brahe, è 25816; fecondo Riccioli
25920; fecondo Cassini 24800 anni.
Questo periodo, che è più di cinque
volre l'età del mondo, una fiata compito, credettero gli antichi, che il mondo
dovesse allora di nuovo cominciare, e la
medessima serie di cose ritornare di nuovo. V. Persiodo, Palingenssia, ec.

PLATONISMO, la dottrina ed i sentimenti di Platone, e de' suoi seguaci, in riguardo alla filosofia ec. Vedi Filosofia.

Il fondatore di questo sistema di Filofosia, Platone, figliuolo di Aristone, su
Ateniese, nato eirca l'anno del mondo
3625; il quale dopo di avere spesa la sua
gioventù in esercit; del corpo, nella
Pittura, e nella Poesia, diventò discepolo di Socrate. — Dopo la morte del suo
maestro, si rivolse a Cratilo ed Ermogene; sin a tanta che impossessissi della
Filososa Greca, viaggiò in Italia, dove
apprese quella de' Pittagorici. Vedi
PLTTAGORICI.

Di là passò in Egitto, dove fermatosi per alcuni anni s'istruì pienamente degli arcani de' Sacerdoti Egizi. V. Simbolo.

Al suo ritorno in Atene principio a comunicare a parte a parte la dottrina ch' egli aveva raccolta, ai suoi concitta-

dini; filosofando ogni giorno nell'Academia, Juogo delizioso, in vicinanza della Città. Vedi Academia; e di qua i fuoi discepoli furono chiamati Academici.

Nella Fisica ei seguitò Eraclito principalmente; nell' Etica e nella Politica Socrate; nella Metafisica, Pittagora.

Dopo la sua morte, due de' principali suoi discepoli, Aristotele, e Senocrate, continuando il suo usizio, ed infegnando, l'un d'essi nell' Academia, l' altro nel Liceo; formarono due Sette, sotto disferenti nomi, benchè per altri conti le stesse; avendo una ritenuto la denominazione d' Academici; e l'altra avendo presa quella di Peripattici. Vedi ACADEMICI, e PERIPATETICO.

Ne' tempi posteriori, verso i primi Secoli della Chiesa Cristiana, i seguaci di Platone lasciarono il titolo d' Academici e presero quello di Ptatonisti. — Si crede che in Alessandia d' Egitto abbiano prima assunto il nuovo titolo, dopo d' aver ristorata l'antica Academia, e rimessi in voga i sentimenti di Platone; che coll'andar del tempo erano stati, almen uon picciola parte, abbandonati.

Porfirio, Piotino, Jamblicho, Proclo, e Plutarco, fono quelli che acquistarono il più di riputazione fra i Ptatonisti Greci: E fra i Latini, Apulejo, e Chalcidio: — Fra gli Ebrei, Filone Giudeo. — I moderni Platonisti riconoscono Plotino per fondatore, o riformatote almeno della loro Setta.

La Filosofi: Platonica appare molto consona alla Filosofia Mosaica; ed un grande stuolo de' Padri primitivi della Chiesa seguitò le opinioni di cotesto Filosofio come savorevoli al Crittianismo.

— S. Giustino è di parere, che Piatone

non abbia apparate le cose the ha dette nelle sue opere dulla mera ragione naturale; ma anche da' Libri di Mosè, da lui letti quando su in Egitto.

Quindi Numenio, il Pittagorico, efpressamente chiama Platone il Meisè Attico; e gli rinfaccia d'ellere plagiario; in quanto che aven rubata la sua dottrina circa l'universo, e Dio, da' Libri di Mosè.

Teodoreto dice espressamente, ch' egli non avea niente di buono e di lodabile sopra la Divinità ed il suo culto, salvoche quello che avea tolto dalla Teologia Ebrea: e San Clemente Alessandrino lo chiama il Filosos Ebreo.

Gale, nella sua prova, che Platone prendesse la sua Filosofia dalle Sacre Scritture, o immediatamente, o per mezzo della tradizione, è atfai particolare e distinto; ed oltre all'autorità degli antichi Scrittori, ei reca molti argomenti, cavati dalla cosa in sè. - Come , e. gr. da'la confession di Platone, che i Greci abbian apparata la lor netizia di un Dio unico, infinito, da un antico porolo, migliore, e più vicino a Dio ch' effi; per lo qual populo il nostro Autore non dubita ch' egli intendelle gli Ebrei: Dalla fua descrizione dello stato d'innocenza; come, che l' uomo era nato dalla terra, che era nudo, che godea d'uno stato veramente felice, che conversava co' bruti, ec. - In fatti, da un esame di tutte le parti della Filosofia di Plato. ne, della Fisica, della Metatisica, e dell' Etica, trova e raccoglie quest' Autore, in ciascuna, de' caratteri evidenti della fua origine facra.

Quanto alla maniera della Creazione, Platone infegna, che il mondo fu fatto fecondo un ecrto esemplare, o idea, nella

mente del divino Architette. E tutte le cose nell' Universo in simil guisa, ei mostra, dipendere dall'efficacia delle idee esterne. Questo mondo ideale è così spiegato da Didimo : « Platone suppone » certi modelli o esemplari di tutte le » cose sensibili, ch' ei chiama idee : e » siccome vi possono essere varie im-» pronte, prese dal medesimo sigillo. μ così vi ha un ampio numero di nature » esistenti, da ciascuna idea. « Questa idea egli suppone che sia un' essenza eterna, e faccia che i diversi esferiin natura fien tali qual' ella stessa: E quella più bella e perfetta idea che comprende turto il resto, ei sustiene che sia il mondo. Vedi IDEA.

Vedi IDEA.

In oltre, Platone infegna che l' Universo è un animale intelligente, che costa di un corpo e di un'anima. Vedi ANIMA MUNDI. La prima materia, di cui que so corpo su formato, egli ossera, che su un rozzo mucchio indigesto, od un caos: Ora, aggiugne egli, la creazione su una mista produzione; ed il mondo è il risultato di una combinazione di necessità e d'intendimento, cioè di materia, ch' ei chiama necessità e ed clla divina sapienza.

I principj od elementi addotti e sposti da Platone, sono il suoco, l'aria, l' acqua, e la terra. Vedi Elemento.

Egli sappone due cieli; l'empireo, ch' el crede effere di una natura ignea, ed abitato da Angeli, ec. ed il cielo settato, ch' egli insegna non effere adamantino o solido, ma liquido e spirabile. Vedi Cielo.

La sua Fisica o dottrina de Corpore, è principalmente esposta nel suo Timeo; dove argomenta e dogmatizza sulle proprietà del corpo, in una maniera gremetrica; il che Aristotele prende motivo di criticare in lui. - La sua dottrina de Mente ci si dà nel suo decimo libro

delle leggi, e nel suo Parmenide. Sant' Agostino commenda la Filososia

Platonica; e dice anco, che i Platonitti non eran molto dal Cristianismo lontani : Aggiugne che i più de' nuovi Plasonisti del tempo suo abbracciavano la

fede.

San Giustino Martire professa, che la dottrina di Platone gli era stata di giovamento ed ajuto fommo, per indurlo a credere i misteri della fede Cristiana. - Al che si può aggiugnere, che in gran parte Origene confutò Celfo con l'ajuto di Platone. V. TRINITA', ec.

Per vero dire, l'Autor recente del Platonismo svelato porta le cose ad uno firano ecceifo, quando vuol fostenere, che i dogmi della nostra Religione non fono altro che le opinioni di Platone; che i Padri non ci danno, intorno ai misterj di essa, se non quello che hanno da lui imparato; e che il Cristianismo è un platonifino velato, e coperto. Alla qual opinione sembra nulladimeno che M. Le Clerc inclini un poco. V. D10, PADRI, ec.

PLATONISTI. Vedi Platonismo.

ed ACADEMICI.

PLATYSMA Mioydes. V Muscolo. ¶ PLAVEN, Plavia, citta d'Alemagna, nel circolo della Saffonia Superiore, nel paele di Voigtland, ove tengonsi 4 fiere l' anno. Giace ful fiume Eifter, 20 leghe da Erfort al S. E. e 27 al S. O. da Drefda. long. 29.57. lat. 50.30.

PLAVEN, Plavia, città d' Alemagna, nel circolo della Saffonia Superiore . nel Ducato di Mecklenburg , fu i coufini della Marca Brandeburghefe, fi-

Chamb. Tom. XV.

tuata sopra un picciolo siume, che si getta nel fiume Elba, presso d'un lago del suo nome, e discosta 7 leghe al S. da Gustow, e 36 al N. E. da Magdeburg. long. 30. 20. lat. 53. 40.

PLEA, Placitum, nella Legge, è quello che o l'una o l'altra parte allega per se in Corte, in una Causa di cui pende il giudizio. Vedi PLACITA, A. ZIONE, e CORTE. Queste Pleas fono, o della Corona, o comuni ; gl' Inglesi dicono, Pleas of the crown, e common pleas.

PLEAS of the crown, della Corona, sono tutte le cause od azioni in nome del Re, per offese o delitti commessi contro la sua Corona e dignità, o contro la sua Corona e pace. - Tali sono le prodizioni, le fellonie, ec. Vedi TRBA-

son, FELONY, ec.

Edoardo I. infeudò Gualtero de Burgo nella terra d'Ulster in Irlanda, ec. eccettuando le Pleas, o Cause della Corona, riservate sempre al Re; cioè quelle di ratto, d' incendio maliziofo e vo-Iontario, e di trovamento di tesoro. Cam. tit. Ireland.

Common PLEAS, Placiti, o cause comuni, sono le agitate tra persone comuni, o volgari; abbenche per la divifione data qui fopra, dovrebbon comprendere tutte l'altre, eccetto che le ivi enumerate, non ostante che il Re sia una delle parti.

Le Pleas si possono in oltre dividere in tanti rami, in quanti l'azione; conciossiachè sono realmente una cosa stessa. Vedi AZIONE.

Vi è anco la foreign plea, con la quale s' allega una materia od un affare in una Corte, che dovrebbe giudicarsi in un' altra. Vedi For EIGN.

PLEAS of the Sword, della spada. G 2

Ranulfo Cente di Choster, 2. Hen. III, accordò ai suoi Baroni di Chelshire un ampia Carta di privilegi e libertà, exceptis placitis ad gladium meum pertinentilus.

La ragione dell'eccezione su, che Guglielmo il Conquistatore diede la Contea di Chester a Hugo suo germano, comunemente chiamato Lupus, antenato di questo Ranulso, Tenere ita libere ad gladium, sicut ispie Rex tenuit Angliam ad Coronam. — Perciò, in tutti i processi od accuse di sellonia, omicidio, ec: nella Contea Palatina, la serma era: Contra pacem domini comitis, gladium e dignitatem suam; ovvero contra dignitatem gladii Cestrie. Vedi Gladius.

PLEADING, Placitatio, un discorso detto davanti a Giudici, in disesa della causa d'una Parte. Vedi Plea.

Dal tempo della Conquitta, ogni Gaufa od aringo (pleading) fi trattò in Francefe, fin al tempo d'Edoardo III quando fu ordinato che le pleas fi trattaffero in Inglefe, ma fi registraffero in Latino. Vedi Latino.

In Atene; ed anche in Francia ed löghitterra, fu proibito l'avere alcunaringo fludiato o preparato, cioè il tenere a bada il Tribunale con lunghe artificiali dicerie; folo, nelle materie ri-levarit, il coflume flabilito, fi fu di cominciare gli aringhi da un paffo della S. Scrittera.

Sol da pochi anni in qua fu ammessa P eloquenza nel foro; e si può dire che appena vi sia alcun' altra Nazione in Europa, dove sia meno praticata, od eccitata che tra noi. — L'eloquenza sortense; come quella del pulpito, sprezza la regole della retrorica. Vedi Aztone, Exoquenza, Onatonia, com

PLEBANUS, fu anticamente il titolo di un decano rurale. V. RUBALE.

La denominazione è quindi nata, che questi decani erano allora affissi alla pte-bania, ed alla principale Chiesa matrice, dentro un tale distretto, che a principio comprendea dieci parochie.

PLEBANUS, Pievano, è stato anche preso per il Prete, o Curato della Parrocchia, di una tale Chiesa matrice ogrande, csente dalla giurisdizione dell' ordinario, così che egli avea l'autorità di un decano rutale; commessagli dall' Arcivescovo, a cui era immediatamente soggetta la Chiesa.

PLEBEO, PLEBEJUS, una persona del rango della plebe o del volgo. Vedi

COMUNE.

Il termine è principalmente usato, parlando degli antichi, Romani, ch'eran' divisi in Senatori, Cavalieri, e Plebei. V. Senatore, Cavaliere, ec.

PLEBISCITUM, appresso i Romani una legge fatta dal popolo o dulla i plebe, a richiesta del Tribuno, o di qualch'altro Mugistrato plebeo, senza l'intervento del Senato. V. Legge.

PLEBISCITUM, è un termine più particolarmente applicato alla legge che ilpopolo fece; allorché per mala intelligenza o rottura col Senato, ci fi ridrònel monte Aventino. V. Civile legge. PLEDGE, PLEGIUS, nella legge

comune, è una ficurezza, od un pegno, reale o perfonale, che il plaintiff, o colui, che fi lagna e dimanda, dec trovareper la profecuzione della fua lire. Vedi Pegno, Gage, e Vadari.

To PLEDGE, nel bere, dinota l'afficurare, o star mallevadore a uno, ch'eglis non riceverà torro o danno mentre stabevendo. — La frase vien riferita da s

mostri Antiquari, alla pratica dei Danesi, che dominarono ne' tempi andati in Inghilterra, ed i quali spesso solovano serire mortalmente, o scannare i nativi mentre savan bevendo.

PLEG1IS acquietandis, un mandato, che sta per una sicurezza o malleveria, contro colui per cui uno è mallevadore opieggio, in caso ch' ei non isbersi o paghi il denaro nel giorno pressis. Fitt. Nat. Brev.

PLEJADI, Πλειαθες, nell' Aftronomia, un adunamento di sette stelle, nel collo della Costellazione Toro. V. To-Ro, o TAURUS, e COSTELLAZIONE.

Sono così chiamate dal Greco naur, navigare; effendo elleno terribili ai naviganti, a causa delle pioggie e delle tempeste che sorgono spesso insiem con esse.

1 Latini le chiamano Vergitia, da Ver, primavera, perche fi levano verso l' Equinozio vernale. V. Venetile.

La più grande è della terza grandezza, e chiamata Lucida Plejadum. Vedi de loro diverse longitudini, latitudini, magnitudini, fotto l'Articolo Taurus.

Poetiche PLEJADI, è un nome che i Greci diedero a fette fameli poeti, che fiorirono fotto il regno di Tolomeo Filadelfo.

Ad imitazione de Greci, Ronfard formò una Ptijas di poeti Francesi sotto Il regno d'Enrico II. — I sette poeti furono Daurat, Ronfard, du Bellay, Belleau, Baif, Tyard, e Jodelle.

Sul medefimo modello, alcuni de' loro Autori stan progettando una nuova
Ptejade de' poeti larini del tempo prefuore; ma non si è per anche d'accordo in
como ai nomi di quelli che l' han da
comporre; molto meno, di colui che

Chamb, Tom. XV.

fara la tucida Plejadum. — M. Baillet ha nominati, il P. Rapin, il P. Commite, il P. De la Rue. M. de Santeuil, M. Menage, M. de Perier, e M. Petit.

PLEIBURG, città d' Alemagna nella Carintia, ful fiume Feistriz, sopra una collina.

na collina

PLENARIETA', nella legge, è un termine ularo in materie eccletiaftiche, per dinotare che un beneficio è pieno, o posseduto da un beneficiario. Vedi BE-NEFICIO.

Nel qual senso, s' oppone al termine vacanza. V. VACANZA, VACAZIONE, ec.

PLENARIO \*, cofa completa, o piena. Così, diciamo, il Papa accorda Indulgente Plenarie, cioè piene ed intiere remiffioni delle pene dovute a' peccaci. Vedi INDULGENZA.

\* La parola i formata dal Latino plenarius, da plenus, pieno.

PLENILUNIO \*, nell' Aftronos mia, quella fasi, o quello stato della luna, che popolarmente chiamasi la luna pian. V. Luna.

\* La parola è un composto del Latino plenus, e luna.

PLENIPOTENZIARIO \*, una persona che ha un potere pieno, ed un' ampia commissione di fare qualche cofa-

\* Li roce è composta di plenus, e po-

Principalmente s' intende de minifiri, od ambalciadori mandati da Principi o da Repubbliche, per trattare di pace, di matrimoni, e d'altri affaci importanti. Vedi Ministro, Ambasciatorr, ec.

La prima cosa che si sa nelle Conferenze di pace, si è esaminare le commissioni, od i poteri de' Plenipotenziari. V. TRATTATO.

PLENUM, nella Fifica. V. Pieno. PLEON ASMO\*, PLEON ASMO\*, PLEON ASMUS, nella Rettorica; una figura del parlare, con cui ci ferviamo di parole apparentemente foprabbondanti o fuperflue; per esprimere un pensiere con maggior forza ed energia.

\* La roce i formata dal Greco nherraques,
q. d. forrabbondanza.

Tale è questa frase, le le vidi ce' mici propri ceshi; ovvero ci l'usti colle sue orecchie, ec. Vedi Figura.

Il pleonosmo è chiamato da' Latini re-

Il pteorafmo da' Gramatici, si suol definire, un difettonel discorso, per cui diciam più del bisogno.

M. Vaugelas non concede che la frase, Jo lo vidi co' mici occhi propri, sea un pleonasmo; perocchè non vi sono in esta parole superflue; ma sol quelle che san di bisegno per dare una più sorte sicurezza della cosa affermata. — Bastache una delle frasi dica qualche cosa di pluonasmo.

In fatti, abbenchè noi diamo il nome: di ptenafno ad ogni cofa che nome in deffatti, o che entra nel difcorfo indipendentemente dal fenfo o dalla coftrazione; nulladimeno vi fono fpelfo delle parole, che non pajono pertinenti;, mache pur fi adoptano opportunamente e con vantaggio, per dare maggior forza o grazia al difcorfo.

He froke with his mouth (egli parlò colla sua bocca), è un pleonossimo in Inglese; non lo è in Latino. Virgilio dice, se ore locutus. Alcuni Autori Francesi dicono, che unir ensemble, unire asseme, sia un pleonossimo.

PLEROTICI, nella Medicina, una.

fpezie di rimedi, altramente chiamati incarnativi, e farcotici. Vedi Incarnativo, e Sancotico."

La parola i formata dal Greco naugou,

PLES, o Press, città d' Alemagna nella Siesia, alle frontiere della Polonia, sulla sponda settentrionale della Vistola con un Castello,

JPLESKOW, Ptescovia, città di Russia, capitale del Ducato dello stessio nome, con Arcivescovato del Rito Moscovitico, ed un buon castello. Ell'è divisa in 4. parti, e situata sul siume. Nuldow, ove si getta nel lago di Pleskow, ed è distante al. S. 31 leghe da. Narva, 59 al N. E. da Riga, 60 al S. per l'O. da S. Petersburg, long. 46.20. latit. 57. 34.

PLETHORA, πληθωρα, nella medicina, una così fatta abbondanza di buono e lodevole umore, che diventa nociva alle funzioni animali. V. Umore, co.

La Pléthora, s' intende principalmente del fangue, abbenchè talvolta ancor degli altri umori. Vedi Sangue.

La-Plethora è la confeguenza di una buona chilificazione, fanguificazione, ec. accompagnata da troppo fearfa evacuazione per via della trafpirazione, ec.

Comunemente ella viene descritta, o advires, o advosa. Vedi Pienezza.

La Plettiora principalmente è prodotta in un corpo i di cui organi della digellione sono sorti, i vasi fanguigni laschi, la dieta od il vitto pieno di buon sugo, il temperamento sanguigno, l'animo quieto, e senza passeni, di un età di mezzo, ed in un'aria umida. — Ella rende intollerabili il caldo e il moto difende i vasi grandi, e comprime i piccoli. Edi qua la rigidezza, e la gravez-

za y ed, alla menoma occasione, rotture ne' vasi, sussociani, ec. V. MALATTIA.

Il Dotter Freind sa i Catamenj, od i na ptethora; e vuole che sieno un' evacuazione per allegerimento e sollievo contro la quanticà del sangue, ch' ei suppone esfere naturale alle donne, a causa dell'amidità del loro temperamento, della picciolezza de' loro vasi, ec. Di qua la coacervazione ne' vasi sanguigni, da supersiusà d' alimento, che resta di più di quello che per le vie comuni si eccerne. Vedi Menses.

# SUPPLEMENTO.

PLETORA. Gli Scrittori delle cofe mediche fogliono di prefente diffinguere comunemente quattro forti d'una pletora vale a dire 1. la pletora femplice, che è quello stato del corpo, in cui il fangue trovasi soverchio abbondante nella quantità, ma che tuttavia non ha in se alcuna rea qualità.

2. La pletoracacochimia; e questa è quella, in cui il sangue trasmoda, e trafeende rispetto alla quantità, e che au tempo stesso è soggetto ad una soverchia spellezza, oppure ad alcun'altra discrasia.

3. La pletora ai vafi, plethora ad vofa, per il fangue dalla sua soverchiante quantità viene a tendere i vasi sanguiseri turgidi, senza produrre alcun' altro reo effetto. E sinalmente

4. La plethora alle forze, plethora ad wires, in cui ad una trafmodante ripienezza de' vasi trovasi congiunta una debolezza, ed un torpore, oppure una spezie di stupidità nelle membra.

I fegni di una pletora fono: 1. Una costituzione florida del corpo. 2. Un' hamb. Tom. XV.

uso tollerabile delle cose non naturali, una buona appetenza ai cibi, ed un fonno fano. Questo appunto avviene quando la pletora è semplice, e che non è mossa; ma allorché avviene alcuna commozione dal di fuori, i fegni fono un' inquietudine di notte tempo, fogni di sgorghi di sangue, e di serite satte da l'pade, o da altre armi da taglio, e da fuoco; rosfori nella faccia, ed un generale rigonfiamento di vasi; un peso delle membra, una difficoltà, o disacconcezza al moto, ed una difficoltà di respiro; uno sconcerto vertiginoso della testa, un segno di pizzicore, e di pungimento nelle carni, e per la vita, dal menomissimo calore originato, e prodotto, un agevolissimamente incalorissi il corpo dalla stagione, un' umidore negli occhi; e nelle donne isteriche una sensazione, che altrui farebbe se gli venisse posto sul capo un pezzo di fredisimo ghiaccio.

Persone grandemente soggette alla pletora.

Sono quelte 1. Quelle persone, che menano una vita sedentaria, e che cibansi lautamente, ed usano ben condite vivande, e somiglianti. 2. Trovanvist soggette piuttosto le persone più giovani, che le avanzace negli anni. s. Con più facilità le donne sonovi sottopofle , che gli uomini. 4. Tutte le persone, che furono ausate ad abbondevoli evacuazioni, e che affrettatamente le hamno troncate od intralasciare. E finalmence. 5. tetti coloro, i quali hanno in un subiro cangiato una laboriosa, ed affai efercitata, in una vita oziofa, quiera, e fodentaria, fenza fare i necellari cambiamenti nelle cofe non naturali.

G 4

Prognofiici da una pletora. 1. Le Petsone d'abito pletorico, generalmente parlando, sono più sottoposte ad indisposizioni, ed infermità delle altre. 2. Sono queste massimamente soggette ad emoragie, ad infiammazioni, ed a febbri acute. 3. Le infermità più leggiere, e più benigne, attaccando le persone d' abito pletorico, riescono comunemente in este peggiori, più ostinate, e più pericolose di quello lo fieno, allorche attaccano le altre persone. 4. La stessa pletora puossi appena per se stessa appellare una malattia ; ma ella fi è bensi la trista madre di moltifsime infermitadi, e malori. 5. Le malattie croniche vengono curate con malagevolezza affai maggiore nei pazienti d'abito pletorico, di quello vengano curate in altri individui , perche singolarmente queste tali persone sono sempre, e costantemente poco, o nulla portate all'efercizio. 6. Un abito di corro pletorico, disturbato, e frattornato dal moto violen. to, dalle passioni d'animo, od anche da medicamenti d' indole stimolante, è sommamente atto a produtte delle orribili, e funelte confeguenze. 7. Le infermità provenienti da una pletera, dal troncamento "d' alcune : ordinarie, ed " uguali evacuazioni, vengono rimediate, e guarite con estrema difficultà; e le pletore vengono ad effere con efficacia fenza confronto maggiore follevate dalle emoragie naturali, e sgorganti dipersè, che per mezzo di qualfivoglia ftrada proccurata per arte.

Mitodo della Cura în una Pietora. Una Pletora semplice viene ad essere con formma agevolezza dilungata per mezzo delle cavateadeguate di langua, e per mezzo dell'esercizio soave, e mezzano,

non mai soverchio, e trasmodante # e. finalmente per via d' una più parca dieta. A tutti questi rimedi puossi a buona equità aggiungere una foavissima purga da farfi una fiata il mese. La pletora congiunta con una Cacochimia ricerca delle gentili purghe, le adeguate cavate disangue, le Coppette a taglio, e i medicamenci diurecici insieme, ed i diasoretici. Se di conferva con una pletora avvenga una qualche violenta commozione del fangue, la prima cofa, che dovrà esfere dal savio Medico prescritta; si è la temperanza, quindi l'uso frequente del nitro, e degli occhi di granchio fatollati con gli acidi vegetabili, e fingolarmente col sugo di limone ; ed altre medicine refrigeranti, ed jalteranti. Veg. Juncker, Confpect. Medic. pag. 40

PLEVIN, PLEVINA nella Legge, un pieggio, od una malleveria; l'iflefforche pledge. V. PLEDGE, REFLEVIN, ec. PLEVIN, nella Legge Ingleie. — Non PLEVIN, o Non-Plevina, una mancanza nel non ricuperare, o non replejia-

re, un fondo o terra nel debito tempo. Vedi REFLEGIARE: In Hengam magna dicefi; ché il reo dovrebb' eller ficuro di replegiare le fue terre occupate dal Re, entro lo spazio di quindici giorni. E che, s' egli negli-

genta di farlo, aliora a istanza dell' attore nel prossimo giorno di Guria egli perde: rà il suo possesso, ficut per desattam posses desattam. — Ma per lo Stat 9. Edoard: Il. si è decretato, che nelluno in avvenire avesse a perdere la sua terra a mo-

tivo di Non Plevin.

PLEURA \*, "natupa, nell' Anatomia;".
una membrana che fodera il di dentre o

della cavità del petto, e chiude tutte le parti ivi contenute, effendo dell'istefsa figura ed estensione, che il torace medesimo, e della stessa sostanza che il peritonzum. Vedi Torace.

\* La parola è Greca, e originalmente fignifica lato, o fianco. \*

Ella ètenue e fortile , ma turtavia manifestamente doppia; più grossa vicino alla schiena; dove è attaccara ai ligamenti delle vertebre. — Nel mezzo del torace ell' è doppiata; la qual duplicatura forma quello che noi chiamiamo il metiassimum, che divide il torace longitudinalmente in due parti. Vedi Mantarini un.

L'uso della pteura è difendere l'interno del torace, e renderlo liscio ed eguale, acciocchè i polmoni non ricevan nocumento nel loro moto.

PLEURESIA., PLEURESIS, PLEURETIS, AMUGITIS, nolla Medicina, un dolore violento nel lato, accompagnato da febbre acuta, da tosse, e da dissipoltà di respiro.

La pleurefia nasce dall'infiammazione di qualche parte della pleura, a cui spefso'aggiugne d'infiammazione dell'estetiore e superfizial parte de' polmoni. Vedi Inffammazione e Pleura.

Proviene per lo più dal raffreddarst tropporepentinamente, dopo un gagliardo calore; come da! bere acqua fredda, stando esposto all'aria, ecc.

Questa infiammazione attacca qualche parte degl' integumenti del torace, ec. cioè o della pleura, o del mediastinum; e perciò il dolore pungitivo può fentissi in ogni parte del torace: ma il sitto che più ordinariamente è colto, si è il·lato, o costato; ora il diritto, ed ora il sinistro; ora più alto, od ora il più basso.

Ciò fa quel che noi chiamiamo la pleuritis vera, o la vera ed interna pleurefia, in oppolizione alla pleurefia notha o fipuria ed effera, ch' è un dolore nel lato, senza sebbre, e per lo più senzatosse; e si crede provenire da un acreferosità annicch, ata nella pleura, o piùako fra i muscoli intercostali.

Il gran rimedio nella vera pleuritide, è il falatfo copioso e replicato. Negli adulti, Sydenham offerva, che rare volte si cura con meno di quaranta onici di fangue estratto. Se si ommette il falasso, il paziente resta per lo più sossocia.

La pleuressa alle volte succede 2d un'altra sebbre, occasionata dalla precipitazione della sebbril materia sopra la pleura.

Quando scoppia in apostema, ella è chiamata empyema. Vedi Empuema.

Quando attacca il mediastinum, o il diastramma, è chiamata paraphrenitis.
Vedi Parafrenitipe.

Etmullero raccomanda i fudorificinella pleursfa; el offerva, che molto
più s'ha da attendere allo sputo che accompagna la tolle, che all'urina. — Balivi nota, che le pleursfie sono spesso occulte; e pet iscopcirle egli dà questo
metodo. — Fate, che il paziente giaccia
ful lato dritto o sinistro, e fatelo respirare con sorza e tossire: Se dopoi sente
dolore o gravezza, egli è certamente
pleuritico. — Il medesimo Autore aggiugne, che il posso duro accompagna
la pleuresfia.

Riverio ci da esempi di cure nocabili, eseguite col ventosare, e scarificare.

SUPPLEMENTO.

PLEURISIA, e PERIPNEUMO-

NIA. Sono queste due infermitadi, le quali portano alcuna rassomiglianza nei loro fintomi generali ; e quindi è che non di rado vengon prese l' una per l' altra. Sono esfe però per lo contrario infra esse sommamente diverse nel loro luogo d'origine non meno, che in parecchi dei loro fintomi ; conciossiachè la pleurifia, o pleuritide fiafi una stafi del sangue nella pleura, e la peripneumonia per lo contrario una stasi del siudo medesimo nei polmoni. Si l'una, che l'altra di queste due non mezzane informitadi trovansi perpetuamente accompagnate, e seguitate da una sebbre acuta, continua, ed inflammatoria, per mezzo della qual febbre la Natura fa ogni sforzo di rompere, e farsi strada per le ostruzioni fatte, e prodotte dalla stasi del sangue in quelle parti.

La pleuritide spuria con ogni attenzione, e cura maggiore effer dee distinta dalle due divisate infermità. Nella pleuritide vera, come anche nella vera peripneumonia, vien fentita, e provata una pena, o dolore, od intorno, od alcun poco fotto il capezzolo della poppa; ma la pleuritide spuria fassi d' ordinario, e comunemente sentire più alto, e per lo più intorno alla clavicola. Nelle divisate infermità genuine, le pene, o dolori son sempre uguali, e regolari, e corrispondono immancabilmente al polfo; nella pleuritide spuria per lo contrario questi dolori, e pene medesime fon vaghe, ed intieramente irregolari. Nella pleuritide vera questi dolori sono fempre continui; ma nella spuria, o bastarda hanno delle assai freguenti intermissioni. Queste infermità, quando son vere, e genuine, vengon fempre, e costantemente accompagnate da una toile,

e questa ordinariamente è apita con uno sputo di materia colorita, e bene spello con delle strifce di fangue : ma la pleuritide spuria non porta seco tosse bene spelso nemmen per ombra; oppure se avvenga, che la porti nello sputo non avvi alcuna differenza di materia, nè di colore. Colla pleuritide genuina avvi perpetuamente congiunta una febbre acuta continua, la quale attacca da principio il paziente con dei brividi, o rigori di freddo ; la pletritide bastarda per lo contrario, o non ha seco la menoma febbre, o se la porta, è una febbre assai leggiera, ed irregolare.

Le malattie di questa natura vere, e genuine non vengono a capo, nè terminano giammai nel tratto di tempo minore di sette giorni, dove le altre per lo contrario terminano più prontamente. Le vere investono per lo più i giovani, e le bastarde elser sogliono comuni non me : no ai giovani, che ai vecchi, od ai più avanzati in età. Le differenze, che pafsano fra siffatte infermitadi vere, e bastarde, o spurie, vengono ad essere determinate dall'accurata offervazione dei fintomi finora divifati : ma rimanvi tuttora alcuna cosa per giustamente, ed a dovere distinguere le vere divisate malattie , cioè , la pleuritide, e la peripneumonia, l' una dall' altra. Questo otterrasti egregiamente bene per mezzo dell'appresso offervazioni:

É la pleuritide un' infermirà sommamente rara, e per lo contrario comunisfima, e frequentiffima fi è la peripneumonia: ma questo è un fatto in turto, e per tutto contrario all' opinione comune; avvegnacche queste infermitadi vengano ad elfere troppo generalmente confuse infra loro, e presa l' una per l'altra.

In una peripneumonia lo fputo fanguigno suole avvenire usualmente verso il chiuderfi della seconda giornata del male. È questo in una peripneumonia un fintoma primario, ma viene put troppo commenence con imperdonabile errore attribuito ad una pleuritide, tuttochè la ragione mostri con tanta agevolezza, e faccia toccar con mano, come un siffatto sputo possa accadere da un' infiammazione dei polmoni; è fommamente diverso il concepire, come possa così intieramente accadere da una infiammazione d'una parte così remota dall' avere una comunicazione con gli organi dell'espettorazione, quale si è appunto la pleura.

Nella peripneumonia il dolore, o la pena va stendendesi più oltre, e viene ad attaccare, e ad incomodare tutia la regione del petto, dove per lo contrario nella pleuritide rimanfi piuttofto fissato nel lato destro, e fassi fentire alcun poco fotto il petto. Sono questi i fintomi, per mezzo dei quali fimiglianti malattic vengono ad effer diffinte l'una dall' altra; e · l'uso della distinzione è principalissimamente questo; che nella pleuritide l'applicazione dei rimedi esterni riesce bene spesso di benefizio, esfervigio grande, dove per lo contrario non producono questi ombra menoma d'efferto, tute tochè l'errore di prender l'una per l'altra di queste malastie non venga ad esfere di confeguenza grande in questo rispetto, avvegnaché nella peripneumonia le esterne applicazioni non possano recar pregiudizio, ne danno: ma in un termine infelice.di quelle medefime malartie per mezzo d' una suppurazione, la differenza medelima diviene d'alcun momento, e confeguenza; imperciocchè.

nella pleuricide la materia può effere evacuata per via d'una peracentefi, oppure tirata fuori per mezzo d' una cannuccia, la qual cosa non puossi in verun conto effettuare in una peripneu. monia, se non se in un siffatto caso accidentale, cioè, che la malattia vada a terminare in un' esterna vomica dei polmoni. Allora, a vero dire, venendo la materia ad effere evacuata, o scaricata da un abscesso nella cavità del Torace, può esfere tirata, e condotta fuori nella maniera medesima, che nella suppurazione della pleuritide. Ma questo è un caso, che stenterà ad avvenire in un' intiera età. L'opinione comunissima degli Scrittori delle cose mediche in rapporto a questo caso si è, che la peripneumonia sia sempre, e costantemente un male; il quale attacchi foltanto la superficie efter. na dei polmoni; ed essi fannosi ad osfervare, come quelto viene espresso, e significato dallo stello suo nome, avvegnache il significato del medesimo sia una malattia, o difordine spandentes in giro. intorno intorno ai polmoni. Questa faccenda però con loro baona pace non accordali ne conviene ne poco ne punto, nè coll'osfervazione, nè coll'esperienza; concioffiachè nelle anatomiche fezioni dei corpi, i quali fon morti d'una: fiffatta infermità, vien sempre, e costantislimamente trovata investita attaccata, e pregiudicata la stessa vera parte interna dei polmoni medefimi; e di vero, . fe così folle folcanto l'esterna superficie diquelli, non farebbe agevole il concepirsi, come poresse così subito farsi. vedere lo sputo di sangue nel secondo. giorno della malattia.

Segni di quelle infermitadi. Sono questi, generalmente parlando, comuni sl:

all' una, che all' altra, e fono i feguenti: Uno sconcerto vertiginoso della testa fi. è ordinariamente quello, che va innanzi, ed è foriere di tutti gli altri fintomi. Questo vien succeduto da bri vidori , e ribrezzi di freddo di tutt'il corpo: questi rigori di freddo vanno successivamente, e grado per grado aumentandos, e per lo più porta seco questo freddo delle cardialgie, delle nausee, e delle ansietadi: Cessato questo fassi sentire, e comparisce in iscena un'assai considerabile calore, con una sete sommamente crudele, ed intenfa, e con un' acutissimo, e violentissimo dolore di testa; questo è accompagnato da uno stringimento del petto, e da una difficoltà di respiro; ed il paziente prova allora un acutifimo, e violentissimo, dolore nel petto; questo poi fassi continuo, e .fempre , e costantemente viene ad esfere grandemente esacerbato, ed inasprito dalla tosse accompagnante l'infermità. L' urina nei primi giorni del male è rossa, e passati che sieno alcuni pochi giorni di più ella divien -torbida, poiche siasi raffreddata; e finalmente depone una posatura fissa di un co-.lor rosso pallido. I sintomi particolari di ciascheduna di queste malattiesono stati già da noi noverati.

Persone sottoposte a sistemata: Le Queste infermitadi non sono ugualmente comuni a tutte le età, ma sogliono attaccare principalmente la gioventù Fannosi queste sentire con grandissima frequenza nel principio di Primavera; e grandemente investir sogliono quelle persome, le quali sono di un abito di corpo
pletorico, e sanguigno. Quelle tali perfone, le quali sono state soggette ad
emorragie frequenti dal naso, ma che

poi sono state per alcun tratto di tempo libere dalle medesime, allai sovente sogliono cadere in sistatte malattie; e generalmente parlando alla pleuritide non meno, che alla peripneumonia sono più assa i soggetti gli uomini, che le donne.

Cagioni di queste infermitadi. Queste date malattie vengono promosse, e cagionate da ogni, e qualsivoglia cosa, la quale dia una violenta commozione al fangue, quali sono a cagion d'esempio, il trasmodato, e violento esercizio, l' abuso, e stravizzo dei liquori assai energici, e spiritosi, e gl'impeti orribili, e veementi di collera. Un subitaneo raffreddamento dei corpo, allorchè trovasi grandemente incalorito, le ha simigliantemente cagionate alfai sovente, e questo per via di chiudere i pori, e di violentare il sangue alle parti interne. Il trascurare le abituali, ed usate cavate di sangue può di pari dar origine a queste malattie; e fono eziandio talvolta di pari cagionate da colpi, o da altre esterne ingiurie, ed offese nel petto, e dallosforzarsi per alzare dei gravissimi peli.

Prognostici in queste insermitadi. Tutte le sebbri instammatorie non attaccano il corpo umano, senza porlo in pericolo; ma la pleuritide, e la peripneumonia, allorche attaccano soggetti giovani, od anche quelle tali persone, che trovansi sotto l'età dei trent'anni, sono accompagnate da minor pericolo, che le altre di quassivoglia più provetta età, purchè cadano nelle mani di dotto, e sperimentato N edico, il quale le tratti a dovere e con giudizio, e dicevolezza. Quando malattre di quest'indole attaccano delle persone già bene innanzi con gli anni, riescono d'ordinario sommamente pe-

ricolose, malgrado tutta la maggior cura, e precauzione, colle quali esser possano trattate da valente Professore.

Allorche queste infermità sono state trattate in una maniera favia, ed adeguata, d' ordinario danno luogo nella se:tima giornata, e se non più nell' undecima a forza di fudori, i quali compariscono per se steffi, senza dar loro alcun urto. Seguita che sia una sissatta Crisi, in cortissimo tratto di tempo il polso ricovra il suo stato naturale, il calore veemente dileguafi, e fannosi vedere di bel nuovo le forze, l'appetito, ed il placido, e quieto fonno. Allorchè poi queste malattie trascendono, e passano la giornata della loro Crifi, lo che suole pur troppo con frequenza accadere nei vecchi, e nelle persone bene avanzate con gli anni, allora divengono in estremo pericolofe. Se venga offervato, che le urine fieno torbide prima della quarta giornata della malattia, e dopoi depongano una posatura, e che il rimanente d'esse urine rimangasi chiaro nella sommità, havvi speranza non lieve, che l'infermità sia. per avere un' estro fortunato nel giorno critico per via di sudore. Quando a forza di toffe vien dal paziente mandata fuori, e spurgata una materia giallognola, e che questa non è grandemente vifeofa, ed a taccaticcia, ne gran fatto spumola, e mailimamente, allorché in una peripneumoniaquella materia medefima ha delle strifce fanguigne, vi ha ragione grandiffima di prometterfi, che la malattia sia per avere un prospero evento; ma : per lo contrario, allorché il paziente. non può spurgare, nè mandar fuori alcuno sputo, e cha l'urina continua ad esser cruda, vi ha ragione granditsima di te-mere, che la malattia sia per avere un pe riodo fatale...

Ultimamente, allorche non può effere effettuata dalla natura, ne tampoco promossa a forza d'arte una discussione, ed una risoluzione, o disgregamento della stasi, ne seguita una corruzione, ed una suppurazione; e bene spesso una difpossione ulcerosa dei polmoni ne è la rea conseguenza oppure una vera, e genuina tisschezza.

Metodo della Cura. Il ventre dee effer mantenuto, e confervato foavemente rilasciato, durante tutto il periodo, o corso della malattia; ma guardisi il Medico con ogni maggior cura dal fomministrare al paziente alcun medicamento irritante per promuovere fiffatta obbedienza del ventre. Allorchè vi ha nel caso una pletora confiderabile unita ad uno stringimento del petto, ed una sensibile ripienezza, e stivamento di polmoni, in tal caso rendesi necessaria la cavata del fangue; ma vorrassene soltanto cavare una picciola quantità, e la medefima picciola cavata dovrassi ripetere il giorno : vegnente, oppure anche più presto, in ' evento, che i fintomi medefimi continuino a richiede: la. É sempre, e poi sempre necessario, che l'infermo dopo la ' cavata del fangue prenda alcun medicamento diaforetico d'indole mite e benigna, e che faccia di pari delle abbondevoli bevute di liquori deboli ben riscaldati. Nei casi uguali, e più comuni in ' queste particolari malattie non è punto ' necessaria la cavata del sangue, tuttochè venga con tanto calore raccomandata da 🤄 certuni, e quel che è peggio, ordinata, . e praticata dagl' imperiti Medici stranieri con si empia abbondevolezza, che distruggono esti più pazienti di questo genere, di quello faccianfi le medefime malatrie. Ogni e qualunque giorno, primari.

del mezzodì, sarà cosa dicevolissima il far prendere all' infermo due doserelle di mistura semplice, oppure alcun altro diaforetico moderato d'indole fomigliante con abbondevolissime bevute di liquori debeli ben caldi; e nelle ore del dopo pranzo dovrannolegli far prendere le polveri antifebbrili di nitro, d'antimonio diaforetico, d'occhi di granchio fatollati col sugo di Limone: e sono simigliantemente acconcissime le emulsioni fatte di mandorle dolci, e d'acqua d' or-20, oppure di semi del Carduus Mariæ degli Autori. Allorchè fiffatti medicamenti faranco flati fomministrati al paziente per alquanti giorni, se il dolore continua ad effere acuto, e violento farà onninamente di mettieri il far prendere al malato la tintura di cafcarilla ; e nei casi della pleuritide, dovrannosi applicare alla parte delle pezze di tela di lino raddoppiate a quattro, od a più doppj bene inzuppate in ispirito di vino canforato. Porranno simigliantemente secondo l'occasione essere applicati l' impiastri; ma sa onninamente di mestieri, che non sienovi lasciati per troppo lungo tratto di tempo, per timore, che non vengano a troncare, ed a chiudere la respirazione: dovrassi poi esattissimamente offervare durante tutto il tempo della malattia un governo ugualissimo. ed una perfettissima quiete; ma questo singolarmente, e con più rigore, e scrupolo nelle giornate critiche, nelle quali è troppo necessario, che la natura non venga d'un meno che inquierata, nè di-Aurhaca.

Gli Autori differiscono grandemente nella loro opinione, rispetto al cavar singue in questa infermità. Alcuni giudicano indispensabilmente necessaria la cavata del sangue in tutti i casi ; ed altri per lo contrario in tutti esti casi la rigertano, nè voglionla assolutamente. Osfervò l' Etmulero, come il cavar fangue in fiffatte infermità dava perpetuamente alla stafi una cendenza alla suppurazione. Altri portano parere, che la cavata del sangue debba esser fatta, e tralasciata, fecondo le indicazioni particolari del cafo, che si ha fia mano: ed altri mettono da un lato, e lasciano stare negli alberelli delle spezierie, tutti i rimedi, e medicamenti discuzienti, e dissolventi, e fermanfi, e si fidano sopra i soli puri, e meri sali volacili per promuovere i sudori, e per compiere l'intiera cura con questo unico mezzo, osfervando soltanto, che in evento, che la malattia non pieghi la testa a questi soli, debba aggiungersi ai medesimi la cavata del fangue.

Ma sembra, che la pravica più razionale determini, cheè un temerario rentativo quello di pretendere di diradare, risolvere . e discutere una stafi intieramente, e perfettamente formata per mezzo di calorofe medicine . le quali danno dell'espansione al sangue, e sembrano foltanto calcolate per aggiungere delle parti al medefimo; e che lo stato naturale della malattia non indichi per modo alcuno la cavata del fangue, tuttochè però l' urgenza di certi dati fintomi, quali appunto farebbono uno stringimento del petto, ed uno stivamento, ed infarcimento de' polmoni, in perfone d'abiso di corpo pletorico pollan renderla necelfaria di pari, e vantaggiofa.

Le persone d'abito di corpo assai, e veramente pletorico, che son perite di simigliante infermità, nelle sezioni dei loro cadaveri sono state trovate, avere un lato dei polmoni per siffatto modo stivato di sangue, che posti nella acqua andavano al sondo del vaso, e di fatto non vi ha tampoco luogo a quissione, od a dubbio, che in siffatti casi la siebotomia è indispensabilmente necessaria.

Il metodo del per altro fommamente dotto nostro Medico Sydenham di medicare simiglianti malattie per mezzo d' abbondevoli, ed affai fiace ripetute cavate di sangue, e per via dell'usare i miti , e soavi espettoranti, viene sperimentato in estremo dannoso, e pericoloso ne'suoi effetti; e nelle Opere di questo veramente eccellente, e sovrano Medico la fola cofa è questa degna di biasimo, e da non esfere in veruna maniera seguita, nè praticata. E con tutto che il Riverio somministri un' esempio d' una persona curata d'una pleuritide in poche ore colla sola cavata del sangue, la faccenda non dee già esfere ascritta a questo solo: conciossiachènella stessa relazione del Riverio abbianvi alcune circostanze, le quali sembra, che mostrino, che 1 infermità di colui non era propriamente, e veracemente, nè una pleuritide, nè una peripneumonia, ma bensi una femplice infiammazione del fegato, o dello stomaco. Certa gente suole in questi casi raccomandare i fiori di papavero rollo, non altramente che un rimedio specifico: L' Etmullero però non concede ai medefimi una così piena qualità, ma dice bensi, che questi fiori operano in questo cafo come una gentiliffima oppiata, e come un medicamento anodino; spezie di medicina in estremo dannosa in casi di que-Ro genere.

I semi del Carduus Mariæ degl' Auzori, oppure del Cardone dolce, vengono di pari da certuni commendati, e celebrati come uno specifico. Ella è cosa certissima, che questi semi mitigano, ed attutano il dolore; ma la febbre continuerà costantemente il suo periodo regolare sino al settimo giorno.

Le medicine spettoranti, generalmente parlando, in casi di questa fatta non sono in verun conto d'alcune uso, foltanto se lo sputo d'una materia sanguigna non riesca sussicientemente dalla quarta giornata, potrà rendersi necessa. rio il fomministrare al paziente una dose, o due d'alcuna cosa di spezie somigliante ; e per tale effetto dee preferirfi. ficcome viene afferito da dottiffimi Medici, ad ogni, e qualunque altro medicamento, un decotto d' Hopo. Il nitro dovrà darfi a man falva, e con cutta l'animosità al paziente per i primi quattrogiorni del male; ma in capo a questotermine, se la malatria procede regularmente, dovrà somministrarsegli in più picciole doserelle, e non più spesso di due sole volte il giorno. Tutte le sostanze oleofe, untuofe, e graffe dovrannofi onninamente tener lontane nell uso esterno; ma la canfora per lo contrario, in ogni, e qualunque forma, che ella venga amministrata, ci fa l'esperienza toccar con mano, come ella produce sempre, e costantemente del bene.

Dannofe, e pericolose eziandio sono sempremai in questi casi le oppiace, conciostaché secome avvi in tute esti questicasi uno stato tenace del sangue, questomedesimo suo stato vuole, e richiedeconcussione, risoluzione, ed escrezione;,
ed è certissimo, che le oppiate producono effetti a questi onninamente contrarji.
La cascariglia giudiziosamente amministrara presiochè costantemente amman-

· ferà il dolore, e qualora questa non produca il suo effetto, egli è più che certo, che le oppiate non possono produtlo giammai, ma è giuoco forza per lo contrario, che facciano del male maggiore. Veggasi Juncher Conspect. Medic. pagg. 207. & seq.

Il valentissimo Monsieur Du Hamel sperimentò proficua nel promuovere lo spettoramento nelle pleuritidi la polyga vulgaris degli Autori. Vegg. Memoir. de l' Acad. Roy. des Scienc. de Paris.

PLEXUS, nell'Anatomia, un nome comune a diverfe parti del corpo, coflanti di gruppi o intrecci di piccioli vafi infrattelluti in forma di lavoro a rete. Vedi Vase.

I nervi, nel loro progresso, formano vari plexus; spezialmente il par vagum, o l'ottavo pajo, gl'intercostali, ed il quinto. Vedi Nervo.

Il par vagum, nella sua intersecazio. ne col nervo intercostale, forma il plexus ganglioformis, superiore ed inferiore. Vedi GANGLIOFORMIS. - Un ramo di questo nervo unendosi, vicino al cuore, con altri degl' intercostali, forma il plexus cardiacus superior. Vedi CARDIAcus. - Un poco più oltre egli manda diversi rami, i quali riunendosi, formano il plexus pneumonicus. Vedi NERVI. - In ciascun tronco degl' intercostali, avanti che arrivino al gorace, fono due plexus ganglioformes chiamati plexus cervicales .- Quando arriva nel torace, riceve tre o quattro tralci da' nervi vertebrali, insieme co' quali costituisce il plexus intercostalis; donde discendendo nell'addomine, forma quel famoso pezzo direticolato, che chiamafi sulla ban-

da dritta plexus hepaticus, e fulla finifira plexus splenicus. - Dal plexus hepaticus proviene un buon numero di rami . alcuni de' quali vanno al fegato, altri al pancreas, altri alla capfula gliffoniana, ed altri più grandi al rene destro. - Il plexus splenicus manda de' rami alla sinistra parce del ventricolo ed al pancreas, alla milza, alla capfula finistra atrabilare. ed al rene finistro. - Finalmente. diversi rami si dall' epatico, come dallo splenico, passando lungo le arterie mefenteriche, spezialmente le superiori, a cui servono per una spezie di coperta. formano il plexus mefentericus, che raffomiglia in qualche modo ad un Sole. dalla di cui circonferenza procedono diversi piccioli rami, o fila a maniera di raggi, che continuano di là fin agl' intestini : benchè accompagnino sempre le arterie. Vedi MESENTERICO, ec.

PLEXUS Choroides è una mirabile contestura di piccole arterie e vene, e come alcuni dicono, di linfarici, nel cerebro, di qua e di là de thalami nervorum opticorum, e appunto sopra la glandula pineale. V. Choroides, e Carvello.

Egliè alle volte chiamato anche plexus reticularis dalla fua firuttura, fimile ad una rete. Vedi Reticularis.

PLICA, neila medicina, una malattia de' capelli, quafi peculiare ai Polacchi, e perciò denominata Polonica; abbenchè ve ne fieno degli efempi e cafi, naltre regioni, come nell' Ungheria, nell' Alfazia, ne' Svizzeri, ec. Vedi CAPELIO.

La plica è una malattia crudele, maligna, e pericolofa, în cui il pelo della tefla s'intreccia, e fi conglutina afsieme, in modo, che è impossibile il distrigarlo; accompagnata da grave sconcerto di tutti i membri del corpo; e innanzi che il pelo s'avviluppi e s'impacci, dà dolore gagliardo, con fudore per lo più concomitante.

Il taglio intempestivo de' capelli in questo caso è pernicioso; nè per anche è stato trovato un rimedio adequato e

proprio per questo male.

g PLIMOUTH, Plimuthum, città d'Inghitterra, nella provincia di Devonia, con titolo di Contea, ed uno de migliori, e più famosi porti di questo Regno. Detto porto è guardato da una Cittadella, e tre Forti, edè situato alle soci del sume Plin, 93 leghe al S. O. da Londra. long. 13. 30. lat. 50. 20.

PLINTO\*, Zoccolo, nell'Architettura un membro piatro quadro, in forma di mattone; Vedi Tav. Architet. fig. 26. lit.n. fig. 24. lit.u fig. 49. lit.k.

\* La parola viene dal Greca πλινθος, mattone.

Il plinto è come il piede od il fondamento delle colonne; essendo appunto la tavola schiacciata e quadra, sotto i membri della base e del piedestallo; e pare che sia stato originalmente destinato a difendere il sondo de' primitivi pilastri di legno dal marcirsi. Vedi Base, Piedestallo, Colonna, ec.

Il plinto è anche chiamato orlo. Vedi

ORLO.

Vitruvio chiama l'abaco Toscano, plinthus, dalla sua rassomiglianza ad un mattone quadro. Vedi Abacus.

PLINTO d' una Statua ec. è una base, piatta, o rotonda o quadra; che serve per sostenere la statua, ec. V. STA-TUA, ec.

PLINTO d'un muro, è un termine che dinota le due o tre file o corsi di matto-

Chamb. Tom. XV.

ni, che avanzano fuor del muro; ovvero, in generale, qualunque membro fchiacciato e sporgente, i qual serva in un muro di fronte, per dimostrare i piani o suoli; o per sostenete le gronde d'un muro, ed il lacrimatojo d'un camino. Vedi Muro, ec.

PLOCZKO, Plofcum, città della Polonia Maggiore, capitale del Palatinato dello ftesso nome, con castellania, e Vescovato suffraganeo di Gnesna. Le sue Chiese sono superbe. Ell'è piantata sopra d'un'eminenza, presso la Vistola, 9 leghe al S. E. da Uladislavia, 22 all'O. pel N. da Warsavia. long. 37. 44. lat. 52. 32. Il Palatinato confina al N. colla Prussia Reale, all'E. col Palatinato d' Mazovia, al S. colla Vistola, all'O. col Palatinato d' Inowladislavia, o Ine-wylocz.

¶ PLOEN, Plona, città antica dei Ducato d'Holstein, capitale del Principato dello stesso nome, nella Wagria, guardata da un bel castello. Ell'è attorniata dal lago di Ploen, e discosta 8 leghe al N.O. da Lubecca, 4 al S. E. da Kiel. long. 28. 3. lat. 54. 15.

PLOK-PENIN, un termine usato ne' pubblici mercati in Amsterdam, per dinotare una picciola somma che si dà

all' ultimo offerente.

Il plok penin è una spezie di caparra, con cui si dà ad intendere, che la derrata o la mercanzia si riserva o si destina per il tale. Vedi CAPARRA.

Il ptok penin varia secondo la qualità della merce, e del valor del capitale: alle volte è arbitrario, e dipende dalla volontà del compratore: ed alle volte fi regola con le leggi de borgomastri.

Per esempio i plok penins de vini Francesi sono sissari a due siorini; di quelli tità discreta, che consta di due, o di un numero maggiore. Vedi Unita'.

La pluralità de' mondi è una cofa che il Sig. Huygens s' è studiato di provare nel suo Cosmotheoros; e M. Fontenelle ne' suoi Dialoghi sopra la pluralità de' mondi. Vedi i principali argomenti, in favore di quest'asserzione, sotto gli articoli Luna, Pianeta, e Terra.

La maggior affurdità nella Teologia pagana, è la pluralità degli Dei. Vedi

D10.

PLURALITA' di Benefici, è quando un medesimo Cherico possede due o più spirituali prelazioni, con cura d'anima. Vedi BENEFIZIO.

· La pluralità de' benefit i è una cosa tollerabile nella Chiesa, ma non mai ap-

provata. Vedi Benefizio.

 La picciolezza di alcuni Benefizi fu ciò che prima diede occasione alle pluralitadi ; imperocchè quando non era un Ecclesiastico capace di sussistere con un sol beneficio, gli era permesso tenerne due: a lungo andare il numero crebbe Senza limiti.

Proccurò di rimediare all' abuso il Concilio Lateranese sorto Alessandro III. ed Innocenzo III. quando il tenere più di un benefizio fu espressamente viera to con un canone; ma il medelimo canone accordando al Pontefice la podestà di dispensare da ello, in favor delle persone di un merito distinto, tanti si trovarono, avere titolo a questo merito, che il divieto diventò inutile.

In Germania, il Pontefice accorda dispense per possedere più benefizi, per qualche motivo di più che altrove.

PLUS, Più, nell' Algebra, un termine comunemente usato in vece di majus, o minus.

Chemb. Tom, XV.

Il suo carattere è + . Vedi CARAT-TERE.

Così 4+ 10 == 14, leggen, quattro plus o più 10, è eguale a 14. Vedi QUANTITA'. Vedianco ADDIZIONE.

PLUSH, o Pruss, nel Commercio, ec. una forta di drappo che ha un pelo come velluto da una parte; composto regolarmente di una trama di un folo filo di lana, e di un doppio ordito, l'un di lana, di due fila intorte: l'altro di pelo di capra o camello; benchè vi fiano anche dei plus intieramente di filo intorto, ed altri composti totalmente di pelo.

Il Plush è una manifattura che lavorafi a guisa del velluto sopra un telajo con tre calcole o licci. - Due separano e abbassano l'ordito di lana, ed il terzo folleva l' ordito del pelo, fopra cui l'artefice gittando la spola, passa la trama tra l'ordito di lana, e quel del pelo; ed in appresso, facendo gire uno schidioncino d'ottone, od un ago, fotto quel del pelo, vi fa sopra un taglio con un coltello destinato a quest' uso, conducendo il coltello ful schidioncino che è fatto un'po' cavo, per tutto il suo dilungo; e sì, dà alla superficie del plush un' apparenza di velluto. V. VELLUTO.

Alcuni ascrivono l' invenzione del plush agl' Inglesi; altri dicono, che fu prima fatto in Olanda, e particolarmente in Haerlem. - Sia come si voglia, è certo, che i Francesi sono quelli che il più ne lavorano; essendovi diverse confiderabilissime manifacture di plush in Amiens, in Abbeville, e a Compiegne.

Altre spezie di plush vi sono, tutto di seca; alcuni di questi hanno un pelo lunghetto da una banda; altri da tutt; e due.

PLUVIALE, anticamente fignificava un capuccio, od una veste, che gli Ecclessattici, e principalmente i regolari, portavano nella Campagna, per difendersi dalla pioggia; dai Latini chiamata anco pluvialis lacerna.

La parola ha in oggi il suo uso nella Chiesa Romana, e dinota un grande mantello con capperone, che si porta dal cantore e dal Suddiacono, alla Messa ed a Vespro ec. Copre tutta la persona, ed è attaccato dinanzi con due fermagli o fibbie.

PLUVIUS, nell'antichità, un attributo di Giove: che dinota, effer egli L'Autore della pioggia, o colui che manda la pioggia. Vedi Proggia.

Tra i ball rilievi della colonna Antonina, nel luogo dov'è rap; refencato il miracolo della Legione fulminante, vedesi un uomo che vola nell'aria, colle braccia distese, e con una lunghissima barba, che par che si disciolga in pioggia. — I dotti lo prendono per una rappresentazione di Jupiter pluvius. Vedi Fulminante Legione.

§ PLYMPTON, cictà d' Inghilterra, nella Provincia di Devonia, difcosta 90 leghe al S O. da Londra. Invia due Deputati al Parlamento. long. 13. 40. lat. 50. 20.

PNEUMATICA, Pneumatice, chiamata anco Pneumatologia, e Pneumatosophia, la dottrina e la contemplazione degli spiriti, e delle softanze spirituali. Vedi Spirito.

La parola è formata dal Greco midua, fpiritus, respire ; donde, per le differenti accezioni di questa voce, cioè o di fostanza incorporea, o dell'aria, ne nascono due Pneumatiche.

PREUMATICA nellescuole frequente-

mente fi usa per la dottrina degli Spiriri; come di Dio, degli Angeli, e della mente umana: Vedi SPIRITO, DIO, ANGRIO, ANIMA, ec.

In questo senso la pneumatica coincide con quella che altramente chiamasi metafisica. Vedi METAFISICA.

PNEUMATICA più d'ordinario fi prende per la dottrina dell'aria: o delle leggi fecondo le quali questo fluido fi condenia, fi rarefà, gravita, ec. V. Arla. Alcuni fanno la pneumatica un ramo della meccanica; perchè confidera l'aria in moto, coi suoi effetti. — Ell'è certamente una sorella dell'Idrostatica; l'una considerando l'aria neila stessa maniera in cui l'altra considera l'acqua. V. Mescanica, e Idrostatica.

Wolfio, in luogo di pneumatice, adopra la parola aerometria, q. d. l'arte di misurare l'aria. Vedi Aerometria.

La dottrina e le leggi della priumetica troverannosi sotto gli Articoli A-RIA, ATMOSFERA, ELASTICITA', GRA-HITA', COMPRESSIONE, CONDENSAZIO. NE, RAREFAZIONE, ESPANSIONE, ec.

PNEUMATICA Machina, ovvero Anthlia PNEUMATICA, dinota una macchina con cui fi tromba, o fi estrae l'aria.

L'ulo e l'effetto della machina pneumatica, è fare quello che popolarmente chiamasi il vuoto, vacuum: ma che in realtà è solo un grado di rarefazione, sufficiente per sospendere gli ordinari effetti dell'atmosfera. Vedi l'Articolo Vacuum.

Con questa macchina adunque noi impariamo in qualche parte, che cola larebbe-la nostra terra fenza un' atmosfera; e quanto da essa dipenda ogni potenza vitale, generativa, nutritiva, alterativa. Vedi Atmosfera Il principio su cui regge ed è fatta questa macchina, è l' classicità dell'aria: ficcome quello, su cui s'fondata la ordinaria tromba d'acqua, è la gravità dell'aria medesima. Vedi Tromba.

La struttura della macchina pneumasica, è in se stessa più semplice che quella della tromba d'acqua. - Quest' ultima suppone due principj, la gravità e l'elasticità ancora : così che la tromba d'acqua dee prima effere una tromba d' aria; cioè dee rarefar l'aria, avanti che follevi l' acqua. - In fatti essendo l'acqua un fluido cheto non elaftico, ha bifogno di qualche esterno agente per farla ascendere; laddove l'aria ascende in virtù della sua propria accività elastica: la fua tendenza naturale è di separarsi, e lasciare un vacuo ; e tutto quello che rimane all' arte, è impedire che l'aria ambiente non sottentri in luogo di quella. che così spontaneamente se ne va via.

Per non più dirne; a far ascendere l' acqua, la forza con cui è giù premuta, si ha da diminuire o da accrescere in una parte più che in un' altra; a guisa di una bilancia in equilibrio, uno de' cui bacini fi può far alzare, o scemando il fuo peso, od accrescendo il peso dell'altro bacino: l'acqua adunque recede dal centro comune di gravità, per lo stesso potere ond'ella tende verso esso centro, indirettamente o secondariamente applicato; imperocchè se due forze fimili centripete si faccian agire in contrario l' una all'altra, quel tanto, onde l'una foverchia l'altra, debbe avere l'effetto di una forza centrifuga. - Laddove , il principio , per cui l' aria si rarefà, o scema, non riguarda il centro della terra, ma i centri delle sue proprie particelle; altro non essendo, che Chamb, Tom. XV.

una certa infita potenza, per cui elleno immediatamente tendono a recedere le une dall' altre. V. REFELLENTE Fora-

L'invenzione di questo nobile istrumento, dal quale l'età d'oggi riconofee tante belle scoperte, viene ascritta a Ottone di Guerick, l'illustre Confole di Mazdeburgo; il quale esibì i suoi primi e pubblici esperimenti fatti con esso, davanti all' Imperadore ed agli Stati della Germania, allo sciogliera della dieta Imperiale di Ratisbona, nell' anno 1654.

Il Dottor Hook e Mr. du Hamel ne ascrivono, è vero, l'invenzione al Boyle; ma quest' ingegnoso Autore francamente confessa, che Guerick lo haprevenuto. Ei ci assicura che aveva fatti, sul medefimo fondamento o principio, alcuni tentativi, prima che si sapesse nulla del già fattofi altrove : ma l'informazione ch' ei poscia ricevette dalla Mechanica Hydraulico-Pneumatica di Schotto, pubblicata nel 1657, ove erano descritti alcuni esperimenti di Guerick. lo abilitò a recare il suo disegno a qualche maturità. - Di là, coll' ajuto del Dr. Hook, dopo due o tre felici prove. è nata una nuova macchina pneumatica; più facile e maneggevole che la Tedesca: e di qui, o piuttosto dalla gran varietà di esperienze alle quali cotesto illustre Autore l'applicò, venne ella ad effere denominata Machina Boylejana.

Struttura ed uso della Machina PNEU-MATICA. — La base o la parte essenziale nella macchina pneumatica, si è un tubo di metallo, che corrisponde al cannone di un'ordinaria tromba, o siringas avente una valva o animella nel sondo, che ha l'apertura verso all'insù: ed uno stantusso, o embolo, corrispondente al della stessa densità che l'aria esterna, che soprastà alla valva.

\* Gu. Wream, operatore pneumatico de più recenti, ha fatta un' util giunti, o miglioramento alla macchina di ll'unksible, con ridierre il moto alterno della mano e della vitead un moto circolare. In questo metodo la chiocciola si gira astatto attorno, e nulladimeno gli slantussi si follevano e si deprimono a vicanda: Con che si toglie l'impiccio di scambiar la mano indietro e innanzi, e s'ovvia alla perdita di tempo, ed alla scossa della macchina. Vedi l'artistico diretto a questi uopo, descritto nel Moto de' Fluidi di Clare, pag. 154.

Fatto ciò, e sollevatosi di nuovo a vicenda il medefimo stantusso, dal fondo del cilindro sin alla sommità, la poca aria, dianzi lasciata, necessariamente si espande, così che occupa l'intero spazio del cilindro così abbandonato dallo stan. tuffo: per lo che, la fua forza o preffione fulla valva al fondo del cilindro. essendo ormai di picciol conto, l'altra più densa aria del recipiente, del filo cavo, e del canale di comunicazione, per la sua forza elastica superiore, alzerà la valva, e si passerà nel cilindio dell' aria rarefatta, finchè e l' una e l'altra aria fieno del medefimo grado di denfità.

E così l'aria nel recipiente va scemando ad ogni elevazione dello stantusso, la quantirà di un cilindro pieno, dibacturo quel poco che è rimaso frà lo stantusso depresso, ed il sondo: così che, col riperere a questo modo più volte l' eperazione, l'aria nel recipiente vicne alla sine rarefatta a tal grado, che la sua densità non eccede l'aria tenue rimanente nel cilindro quando lo stantusso è

Chamb. Tops. XV.

follevato: il che fatto, l'effetto della macchina paramatica si è ormai avuto; la valva o animella non può ora più aprirfi, o se potesse, non vi passerbe aria; essendovi un giusto equilibrio tra l'aria da ogni lato.

Per giudicare del grado di esaustione, vi si aggiugne una misura di scandaglio 11; che consta di un tubo, il cui Luperior orifizio comunica col recipiente; l'inferiore essendo immerso in un bacino di mercurio, mm. - Quindi l'aria nel tubo rarefacendosi a misura di quella nel recipiente; fecondo che progredifce l'efaustione, il mercurio vien elevato dalla pressione della colonna dell'aria esterna, prevalente sopra quella della colonna d'aria inchiusa; sin a tanto che la colonna d'ària, ed il mercurio insieme, diventano un contrapele a quella dell'aria esterna. Quando il mercurio è così poggiato alla stessa altezza. a cui si sta nel barometro, lo che vi si addita per mezzo della scala di polici aggiunta allo scandaglio, l'instrumento -è proprio un tubo Torricelliano; ed il vacuo, fi può conchiudere, effere tanto perfetto, quanto quello che dassi nell' estremità superiore del barometro. Vedi BAROMETRO, e TORRICELLIANO.

Per introdurre di nuovo l'aria nel recipiente efausto, la chiave n si gira; con che sassi una comunicazione coll'aria esterna; si che, allora impetiosamente cacciandovis entrol'aria, il mercurio nel tubo dello scandaglio immediate s'abbassa e cali nel bassno.

Alla macchina preumatica appartiene un grande apparatod' altri vali, accomodati alle diverse force di esperimenti. V. APPARATO, RECIPIENTE, ec.

Leggi della Rarefazione nel recipiente

della macchina PNEUMATICA. 1º. Per quel che riguarda la proporzione o quantità dell'aria, che resta ad ogni dato tempo nel recipiente, noi abbiamo il seguente teorema generale. - » In un » vafe efausto colla macchina pneumatica, » l' aria primitiva o naturale contenuta » in effo, è all' ariache refta, come l' » aggregato della capacità del vase e » della macchina, (cioè, del cilindro » lasciato vuoto in una elevazione dello » stantuffo, col filo di ferro cavo ed altre » parti tra il cilindro ed il recipiente) » elevata ad una potenza il cui esponennte è eguale al numero di pinte dello » stantusso, alla capacità del vase solo » eleva: a alla medefima potenza.»

M. Varignon dà una dimostrazione algebraica di quello teorema, nelle Mem. dell' Acad. R. ann. 1693. p. 233. feq. Id. an. 1705. p. 397. ma si può anche dimostrare pneumaticamente, così: -Chiamando l' aria che resta dopo il primo colpo, la prima refidua; quella dopo il secondo, la seconda residua, ec. e ricordandofi che l'aria nel recipiente è della . steffa denfità che quella pel cilindro. quando lo stantuffo è alzato; egli è evidente, che la quantità d'aria nel recipiente, è alla quantità d'aria nel cilindro, nel filo di ferro cavo, ec. come la capacità del recipiente a quella del cilindro, ec. e conseguentemente, l'aggregato dell' aria nel recipiente e nel cilindro, cioè tutta l'aria primitiva, è all' aria nel vase solo, cioè alla prima aria residua. come l'aggregato della capacità del recipiente e del cilindro alla capacità del recipiente solo. Nell' istessa maniera si può provare, che la quantità della prima aria refidua, è alla seconda refidua, come l' aggregato della capacità del recipiente e del cilindro alla capacità del vafe folo? E l'istessa proporzione passerà tra il secondo refiduo col terzo, e sì di mano in mano. — Quindi, il prodotto dell' aria primitiva nella prima, seconda, terza, quarta, ec. refidue, è al prodotto della prima refidua nella feconda, terza, quarta, quinta, ec. come il prodotto della capacità del recipiente e del cilindro insieme, moltiplicata tante volte in fe stella, quante unità contiene il numero di colpi o pinte dello stantusto, è al fa-Aum o prodotto, che nasce dalla capacità del recipiente solo, moltiplicata tante volte per se stella : cioè, come la potenza dell' aggregato della capacità del recipiente e del cilindro infieme, il cui esponente è il numero di colpi dello stantuifo, alla capacità del vase solo, elevata alla medefima potenza. - Confeguentemente l'aria primitiva è all' ultima refiduanella ragione di coteste potenze. Q.E. D.

2. Il numero di colpi dello stantusso, infiemcon la capacità del recipiente e del cilindro col filo cavo, ec. essendati, trovare la ragione dell'aria primitiva all'aria che resta.

Sottraete il logaritmo della capacità del recipiente, da quello della fomma dellacapacità del recipiente e del cilindro; poscia moltiplicato il residuo per lo numero di colpi dello stantutto; il prodotto sarà un logaritmo, il cui numero naturale mostra quante volte l'aria primitiva contiene il rimanente ecreato.

Così, se la capacità del recipiente è 460, quella del cilindro 580, ed il numero de' colpi dello stantusso 6, s' aria primitiva troverassi all' aria residua, come 146, ±2.

Imperocche, supponiamo la capacità

delvase  $= \nu$ ; quella del cilindro e del vase insieme = a; il numero de' colpi dello stantus = n; el' aria rimanente = 1. Poichè la primitiva è all' aria residua come  $a^n$  a  $\nu^n$ ; l' aria primitiva sarà altresì all' aria residua, come  $a^n$ ;  $\mu$  a 1. Conseguentemente, se l'aria residua è 1, il logaritmo dell' aria primitiva è n  $= \nu \times n$ .

3. La capacità del recipiente e del cannone effendo data; trovare il numero de' colpi o delle pinte dello stantuffo richieste per rarefare l'aria sin a un dato

grado.

Sottraete il logaritmo dell'aria refidua dal logaritmo dell'aria primitira ed il logaritmo della capacità del recipiente, dal logaritmo dell'aggregato della capacità del recipiente e del cilindro; allora, dividendo la prima differenza per l'ultima, il quoziente è il numero de' celpi richiefto.

Così, fe la capacità del cilindro suppongasi 580; quella del recipiente 460; e l'aria primitiva all'aria residua, come 1464 a 10: il numero de colpi richiesto

troveraffi effere 6.

Oltre gli effetti, ed i fenomeni della macchina pneumatica, noveraci fotto gli Articoli Vacuum, Aria, ec. poffiamo aggiugnere alcuni altri; che riferiti diffulamente, fanno la fostanza degli Esp. Phys. Mech. del Sig. Boyle. Come: —Che la fiamma di una candela nel vacuo soole estinguersi in un minuto, benchè qualche volta ne duri due; ma il lucignolo o stoppino continua ad effere ignito cioè insuocato da poi; ed anche manda sumo, il quale ascende. — Che un carbone acceso totalmente si spegne in cinque minuti in circa, abbenchè nell' aria aperta resti vivo per mezz'ora; che

l'estinzione fassi per gradi, cominciando dalla cima e da'lati esteriori. - Che un ferro rovente infuocato non viene dall' affenza dell' aria affetto ; e pure il zolfo o la pulvere da fuoco non vi si accende col suo mezzo, ma solo si sonde. - Che una miccia o solfanello, dopo d'esser paruta spenta nel vacuo per lunga pezza, rivive al riameterfi dell' aria. - Che una pierra focaja colpita coll' acciajo manda scintille di suoco in egual copia nel vacuo che fuori; e che le scintille fi movono in tutte le direzioni, su, giù, ec. nel vacuo, come nell' aria. -Che le calamite, e li aghi calamitati fono la stessa cosa nel vacuo, che nell' aria .--Che il fumo in un recipiente esausto, esfendo il luminare estinto, gradualmente. dà giù al fondo in un corpo scoretto, iasciando la parte superiore chiara e diafana; e che inclinando il vase ora sur un lato, ora su l'altro, il fumo mantiene la fua superfizie orizzontale, secondo la natura degli altri fluidi. - Che il fifone. non scorre nel vacuo. - Che l' acqua si gela nel vacuo. Che può esfere prodotto del calore mediante la confricazione nel recipiente esausto. - Che la canfora non prende fuoco nel vacuo; e che la polyere da schioppo, abbenche alcuni granidi un mucchio vengano accesi per mezzo di un vetro ustorio nel vacuo, non mette fuoco a' grani contigui. —Che le vipere e le rane si gonfiano assai nel vacuo, ma vivono un'ora e mezza, o due; ebenchè apparentemente giacciano intirizzite e morte in quel frattempo, ritornano di nuovo in vita dentro lo spazio d'alcune ore nell' aria. - Che le lucciole ed i vermi lucenti perdono il loro splendore, a misura che l'aria è esausta; ed alla fine diventano totalmente

oscure; ma al riamerrersi dell'aria subito ricuperano tutto 'l lume. - Che le lumache fopravivono dieci ore, e gli ftellioni , od altri fimili vermi , due o tre giorni; le mignatte cinque o sei .- Che le ostriche restan vive nel vacuo 24 ore fenza nocumento. - Che il cuore d' un anguilla estratto dal corpo continua a battere nel vacuo, più agilmente che nell'aria; e ciò per buona parre d' un' ora. - Che il sangue caldo, il latte, il fiele, ec. foggiacciono a una confiderabile intumescenza, ed ebullizione nel vacuo. - Che un forcio, od altro animale può, per gradi, recarsi a sopravivere più lungo tempo in un' aria rarefatta, di quel che viva naturalmente. - Che l' aria può ritenere la sua solita pressione, dopo d' essere divenuta inetta per la respirazione. - Che le nova de' vermi da feta schiudonsi nel vacuo, ec.

PNEUMATOCELE \*, πριυματοκηλη, nella medicina, un' hernia flatulenta o ventosa; ovvero un tumore delle membrane dello serotum, o dell' ombilico, procedente da vapori rinserrati, ed accompagnato da dolor tensivo. V. HERNIA.

\* La voce & formata dal Greco nrevua, vento, e unha, tumor.

Alle volte uno de' testicoli solamente è così gonsato, alle volte tutti e due, ed anche qualche volta lo scroto. Vedi Testicolo.

Quest' hernia è di tutte l' altre la più leggiera e meno pericolosa. — Ella si cuta con discurienti internamente, e con somentazioni e caraplasmi esterni.

PNEUMATOMACHI, Пишматоμαχοι, Eretici antichi, così chiamati perchè s'opponevano alla divinità dello Spirito Santo, mettendolo nel numero delle Ereature. Vedi SEMIARIANI. PNEUMATOSI, mequation, intermine che alcuni Autori adoprano per dinotare la generazione o formazione degli spiriti animali nel cervello. Vedi Spirito, e Cervello.

PNEUMONICA \*, πεισμονικα, medicine a proposito, nelle malattie de' polmoni, quand'è affetta la respirazione. Vedi Polmoni, Respirazione, ec.

\* La parola l'formata dal Greco munum, polimone, o misuma, firitto, respiro. Di questo numero sono il zosso, la pulmonaria, l'hystopo, l'ellera terrestre, e il farsaro; che adopransi nelle sissi, nell'asme, nelle peripneumonie, nelle pleuresie, ec. Vedi Asmatico, Antipittimisto, ec.

¶ PO, Padus, il più grande e il più confiderabile fiume d'Italia, il qual nasce nel Piemonte, nel monte Vito, nel Marchesato di Saluzzo, e dopoaver travesfata una gran parte dell'Italia, e ricevui molti fiumi, va a scaricarsi per parecchie foci nel gosso di Venezia.

PODAGRA \* πιδαγρα, nella medicina, la gora ne' piedi. Vedi Gora.

\* Ell'ècosi detta dal Greco mss, piede, ed ayon, captura.

PODAGRA Dentium, alle volte, ma molto impropriamente, si rende per il dolore de' denti. Vedi Odontaglia, e Dolor de' Denti.

## SUPPLEMENTO.

PODERE. possifione. Viene comunemente accordato, che un podere dovrebbe avere, siccome esprimonsi coloro, che pariano delle faccende, ed affari della villa, tre readite, una, cioà, pel Signore, o padione della possessione, una per i pesi, ed una pel villano, per l'affittatore, che vive sopr effa; ma ella si è cosa infinitamente rara, che un podere venga a somministrare tuttociò costantemente, oppure che possa esfer mantenuto con un tal carico. In un podere che renda cento lire flerline l'anno, se la possessione, o terreno meriti venti fellini il campo, o l'jugero, cento lire sterline posson benissimo soffrire i pesi del medesimo podere; ma se in un podere della medefima rendita il terreno non meriti più di dieci sellini il jugero, fa di mestieri, che vengaaccordate cento trenta lire sterline l'anno per i pesi del medesimo, od una somma approsimantesi più, o meno a questa; e dugento cinquanta campi, od jugerid' un siffatto terreno forz'è che vengano riconosciuti in un podere di cento lire sterline l'anno d'entrata, oppure l'affittatore anderà in malora, seppure quello non sia un terreno grandemente migliorabile.

PODESTA', o Potesta', un magifirato, o ministro di politica, e di ragione, in una Città libera.

Il nome è originatiamente Italiano; e principalmente s'applica a certi magistrati o personaggi nella Repubblica Veneta, e di Genoa, la funzione de' quali è amministrare la giustivia, ec. nelle Cirtà soggette a cottelle Repubbliche.

Il Podefia nella Rep. Ven. corrisponde al Pretore nell' actica Roma; benché si posta appellare dalle sue decisioni agli Auditori nuovi, od alla Quarantia civil nuova. Vedi QUARANTIA.

PODEX, nell' Anatomia ec. l'istefto che anus. Vedi Anus.

J. PODLACHIA, o Bodlachia, Po-

diachia, Palatinato e Ducato di Polonia, confinante al N. colla Pruffia, e la Lituania, all' E. colla Lituania, al S. col Palatinato di Lublin, all' O. con quello di Mafovia.

¶ PODOLIA, Podotia, Palatinato della Polonia minore, confinante verse il N. col Palatinato di Volhinia, verso l'E. col Palatinato di Braclavia, verso il S. colla Moldavia, verso l'O. col Palatinato di Russia. Questo paese è molto fecondo d'alberi, prati, grani, e siere falvatiche; ma resta esposto alle scorrerie de' Tartari.

PODOMETER, o PEDOMETER. Vedi PEDOMETER.

POEMA, MORRAZ, una composizione in verso, d'una competente o giusta lunghezza e misura. Vedi Verso, e POETICA.

POEMI, Carmina, sono di varie spezie, alcuni denominati dalle persone che prima gl' inventarono, o che più li ularono; come l' Architochio, il Saffice. ec. Altri, dalla loro composizione, come il monocolon, che costa di una fola: spezie di verso ; il dicolon, di due ; ed il tricolon, di tre sperie. - Altri dalla loro interezza, o dalla loro deficienza; come brachycataledus, che manca di due: fillabe; cataledus, che manca di una; acatalectus, di nessuna; ed hypercatalectus,. che ha una fillaba di troppo, che fi refeca al principio del fulleguente verlo; il verso si dice ellere hypermeter. Vedi: ACATALECTICO, ec. - Altri fono denominati dalla subbietta materia, o dall'. Argomento; come l'apobaterion, epiba -terion, epinicion, epithalamium, genethliaco , propemptico , elegiaco , fatirico , epicedion , epitafio , threno, o lamentazione, encomiafico , panegirico , fotetico, lerico , po?

Gorale, ec. — Altri dalla maniera della narrazione; come exegetico, che riferifice la cosa sotto la propria persona dell' Autore; dramatico, ed epico. Vedi ciafcuno sotto il suo proprio capo, Epico, Drama, ec. — A questi si può aggiugnere le Ode, l' Egloghe, gl' Idilii. Vedi Ode, ec.

A questo capo si possono anco riferire diversi altri poetici componimenti di
men seria spezie, che l'oziosa vena de'
poetucci ha prodotti nel mondo, e che,
quantunque spesso ammirati da persone
di un basso gusto, sono a ragione noverati dal Sig. Addison nella classe del
falso spirito. — Tali sono gli acrostici,
gli enigmi, gli anagrammi, i centoni,
i chronogrammi, i protei, gli echo,
ec. V. Acrostico, Anagramma, ec.

POESIA \*, Poesis. V. Poetica.

\* La voce é formata dal Greco ποισις, da
ποιω, facio, fabricor, fingo.

Di qua l'alchimia, o l'arte di far l'oro, fu anticamente chiamata poessa, chrysopochs, ec. Vedi Alchimia.

Poesia, l'arte di comporte poemi od opere inverso. V. Poema, e Verso.

La Poessa e la versificazione, se si considera un verso per una mera serie di sei piedi che si vengon dietro l' un l'altro nell'istessa pajono in vero due cose distreatissa. Ma il P. Bossa, nella sua idea del verso, v'inchiude le cadenze, le peculiari costruzioni, le disposizioni di parole ed espressioni, nel comun discorso ignote; e sopra tutto, un certo modo, o maniera di dizione, nobile, ardita, elevata, metasorica. Egli osserva che queste sono così essenziali cose nella Poessa, che senza di esse la più elatra disposizione, o schieramento di sillabe lunghe e brevi, fa poco al-

tro più che una spezie di prosa misurata; laddove queste, in un discorso mancante di piedi o misure poetiche, non ostante gli danno il carattere poetico, e lo sanno una spezie di Poessa singa misure.

Le regole della Porfia e della verificazione s'imparano dall'arte; e fi acquifitano collo studio; ma quella forza ed elevazione di pensiero, che Orazio chia ma quid divinum e che sola fa la Poessa una cosa pregevole, hassi a dirivare dalla natura; c, secondo Aristotele, da alcuni felici trasporti, a' quali egli dà il nome di mania: — Expuss à mantranieru, buarrar. Ma egli si dee sempre concepire presupporre un giusto e sodo giudizio alla testa di questo surore della fantasia del poeta.

Di qua conchiude il cricico, che il fine della Possia è piacere; la sua cagione, o l'eccellenza del genio del poeta, od una furia poetica, ed un trasporto dell'anima, che il giudizio può reggere; la suz matera, le lunghe e le brevi sillabe, ed i piedi di elle composti, con parole somministrate dalla Gramatica; e la sua forma, l'ordinamento di tutte queste cose in giusto e grato verso, esprimente i pensieri ed i sensi dell' Autore nella maniera già mentovata.

Ma con tutto questo, quanto sono mai angusti cotai limiti, se consideriamo la Poessa nel lume in cui l'hanno posta le opere d'Omero e di Virgilio? Quello che ne abbiamo qui detto, non porta seco lude, o pregio a cui un semplice Traduttore non possa aspirare o pretendere, e che la guerra di Catilina messa in versi non possa meritare a colui che volesse così trasformare la profa di Sallustio. — Con ragione adunque noi distinguiamo la hassa e semplice dalla grande

Poesa; con dare alla prima il titolo di versificazione; e facciamo della Poesa e della versificazione due atti separate. In fatti vi è egli forse più di disserenza tra la Gramatica e la Rettorica, che sta l'arte di fat versi, e quella d'inventare i Poemi?

La Pocsia maggiore, o la grand' Arte consiste adunque principalmente nella sinzione, o nell'invenzione delle savole; nell'esprimere le cose per mezzo d'allegorie e di metafore; e nell'inventare azioni, sotto le quali le verità che il poeta ha da insegnare, sieno con bel modo e piacevolmente mascherate. Vedi Favola.

Giò supposto, i veri poemi, e quelli, che più di alcun altro, han l'essenza e la natura della Poessa grande, sono l'Epopesa, la Tragedia, e la Commedia; perchè elleno sono tutte allegoriche e favolose; gli altri poemi, sia Elegie, Satire, Canzoni, o checchè si vuole, passano sotto la versseatione.

Egli è stato osservato, che l'antica eloquenza era piena di misterje d'allegorie. — La verità veniva comunemente coperta e velata sotto quelle ingegnosse invenzioni, chiamate moss, favole, q. d. parole o voci; come se vi sosse tanta disserenza tra questi savolosi discorsi de' dotti, ed il linguaggio comune, quantatra il parlare proprio di un nomo, e la voce de' bruti. Vedi Favola.

A principio le favole fopra tutto si usavano, trattando della divina natura, nella maniera in cui allora veniva concepita: ciò dié motivo, che i primi poeti fossero chiamati teologi, o divini, e la possia il linguaggio degli Dei.— Gli attibuti divini surono ripartiti o divisi in ma moltitudine di persone; a causa che

la debolezza della mente umana non potea concepire tanto potere e tanta azione, in una fivaplicità così rigorofa e indivisibile come quella di Dio. V. Dio.

Nè fapean parlate dell' operazione di questa cagione onnipotente, senza parlare altresi de' suoi effecti. — Perciò aggiunsero la Fisica alla loro Teologia; maneggiando ambedue nell' istessa maniera, senza lasciare i veli, e le allegorie. Vedi Allegoria.

Ora, l' uomo essendo la più considerabile di tutte l' opere della Divinità, e non essendo i cosa alcuna più a proposito per li poeti, nè di un uso cosi generale per il genere umano, che un tale soggetto; perciò aggiunsero alle prime dottrine l' Etica, e trattarono de' cossumi allo stesso modo che sattori aveza della Teologia e della Fisica. — E di qua è sorta l'Epopeja, od il Poema Epico. Vedi Epico.

I Poeti Epici han fatto, in riguardo alla morale, appunto il contrario di quel che i Poeti Teologi fecero della lor Teologia. Siccome la troppo grande diversità delle azioni e delle persezioni divine, cocanto poco preporzionata al nostro intendimento, fece che questi dividesfero l' idea semplice dell' essenza di Dio in diverse persone sotto differenti nomi, e. gr. di Giove, di Giunone, di Nettuno, ec. così, al contrario, la natura della morale Filosofia, che non da mai regole per cose particolari, se che i Poeti. Epici unissero in una sola idea nella stessa Persona, ed anche in una fola azione, tutto quello che di confimil forta accade in diverse persone, e in differenti azioni. Vedi AZIONE , CARAT-TERE, EROE, ec.

Così, dice Aristotele, la Poefie infegna

la Filosofia morale, non raccontando istoricamente quello che Alcibiade ha fatro o sofferto; ma proponendo quello che una tal persona, chiamata dal Poeta con qualunque nome ei vuole, necessariamente o probabilmente averebbe fatto o detto in una simile occasione. — A quefo modo ella rappresenta o le conseguenze infelici de' disegni mal concertati, d'azioni malvagie, ec. o il guiderdone delle buone azioni, ed il piacere raccolto da un virtuoso disegno, con prudenza condotto.

Così, fecondo il nostro Cricico, le azioni e le persone poetiche sono tutte, sinte, allegoriche, e universali; non istoriche e singolari.— Questi è parimenti il fentimento d'Orazio, il quale aggiugne che i Poeti insegnano la morale egualmente che la filososi; ma in ciò egli dà la preserenza ad Omero. V. Costum.

Questo vantaggio de' poeti sopra i meri silososi procede di qua; cioè dall' essere la Poessa una imitazione. — Ora l' imitazione è una cosa estremamente naturale; e però questa maniera di propor le cose diventa meglio adatta ad impegnare gli uditori. In oltre l'imitazione è un' instruzione data con esempj; e gli esempj sono i più idonei a persuadete, conciossiache provano la cosa possibile. — In fatti l'imitazione è tanto esfenziale alle Poessa, che Aristoteledice, che a questa la nostr'arte debbe la sua origine.

Ma i Poeti, con diventare filosofi, non cessaron d'essere teologi; al contrario, la Morale che insegnarono li obbligava spesso ad introdurre la divinità nelle lor opere; e la parte che un essere si augusto avea nell'azione obbligava il spoeta a farla grande, importante, e con-

dotta da persone di Re e Principi. Vedi MACCHINA.

Aggiugni, che ciò obbligava il Poeta a pensare e parlare in un modo elevato al di sopra del grado o linea ordinaria degli aomini; e ad eguagliare, in qualche misura, le persone divine da lui introdotte; e per tal uopo gli servì il linguaggio poetico, figurato, e la maessa del verso eroico.

Per far passare negli animi le lor verità con miglior essetto, e adattarle ai fini particolari, per li quali erano indirizzate; i poeti inventarono varie sorme. — Di qua l' Epopeia ed il Drama.

La Pocsia epica è più per li costumi e pegli abiti, che per le passioni; queste ultime sorgono tutte in un tratto, e la loro violenza è di breve durata; ma gli abiti sono più freddi e più leni, e sorgono e caggiono più lentamente. Vedi Anito-

L'azione epica adunque non pote effere ristretta a un giorno o due, come quella del Drama; un più lungo e più giusto spazio ricercossi per questo, che per la tragedia, la quale non è che per le passioni. — E quindi è nata un' ancor maggiore differenza per la tragedia e l'epopeja.

Imperocche la violenza tragica richiedea una più forte e più viva rapprefentazione, che l'epica; e però ella confla folo d'azione; il poeta non parlando mai; ficcome al contrario ei parla nell' epopeja, dove non vi fono Attori.

Le leggi della Poesia Epica e Dramatica vedanti fotto gli Articoli Epico, Carattere, Invocazione, Dramatico, Teatro, Tragedia, Comme-Dia, Atto, Scena, Sentimento. Quanto alle inferiori forte di Poesia,

vedi ciascuna setto il suo Articolo, ODE

CANZONE, EPIGRAMMA, ELEGIA, SA-TIRA, ec.

POETA, un Autore il quale compone poemi, o discorsi in verso. Vedi Por-TICA, e Verso.

Cicerone riferisce per un detto di Democrito e di Platone, che non vi può esser buon Poeta, sine assau furoris, senza una dose di pazzia; ed Aristotele chiama i Poeti espressamente, maniaci. Vedi ENTUSIASMO.

M. Spanheim dice, che gli Autori Arabi ci vengono dati più poeticamente, che quelli di qualuoque altra Nazione; ed aggiugne, che vi son più verfi fra gli Arabi, che fra tutte le altre genti affieme.

La parola Greca nonvai, Poeta, fignifica facetore, da notes, facto; donde i Poeti farono anticamente altresi chiamati facifii. — Il nome con cui venivano propriamente dinotati frai Bomani, era vates, che fignifica propheta. V. PROFETA.

Per una legge dell Imperador Filippo, inferita nel Codice, l. 10, t. 52. i Potti fono espressamente esclusi dalle immunità concesse ai professori di tutte l'altre scienze.

Omero, Virgilio, Milton, e Tasso, sono i principali fra gli Epici Poeti: — Sosocle, Euripide, Schakespear, Otway, Cornelio, e Racine, i migliori Poeti tragici. — Arittofane, Menandro, Plauto, Terenzio, Fletcher, Johnson, Moliere, es. i principali Poeti Comici. — Orazio, Gowley, e Malherbe surono eccellenti come Poeti Lirici. — Giuvenale, Persio, Regnier, Boileau, Dryden, e Oldham, come Poeti fatirici. Vedi Epico, Tragicto, Comico, ec.

POETICA, POETICE, mointin, la adortrina della Poelia, o le leggi e re-

gole di tessere composizioni poetiche.

— La Pottica d' Aristotele è un' opera infinitamente prezzata; ed il Commento di M. Dacier sopra di essa, è una delle sue migliori opere. — Orazio, Vieta, Vossio, e Scaligero, hanno parimenti pubblicate delle Pottiche in Latino; il Duca di Buckingham, in Inglese; e Menardiere, Hedelin, e Despreaux, in Francese.

Poetico, ποιπτικος, quel che si riferifce alla poesia od ai poeti. Vedi Poesia, e Poeta.

In questo senso diciamo, un genio Poetico, una frase Poetica, una licenza Poetica, surore Poetico, ec.

Quasi tutti i linguaggi hanno le loro voci Poetiche, che non si adoprano mai in altre occasioni. — Elleno riescon molto utili e comode a' Poeti; che con nolto possono elevare lo stile e la dizione al carattere Poetico, con la maggiore facilità.

I Francesi si lamentano della scarsezza che ha la loro lingua di simili voci; per lo che la loro poesia lasciasi vedere in un abbigliamento troppo famigliare. Oltre di che ell' è troppo scrupolosa e riservata, non essendole permesso se non quelle arditezze e quei voli, che potrebbon passare nella prosa. A ciò in gran parte si attribussce la poca riuscita che i loro Autori hanno incontrata nell' epico. Vedi Francese, Erico, ec-

Poetica Giufiiția, è un termine che fi adopra principalmente în riguardo al Drama, per dinotare una distribuzione di premi e gastighi a diverse persone, nella catastrofe o chiusa dell'opera, corrispondente ai diversi caratteri ne quali sono comparsi. Vedi Carattere.

Per quante difficoltà, ed angustie abys

biano i virtuosi e gl' innocenti sofferte o incontrar possano, e per quanto prosperamente riuscir possan le cose agl' iniqui e viziosi nel corso dell' azione; il poeta suole por cura di dare a cadauno d' essi il lor giusto, prima che li lasci. — V'è controversa, se unatal giustizia sia indispensabile; e se permetter non si possadi lasciare la virtò oppressa, e di vizio sessice. Vedi Transporta, ec.

POETICO noscere e tramontare, ortus & eccassus. Vedi Tramontare, ec.

Gli artichi poeti, riferendo il levarfi, ec. delle Stelle a quello del Sole, fanno tre spezie di nascere e tramontare, cioè cosmico, actonico, ed heliaco. Vedi ciafeuno sotto il suo proprio Articolo, Cosmico, ec.

POGGIA, termine di Marina. Vedi Steady.

¶ POGGIO Imperiale, Borgo d' Italia e luogo di diporto del Gran Duca di Toscana, presso la Città di Firenze, notabile a cagion del bel Palazzo, che vi si vede. long. 29. 10. latit. 43. 42.

¶ POISSY, Pinciacum, Città piccola ed antica dell' Isola di Francia fituara presso un fianco della Selva di S. Germano, celebre per i natali del Re S. Lodovico, e per l'assemblea, che vi si tenne nel 1561 chiamata il Colloquio di Poissy. Detta Città su anticamente la residenza di alcuni Re di Francia. Ella è discosta 6. leghe da Parigi. long. 19. 42. latit. 48. d. 55. 43.

J POITIERS, Pidavium, Città aneica di Francia, la più grande del Regno toltone Parigi, ma poco abitata, e capitale del Poità. Ha Sede Vescovile dipendente dall' Areivescovo di Bourdeaux, eretta nell'anno 260; quattro Abbazie, un Tribunale, una Baronia, un Siniscalcato, una Podesteria, una Zecaca, ed Università assai celebre per la legge, fondata nel 1431-11 Re Carlo VII. vi trasseri il Parlamento di Parigi per tutto il tempo delleguerre cogl'Inglesi, evi fece la sua residenza. Ell'è memorabile a cagion della battaglia, che vi feguì nel 1356; ed in cui fu fatto prigioniere il Re Giovanni. Giace sopra d'un colle, sul fiume Clain, lontana 21 leghe al S. O. da Tours, 44 al S. O. da Orleans, 48 al N. per l'E. da Bourdeaux, 74 al S. O. da Parigi. long. 18. O. 5. latit. 46. 35.

¶ POITU, Pidavia, Provincia di Francia di 75 leghe in circa di lunghezza, e di 25 di larghezza, la quale riguarda verso il N. la Breragna, e l' Angiò, verso l' E. il Turenese, il Berry, e la Marca: verso il S. l' Augumese, e la Santonge, e il Paese d'Oni; verso l' O. il mar di Guascogna. Il Paese è molto fertile. Dividefi in alto, e basso Poirù. Poitiers è la Città Capitale.

J POLA, Pola, città piccola ed antica d' Italia nella parte Meridionale dell' Istria. Ha grande porto, un celebre Anficeatro, un Vescovato sorto il Patriarca d' Aquileja, ed un Podestà. Giace nel fondo d' un golso, ed è lontana 18 leghe al S. da Capo d' Istria, e 32 al S. E. da Venezia. long. 41.42. lat. 45.6;

§ FOLANA, Città d'Italia nella Sicilia, nella Valle di Demona, presso il mare.

POLARE, che si riferisce a' poli dele mondo. V. Polo, e Circumpolare. In questo senso diciamo, Polare vir-

tù, Polare tendenza, ec. V. POLARITA.

POLARI Circoli, fono due circoli minori della sfera; paralleli all' Equatore,

alla diftanza di 23 gr. da ciascua polo, che servono a mostrare il principio delle zone fredde. V. Circolo, e Zona.

I circoli polari fono particolarmente denominati dai lor poli vicini rispettivi, l' Artico, e l' Antartico. Vedi ARTI-

co, e Antartico.

POZARI Orologi a Sole sono quelli, i eui piani sono paralleli a qualche circolo massimo, che passa per li poli, o a qualcuno de circoli orari; così che il polo mon è elevato al di sopra, nè depresso di sotto al piano.

Un tale orologio adunque non può avere centro, e conseguentemente il suo stilo, substilo, e le linee orarie, sono

paralleli. Vedi Piano.

Questi sarà dunque un orologio Orizzontale per coloro, che vivono sotto l' Equatore, o sotto la linea. Vedi Onozogio a Sole.

POLARITA', la qualità di una cosa considerata come avente i poli. V. Polo.

Se scaldisi una sbarra di serro, ed ella fi lasci rassredare in postura verticale, acquista la polarità. — L'estremità più bassa diventa l'estremo settentrionale, e la superiore il meridionale. V. Ferro.

Le sbarre o verghe di ferro acquittano la polarità se tengonsi lunga pezza in una positura eretta, anche senza scaldarle.

— Così le sbarre delle sinestre, ec. trovansi spesso bacchetta di serro acquista la polarità, col solo tenerla eretta, o dritta; si estremità inferiore in questo caso attrahendo l'estremità meridionale di un ago magnetico, e la superiore il settentrionale. Ma questi posi sono mutabili, e cambiansi colla fituazione della bacchetta. V.CALAMITA, e MAGNETISMO.

POLE, nell'agrimensura, è una mi-

fura Inglese, che contiene 16 piedi e mezzo; detta anche pertica, e talvolta canna, o verga. Vedi Pertica.

POLEIN, forta di scarpa, presso gl'

Inglesi. Vedi Scarpa.

POLEMICO \*, πολεμικος, un epiteto applicato ai libri di controversia, sopra tutto a quelli di teologia.

\* La parola viene dal Greco подписе; guerra, battaglia. — L' efercitazioni di Scaligero contro Cardano fanno un libro meramente polemico.

Di qua noi diciamo, Teologia Polemica, cioè di controverfie, ec. Vedi TEO-

LOGIA.

POLEMOSCOPIO, nell'Optica, una fpezie obliqua di vetro prospettivo, inventato per vedere oggetti; che non stanno direttamente davanti all'occhio.

Hevelio ne fu l'inventore nel 1637, e diedegli questo nome, dal Greco noaluss, battaglia; perche può essere di uso nella guerra, negli abbastimenti, ne' duelli, ec.

Non so che di simile sono que' cannocchiali, noti in oggi appresso noi sotto il nome di vetri da teatro, per li quali uno vede una persona, benchè paja

che ne guardi un' altra.

Castratione del Polemoscopio. —
Ogni telescopio sarà un polemoscopio, sol
che il tubo sia piegato, come un sisone
rettangolare ABDM (Tav. Opt. fg. 70)
e tra il vetro obiettivo AB, ed il primo
oculare GH (sevene son diversi) si ponga uno specchio piano; in tal maniera
che lo specchio sia inclinato all'orizzone
te, ad un angolo di 45°, e la sua immagine ristettuta trovisi nel soco del vetro oculare GH.

Imperocchè, per cotal mezzo gli oggetti fituati di rincontro e di là dalle mazione straordinaria che si sa di essi nella guerra, ed in mare; donde segue, che la natura non ha destinato che una sola moglie, od un solo marito, per la medesima persona; imperocchè, se alcun ne ha di più, altri debbono esserne asfatto senza.

Di qu'egli conchiude, che la legge Cristiana, la qual proibisce, è più conforme alla legge naturale, che la maomettana; e possiamo aggiugnere, che l' Ebrea, la quale tollera la Poligimia. V. MATRIMONIO.

Pure Saldeno ha provato nella sua Uror Ebraica, che la pluralità delle mogli fu permessa non solo appo gli Ebrei, ma ancora fra tutte le altre Nazioni.— È vero, che gli antichi Romani surono più severi nella loro morale, e non misero mai ciò in pratica, benchè non sosse lo loro vietato; e scrivesi, che Marc'Antonio su il primo che si prese la libertà di aver due mogli. V. CONCUBINA.

Da quel tempo in appresso ella diventò cosa assa frequente nell' Impero; sin ai Regni di Teodosso, d' Onorio, e d' Arcadio, il quale prima la proibi con legge espressa nel 393. Da poi, l' Impe-

Chamb. Tom. XV.

(1) Pontefici Siricio, Innocento I. Celeftino 1 ed altri: i PP., i Concilj, e specialmente il Tridentino, sest. 24. can. 2.
condannano la Poligamia come contraria alla Legge Evangelica divina. — In oltre su
la medesima non che vietata ai Romani, ma
oggetto d'abominazione etiandio si rese appo
le barbare Nazioni. Nè dell' Editto di Valentiniano a favore della Poligamia si scorge
sassene menzione veruna da S. Geronimo,
Orozio, Severo, Sozomeno, Trodoreto Scrittori di que tempi, se uno se n'eccettui Soerate, da cui pochi altri ciò appresero sorizosossiptito, e postriore di gran lunga a' so-

rator Valentiniano, con un editto permise a tutti i sudditi dell' Impero, il prendere diverse mogli; nè appar dalla Storia Ecclessastica di que' tempi, che a Vescovi facessero alcuna opposizione a questa introduzion della Poligamia.

In fatti vi sono alcuni, che non considerano la poligamia come un delitto in se stessa. Jurieu Calvinista, osserva che a proibizione della Poligamia è una legge positiva, dalla quale un uomo può essere esentato, per una necessità somma. — Baillet aggiugne, che l'esempio de' patriarchi è il più sorte argomento in savore della Poligamia; ma egli ammette risposta.

In Londra, da alcuni annis' è veduto un artifizioso Trattato, pubblicato a savore della pluralità delle mogli, sotto il titolo di Poligamia Triumphatrix, il cui Autore assume il nome di Teophilus Aletheus; ma il suo vero nome era Lyserus, nativo di Sassonia. — Gli sono state satte delle valide risposte da diversi. \*

Policamia si prende anco nella legge Canonica per una pluralità di mogli, che uno ha avute successivamente, e non ad un tempo istesso. V. Bicamo, ec.

pradetti di tempo, è convinto di falfità in ciò, ch' egli narra dell'origine di somigiante editto dall'incontinema di Valentiniano. Mentre e come avrebbe potuto dissemulare ciò, se vero sosse, lo celo di S. Damaso al contenta e ciò, se vero sosse la contenta e comi ca Rosimo, e Amiano Scrittori Pagani, nimici della Cristiana Religione, e compilatori della quioni di Valentiniano, e Contemporanei al medesimo; quando anzi l'utimo di essi ne lo descrive per un Principetti pudicitia non ordinaria dotato? Baron. ad an. Ch. 370.383.391.

## SUPPLEMENTO.

POLIGAMIA. Questo termine poligamia, polygamia, importa il matrimonio d'un' uomo con più donne, o con più d'una moglie, o viceversa il matrimonio d'una donna con più d'un matrito.

H secondo di questi è un delitto maggiore, come quello, che viene a rendersi veracemente incompatibile colla fussificaza della Società, e per confeguente dovrebbe esser punito dagli uomini con maggiore severità. Da Dio Signore peròrisguardandelo come vierato è l' istesso pelo, o momento di reità sì l'uno che l'altro di questi due cass. Vedi la nota all'articolo Policamia.

E' stato grandemente disputato fra i Maestri in Jure Civili, se la poligamia fa realmente adulterio. Nelle Leggi Romane vien questa caratterizzata colla voce Stuprum, stupro, e come tale viene anche punita, vale a dire, in alcuni casi colla motte del delinquente. Veggasi l'Articolo Stupro.

Nelle Leggi Ebraiche però rendesi più coerente una minor punizione, nelle quali Leggi la proibizione dell' Adulterio era perpetua, ma quella della Poligamia per lo contrario soltanto a tempo. Veggasi Seldene, Lib. 1. cap. 9. De Urore Ebraica. »

Nella Germania, nell' Olanda, e nella Spagna fiffatto, peccato, ed offesa vien punita differentemente. In vigore di una Costituzione di Carlo V, la Poligamia era un delitto Capitale. Nell'Inghilterra per lo Statuto di Jacopo 1. ella è una fellonia, ma con benesizio del Clero. Nella Scozia poi vien gunita non altramente che lo spergiuro. Veggali l'Ar = ticolo Bigania.

\* Chiamafi così dal Greco nolu, e ylutra, lingua.

La prima Biblia Poligiotta è quella del Cardinale Ximenes, stampata in Alcala de Henares nel 1515, e comunemente chiamata la Bibbia di Comptutum.

Ella contiene il testo Ebreo, la parafrasi Caldea sul Pentateuco, la versione Greca dei LXX, e l'antica versione Latina. Vedi PENTATBUCO, PARA-FRASI, ec.

In questa Poligiotea non vi è altra versione Latina dall' Ebreo, che l'accennata; ma ve n'è aggiunta un' altra letterale dal Greco de' Settanta. — Il testo Greco del N. T. è qui stampato senza accenti, per recarlo, più ch'è possibile, da presso all'originale degli Appostoli, ed almeno, alli più antichi esemplari, ne' quali non si trovano gli accenti. V. Accento.

Nel fine vi è aggiunto un apparato di Gramatiche , Dizionari, e Indici o Tavole. Il principale Autore, Ximenes de Cineros, Cardinale e Arcivescovo di Toledo, nella sua Dedica al Papa Leone X offerva, ch' era necessario dare le Sacre Scritture ne' loro originali; non v'essendo raduzione, per quanto perfetta che sia la quale le possa intitatamente e perfettamente porgere.

La feconda Potigiotta è quella di Filippo II stampata da Plantino in Aaversa, nel 1572 essendo stata imposta la cura dell' Edizione ad Aria Montano.

In questa, oltre ogni cosa che si trova nella Bibbia Complutense, sono aggiunte le parastrass Caldee sul rimanente del Vecchio Testamento, oltre il Pentateuco, con una traslazione latina di queste parastrass. In questa Polipiotta v'è parimente una molto letterale Versione Latina del testo Ebreo, per uso di quesli che vogliono imparare la lingua Ebrea.

Quanto al Nuovo Testamento, oltre il Greco ed il Latino della Bibbia d' Alcalà, in questa Edizione v'è aggiunta vuna Versione Siriaca, in caratteri Siriaci ed Ebrei, con punti; per facilitarne la lettura a quelli che sono avezzi a leggere l' Ebreo. — Alla Siriaca ve n'è aggiunta una Latina, composta da Guy le Fevre, il quale ebbe la cura della Version Siriaca del Nuovo Testamento.

Finalmente nella Poligiotte d' Anverfa è aggiunto un più copiolo apparato di Gramatiche, di Dizionari, ec. che in quella di Compluto; con diversi piccoli trattati giudicati necessari per rischiarare i più difficili passi nel Testo.

La terza Poligloita è quella di M. le Jay, stampara in Parigi nel 1645, la quale ha questo vanraggio sopra quella di Filippo II, che ha le versioni Siriaca ed Arabica del Testamento Vecchio colle interpretazioni Latine. — Nel Pentateuco ell'ha primenti il Testo Ebreo, ed il Samaritano; colla Versione Samaritana in caratteri Samaritani.

Quanto al Nuovo Testamento, oltre qualunque cosa della Poligiotta d'Anverfa, v' è quì aggiunta una Traslazione Arabica, con una interpretazione Latina.— Ma vi manca l'apparato delle Gramatiche, e de' Dizionarj, che sono in ambedue le prime Poligiotte, il che ren-

Chamb. Tem. XV.

de questa grand'opera molto imperfetta.

La quarta Poligiotta è quella di Londra, Stampata nel 1657, chiannata la Poligiotta di Watton, dall' Autore dell' Edizione, il Dottor Briano Walton, di poi Vecovo di Winchefter.

Questa è per verità meno magnifica che quella di M. le Jay, per rispetto ed alla grandezza della Carta, ed alla bellezza de' caratteri; ma in tutti gli altri conti ell' è preseribile; essendo e molto più ampia, e più comoda.

In questa, la Volgata è stampata secondo l'Edizionerivista e coretta da Clemente VIII, il che non si è fatto in quella di Parigi, dove la Volgata è stampata come sta nell' Edizione d'Anversa avanti la Correzione. Vedi Volgata.

Ella parimenti contiene una Versidane Latina interliueare del testo Ebreo; là dove l' Edizion di Parigi non ha altra version Latina dall' Ebreo, che la comune volgata: in oltre il Greco de' Settanta stampato in questa Poligiotta non è l' istesso che lo stampato nella Complutense, conservato poinell' Edizioni d' Anversa e di Parigi; ma il testo Greco dell' Edizione di Roma: a cui sono aggiunte le varie Lezioni di un altro antichissimo esemplare chiamato l' Alessandino, perchè recato da Alessandia. V. SETTANTA.

La versione Latina del Greco de' Settanta è quella pubblicata da Flaminio Nobilio, coll'autorità di Papa Sisto V. Aggiugni, che in questa Poligiotta si trovano alcune parti della Bibbia in Etiopico ed in Persiano, del che non appar nulla nell'altre poligiotte.

Finalmente quest'Edizione ha l'avantaggio di discorsi preliminari, chiama di Prolegemena, sul testo e degli originali e delle versioni; con un volume di varie Lezioni su tutte le diverse Edizioni.

Al numero delle Poligiotte si possono parimenti aggiugnere i due Pentateuchi stampati dagli Ebrei in Costantinopoli, in quattro lingue; ma tutti in caratteri Ebrei.

In uno di questi Pentateuchi, stampato nel 1551, trovasi il testo Ebreo in caratteri grandi; da un canto del quale v'èla Parafrasi Caldea d'Onkelos in caratteri mezzani; e sull'altro canto una parafrasi in Persano, composta da un Ebreo, per nome Jacob de Tous, così chiamato dalla Cistà, dove vivea. — Oltre queste trecolonne la parafrasi Arabica di Saadias Gaon è stampata in caratteri piceicli in cima delle pagine; e nel sondo y'è aggiunto il commentario di Raschi.

L'altra Poliglotta è stampata in Costantinopoli nel 1547, între colonne come la prederta. — Il testo Ebreo della Legge è nel mezzo, una Traslazione nel Greco volgare da una parte, ed una Trasllazione Spagnuola dall' altra. Queste Versioni sono in caratteri Ebrei, con punsi, per determininare la pronuncia. In cimadella pagina v'è aggiunta la parafrass Caldea d'Oukelos, e nel sondo i Commentari di Raschi.

Si può a questa aggiugnere una settima Poligiotta, cioè il Salterio pubblicato da Agostino Giustiniano, Domenicano, e Vescovo di Nebio, in Genoa, 1515; che contiene i testi Ebreo, Greco, Arabico, e Caldeo, con le luterpretazioni Latine, e con le glosse. Vedi Salterio.

Vi sono varie altre Edizioni della Bibbia, o in tutto, od in parte che si potrebbo no noverare sotto l'Articolo di Poligiotte; benchè non sieno così deaominate. Tali sono l'Hexapta, e l' POL
Odapla d'Origene. Vedi HEXAPLA ed
OCTAPLA.

E la Bibbia d' Huttero, stampata in Amburgo, in Ebreo, Caldeo, Greco, Latino, Tedesco, SasTone, Italiano, Francese, Sclavonico, Danese, ec. V. Bibbia.

J POLIGNANO, Polinianum, città piccola d' Italia nel Regno di Napoli, nella Terra di Bari, con Vescovato Suffraganeo di Bari. Giace vicino al mare, ed è distante 8 leghe al S. E. da Bari. long. 34. 58. lar. 41. 13.

POLIGONIO. Vedi Poligono.

\* La parola è formata dal Greco πολός, molto, e γωνια, angolo.

Se i latie gli angoli fono eguali la figura fi chiama un poligono regolare. Vedi REGOLARE. Quanto ai poligoni fimili. Vedi Simile.

I Poligoni si distinguono secondo il numero de' loro lati. — Quelli di cinque lati si chiamano pentagoni; quelli di sett, Hentagoni; quelli di otto, particolari proprietà, ec. di ciascuno de' quali veggansi sotto il suo proprio Articolo PENTAGONO, ec.

Proprietà generali de Poligoni. — Euclide dimoftra le feguenti. — Che ogni Poligono può effere diviso in tanti triangoli, quanti egli ha lati. Vedi Triangolo.

Questo si fa con assumere un punto, come F, ( Tav. Grom. fig. 28.) dove un vuole, dentro il Poligono e di là tirar lince ad ogni angolo Fa, Fb, Fc, Fd, ec.

POL

135

2. Gli angoli d'ogni Poligono presi assieme, fanno due volte altrettanti retti, dettratine quattro, quanti lati ha la figura. Vedi Angolo.

Cosi, se il Poligono ha cinque lati, il deppio di questo è 10; donde sottratti

4, restano 6 retti.

3. Ogni Poligono circonscritto attorno di un circolo è eguale ad un triangolo rettangolo, una delle cui gambe è il persimetro del Poligono, e l'altra una perpendicolare tirata dal centro a uno de' lati del Poligono. Vedi Triangolo.

Quindi altresì ogni Poligono circonferitto attorno di un circolo, è più grande ch' effo; ed ogni Poligono inferitto, è minore che il circolo; il che fi raccoglie anco dalla massima, che la cosa contenente è sempre maggiore che la cosa contenuta.

E di qua pure, il perimetro d' ogni Poligono circonferitto attorno di un circolo, è maggiore della circonferenza di coteflo circolo; ed il perimetro d'ogni Poligono inferitto, minore: donde segue che un circolo è eguale ad un triangolo rettangolo, la cui base, è la circonferenza del circolo, e la sua attezza il raggio; poichè questo triangolo è minore che un Poligono circonscritto, e maggiore che un iseritto. V. Circonscrivers.

Non manca dunque altro alla quadratura dei circolo che trovare una linea retta eguale alla circonferenza di un circolo. Vedi Circolo, Circonferenza, Quadratura, cc.

Trovare l'area di un Podisono regolare. — Moltiplicate un lato del Poligono, come AB, per mezzo il numero de'lati e. gr. il lato di un esagono per 3. In oltre, moltiplicate il prodotto per una perpendicolare lasciata cadere dal centro

Chamb. Tom. XV.

del circolo circonscribente, al lato AB; il prodotto è l'area cercata.

Così, supponete AB 54; e Mezzo il numero de' lati 1 ; il prodotto, o il semiperimetro è 135. Supponendo allora la perpendicolare F g 29; il prodotto di questi due, 3915, è l'area del pentagono richiesta.

Trovare l' area di un Policono irregolare odi un Trapețium. Rifolvetelo în triangoli; trovate le diverfe aree de' triangoli. Vedi Triangolo. La fomma di queste è l' area del poligono richiesta. Vedi Trapezium.

Trovare la samma di tutti gli angoli in un Policono. — Moltiplicate il numero de lati per 180°: dal prodotto sottraete: 360; il residuo è la somma richiesta.

Così in un pentagono, 180 fendo meltiplicato per 5, dà 900; donde fottraendo 360, resta 540; la somma degli angoli di un pentagono.

Quindi, se la somma trovata si divida: per il numero de' lati, il quoziente sarà l'angolo d' un poligono regolare.

Ovvero, la somma degli angoli più speditamente si trova così: Moltiplicate 180 per un numero minore, di due, che è il numero de'lati del Poligono; il prodotto è la quantità degli angoli richiesta: così 180 essendo moltiplicato per 3, numero minore, di 2, che quel de' suoi lati, il prodotto è 540, quantità degli angoli come dianzi.

La tavola seguente esibisce le somme degli angoli in tutte le figure rettilineari, dal triangolo sin al dodecagono; e serve per descrivere figure regolari, e per provare se la quantità degli angoli sia stata o nò presa rettamente con un istrumento. Vedi Rusolane, Figura, a, ec.

| Num.<br>de' Lati. | Som. Ang. | Ang. di<br>Fig. Reg. | Num.<br>de' Lati. | Num.<br>Ang. | Ang. di<br>Fig. Reg. |
|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 111.              | 180°      | 60°                  | VIII.             | 1080°        | 135                  |
| IV.               | 360       | 90                   | IX.               | 1260         | 140                  |
| v.                | 540       | 108                  | X.                | 1440         | 144                  |
| VI.               | 720       | 120                  | XI.               | 1620         | 1473                 |
| VII.              | 900       | 1284                 | XII.              | 1800         | 150                  |

Inserivere un Policono regolare in un circolo. — Dividete 360 per lo numero de' lati nel poligono richiesto, trovate la quancità dell'angolo E F D. Separate o spiccate l'angolo àl centro, ed applicate la sua corda E D, alla periferia, quante volte ci anderà. — Così il Poligono sarà inseritto nel circolo.

La rifoluzione di questo problema, abbenche sia mecanica, pure non è da prezzarsi; perchè è facile inseme ed universale. — Euclide per verità, ci dà la costruzione del pentagono, del decagono, e del quindecagono; ed altri Autori ci danno quelle dell' heptagono, dell'enneagono, e dell'endecagono; ma molto si dilungano dal rigor geometrico.

Renaldino pone una regola cattolica per deferivere tutti i Poligoni, che molti altri Geometri hanno presa da lui; ma Wagnero, e Wolsio ne hanno dimostrata la fassità.

Sopra un Policono regolare circonferivere an circolo: ovvero, circonferivere un Policono regolare fopra un circolo. — Biffecase due degli angoli del dato Potigono A ed E, per le linee rette A F ed EF, concorrenti in F; e dal punto di concorfo col raggio EF descrivere un sircolo.

Per circonscrivere un poligono, ec. dividete 360 per il numero de lati richiesto, affine di trovare e F d; cui spiccate dal centro F, e tirate la linea e d; su questa costituire il poligono, come nel seguente problema.

Sopra una data linea, ED, descrivere ogni data Policono regolare. — Trovate un angolo del poligono nella tavola; e in Espiccare un angolo eguale a quello, tirando EA — ED. Per li tre punti A ED descrivere un circolo. Vedi Circolo. — In questo applicare la data linea retra quante volte vi ci anderà. — Così la richiesta figura sarà descritta.

Inferivere o circonferivere un Policono regolare trigonometricamente. - Trovate il seno dell' arco prodotto con dividere la semiperiferia 180 per lo numero de' loti del poligono: il doppio di questo è la corda del doppio arco; e perciò il lato A E da inscriversi nel circolo. - Se dunque il raggio di un circolo, in cui e. gr. fi ha da inscrivere un pentagono, fia dato in una certa milura, e. gr. 345, il lato del pentagono trovasi nella medesima misura con la regula del tre, cesi: come il raggio 1000 è a 1176; così è 3450 a 4057, il lato del pentagono. - Col dato raggio adunque descrivete un circolo; ed ivi spiccate o segnate il lato del poligono quante volte vi ci anderà ; così un poligono farà inferitto net circolo.

Per risparmiare l'impiccio di trovat la ragione del lato del poligono al raggio, per lo canone de' seni; noi aggiugneremo una tavola esprimente i lati de' poligoni in tai parti, delle quali il raggio ne contiene 100000000. Nella pratica, tante figure li refecano dalla man dritta, quante rendonsi superflue per le circostanze del caso.

| Num.<br>Lati. | Quantità<br>Lato. | Num.<br>Lati. | Quantità<br>Lato. |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| III.          | 17320508          | VIII.         | 7653668           |
| IV.           | 14142135          | IX.           | 6840402           |
| v.            | 11755705          | X.            | 6180339           |
| VI.           | 10000000          | XI.           | 5634651           |
| IIV           | 8677674           | XII.          | 5176380           |

Descrivere un Policono regolare, sopra una data linea retta, e circoscrivere un
circolo attorno di un dato Policono, trigonometricamente. — Prendendo la ragione del lato al raggio, dalla tavola;
trovate il raggio nell' istessa militara, in
cui il lato è dato. Imperocchè avui il
lato ed il raggio, si può descrivere un
poligono per l'ultimo problema. E se
coll' intervallo del raggio sien segnati
degli archi da' due estremi della data
linea, il punto d'intersecazione sarà il
centro del circolo circums.

Policono, nella Fortificazione, dinota la figura od il perimetro di una fortezza, o di un luogo fortificato. Vedi FORTIFICAZIONE.

Policiono esteriore, è una linea retta tirata dal vertice o dalla punta di un bastione al bastione prossimo aggiacente. Vedi Bastions.

Tale è la linea CF, Tav. Fortifica-

Poligono interno, è una linea retta tirata dal centro di un bastione al centro di un altro. Tale è la linea G H. Linea de' POLIGONI, è una linea su i fettori Francefi, che contiene i lati homologhi de' primi 9 patigani regolari inferitti nel medefimo circolo, cioè da un triangolo equilatero fin a un dodecagono. Vedi SETTORE.

Colonna Policona. Vedi l'articolo Colonna.

Numero Policiono, nell' Algebra, è la fomma di un filare di numeri in progressione Aritmetica, cominciando dall' unità: così chiamato, a cagione ene le unità delle quai consta, possono così disporsi, che rappresentino la figura di diversi lati ed angoli eguali. V. Serie, Numero, Progressione, ec.

I numeri poligoni si dividono, per rispetto al numero de' loro termini, in triangolari, cioè quelli la cui disferenza, di termini è 1: quadrangolari o quadrati, dove è 2; pentagonali, dove 3; hexagonali, dove 4; heptagonali, dove 5; odagonali, dove 6, ec.

Hanno i loro nomi dalle figure geometriche, nelle quali i punti corrifpondenti alle loro unità fi possono disporre; e. gr. tre punti corrispondenti alle tre unità di un numero triangolare possono dispossi in un triangolo; e sì del resto. Vedi TRIANGOLARE, ec.

La genefi delle diverse spezie di numeri poligoni dalle diverse progressioni aritmetiche, si può concepire da se-

guenti esempj.

Aritmetica progressione 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Triangalari

numeri 1,3, 6,10,15,21,28, 36
Aritmetica
progressione 1,3, 5, 7, 9,11,13, 15

Numeri Ouadrati

Quadrati 1,4, 9,16,25,36,49, 64 Aritmetica

progressione 1,4, 7,10,13,16,19, 22

Numeri Pentagonali 1,5,12,22,35,51,70, 92

Aritmetica
progressione 1,5, 9,13,17,21,25, 29
Numeri

Hexagenali 1,6,15,28,45,66,91,120

Il Lato d'un numero Policono, è il numero de' termini della progretione aritmetica che lo compongono: ed il numero degli angoli è quello che moftra quanti angoli quella figura ha, da donde il numero poligono prende il fuo nome?

Il numero d'angoli adunque, ne'numeri triangolari è 3, ne' retragonali 4, ne' pentagonali 5, ec. Confeguentemente il numero d'angoli eccede di due la comune differenza de' termini.

Trovare un numero Policono, il lato ed il numero de' fuoi angoli esfendo dati. Il canone è questo. — Il numero Policono è la semidisferenza de' prodotti del qua-

drato del lato nel numero d'angoli diminuito di due unità; e del lato stesso nel numero d'angoli diminuito di quattro unità.

Le somme de' numeri Poligoni raccolte nella stessa maniera che 'I sono i numeri poligoni stessi, dalle progressioni aritmetiche, sono chiamate numeri piramidati. Vedi PIRAMIDALE.

POLIGRAFIA\*, POLYGRAFHIA, o POLYGRAFHICE, l'arte di scrivere in varie insolite maniere, o cifre; come anco l'arte di diciferare le stesse. Vedi SCRIVERE.

\* La parola è formata dal Greeo πολυ, multum, e γραφη, scriptura.

Si Suole questa voce confondere con altre due, cioè fleganographia, e cryptographia. Vedi STEGANOGRAPHIA, ec.

Pare che gli antichi poco fossero periti di una tal arte; nè abbiamo indize; che sieno su questo proposito andati più oltre della Scytala Spattana. V. SCUTALA. Trithemio, Porta, Vigenerio, ed il

P. Niceron hanco scritto sulla Poligrafia, o sulle cifre. Vedi Cifra.

POLIMATIA \*, POLYMATHIA, πολυμαθια, la cognizione di molte arti e scienze; o la notizia di un gran numero di differenti soggetti.

\* La voce viene dal Greco nozu, multum, e martaru, disco.

Lipsio, Scaligero, Kirchero, Petavio, Grozio, Salmasio, Leibnizio, ecfurono illustri e conti per la loro Polimatia. — Tra gli antichi, coloro che si disinguevano in questa varia notizia, erano chiamati Polykisfores.

La Potimatia bene spesso non è che un mucchio confuso d'inutile erudizione, occasionalmente spacciata, o a proposito, o suor di proposito, per pompa. La genuina Polimatia è un' erudizione estesa, od una cognizione di moltisfime cose, ben digerita, ed applicata a tempo, ed all'uopo, e non mai altrove, se non dov' è necellario.

POLIPODIO \*, POLYPODIUM, nella Botanica, una pianta della spezie para-strica, popolarmente chiamata moltipiedi; di uso considerabile nella medicina,

ec. Vedi PARASITO.

\* La parola è formata dal Greco πολος, e πε, piede, perchi la radice della pianta s' arrampica fu i muri e fugli alberi, mereè di un gran numero di piccole fibbre, quafi artegli, o zampe.

Ve n'e di due spezie: Il potipodio comune; e il potipodio della quercia. Il primo suol venire su i muri vecchi nella campagna, fra il mosco, ec. l'altro, crefce su i rami della quercia, ne' luoghi dove essi buttano, o germogliano; alimentaro da un poco di terra ivi raccolta dalla polvere che gitta il vento, e adacquato dalla pioggia.

Il potipodro della quercia, polypodium quercinum, è di gran lunga il migliore.

— Si deve scegliere nuovo, ben nutrito, secco, rompevole, di un rosso suro di suori, verde di dentro, di gusto dolce, che rassomiglia alla ligorizia.

La radice è quella che principalmente si usa nella Medicina, ellendo stimata catartica : abbenchè il Dottor Quincy dica, ch' ella non è se non un detergente ordinario, per la quale vircù, vieneprescritta nelle cervogie medicate, contro l'itterizia, lo scorburo, le ostruzioni delle viscere, il morbo ipocondriaco, co-

POLIRE. Vedi Lustrare.

POLISSILLABICO. Vedi Poly-

POLITEISMO \*; la dottrina, e cre YERNO, ec.denza di più Dei. Yedi Dao.

\* La voce viene dal Grreco non, molto, e deo, Deus.

POLIT! A \*, o Polizia, nontria, le leggi, gl' ordini, e le regolazioni preferitte per la condotta del governo degli Stati, e delle Comunità. V. Governo.

\* La parola è d' origine Greca; dirivata dal Greco nons, civitas.

In genere, politia è un termine, adoprato in opposizione a barbarismo, od impolitezza. Disforenti Stati e Governi hanno diverse spezie di politia; così la politia di Atene disseriva da quella di Sparta.

Loyfeau offerva, che politia propriamente fignifica l'ordine, il filo, e l'amminifirazione della giuftizia in una Città. — La direzione della politia di Londra è nelle mani del Lord mayor. Vedi Mayor.

A Parigi v' è una Camera di potitia (chambre de police) dove confluiscono le accuse verbali, per contravenzioni della polizia.

Alcuni dividono la poliția în due parti, l'agotanomia, a cui fi riferifcono gliaffari della mercatura; e l'affynomia, intorno al governo civile e giudiziario de' Cittadini. Alcuni aggiungono un terzo ramo, cioè quello che fi rapporta aligoverno Ecclefiafico. Vedi Ecclestassico.

Riccardo Hooker ha un bel Trattato delle Leggi della politica Ecclesiastica.

POLITICA\*, POLITICE, TOLATION,, la prima parte dell'economia, o dell'etica, che confife nel governare e reggere gli Stati, per lo mantenimento della pubblica ficcurezza, dell'ordine, dell'a tranquillicà, e del buon coftume de'popoli. Vedi ETICA, FILOSOFIA, Gerrenno, eco-

\* Lo parola & formata dal Greco Bohis,

Milord Bacone divide la politica in tre parti, per riguardo ai tre gran fini di essa, od alli tre usizi, a cui son tenuti coloro che hanno l'amministrazione; cioè di conservare lo stato, di proccurarne la stiticità e renderlo florido, e di ditatare i suoi consini, ec.

Le due prime parti, egli offerva, effere state ben trattate da diversi Autori; ma circa la terza vi è un prosondo silenzio. Egli la mette adunque nel numero dei desiderata, e ci dà un saggio per supplirla.

Abbiamo diversi sistemi di politica, di Aristotele, Machiavello, di Doria, di Lipsio, ec. in quest' ultimo non v' è all' dell' Autore se non le particelle, e le congiunzioni; il corpo del Libro esfendo tutto citazioni.

Academia di Politica. V. Academia.

## SUPPLEMENTO.

POLITICA. Aritmetica politica. Secondo il calcolo di Monsieur Kerseboom gli Abitatori dell' Olanda, e di Westfriezlanda l'anno 1738 ascendevano a 980000. Ci ha questo Valentuomo somministrato una Tavola delle particolarità, esibenti il numero delle persone di ogni e qualunque età, viventi nel tempo medesimo, facendosi dal primo loro nascimento, e procedendo sino all' estrema decrepitezza. Questa Tavola comprendendo i casi di mortalità, dentro le età mentovate, egli fassi a denominata la Tavola di contingenza di vita, e di morte.

Questa Tavola viene ad essere calcolata sopra tre principj. 1. Del correggere le osservazioni sopra le Tavole delle annuità assegnabili nell' Olanda, che ivi furono mantenute, e conservate pel trattod' intorno a cento venticinque anni, dentro le ctà delle persone morte, che sono state veramente sotterrate.

2. Sopra una particolare supposizione, che annualmente nelle due provincie venganoalla luce del mondo 28000 fanciulletti viventi.

3. Che tutto il numero degli abitatori in qualfivoglia contrada, o Campagna è al numero dei parti, come 35 a 1. Da questa Tavola per tanto egli apparisce. 1. Che più della metà del numero delle persone nelle due Provincie trovansi sopra i venzett' anni d'età. 2. Che per le osservazioni fatte in Inghilterra, di 35 fanciullini nati, diciotto d'essi sono ragazzi, e dicialfette ragazze. Gli abitanti dell' Olanda, e di Westirielanda consistono in 504000 di maschi, ed in 476000. di femmine, la somma del qual numero monta appunto a 980000.

Qui appresso segue la Tavola di contingenza di vita, e di morte, sopramen-

| ting | genza di 1 | vita, e o | ii morte, iopramen |
|------|------------|-----------|--------------------|
| tova | ata.       |           |                    |
| Del  | l'età di   | fopra i   | 90. anni 500       |
| Di   | 90. ag     | li 86 an  | dando ingiù . 2500 |
|      | ۶ς. °      | 81.       | 6500               |
|      | 80.        | 76.       | 13000              |
|      | 75.        | 71.       | 20300              |
|      | 70.        | 66.       | 27300              |
|      | 65.        | 61.       | 34300              |
|      | 60.        | 56.       | 40800              |
|      | 55.        | 51.       | 47000              |
|      | 50.        | 46.       | 53000              |
|      | 45.        | 41.       | 57800              |
|      | 40.        | 36.       | 62500              |
|      | 35.        | 31.       | 67600              |
|      | 30.        | 27.       | 58400              |
|      |            |           |                    |

Somma fopra i 2y. anni d'età 491590.

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POL  Di, 26. 21 94300. 20. 16 87200. 10. 6 91809. 5. al Parto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POL differenza dalle proporzioni affegnate da Monsieur King (Nei Saggi di Da- venant) dello stato, e della condizione dei popoli abitanti l' Inghilterra, it qua- le stato si è, che per ogni 100000 abi- tanti abbianvi. Uomini, e Donne maritati . 34500. Vedovi |
| Offerva il prode Monsieur Kerte-<br>boom, dalle annuità affegoabili per i<br>vitalizi, che additammo poc'anzi, che<br>le femmine l'una coll'altra, o l'una<br>per l'altra vivono a un di presso tre, o<br>quattr'anni più lungamente, o di più<br>del numero medesimo di maschi. È so<br>migliantemente questo Valentuomo di<br>parere, non avervi ragione che abbiavi | Se venga accordata, ed ammessa si-<br>migliante proposizione, e piano, in tal<br>caso il numero di ciascheduna spezie<br>nell' Oianda, e nella Westfriezlanda<br>verrà ad essere appunto come nella se-<br>guente Tavola.                                          |
| Nelle due Provincie dell'Olanda, e del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La mortalità delle varie quattro parti de Primavera — All' Effate — Effate — all' Equinozio Autunno Autunno — all' Inverno — alla Primavera — La mortalità dei vari mesi dell' Anno osservata esattamente pel corso di 31 anni l'uno per l'altro.                                                                                                                      | 307. — Morti<br>ale — 286. — 287. —                                                                                                                                                                                                                                |

POL Marzo \_\_\_\_ 95. -Aprile 77. — \_\_\_\_ Maggio I 1 2. -\_\_\_\_ 100. \_\_ Giugno Luglio 92. --Agosto 95. -Settembre ----99. -Ottobre \_\_\_\_ 93. -Novembre - 95. -Decembre ---99. -

Quindi apparisce evidentemente, come il mese d'Aprile è il meno fatale, e per lo contrario quello di Maggio il più fatale dei mesi dell'anno; avvegnachè la loro proporzione di mortalità venga ad esfere a un di presso come 2. a 3. e che delle quattro Stagioni dell' Anno molte morti accadono nella Primavera, che è quanto dire, dall' Equinozio jemale al Solstizio Estivo.

Aggiunge a questo Monsieur Kerteboom, come queste medesime Provincie possono benissimo levare 22000 Uomini valevoli a portar armi, come anche non tralascia quel Valentuomo altre parecchie assai curiose Osservazioni.

Il suo Libro è intitolato Verlandeling tot cen proeve ec. Westfriezlandt Hage 1738. in 4.

POLITICO, πολιτικός, ciò che si riferisce alla politica, od al governo civile. Vedi Politia e Governo.

\* La parola è formata dal Greco nolis, ci-

In questo senso diciamo, interessi politici, mire politiche, discorsi politici, ec. Aritmetica POLITICA, è l'applicazio-

ne de' calcoli Aritmetici agli uli e soggetti politici; come alle pubbliche entrate, al numero de' popoli, all' esten,

sione ed al valore delle terre, delle talse, ec. al traffico, al commercio, alle manifacture, e a tutt' altro, che riguardi la potenza, la forza, le ricchezze, di una Nazione, o Repubblica. Vedi ARITMETICA.

I principali Autori che han tentato de' calcoli di tale spezie, sono Guglielmo Petty, Major Grant, il Dottor Halley, il Dottor Davenant, e M. King; ed i punti principali che eglino hanno ftabiliti e dedotti, sono i seguenti.

Secondo le computazioni di Guglielmo Petty, abbenchè la terra d'Olanda e Zelandia non contenga più di 1000000 acre, nè quella di Francia meno di 8000000; nullostante le prime sono quasi una terza parte più ricche e più forti, che la seconda. -- Che le rendite delle terre in Olanda, sono a quelle di Francia come 7,od 8 a 1. — Che il popolo d' Amsterdam è - di quel di Parigi o di Londra; che secondo lui, non differiscono l' uno dall' altro di una ventesima parte. - Che il valore delle navi d' Europa è incirca due millioni di tonnellate, delle quali gl' Ingless ne hanno sococo, gli Olandesi gococo, i Francesi 100000; gli Amburghesi, i Danefi, gli Svedefi, e i Danzicani, ne hanno 250000; e la Spagna, il Portogallo, l'Italia, ec. circa altrettanto. ---Che il valore de beni o delle merci ogni anno esportate dalla Francia in tutte le altre parti, era il quadruplo degli esportati in Inghilterra, e conseguentemente, in tutto circa 5000000 1. Quel che allora si esportava dall' Olanda in Inghilterra, valeva 300000 l. e quel ch' era di là esportato in tutto il resto del mondo, 18000000 1 .- Che il denaro annualmente levaso dal Re di Francia, in tempo di pace, è circa 6 : millioni di sterl, e che i denari levati in Olanda e Zelandia, sono circa 2100000 1. ed in tutte le Provincie insieme, circa 3000000 1. - Che il popolo d'Inghilterra ascende a circa 6000000, e le loro spese a 7 1. per anno per testa, 4 2000000 1. od 800000 per settimana. - Che la rendita delle terre è circa 8 millioni, e gl' interetti ed i profitti de' fondi o beni personali, altrettanto. - La rendita delle case in Inghilterra 4000000. 1. Che gli emolumenti del lavoro di tutto il popolo è 26000000 l. ogni anno. -Che in Irlanda il popolo ascende a circa 1.200000. - Che il grano consumato in Inghilterra, computato 5 s. il bushel per il formento e 2 s. 6 d. per l' orzo, ascende a dieci millioni l'anno. - Che le navi d' Inghilterra ( allora ) richiedeano 36000 nomini per corredarle, ed il resto del traffico, ed i navigli circa 48000. - Che in Francia per maneggiare l'intero commercio navale v'era duopo di 1 5000 uomini .- Che tutto il popolo di Francia ascende a circa tredicimillioni e mezzo; e quello d'Inghilterra, Scozia, ed Irlanda, infieme, circa nove millioni e mezzo. - Che nei tre Regni vi sono in circa 20000 uomini di. Chiesa; ed in Francia più di 270000. --- Che-nei Domini d' Inghilterra vi sono più di 40000 marinari, ed in Francia non più di 10000. Che in Inghilterra, Scozia, ed Irlanda, ed in tutti gli altri Domini che vi son' annessi, v' erano allora circa 60000 tonnellate di negozio navale, che vengono a valere circa quattro millioni e mezzo in denaro. - Che il giro, od il litorale del mare attorno dell' Inghilterra, della Scozia, ed Irlanda, e dell' Isole aggiacenti, è.

circa 3800 miglia. - Che in tutto il mondo vi fono circa 300 millioni di gente, e di questa, coloro co' quali han qualche commercio gl' Inglesi e gli Olandesi, non oltrepassano 80 millioni. - Che il valore delle merci o del traffico universale non passa 45000000. Che le manifatture esportate dall' Inghilterra, ascendono a circa 5000000 l. per anno. Il piombo, lo stagno, ed il carbone, a 500000 l. per anno. — Che il valore delle merci Francesi (allora) recate in Inghilterra, non eccedeva 1 200000 1. all anno. - Che tutto il capitale d' Inghilterra, in denaro corrente era allora circa 6000000 1. sterline.

Il Dr. Davenant dà alcune buone ragioni, per le quali non è da aggiunger fede intieramente a tutt'i numeri, o calcoli di Guglielmo Petty; e però ne produce i suoi, fondati sopra le osservazio-

ni di M. Gregorio King.

Eccone alcuni. - Che la terra d' Inghilterra comprende 39 millioni d'acre. - Che il numero di gente, secondo il fuo computo, è di 5545000 anime, crescendo in circa 9000 ogni anno, fatti i dibattimenti delle pestilenze ec. delle guerre, della marina, e delle piantazioni. - La gente in Londra contasi da lui per 530000: Quella nelle altre Città, e luoghi di mercato in Inghilterra, 87.0000; e quella ne'villaggi ec. 4100000. La rendita annuale della terra, ei la computa 100000000 1. -- Quella delle case e delle fabbriche 2000000 1. ogni anno. Il prodotto di tutte le spezie di grano ei lo computa del valore di 907 5000 1. in un anno di mediocre abbondanza.-La rendita delle terre da biade annualmente 2000000 1. ed il loro netto prodotto, più di 9000000 1. - La rendita de' pascoli, de' prati, de' boschi; delle foreste, de' comunali, ec. 7000000 1. Il prodotto annuo in bestiame, burro, cascio, e latte, ei crede, che monti ad in circa 2500000 t .- Il valore della lana ogni anno tofata, circa 2000000 1. - De' cavalli ogni anno generati, circa 250000 1. - Della carne ogni anno confumata per cibo, circa 33500001. -Del sevo e delle pelli, o cuoj, circa 600000 1. - Del fieno ogni anno confumato da' cavalli, circa 1 300000 1 .---Del fieno consumato da altro bestiame, 10000000 1. - Del legname ogni anno tagliato per fabbriche, 500000 . - Del legno ogni anno confumato nel fuoco, ec. circa 500000 1. La terra d'Inghilterra, ai fuoi abitatori è in oggi circa 7 acre per uno. - Il valore della farina , del rifo , e dell' orzo, necessarj per il sostenimento d' Inghilt. ascende a 60000000 l.ster. per anne almeno. - Il valore della manifattura di panni lani che quì fi fanno, è circa d'8000000 1. l'anno ; ed i nostri esporti di tutte le spezie di manifatture di lana, ascendono a più di 2000000 1. per anno. - L'annua entrata d' Inghilterra, onde sussifie e vive tutto il popolo, e donde si pagano tasse di tutte le spezie, è in oggi d' incirca 43000000 1. Quella di Francia \$ 1000000 1. e quella d'Ol. 1 8 2 50000 l.

Il Major Grant, nelle sue Osservazioni su i registi de' morti (bills of mortality) computa, che vi sono 30000 misglia quadrate di terra in Inghilterra. Che in Inghilterra e nella Guallia o Galles vi sono 4600000 anime: che la gente di Londra ascende a circa 640000; una quattordicesima parte del popolo d'Inghilterra. - Che in Inghilterra e Galles sono circa 10,000 parrocchie. —

Che vi Iono 25 millioni d'acre în Inzeghilterra e Galles, cioè 4-acre per ogoă testa. — Che solo 64 di 100, dei fanciulli nati, sono vivi all' età di 6 anni. — Che solo 40 di 100 sono vivi acapo di 16 anni. — Che solo 25 di 100, lo sono a capo di 26 anni. — Che solo 6 di 100 sono vivi a capo di 56 anni. — Che solo 3 di 100 sono vivi a capo di 66 anni: e che sol 1 di 100 è vivo a capo di 76 anni. E che Londra raddoppia se stessi a capo di 66 di 100 sono vivi a capo di 66 anni ce che sol 1 di 100 è vivo a capo di 76 anni. E che Londra raddoppia se stessi a capo di 66 di 100 sono vivi a capo di 66 di 100 sono vivi a capo di 66 anni ce che sol 1 di 100 è vivo a capo di 76 anni ce che solo 1 di 100 è vivo a capo di 76 anni ce che solo 1 di 100 di

Guglielmo Petry, nel suo discorso intorno alla proporzione duplicata, si avanza a dire, che si trova per esperienza, che vi sono più persone le quali vivono tra i 16 e 26, che di qualunque altra età; e ponendo questa per una supposizione, ne raccoglie, che le radici quadrate d'ogni numero d'età d'uomini al di sotto di 16 (la cui radice è 4) mostrano la proporzione od il grado della probabilità che rali persone giungano all'età di 70 anni.

Così, egli è 4 volte più probabile, che uno di 16 anni d'età viva sino ai 70, che un sanciullo d' un anno. Egli è tre volte più probabile che uno di 9 anni viva o giunga ai 70, che uno appena nato, ec. Che si può scomettere cinque contro 4, che uno di 25 morrà avanti uno di 16 anni. — Che si può scomettere 6 contro 5 (sempre come le radiciquadrate dell' età) che uno di 36 anni morrà avanti uno di soli 25 : e sì via via, secondo qualunque età declinante sin ai 70, paragonata con un numero tra 4 e 5; ch'è la radice di 21, età legale.

Il Dr. Halley ha fatto un esattifsimo calcolo dei gradi della mortalità degli uomini, da una curiosa tavola delle ma-

fcite, e delle morti, nella città di Breslau, capitale della Slesia; con un tentativo di sissare il prezzo de' censi ( annaitits) sopra le vite. — Da una tavola ch' egli ha quindi calcolata, pubblicata nelle Transar. Filosof: ei diriva gli usi seguenti:

1. Trovare in ogni moltitudine o corpo di popolo, la proporzione degli uomini abili a portar l'armi, cioè da 18, fin all' età di 56; e ne conta circa - dell' intero. - 2. Mostrare i differenti gradi di mortalità, o piuttosto vitalità, in tutte l'etadi; col qual mezzo egli trova quale sia la proporzione di probabilità, che una persona di una certa età non sia per morire nel tempo di un anno, o avanti di giungere alla tal età. - 3. Mostrare di qual numero d'anni, la scommessa o il dubbio corra con parità, aver a morire il tale; e trova, a cagion d'esempio, che è pari il dubbio o la scommella, che un uomo di 30 viverà era venti fette, e ventiott' anni .- 4. Regolare il prezzo della ficurià , o afficurazione fopra le vite. - 5. E il computo del valore de' censi, o delle Annuità fopra le vite. - 6. Come valutare o stimare due o tre vice, nella stessa manie. ra. Vedi Annuity.

Raccogliendo da tutto questo, e i sa due molto buone osfervazioni: 1. Quanto siamo ingiusti nel lamentarci della brevità delle nostre vite; mentre appar, che una merà di coloro che nascono, non vive al di là di 17 anni.

Chamb. Tom. XV.

(\*) Contro sifictia opinione condannata già in Vigilançio, ed in altri Eretici dalla Chiesa fa vedere un Autore mederno (Didionaite des Heresies); siccome in conformità alle Leggi de Sportani, e de Ropani medesimi; e così pur sull' sampio di 2. Che l'estensione e l'aumento del genere umano da niuna cosa viene cetator ristretta e limitata, per quel che riguarda la natura della spezie, quanto dalla strana dissicoltà che i più degli uomini si fanno d'avventurassi nello state matrimoniale: E però, che il celibato dovrebb' essere in ogni maniera represso o dissuaso, da qualunque savio Governo; e quelli che hanno numerose famiglie di figliuoli dovrebbono sostenersi ed animarsi con buone leggi; qual era quella fra i Romani, del jus trium sisterorum (\*).

Altre particolarità che risguardano il numero de'nati e de' morti, la proporzione de' maschi e delle semmine ec. veggansi sotto gli articoli MATRIMONIO.

MORTALITA', ec.

J POLITIO, o Polizzi, Politium, cirtà di Sicilia, nella Valle di Demona, appiè del monte Madonia, difcofta 14 leghe al S.E. da Palermo. long. 31. 45. lat. 37.50.

POLIZIA. Vedi POLITIA.

POLIZZA. Vedi LETTERA, BI-

Polizza di ficurtà, di navi, è ua contratto, od una convenzione, con la quale una persona prende sopra di sè à rischi di un viaggio marittimo; obbligandosi a rifare le perdite e i danni che possono accadere al vascello, al suo equipaggio, al sartiame, a viveri, al carico, ec. o dalle tempeste, o da naufragi, o da corfari, o dal suoco, o dalla guerra, o dalle ripresaglie, ec. in parte, od

gran numero di Filosofi presso gl' Indiani, ed Ateniesi, e de' Discepsii di Pittagora, ripportati dalla Storia Critica, non è il Celibato altrimente contrario, ne al gaverae dello Stato, nè alla selicità de' Particolari, Yeggas Chilbato, a

in tutto; a confiderazione, od in virtà di certa somma, di sette, otto, o dieci per cento, più o meno, secondo il rischio che si corre; la qual somma si depone all'assicuratore dall'assicurato, al soctoscrivere della politza. V. Sicu ana.

Vi fono alcune sicurtà per l'audare, altre per il ritorno, ed altre per ambedue; o per un tempo limitato; benchè alcuni sostengano, che il tempo non debb'esser mai limitato, conciossiachè ne divenirebbe il contratto usurario.

· La polițța ha da contenere il nome e l'abitazione della persona assurata; la fua qualità, se di proprietario, o d'agente; gli effetti, il nome del vascello, e del Capitano, quelli del luogo dove le merci s' hanno da caricare o scaricare; il porto donde, e dove; il tempo, i rischi, e le condizioni.

Se il vascello o le mercanzie afficurate si perdono, l'afficuratolo dee notificare con un atto in sorma; dichiarando ch'egli rilascia o cede il tutto all'afficupatore, al pagarsegli le somme afficurate

nel tempo espresso.

L'origine di queste sicurtà viene aferitta agli Ebrei, nel tempo, ch'eglino furono scacciati di Francia, nel 1182,
i quali, dicesi che sen sien serviti ceme di un mezzo per facilitare il trasporto de loro essetti. Il termine polizza è
Spagnuolo, ed è l'istesso che fehedusa;
ma la pratica viene dagl'Italiani, e da
Lombardi, i quali pure lo derivarono
originalmente dal Latino pollicitatio,
promessa — Alcuni dicono, che i mercanti di Marsiglia surono i primi che
misero in piedi questa spezie di commercio.

Anticamente le polizze si davano a voce, chiamate polizze di credito; supponendofi che l'assicuratore le registrerebbe nel suo maestro: mane' tempi appresso, quando l'onoratezza è diventata men frequente tra i mercanti, si sono preccurate costantemente in iscritto.

Il gran ridotto o concorso per le sicurtà de'vascelliè la Città d'Amsterdam. Ivis siè dove non solamente i mercantă Olandesi assicurano le navi loro;ma quel ch'è infinitamente più considerabile, tali sono le ricchezze, la riputazione, ecdegli abitatori che obbligano una gran parte de' mercanti d'altri paesi a preferirli ai lor propri connazionali, e valersi degli Olandesi per assicuratori, quando lor sarebbe molto più facile trovarne nella patria propria, o ne' porti dove si caricano i vascelli.

Il numero degli afficuratori in Amflerdam non oltrepassa cinquanta o sefsanta persone; pure i loro beni, ed il loro carattere sono tali, che niuno mai manca di afficuratore, qualunque sia il paese o il porto, per quanto sia ricco il carico, o imminenti i pericoli.

Polizza di officuratione delle cofe, è un istrumeuto formato sul modello di quello per le navi, con cui una persona od una comunità di persone, prende sopra di sè i rischi e danni che possono accadere alle case, ai loro fornimenti, in tutto od in parte, ec. per cagion del suoco; a rissesso di una certa somma da sborsassi dagli afficurati, ec. secondo i patti conveauti. V. Sicurax.

L'afficurazione dal fuoco è in oggi un ramo popolare di commercio, e noi abbiamo un gran numero di focietà erette per tal uopo.

Polizza di officuraçione, o ficurtà per le vite, è un istromento, col quale una società di persone eretta in un corpo ec. s'obbliga di pagare una certa fomma di denaro, e. gr. cento lire, alla morte di una persona, la cui vita eglino assicurano, in considerazione di una somma di denaro, e. gr. di una ghinea, che pagassi ogni tre mesi agli assicuratori durante la vita della detta persona assicurata-

Polizza, una piccola carta, che contiene breve Scrittura. Vedi Poliz-

ZA. quì fopra.

Polizza di carico, presso gl' Inglesi bill of Lading, uno strumento sottoscritto dal Padrone o Capitano del vascello, che consessa incevuta degli effetti di un mercante, e si obbliga di consegnarli nel luogo ove sono destinati, in buona condizione

Di queste polizze ve ne sogliono esfere tre; la prema la tiene il mercante; la feconda si manda al fartore, a cui si spediscono gli esferti; e la terza resta appresso il

Capiran del Valcello.

POLL, un termine usato nelle scritture antiche, per head, cioè testa. Vedi TESTA.

La parola è senza dubbio formata da pole, essendo la testa quasi il polo del mi-

crocosmo. Vedi Poro.

Quindi, to polt, fignifica registrare i nomi delle persone che danno i lor vori, o le lor voci nell'elezioni. Vedi Voto, Voce, Suffragio, Elezione, ec.

POLL, Vedi CAPITAZIONE.

POLLAME, s'intende de' volatili, od uccelli più groffi, domestici, e non domestici, allevati, o presi alla caccia, per la tavola, ec.

Tali sono i galli d'India, l'oche, l'anitre salvatiche e domestiche, le galline, i galli, i fagiani, le pernici, i colombi, i beccaccini, ec. Vedi Uccellacatore.

Chamb. Tom. IV.

Il POLLAMB, o Volatile domefico, e manfacto, sa una parte necessaria di ciò ond' è fornito un luogo di campagna; e donde si trae guadagno e utilità considerabile, per l'uova, per le covate di polli, per le piume, per lo sterco, ec.

Si può mantenere il pollame con facile e moderata spesa in vicinanza delle strade comuni; come quello che è capace di trasportatsi in gran parte dell' anno, e trovar cibo, pascendosi di vermi, di chiecciole, spigolando; quasi ogni cosa comestibile essendo a' polli opportuna.

Le galline le più vecchie sono se migliori per star sull'uova; e le più giovani per sarle; ma ne l'une ne l'altre son buone per questi uffici, se si man-

tengono troppo graffe.

La più adatta età per mettere una gallina a chioccia, è dai due sin ai cinque; ed il miglior mese per disporvela, è il Febbrajo: abbenchè ciò si possa fare con riuscita in ogni tempo, tra l'accennato, ed a San Michele. Un gallo servirà dieci galline: una gallina cova venti giorni, laddove l'oche, l'anitre, le galline d'India, trenta.

Il miglio, od il feme di canapa, fi dice che le faccia metter uova più preflo, che altro cibo; e l' istesso miglio, o intero, o pistato, e ridotto in pasta, le ingrassa prestamenes; quantunque l' ordinario cibo per tal uopo sia la farina d' orzo, o di formento, macerata nel satte, ridotta in pasta, e cacciata lor per forza e a tutta piena nel gorgozzule due volte il giorno.

Un' oca appena starà sopra, o coverà altre uova che le sue proprie: una galli, na indisferentemente le cova tutte.

L'oche di celor più chiaro fono le migliori; e quelle che cominciano a

K 2

metter uova e chiocciare più presto; perchè si può dare che schiudan l' uova due volte in un anno. Cominciano a chiocciare in primavera; e mettono dodici o sedici uova. L'oche giovani di un mese si cominciano ad ingrassare, e nello spazio d'un mese sono già impinguate. Le vecchie s' ingrassano di sei mesi, dopo la raccolta, o nel tempo d'essa. Un' oca salvarica, se ha li piedi rossi, è vecchia, e pelosa: ma se li ha bianchi, e non pelos, è giovane.

Quando si pongono l' ova sotto una gallina, od altro poltame, è necessario segnate le bande superiori dell'uova, e quando ella va a pascersi, notare s'ella avvertisce di voltarle sossopra, o no; imperocchè s'ella ciò trascura, la bisogna è per lei dissatta e perduta. V. Ovo, Piuma, ec.

SUPPLEMENTO.

POLLARDO. Monera Inglese, od Irlandese. É questa la denominazione data da alcuni lstorici ad una spezie di moneta bassa, che aveva un tempo cosso in Irlanda, e che con termine più ovio, e più uguale addimandasi Crocard.

Erano queste monete di conio Franzese non meno, che d'altre Nazioni, le quali passavano in Irlanda per soldi, tuttoche realmente non meritasse de sello. Queste monete erano fatte di ramo, con una picciolissima mescolanza d'argento. Veggas l'Articolo CROCABBI.

Nel Regno d'Edoardo I. costituito, e dichiaraco Signore di questo Reame nel tempo che viveva lo stesso di lui fratello Enrigo III, avvenne, che l'uso delle monere fasse, e.contrassatte di

spezie somigliante, divenne cost com ne, ed in estrema voga nell' Irlanda. Mentre il costui fratello regnava in Inghilterra, questo Principe non permife. che si batteile alcuna moneta in Irlanda, o, per più adeguatamente esprimerci, non fi curò di far uso di sua potenza in fimigliante rapporto: ma nel fuo alfumere la corona, egli ebbe a trovar vuoto il suo tesoro, e la moneta corrente nel suo Reame di sommamente rea qualità. La fua affenza di circa due anni dopo la morte di suo fratello, avendo per siffacto modo incortaggici, e fatti baldanzofi i tofatori di monete, edi coniatori , la cosa giunse a tal segno, che appena trovavali monera in tutto il Regno, la quale o non fosse tosata, o contraffatta, e falfificara; ed erano state privatamente introdotte cinque, o sei sorti di moneta bassa, e mescolata con prave leghe, e spacciate per tutta l' Inghilterra, e per tutta l'Irlanda per foldi, tuttoche non montassero nel valore tampo. co ad un mezzo foldo sterlino..

Erano questi i Crocardi, ed i Pollardi appellati fimigliantemente Mitres Lienines e rofaries, o con nomi somigliansi; fecondo quella tal cofa, che veniva a rappresentarsi dall' impronto. Per por riparo ad inconveniente di tanto peso, e per ricovrare, e reflituire la moneta corrente del nostro Reame alla sua antica purezza non meno, che al suo primiero valore, stabili questo Sovrano una certa prova, o modello, o saggio ec. e siccome la moneta bassa era una mescolanza d' una picciolissima quantità d' argento, con una grandissima porzione di rame, egli ordinò, che in ciascheduna libbra di monera del peso delle, nostre dodici once, dovessero effervi undici onco, e : due foldi di peso, ed un quarto di purissimo argento, e soltanto diciasette soldi, ed un danaro, e niente più di lega.

La libbra fuddetta doveva pefare venti fellini, e tre foldi in coerenza: l'oncia venti foldi, ed il foldo intiero Inglefe ventiquattro grani e mezzo. Secondo, ed a norma di fimigliante regolamento, venne di pari ordinato, che dovesse esser fatta, e battuta la moneta Irlandese; ed ivi venne battuta una nuova spezie di monetal' anno 1279 fotto Stefano di Fulbourn Vescovo di Waterford, e Signore deputato, che noi diremmo peravventura acconciamente Vicerè d' Irlanda. I pezzi di moneta battuti, e coniati in questo tempo in Irlanda, erano groatti, o sieno monete da quattro soldi l'una, mezzi foldi, e quattrini; e siccome questi erano i medesimi nel valore come nel pefo, che i conj, o pezzi di moneta Inglese, così valevano, ed avevan corso di pari in Inghilterra, che in Irlanda; e nel ventinovesimo anno del Regno di questo medesimo Principe, vale a dire nell' anno 1300, i Crocardi, i Pollardi, e l' altra moneta balla, venne tutta abolita, e bandita fotto pena della vita, oltre la confiscazione dei beni, a coloro che introducessero, o ne spaccialicro alcune d' esse monete nel nostro Regno.

Per fiffatto mezzo la circolazione della moneta bassa, e mescolata, venne ad essere in grandissima parte troncata, e vennero piantate ed erette quattro nuo-ve sornaci nella Zecca di Dublino, assime di dare il supplemento alle grandissime richieste, che satte venivano tutto giorno per la buona moneta, e su dichiarato Maestro soprainrendente di questi Coniatori un tale Alessandro Normanno

Chamb. Tom, XV.

de Line. Questo fi fu uno dei Principi della buona moneta nell' Irlanda; e l' anno 1304 vennero colà spedite dall' Inghilterra ventiquattro stampe pelconiare della moneta in quel dato luogo. vale a dire, tre palle con sei croci per i foldi : tre palle con sei croci per i mezzi foldi, che i Fiorentini addimanderebbero duetti : e due palle con quattro croci per quattrini. Nell'antico metodo di coniare a forza di martello , prima che inventare fossero le macini, e le viti strettoje, furono in uso due spezie di particolari scalpelli , detti punchioni dagli Inglefi, uno dei quali scalpelli addimandavafi la croce, fopra la quale veniva improntata la testa del Sovrano; e questo era così denominato perchè anticamente la croce era la figura battuta da questo lato dei conj , o monete, in vece della testa del Sovrano: l'altro scalpello appellato la palla, conteneva l' impronte delle armi, od alcun' altra figura, che doveva effer battuta, od impressa con un'iscrizione nel di dentro, o siaroverscio delle monete medesime. I soldi, ed i mezzi soldi coniati, o battuti nel Regno di questo Sovrano hanno la testa del Re entro un triangolo da tutte le facce. Quei de' medesimi, che sono meglio mantenuti, e che trovansi ai di nostri, pesano ventidue grani d' oncia di libbra da dodici once; ed i mezzi foldi pefano da dieci, ai dieci grani, e mezzo. I quattrini poidi quel tempo sono così rari, che è pressochè un miracolo l'imbattera a vederne uno nelle raccolte più efatte, o più copiose degli Antiquari, e dei dilet. tanti di sissatte cose. Veggasi Simon, H. ft. of Irish Coin, cioè Istoria delle monete d' Irlanda.

POL 150

POLLEX, nell' Anatomia, dinota il dito grotfo della mano o del piede; fecondo che vi si aggiugne la parola pedis,

o manus. Vedi Diro.

POLLICIS Abductor. V. AEDUCTOR. POLLICIS Adductor. V. ADDUCTOR. Extensor Pollicis brevis, e longus. V. l' Articolo Extensor.

Flexor Pollicis brevis, e longus. Vedi I' Articolo FLEXOR.

POLLICE, termine con cui d'ordinario si volta la parola Inglese Inch , ch' è una misura, che corrisponde alla duodecima parte d' un piede; e contiene lo spazio di tre grani d' orzo in lunghezza. Inch si potrebbe anco tradurre per oncia. Vedi Oncia. Vedi anco Misura, e PIEDE.

POLLINA , Apollonia, città piccola ed antica della Turchia Europea mell' Albania, con Arcivescovato Greco, discosta 6 leghe da Durazzo. long. 37.

15. latit. 41. 20.

.POLL-MONEY, o Capitazione, una tassa imposta coll' autorità del parlamento ad una persona , o tella ; o a tutti indifferentemente, o fecondo qualche noto contrassegno di distinzione, ec. Vedi TASSA , e CAPITAZIONE.

POLLUCE, POLLUX, nell' Aftronomia, il gemello deretano, o la parte posteriore della Costellazione gemini. V.

GEMINE.

POLLUCE è anco una stella fissa della seconda magnitudine nella Costellazione Gemini, o de' gemelli. V. GEMINI-

Il suo luogo è nella testa del gemello deretano, chiamato pollux. - La sua longitudine 18° 56' 09". La sua latitudine 6° 39, 27" N.

Pollux, è anco un termine usato nella Meteorologia, V. CASTORE.

POL

POLLUZIONE, POLLUTIO. l'atto di profanare un Tempio, od alres luogo Santo. Vedi PROFANAZIONE.

Una Chiesa è polluta per l'effusione di sangue o di seme in essa; e convien riconsecrarla di nuovo.

Gli Ebrei si tenean per polluti o contaminati al toccar di un cadavero, o delle purgazioni meltrue delle donne ; e doveano purificara formalmente, e con certo rito. Vedine le leggi nel Levitico.

Gl' Indiani sono così superstiziosi full' articolo dell' immondezza o polluzione, che rompono tutti i vali,da' quali abbian bevuto altri di religione diversa, od anche sol toccati; e cavano tutta l' acqua da uno stagno, in cui uno straniero fiali bagnaco.

POLLUZIONE, O POLLUZIONE di fe fteffo, fignifica altresì un abuso del proprio corpo, per mezzo di lascive confricazioni e titillazion, isvegliate ad arte. per produrre un emitsione del seme. V. EMISSIONE.

Leggiamo nella Scrittura, che Onan. e, come pare ad alcuni Critici, Er, futono severamente puniti per aver contaminati se stelli collo spargere sulla terra il·loro feme; donde un tal delitto fu denominato da alcuni Empirici Onania. V.

Le polluzioni fono o volontarie, o involontarie e notturne.

Polluzione Notturna, è un'emissione involontaria del seme, per una soverchia turgescenza de' vati seminali, o per esfere il seme troppo acre ed irritativo; o per debolezza delle parti. Vedi SEME . e GONORREA.

Nell'ufizio divino, o nelle Orazioni de' Sacerdoti vi son delle preghiere nel fine della Compieta, colle quali fi. dimanda d'essere guardati dalle notturne polluzioni.

## SUPPLEMENTO.

POLLUZIONE. Polluzione notturna, pollutio nodurna. È questo nella Medicina il nome d'una infermità, la quale consiste in una emissione, o spargimento involontario del seme in tempo di notte, mentre uno trovasi attualmente dormendo. Questa in varie persone è sommamente distrerente nel grado; avvegnachè alcuni vengano incomodati dalla medesima una volta soltanto in ogni settimana, ia ogni quindici giorni, in tre fettimane, od eziandio una volta solta ogni mese: altri poi veggionvisi sottopo sti quasi ogni note.

Queste persone grandemente a simigliante disordine sottoposte, son giovani di temperamento fanguigno, e che cibansi affai conditamente, e largamente, che menano una vita sedentaria. Quando avviene un tale incomodo ad una perfona foltanto, e non con più frequenza d' ogni quindici giorni, o d'ogni mese, la faccenda non è mai di momento, nè di confeguenza confiderabile, ma quando per lo contrario un fiffatto lavorio accade ogni notte, o preflochè ogni notte, arreca grandissimo danno, ed intacco alla buona sanità; ed il paziente è pallido, ed infermiccio. In alcuni di costoro gli occhi divengono deboli, ed infiammati : alcune volte gli occhi medesimi di queste persone vengono tormentati da violentissime flussioni; e per lo meno comunemente fono intorno intorno cerchiati d' una lividura della pelle, acconcissimamente detta dai Toscani I Occhiaja.

Chamb. Tom. XV:

Questa infermità dovrà piuttosto esser medicara per mezzo d' un cambiamento di vita, che a forza di medicamenti. Quando questo sconcerto riconosce la sua trista origine da una abbondevole, e soverchio stagionara, e condita mensa, e da una vita sedentaria; un cibo più ordinario , e più grossolano , e la pratica dell' efercizio, effettuar fogliono d' ordinario la cura; ma in evento, che debbanfi prescrivere alcune sorte di medicine, il solo nitro varrà per tutte le intiere botteghe degli Speziali. Questo può esser preso in grosse dosi; uno scrupolo per volta con picciolistima perzioncella di fluido con esso, e converrà continui a prenderlo così per buon tratto di tempo il paziente la fera in andando a ripofare. La radice del giglio acquatico viene altamente commendata da certuni in liffatti cali , e da altri i semi dell' Agnus cassus degli Autori; ma noi abbiamo, e coll' esperienza alla mano, dubbio grandissimo, che tanto l' uno, come l'altro di questi vantati specifici, producano il menomissimo bueno effecto.

Quelle persone, che trovansi sottoposte a questo malore, sa onninamente
di mestieri, che non prendano giammas
alcun medicamento purgante d'indole
stimolante; ed è di pari indispensibila
mente necessario, che si guardino più
che mai sia possibile, da tutte le violenti
passioni d'animo; e quantunque verga
raccomandato il mezzano, e moderato
esercizio; nulladimeno, se questo sia
soverchio violento, verià ad accrescere
viemaggiormente il disordine, anzichà
venga a produrre alcun bene per una
guarigione \* Rispetto alla Posturione
visiosa, ossia volontaria, vedi Posturioso
visiosa, ossia volontaria, vedi Posturiose

NE \*. Vegg. Juncker, Conspect, Medie. pag. 486.

FOLMONE. Vedi Pulmo.

POLMONI, una parte del corpo umano, composta di vasi, e di vesicole membranose, per servire alla respirazione. Vedi RESPIRAZIONE.

I polmoni sono connessi, di sopra, alle fauci, per mezzo della trachea; e di fotto, alle vertebre del torace; ed allo sternum ed al diaframma, col mezzo della pleura. -- Sono divisi in due gran lobi, per lo mediastinum, e questi lo sono di nuovo in altri minori : il dritto alle volte in tre o quattro, per via d'alcune fiffure scorrenti dall' orlo o margine d' innanzi a quel di dietro. - I lobi grandi, quando fon' enfiati, rassomigliano ciascuno all' unghia di un cavallo nella figura; ma tutti e due insieme sono più somiglianti a quella di un bue inversa. - Vedi Tav. Anat. (Splanch.) 6g. 12. lit. tt. fig. 14. Vedianco Loso, LOBULO.

La sostanza de' potmoni è membranofa; e consta principalmente d'innumerabili celle o rescichette; che con par che sien altro che espansioni delle membrane de' bronchj, da quali stan sospese come grappoli; così che sessiando in uno de' rami de' bronchi, queste celle o rescichette che ad esso s'attengono, si rigonfiano; le altre, che non vi pertengono, restando tuttor flaccide, e niente alterate. Vedi BRONCHIA.

Questi viluppi di vescichette o celle, chiamanfi lobuli interni; per lo qual nome si distinguono dai lobi minori, de' quai parlammo. -- Eglino. fon separati gli uni dagli altri per via d'interstizi, che ricevono i vasi, e son riempiati com membrane propagate da' lobuli, altre parallele, altre angolari. - Questi lobuli si discoprono e dispiegano esattisfimamente, se i tronchi più grandi de' bronchi s'aprono, e ne' minori si sossia; col qual mezzo ogni lobulo apparteneace a quel ramo viene ad enfiarfi, e follevasi distintamente spiccando, e mostrando la sua ampiezza, ed estensione.

L'intera sostanza de polmoni è coperta di una membrana comune, la quale è divisibile in due tuniche; l'esteriore fottile, liscia, e nervosa; l'interna un po' più grosfetta e più ineguale, costante la più parte dell'estremitadi de' vasi e delle vescichette, per l'impressione delle quali ella è butterata, e rassomiglia in certo modo a un favo di mele. - Alcuni affermano, che in questa tunica vi fon moltiffime perforazioni, a pori, così disposti, che prontamente imbevono ogni umidità dal cavo deltorace ec. ma questa ci sembra una fantastica ed a: bitraria opinione, anzi che nò.

1 vasi de' polmoni sono i bronchi, le arterie e le vene, polmonari e bronchiali , i nervi , ed i linfatici. Di questi vast alcuni fono propri, ed alcuni comuni, in riguardo al servigio ed all' uso di cui fono al resto del corpo. - 1 comuni fono i bronchi, l'arteria e la vena pulmonare, i nervi, e i vasi linfatici; i propri fono l'arteria e la vena bronchiak. Vedi BRONCHIA, BRONCHIALE, PULMONARE, ec.

Il Dr. Willis, contro la comune opinione, ascrive ai polmoni un gran numero di nervi, che vengono dal tronco del par vagum ; e che, essendo distribuici per la fostanza de' polmoni, abbracciano i vafi aerii, e fanguiferi. Egli pure allesifce, che le veliculæ hanno fibre mufeolose, per potere nell' espirazione adoprar una sorza contrattiva maggiore.
Diemerbroeckio osserva, che le vesseo
le non solamente ammettono l'aria, ma
anche altre materie più grossiere; e reca
in esempio due persone asmatiche da
lui aperte; l'una un tagliapietra, le
vescichette de' di cui polmoni erano così
assoltate di polvere, che nel taglio, il
suo coltello pervasequasi un mucchio di
sabbia; e l'altra un materassajo, in cui
le vesicule eran piene della sinssima polvere, o borra delle piume, V. Assaa,

Polypo de Polmeni. Vedi l'Articolo Polypus.

SUPPLEMENTO.

POLMONI. Per le esperienze fatte fopra animali viventi dai valentissimi Medici Messieurs Hauston (a), Hoadley (b), e da Monsieur Bremond (c), sembra, che i polmoni agiscano indipendentemente dal torace, continuando ad esfere, e dilatari, e contratti, dopo che sono espossi all'aria.

. Un gonfiamento artifiziale dei polmoni di una persona morta, o di un
animale moriente, vertà a porre il cuore in moto, e questo moto il cuore continuerallo per alcun tratto di tempo. E
noi abbiamo un'esempio della fortunata applicazione di siffatta esperienza nel
ricovramento della vita d' una persona
soffogata per mezzo di una cava di carbon ofsilie. Veggansi Saggj Medici d'
Edimburgo, Vol. 5. Transaz. Filosofic.
aum. 475. Sezione 11.

(a) Veggansi le nestre Trans. Filosofic. num. 441. Sezione 4. (b) Lectures on Respiration, cioè, Lezioni sopra la ReNei Saggj Medici d' Edimburgo nei leggiamo di un' ulcera nei polmoni, che veniva a forare il diaframma, e quindi penetrare nel fegato. Veggafi Vol. 1. Atticolo 26.

Idropisia dei polmoni. Veg. l'art. IDRO-PISIA de' polmoni, Hydrops pulmonum.

Polmoni feriti. Vi ha sempremai ragione di temere, che i polmoni vengano ad essere feriti, allorchè il paziente manda fuori dalla bocca una quantità abbondevole di sangue vivo, e florido accompagnato da una toffe, dopo d'aver ricevuta una ferita nel torace, malsimamente, allorche il sangue, che vien gittato fuori nella ferita è sommamente florido, e che il paziente nel respirare o nel tirare a sè il fiato fa del confiderabile rantolio, e strepito. L'ufizio di un Cerufico in caso simigliante si è il nettare, e rimondare la cavità del torace da tutto il sangue stravasato, ed il rammarginare la ferita esterna, quando però ciò fare si possa con sicurezza : ma. ficcome non può farsi alcuna applicazione alla ferita interna, cosi è giuoco forza, che questa operazione venga lasciata in mano alla Natura. Per qualungne verso, ed in qualsivoglia modo i vasi divisi si contraggano, e che il sangue dipersè volontariamente si fermi, la perfona fatà riavuta, e rifanerà. Quelle: perfone, le quali fonosi riavute da simiglianti ferite, rimangono dopoi esternamente fottoposte a delle tabi, ed a delle ulceri de' polmoni. Alcuna fiata in casi di questa spezie la parte serita dei polmoni va sporgendosi innanzi, ed arraccasi tenacissimamente, e stabilmente all'

spirazione. (c) Memoires de l' Acad. Royal, des Scienc. de Paris. ann. 1739.

154

orifizio della ferita esterna. In questo caso se ella venga spinta, o forzata di bel nuovo all' indierro, verrà a scaricare una quantità grandissima di sangue nella cavità del torace: sarà pertanto configlio infinitamente più favio, e migliore quello di lasciarla rimanersi nella situazione, nella quale l' ha posta, e condotta la Natura medesima; conciossiachè per mezzo fimigliante ella verrà ad ammettere l'immediata applicazione di una dicevole, ed adeguata medicatura, e potrà benissimo il prode Cerufico promuoverla ad attaccarsi alle labbra della ferica esterna. Main evento, che una porzione ferita dei polmoni venisse ad essere spinta fuori del torace, oltre i limiti della ferita esterna medesima, dovrà essere incastrato intorno a questa parte un pezzo di finissima tela ulata di lino, converrà, che venga fatta un' all'acciatura fopra la pezza medefima, e tutto ciò, che verrà a rimanere fotto l'allacciatura divifara, dovrà troncarsi via con un sinissimo, e raglientissimo coltello, o lancettone; e poscia converrà, che la parte fana dei polmoni venga ricondotta entro il corpo, conservando un capo, od estremità dell' allacciatura costantemente pendente, o ciondolante fuori della ferita esterna: la ferita poi dovrassi in tal calo mantenere aperta per mezzo d' una tasta, e l'allacciatura potrassi alla per fine tirar via con ficurezza. Ciò fatto, la ferita dovrassi rammarginare, e chiudere col metodo comune, ed ordinario. Durante poi il corso della cura farà onninamente di mestieri, che il paziente prenda internamente dei decotti di erbe ec. vulnerarie, ed il Balfamo del Lucattelli. Permezzo di fimigliante goyerno, e trattamento le férite di tale

POL

POL pericololissima spezie vengono ad esfere alcuna fiata curate; ma quando anche elle non lo sieno, ella si è una soddisfazione il conoscere, che altri ha fatto tutto ciò, che far mai si poteva in casi così disperati. Veggasi l' Eiftero , Chir.

pag. 73. Polmoni degl' Infetti. Nella Classe degl' Infetti volanti, mosche, ec. le stimate sono estremamente numerose, e le trachee, che da esse stimate vengono terminate, sono ramificate, e divaricate tutto al di sopra del corpo in guisa, che fa sorpresa, non altramente, che se ciascheduna parte, o particella dei cerpicciuoli di questi piccioli animalucci n'avelle bisogno per i suoi vasi aerei particolari : oltre di questi però sono le mosche, ed inserti volanti provveduti dei loro respettivi propri polmoni. Essi adunque ne hanno due, e questi così sterminatamente grandi in proporzione al corpo della bestioluccia, che vengono assai fiare ad ingombrare la metà, ed alcune volte anche due terzi del corpo dell'infetto medefimo. Vegg. Reaumur, Hift. Infect. Vol. 4. pag. 267.

Sono questi percanto due vesciche piantate lateralmente, cioè a dire, una da un lato, l'altra dall'altro, simiglianti nella forma, e configurazione, ed aventi la loro origine nell' attaccamento del corcelletto, e del corpo; ed in moltiffimi infetti dalle ale, i cui corpicciuoli fon composti di cinque anelli, arrivano a stendersi al terzo anello, ed alcune volte raggiungono eziandio il quarto anello. La groffezza, e la figura di ciascheduna di queste vesciche è tale, quale appunto rendesi necessaria per riempire pressochè intieramente quella cavità del corpo, in cui ella viene ad essere stanziata. Ciascheduna di esse viene a toccare i lati di questa cavità: la parte, allorchè unisconsi l'una l'altra, è piatta, e questa commissura viene a formare una linea scorrente dirittamente all'ingiù del corpicciuolo dell'insetto. Tuttochè però in questa data parte trovinsi così serratamente, e strettamente in contatto, nulladimeno non congiungonfi per modo alcuno l' una coll'altra. Questa commisfura però non viene a raggiungere intieramente il dorso, e dissotto intieramente la pancia, ma avvi una picciola cavità lasciata fra ciascheduna d'esse, la quale era sommamente necessaria in tutt'e due i luoghi : una , cioè , per dare il passag. gio all'arteria magna, e l'altra agli escrementi. Veggafi Reaumur, Hist. Infect. pag. 268.

POLO \*, Polus, MARO, nell' Astronomia, una delle estremitadi dell'asse, e su cui la sfera si rivolge. Vedi Asse, e SFERA.

\* La voce è formata dal Greco modèir,

Questi due punti, ciascuno distante 90 gradi dall' Equatore, sono chiamati, per eccellenza, i poli del mondo. Vedi Mondo.

Wotho definifce i poli, que' punti fulla fuperfizie della sfera, per li quali passa l'alse; cali sono i punti le K, (Tav. Afron. fig. 21.). de quali, il visibile a noi, o l'elevato al di sopra del nostro orizzonte, l, è chiamato il polo attico, o sittantionale; ed il suo opposto, K, l'antartico, od il meridionale. Vedi Abartico, e Antartico.

Pozo nella Geografia, è l'estremità dell'asse della terra, od uno de' punti-

fulla superfizie del nostro globo, per cui l'asse pasa. Vedi Terra.

Tali sono i punti P, Q, (Tav. Geogrof: fig. 1.) de'quali, l'elevato sopra il nostro orizzonte, chiamasi il polo Artico, o Settentrionale, ed il suo opposto Q, il polo Antartico, od Australe. Vedi GLOBO.

Il Dr. Halley mostra, che nel giorno Solstiziale, sotto il polo è tanto caldo quanto sotto l' Equinoziale quando il Sole è nel Zenith; atteso che rutte le 24 ore di quel giorno sotto il polo i raggii del Sole sono inclinati all' Orizzonte in un angolo di 23 de gradi; laddove, sotto l' Equinoziale, quantunque ei diventi verticale, pure non risplende più di 12 ore, ed è assente 12 ore; oltre che per 3 ore, 8 minuti, di quelle 12 ore, che ivi sta al di sopra dell' Orizzonte, non è tanto elevato quanto sotto il polo.

L'altitudine, o l'elevatione del polo, è un arco del meridiano, intercetto trail polo, e l'orizzonte. Vedi ALTITU-DINE, ELEVAZIONE, e DEPRESSIONE.

Il trovare quest'elevazione, è un assai popolare problema nell' Astronomia, nella Geografia, e nella Navigazione; questa, e la latitudine del luogo essendo sempre le stesse. Vedi LATITUDINE.

Oscare la latitudine del Polo. — Con un quadrante, osservate la massima, e la minima altitudine meridiana della stella polare. Vedi Meridiano.

Sottracte la minima dalla massima, edividere la disterenza per due; il quoziente è la distanza della stella dal polosche aggiunta alla minore altitudine trovata, dà l'elevazione del polo che siscerca.

Cosi M. Couplet il giovane, in Li-

sbona nel 1697, nel fine di Settembre; offervò la massima altitudine meridiana 41° 5′ 40". La minima 36° 28' 0". La disterenza delle quali è 4° 37′ 40", una di cui metà, 2° 15′ 50", aggiunta alla minore, da 38° 46′ 50", ch' è l'altitudine del poto di Lisbona. Vedi ALTITUDINE.

L'altitudine del polo, infiem colla linea meridiana, essendo la base di tutte le osservazioni astronomiche; per determinarla con la maggioreaccuratezza, le altitudini meridiane s' hanno a correggere mercè la dottrina delle rifrazioni. Vedi Rifrazione, Meridiana, ec.

Con questo mezzo M. Couplet, sottraendo 1' 25" nell' esempio propostò, lascia l'altitudine corretta 38° 45' 25".

Quindi, 1. L'altitudine del polo esfendo sottratta da 90°, lascia l'altitudine dell' Equatore. Vedi EQUATORE.

2. Se la massima altitudine meridiana di questa stella eccede l'altitudine dell' Equatore, l'ultima sottratta dalla prima a, lassia la declinazion della stella verso il Nord; se l'altitudine della stella è minore che quella dell' Equatore, la prima sottratta dall'ultima lassia la declinazione della stella verso il mezzodi. Vedi Decelinazione.

Il Dr. Hock, ed alcuni altri si sono immaginati, che l'altezza del poso, e la posizione de' circoli ne'cieli, per rispetto a quelli della terra, siensi cambiate da quel ch' erano anticamente: Ma M. Cassini crede, che ciò non abbia alcun sondamento: e che tutta la disferenza che ora troviamo nelle latitudini de'luoghi, ec rispetto all' antiche relazioni, malce dalle inaccuratezze delle osservazioni degli antichi.

Per verità non è maraviglia ch'eglino

erraffero nelle loro offervazioni, se confideriam gl' istrumenti de' quali si servivano. Egli aggiugne, estere probabile che vi sia qualche variazione nell'altezza del polo; ma giudica che ciò non eccede mai due minuti; e che anche questa svanisce, dacchè si è arrivato alla sua somma differenza. V. FQUATORB, ec.

Pozo, nella sferica, è un punto egualmente diflante da ogni parte della circonferenza di un circolo massimo della sfera; siccome il centro l'è in una sigura piana. Vedi Centro.

Ovvero, il polo è un punto 90 gradi distante dal piano di un circolo, ed in una linea che passa perpendicolarmente per il centro, chiamata l'asse. Vedi CIRCOLO.

Il Zenith, e il Nadir sono i poti dell' Orizzonte. I poti dell' Equatore sono li stessi che quelli della ssera o del globo. Vedi Zenith. Nadir, ec.

Poli dell' eclircica, fono due pursti fulla fuperficie della sfera, 20° 30' diflanti da' poli del mordo, e 90° gradi diflanti da ciafcuna parte dell' eclittica. Vedi Sebra, Ecuttica, ec.

Poli, nella Mignetica, sono due punti in una calamita, corrispondenti a' poli del mondo; l'uno che guarda il Nord, l'altro il Sud. Vedi CALAMITA.

Se la pietra fi rompe in quanti pezzi fi voglia, ogni frammento averà i fuoi dus poli. — Se una calamita fia biffea ata da una linea perpendicolare all' affe; i due punti prima congiunti diventeranno poli opposti, uno in ciascun segmento.

Per calamitare un ago, ec. quella parte che fi destina per la settentrionale toecasi cul polo meridionale della calamita, e quella che si destina per la meridionale, cul polo settentrionale, Vedi Ago.

117

Un pezzo di ferro acquista la polarità con solamente tenerlo diritto in piedi, ec. Vedi POLARITA'.

Se scaldis l'estremità di una verga, e lassis rafreddare voltata al Nord, dice il Dottor. Gilbert, ch'ella diventa un polo sisso settentrionale; se voltata al Sud, un polo sisso meridionale: Pur ciò non milita in tutti i cassi. — Se l'estremità si raffredda, tenuta verso all'ingiù, o verso il Nadir, acquista alcun chè di più di magnetismo, che se rafreddis orizzontalmente verso il Nord. Ma la miglior maniera è rafreddarla un poco inclinata al N. Le ignizioni o gl'infuocamenti ripetuti non giovan niente più di una sola.

Il Dottor Power dice, che se terremo una verga verso il Nord, e batteremo col mattello l' estremità settentrionale in questa posizione, ella diventerà
un polo settentrionale siso; e per contrario, se si batterà l' estremità meridionale. — Quel che si dice del martellare,
è da intendersi parimenti del limare, del se
macinare, del segare; anzi, un lene fregamento, purchè si continui a lungo,
produrrà i posi, Vedi Fregamento.

Più pesanti che sono i colpi, cateris paribus, il magnetismo è più sorte. — Pochi colpi gravi sanno l'istesso este che molti. I vecchi spilli, ed i punteruoli hanno poli fiffi fettentrionali, perchè quasi fempre si usano verso all'ingiù.
Gii spilli nuovi od hanno poli mutabili,
o poli deboli settentrionali. Forare con
uno spillo verso il Sud orizzontalmente,
un caso se procacciate un polo sisso sette
tentrionale, molto meno se forate australmente verso all'ingiù; ma se forate
australmente verso all'insù, voi sate un
polo australe siso.

Un poto sisso debole può degenerare in un murabile nello spazio di un giorno, anzi in pochi minuti, col renerlo in una posizione contraria al suo poto. La calamita stessa non farà un poto sisso ogni ferro. Si ricerca che il ferro abbia una lunghezza, se è grosso. M. Ballard dice, che in sei o sette spilli fatti alla sua presenza, il morzo o la bocca di ciascheduno diventò un poto boreale, col mero induramento.

Polo d'un vetro, nell' Optica, è la parte più grossa d'un vetro convesso, e la più sottile di un concavo. Vedi Convesso, Concavo. — Se il vetro ètramente macinato, il polo sarà puntualmente nel mezzo della sua superfizie.
Vedi Vetro Optico, Macinare, ec:

Questi alle volte chiamasi anco il vertice del vetro. Vedi VERTICE-

Stella del Polo, o Stella Polarr, è una Stella della seconda magnitudine, l'ultima nella coda della orsa minore. Vedi Ursa minore.

La fua longitudine metteli dal Flam-Redio 24°, 14' 41": la fua latitudine 66° 94' 11".

La vicinanza di questa: Stella al pale, donde avviene chi ella non mai tramonta, la rende di an gran vantaggio > e comodo nella navigazione, ec. per determinare la linea meridiana, l'eleva-

zione del polo, e conseguentemente la latitudine del luogo. Vedi Pozo. Vedi anco Meridiana , e Latitudine.

POLOCSKI, o Polozkie, Palatinatus Polociensis, Palatinato del Gran Ducato di Lituania, confinante al N. colla Moscovia, all' E. col Palatinato di Witepsk, al S. col fiume Dwina, all' O. colla Livonia Polacca. Quest' è un paese deferto, e pien di boschi, che aveva anticamente i fuoi proprj Duchi. Polocski n' è la capitale.

Polocski, o Polocz, Polocium, città della Lituania, capitale del Palatinato dello stesso nome, guardata da 2 Castelli. Nel 1563 fu presa da Mosco-· viti, e ripresa da Polacchi del medesimo anno. Giace sul fiume Dwina, a Polotta, ed è distante 20 leghe al S. O. da Witepsk , 32 all' E. da Breslavia. long. 47. 30. lat. 55. 33.

¶ POLONIA, Polonia, gran Regno dell' Europa, il quale riguarda all'O. il mar Baltico, il Brandeburghese, e la Slefia, al S. l' Ungheria, la Transilvania, e la Moldavia, al N. e all' E. gli Stati della Russia. Generalmente dividesi la Polonia in 3 gran parci, che sono la Po-Ionia Maggiore, e la Polonia Minore, ed il Gran Ducato di Lituania. Ciascuna parte si divide in parecchi Palatinati, o Provincie. I fiumi principali sono la Vistola, il Niester, o Neister, e la Dwina, o sia Duna. La Po-Ionia somministra una parte delle cose necessarie alla vita. Tutto il Regno è molto popolato, massime di nobiltà. I Popoli di Polonia, che s' accostano più alla Germania, sono di costumi più civili di quelli, che abitano falle Frontiere della Moscovia, e Tartaria, La Religione dominante è la Cattolica Romana, la quale è sempre stata difesa dal Re, da' Membri principali del Regno. Nulladia meno vi si soffrono in alcune parti de' Luterani , Calvinifti , Ariani , Sociniani, Greci, Ebrei, e Turchi, e si permette, che abbiano il libero esercizio delle loro Religioni.Gli Ebrei in particolare sono meglio trattati in Polonia, che in qualunque altro Paele. Tutte queste Sette di Religioni sofferte si chiamano Diffentientes, cioè Discordanti. Il Governo di Polonia è Monarchico, ed Aristocratico. La Nobiltà e legge il Re,e limita assai il suo potere. Il popolo è come schiavo; e quasi tutti i Signori di confiderazione hanno diritto di vita, e di morte sopra i loro contadini; per la qual cosa i paesani di questa Regione sono tutti quanti miserabili. 1 Polacchi fono robusti, di mediocre statura, valorosi, grandi ghiottoni, e grandi bevitori. Tutti parlano Latino, e Schiavone. Cracovia è la città capitale del Regno, e Varsavia la residenza più ordinaria de' Re. long. 34.-50. lat. 47. 40. - 56. 30.

POLPA, PULPA, ne' frutti, è quella molle e succolenta parte che trovasi fra la pelle o scorza, ed il nucleus o seme. Vedi FRUTTO.

La polpa di un albero, o di una pianta è il parenchyma, che cresce, e si gonfia per mezzo di un fugo, alla prima molto aspro e ingrato, ma finalmente più dilicato e più dolce. Vedi Parenchyma. Vedi anco Vegetabile, Pianta, ec.

Polpa nella Farmacia, la parte tenera de' frutti, delle radici, od altri corpi, estratta per infusione o bollitura, e passara per un staccio.

Polpa, nella Medicina dinota la pià grassa, piena, e solida parce della carne. Vedi CARNE.

I medici applicano questa parola particolarmente alla parte superiore del ventre, perchè è carnosa : e perchè ivi fi tocca \* , per esaminare se gli animali son graffi.

\* Questa parte da Latini 2 chiamata pulpa, da palpare, tratteggiare, maneg-

giare . ec.

POLSO, Pursus, nell'economia animale dinota il battimento, o palpitamento del cuore, e dell'arterie. Vedi ARTERIA.

Il polso è quel moto reciproco del cuore e dell' arterie, per cui il caldo fangue, cacciato fuor dal finistro ventricolo del cuore, viene impulso nelle arterie, per essere da esse distribuito per il corpo così che si può sentire col dito. Vedi SANGUE.

La pulsazione delle arterie proviene da quella del cuore; ed ha, com' egli, una fistole e una diastole; la sistole dell' uno corrispondendo alla diastole dell' altro. Vedi CUORE, SISTOLE, ec.

Galeno scrive, che Ippocrate fu il primo che ollervò il moto del polfo. -Il Signor Homberg commemora il caso di una donna in Parigi, la quale avea un polfo, o battimento nelle vene, perfettamente simile a quello che comunemente sentiamo nelle arterie. Egli aggiugne di esfere il primo Autore che mai facesfe menzione di tal cofa. Vedi VENA.

Del polso si rende ragione così. -Quando il finistro ventricolo del cuore fi contrae o ristrigne, e gitta il suo sangue nell' arteria magna, il fangue in cotesta arteria non solamente prepellesi innanzi verso l' estremitadi, ma il canale dell' arteria parimenti si dilata; perchè i fluidi, quando fono premuti, premono di nuovo verso cutti i lati, e la loro presfione è sempre perpendicolare ai lati de vasi contenenti : ma le tuniche dell' arteria, per ogni piccolo impeto, possono effere distele; laonde, alla contrazione del cuore, il sangue dal sinistro ventricolo non solamente premerà innanzi il sangue nell' arteria, ma insieme insieme distenderà i lati dell' arteria; e sì cagionasi un moto di dilatazione.

E quando l'impero del fangue controi lati dell' arteria cessa, cioè quando il finistro ventricolo cessa di contraersi, allora le fibre spirali dell' arteria, per la loro mutua elafficità, ritornan di nuovo al lero primiero stato, e ristringono il canale dell' arteria, fin a tanto che di bel nuovo dilatafi per la fittole del cuore; così che vi si cagiona un moto di contrazione.

La diastole, o dilatazione dell'arteria chiamasi il suo polfo, o battimento, ed il tempo in cui le fibre spirali ritora nano al loro stato naturale, è la distanza tra due pulfi.

Questo pulso, o battimento è in tutte le arterie del corpo nel medefimo tempo : imperocchè mentre il sangue vien fuor protrufo dal cuore nell'aorta, cotestaarteria esfendo piena, il sangue dee propellersi in tutte le arterie nel medesimo tempo; e perchè l'arterie sono coniche. ed il sangue si muove dalla base del conoall' apice, perciò il sangue continuamen. te urta, o preme contro i lati de' vafi; econseguentemente ogni punto dell'arteria effer dee dilatato, nell' ifteffo tempo. che il sangue vien suor gittato dal finiftro ventricolo del cuore; e tosto chel'elasticità delle fibre spirali superar può l' impeto del sangue, le arterie si coutraggon di nuovo.

Così due cagioni operanti alternamene

te, il cuore, e le fibre delle arterie, tengono il fangue in un continuo moto. V. CIRCOLAZIONE.

L'offervazione del polso è di una estrema importanza ad un medico; si perchè gli palesa lo stato del cuore, ch' è il primo motore nella macchina animale; si perchè mostra la natura, la quantità, ed il moto del sangue, quell' umor universale, da cui tutti gli altri dipendono; come anco perchè egli indica la condizione dell' arteria, che è il vase primario di tutto il corpo.

Il Polso Forte, adunque, dinota 1. una gran forza muscolare del cuore che fi contrae; e per conseguenza il vigor della causa contraente; cioè, 2. un vivae e copioso influsso del igo nerveo ne' villi del cuore. 3. Abbondanza di sangue. 4. Una lodevole secrezione, e cir-

colazione degli umori.

Il polso force è però un buon presagio, se è simile per tutto il corpo. Per verità egli è benespesso fallace nell'apoplessa, e in alcuni altri morbi, ove il passaggio tra il cuore ed il cervello è libero; ed in altre parti, spezialmente nelle viscere, chiuso od ostrutto.

Il polso debole dinota il contrario del forte; abbenchè questo qualche volta inganni, particolarmente nelle persone

graffe.

Il posso duro fignifica. 1. Che la membrana dell'arteria è più arida che non suole; e perciò, 2. dinota ostruzioni nelle vesicule minute, delle quali tessure sono le membrane dell'arteria. 3. Che le arterie son piene, ma 4. Che le loro estremità capillari sono ostrutte da una viscostrà inslammatoria. 5. Che il sangue è assai dense e compatto: quindi 6. Che le circolazioni, le secrezioni e l'escrezioni son depravate.

II por o melle dinota il contrarlo a tue: ti questi; pur egli è fallace in una peripneumonia acuta.

Il polso lento dinota, r. Che le contrazioni del cuore sono tarde; e perciò, 2. Che sono tardi e lenti gl'influssi del sugo nerveo dal cervello ne'villi del cuore. 3. Che il sangue ha circolato un gran numero di volte. 4. Che tutti gli umori circolano facilmente per i loro vasi. Che se il polso è tale da debolezza; questo è un cattivo segno.

Il polso veloce dinota il contrario a tutto questo; come, acrimonie, spiriti

agitati, febbri, frenesia.

Il polso equabile dinota un tenore coflante delle funzioni vitali: l'ineguale, il contrario.

Il polfo intermittente mostra che la vi-

ta è in una lubrica fituazione.

Un polso intermittente proviene da difetto o nel sugo nerveo, che scorre inegualmente nel cuore; o nel vase che trasmette il sangue e gli umori: o dagli umori stessi.

La cagione di questo sconcerto è varia, come le convustioni, i polipi, le cacochimie, le infiammazioni, la mancanza di sangue, le arterie satte osse o cartilaginose, ec.

Un polso equabile, forte, e nello stefo tempo, lento, è di tutti gli altri il migliore. Un polso forte e grande, o forte e lento insieme, sono buoni. Un polso debole, piccolo, duro, ineguale, intermittente, veloce, è di tutti gli altri il peggiore.

Pure in tutte queste cose si deve avere rispardo alla natura dell'arteria particolare; all'età, al sesso, al temperamento, alle assezioni dell'animo, alle sei cose non naturali, alla complessione, corporatura, alla stagione, al paese, ec. tutte le quali cose influiscono sul posso.

Una diminuzione, od una totale sospensione del posso si può ridurre o ad
una lipothymia, in cui manca o scema a
grado tale, che appena resta vigore per
sostenere il corpo. Vedi Lyrothymia.

— O ad una lipopsychia, quando viè una
sensibile diminuzione del calor naturale.
O ad una sincope, quando il cuore manca,
così che il calore, i moti, i sens, e tuso quasi perisce. — O finalmente ad una
asphyxta, dove tutte le dette cose assolutamente son abolite quanto al senso, e
par che la morte sia già sin possessione. Vedi Sincopp, ec.

## SUPPLEMENTO.

POLSO. Egli è indubitato, che il clima altererà benissimo il posso delle persone; ed in questo appunto è sondata l'osservazione dei possi, valea dire, che questi sono naturalmente vari nelle persone di nazioni differenti. Viene afferito, che i possi della popolazione Francese siano più uguali, e più vivaci, e quelli dei Britanni, degli Olandesi, e dei Tedeschi per lo contrario più irregolari, e più incerti; e questo esservazione coerentemente non solo attributio all'aria, ma eziandio alla maniera di vivere.

Generalmente parlando, più che il Sole trovasi soprauna Regione più alto, e più vicino, tanto più vivace, e brioso si è il polso; e quanto più basso, e per conseguente più dilungato rimangasi il medesimo Sole, più lento di pari si osferverà il posso nelle persone. Nelle stagioni piovose il posso è più scioto, più libero, e più vivace, e ciò a motivo della pressione minere dell'atmosfera. Egli si

Chamb. Tom. XV.

è più impetuoso nel tempo di primavera: è più uguale dopo un quieto, e tranquillo sonno; e finalmente è il polso debole, ed incerto in quegli uomini, che sono coll' animo inteso ad affari, e somiglianti.

La melancolia rende il polso in estremo incostante, e ciò probabilmente avviene pel gran pensamento ottuso di siffatte persone: nei temperamenti biliofi il polso è alto e gagliardo; e nei sanguigni offervali più regolare e più uguale, che in qualfivoglia altra persona: nelle costituzioni stemmatiche è il polso sufficientemente uguale, matardo, e languido : nei figlioletti , mastimamente nell'infanzia, il polso è picciolissimo: e nei vecchi trovasi estremamente incerto: nelle persone ingorde, ghiotte, e voraci il polfo è ottufo, e tardo, feppure, a forza di bere non venga renduto inciampante e vertiginoso: Polso simigliante affai fiate è un foriere d'una morte subitanea. A forza d'una die:a foverchio ristretta, e meschina, il polso divien picciolo, e lento, e sempre, e costantemente piega e si abbatte nel digiuno. Può simigliantemente estere il polfo grandemente alterato dalle paísioni; ma più, che da qualtivoglia altradal timore, dalla allegrezza, e dalla collera. Nelle febbri'il polfo viene ad ellere variato, fecondo, ed a norma del principio, del colmo, e della declinazione delle medefime. Nelle perfone d' abito non meno scorbatico, che isterico. è il polso sommamente incerto: nelle persone idropiche viene assaissimo troncato, ed interrotto dagli umori stagnanti : nella gotta egli è libero, e sommamente spedito. Nella pestilenza, siccome anche nelle affezioni almatiche è il polso grandemente oppresso, seppure non venga sciolto, e renduto libero dai calorosi accessi. Generalmente parlando qualsivoglia variazione del posso dinota con ogni maggior certezza alcuna alterazione nell'abito del corpo della persona.

È il polfo difuguale, od in rapporso al tempo, od in rapporto alle forze: che è quanto dire, od egli batte più vivace, e più tardo, o più gagliardo, e più debole. Il primo è comune in mol. tissime indisposizioni, e malattie d'indole acuta, e non minaccia alcun pericolo immediato: ma per lo contrario il secondo, non meno nei casi acuti, che nei casi cronici, è sempre, e costantemente un fintoma pericolofissimo. Asfaissime fiate egli è un foriere della morte, la quale fuole accadere due, o tre giorni dopo che è stato il polso osservato tale. Vien detto, che il polso è interrotto, allora quando le pulfazioni fono molto più picciole, e più deboli, che negli altri tempi, o che i loro intervalli, ed afterischi sono molto maggiori. Il primo caso mostra un gran perdimento, e sfiaucamento di forza: ed il fecondo, il quale è, per così esprimerci, una cetfazione per un tempo, dinota vicinanza di para lifie, d'apoplessie, e disimiglianti orridi mali, ed alcuna fiata della morte medelima.

Il polfo è intenfo, quando la pulfanione è durifsima, trovandofi le patti, per così efprimerci, in arco, ed in tenfione; oppure eziandio quella forza di molla per così dire viene ad effer prodotta dalla moltiplicità, e dalla frequenza di minor numero di vibrazioni, come appunto avviene nel colmo delle febbri acute.

Il polso dimesso ha le sue pulsazioni meno vivaci, e meno forti, ed energiche;

e nello stato infermo mostra più pericolo, che nell' altro caso. Il posso supersiciale mostra, e sa vedere un esattissimo temperamento di corpo, siccome altresì una tempra libera, agevole, e tranquisla dell' animo.

Il polso cupo, e profondo, è argomento chiarissimo d'una disposizione alla melancolia, ad affezioni asmatiche, ed a letarghi, e questo incontrasi con frequenza maggiore nelle persone bene avanzate negli anni, di quello scorgasi nella gioventù più florida.

Il polfo a falti, o faltellante non mofira fovente gran pericolo; ma il polfo tremolante per lo contrario, fuol effere affai comunemente un pessimo, e reo fintoma, e fatale, dopo il quale pochi fono quegli infermi, i quali si riabbiano dalle loro malattie.

Ma il polso il più terribile, il più spaventevole, ed il più statle si è il polso vagabondo, ed errante. Questo viene alcuna siata sentito in una parte dell'arteria, ed alcun' altra nell' altra parte, e talvolta in niuna parte della medesima. Questo è un soriere certissimo di motte irreparabile, e questa lo suol seguitare con grandissima speditezza; e se avvenga, che una gran sorza, o ssorzo nella natura dia un qualche miglioramento, o solitevo, egli si è questo un sollievo, edun miglioramento di cottissima durata. Veggassi Albercomb. « De variationibus pulsus.»

É stato offervato, come nelle persone elettrizzate il posso ha la battura piùferma. Vegganiene le nostre Trans. Filosofos. num. 478. pag. 59. Veggasi di pari l'Articolo ELETTRICITA. POLTRONE, un vile, un codardo, che manca di coraggio per eseguire alcun chè di grande, o di nobile. Vedi CODARDO.

La parola la piglian gl'Ingless da Francess; e Salmasso la diriva a pollice trunetto; perchè anticamente quelli che evitavano di andare alle guerre, si tagliavamo le lor dica grosse della mano. — Ma Menagio, con più di probabilità, la diriva dall' Italiano poltrone, da poltro, cioè un letto; perchè i timidi, i pusillanimi han piacere di star a letto. — Egli aggiugne che l' Italiano poltro è derivato dal Germanico polster, un coscino, un origliere.

Ad altri piace di dirivare tal voce dall' Italiano poltro, cioè puledro; per la prontezza ch'egli ha di correre, o fuggir via.

POLVERE, nella Farmacia, una medicina fecca polverizzata, o preparata, col romperfi, e ridurfi in quasi impercettibili atomi, o in un mortajo, o per via di operazioni chimiche, ec. Vedi Polverizzazione.

Diciamo, una polvere flyptica, una polvere fimpatica, ec. Vedi STYPTICO, SIMPATICO, ec. La polvere di vipera, palvis viperinus, da questi ultimi tempi è venuta in grande ricerca e fama, forto la denominazione di bezoar animale. Vedi Vipera e Bezoar.

POLVERE perli capelli, è il fior di farina, o di fagiuoli, ben stacciato, e preparato, per darle un grato odore.

Quella nella quale sono mischiate secce d'amido, è la peggiore. V. Amido.

Polvere da schioppo, pulvis pyrius, una composizione di salnitro, di zosso, e di carbone, mescolati assieme, e ordinariamente ridotti in granelli; che preni de facilmente succo, e si raresa od espan-

Chamb. Tom. XV.

de con grande veemenza, a cagion della sua sorza classica. Vedi Elasticita' Rarefazione, ec.

A questa polvere noi dobbiamo tutta l'azione, e tutto l'effetto de' cannoni, ed altri pezzi d'artiglieria, ec. così che l'arte militare moderna, la fortificazione, ec. ne dipendono totalmente. Vedi Cannone, Fortificazione, ec.

L' invenzione della polvere da fchioppo viene ascritta da Polidoro Virgilio ad un Chimico, il quale avendo accidentalmente posto un poco di questa compofizione in un mortajo, ed avendolo coperto con una pietra, accadde che egli prendesse fuoco, e facesse volare la pietra- - Thever dice, che la persona, di cui quivi si parla, su un monaco di Friburgo, nomato Costantino Anelzen: ma Belleforet ed altri Autori con più di probabilità, tengono che fosse Bartholdo Schwartz, od il nero: almeno viene allerito, che egli abbia il primo infegnato l'uso della polvere ai Venezianinell'anno 1380, durante la guerra co' Genoesi ; e che ella su prima adopera-' ta in una piazza, chiamata un tempo Cladia fossa, oggi Chioggia, contro Lorenzo de' Medicis; e che tutta P Italia fè de' lamenti contro di ciò, come di una manifesta contravenzione alle leggi di una guerra onorata e giusta.

Ma ciò che contradice questa relazione, e che mostra che la potvere da ficioppo è più antica, si è, che Pietro Messia, nelle sue Varie Letioni, commemora, che essendo i Mori alsediati nel 1343 da Alfonso XI. Re di Cattiglia, egli scaricò sopra loro una fatta di mortaj di ferro, che secero un romore simile al tuono: e questo coincide e confronta con la Cronica del Re Alsonso, che prese Toledo,

POL scritta da Don Pedro Vescovo di Leone, ove parrafi che in un combaccimento marittimo tra il Re di Tunifi, ed il Re Moro di Siviglia, più di quattrocent' anni fa, quei di Tunifi aveano certe botti o barili di ferro, co' quali gittavano fulmini . o faeste di fuoco.

Du Cange aggiugne, che è fatta men zione della polvere da fchioppo ne' registri delle Camere de' Conti in Francia fin dall'anno 1338. Vedi CANNONE.

Per non dirne più, egli appar, che fia stata nota una tal polvere al nostro Rogero Bacone cen-cinquanta anni prima che folle nato Schwartz : cotesto celebre e dotto Frate mentova una tale compolizione in termini espressi, nel suo Trattato de Nullitate Magia, pubblicato in Oxford nel 1216. « Voi potete fare » e tuoni e lampi, a vostro piacere, dic' » egli, col solo prendere del zolfo, del » nitro, e del carbone, i quali di per sè » foli non fann' effetto, ma mischiatt assieme, e ristretti in un luogo chiu-» fo, cagionano uno strepito ed uno » scoppio maggiore, che quello di un so baleno e tuono.

Preparazione della POLVERE da Schioppo. - Vi sono diverse composizioni di polvere, per rifguardo alle proporzioni dei tre ingredienti, le quali si ponno vedere negli Scrittori pyrotecnici : ma il procedere delle operazioni è in tutte a un dipresso il medefimo.

Il zolfo ed il falnitro esfendo purificati, e ridotti in polvere, mettonfi colla polvere di carbone, in un mortajo. bagnato con acqua o spirito di vino, o fimili, e si pistano per 24 ore assieme: ponendo mente d'inumidire di quando in quando la massa, per ovviare al rischio di prender fuoco: finalmente facendola paffare per uno staccio, o cribro, ella fi forma in piccoli grani, o globuli; che quando fon fecchi . la polvere è bell'e fatta; e la menoma sciotilla che vi si batta fopra con l'acciajo, e la pietra focaja, l' intera massa immediate s'accende, e scruscia, o s'esplode con estrema violenza.

L' effetto non è difficile da spiegare: la parce del carbone, fulla quale cade la scintilla prendendo suoco come esca, il zolfo ed il nitro prontamente fi liquefanno, ed il primo anche dirompe in fiamma, e nell' istesso tempo i grani contigui foggiacciono all' istesso fato. Ora si sa che il falnitro, quand' è infuocato, fi rarefà a un grado portentofo. Vedi SAL-NITRO, e RAREFAZIONE.

Il Cav. Isacco Nevton ragiona cesì su quelto propolito; il carbone ed il zolfo nella polvere d' archibugio, piglian facilmente fuoco, e accendono il nitro, e lo spirito del nitro essendo con ciò rarefatto in vapore, sfugge e scatta fuori con un'espulsione molto somigliante a quella, onde il vapore dell' acqua sprizza con impeto fuor da un' eolipila; il zolfo parimenti, essendo volatile, si converte in vapore, ed accresce l'esplosione; aggiugni che il vapore acido del zolfo, fopra tutto quello che distilla sotto una campana in olio di zolfo, entrando violentemente nel corpo fisso del nitro, dà la libertà allo spirito del nitro, ed eccita una maggiore fermentazione, per lo che il calore vieppiù s'aumenta ed il corpo fifso del nitro si rarefà in sumo, e l'espulfione per cotal mezzo fi fa più veemente e più presta.

Imperocchè se si mescolerà il sale di tartaro con la polvere da schioppo, e questa mistura riscalderasti finche prenda suoto, l'esplosione sarà più violenta, e pronta che quella della polvere sola; il che non può procedere altronde che dall' azione del vapore della polvere dasschioppo sul sale di tartaro, per la quale queflo sale vien rarefatto. Vedi Putvis FU L-MINANS.

L'esplosione della polverenasce adunque dall'azione violenta, per cui tutta la missura essendo rapidamente e gagliardamente scaldata, si raresa e si converte in sumo e vapore, il qual vapore, per la violenza di cocessa azione, divenendo caldo sin a risplendere, appare in forma di samma. Vedi Funco.

M. de la Hire ascrive tutta la forza e tutto l'essetto della polvere da schioppe, alla molla od elasticità dell'aria inchiusa ne' diversi grani e negl' intervalli, o spazi fra i grani medesimi: la polvere essendo accesa, mette in gioco od avviva le molle di altretante particelle d'aria, e le dilata tutt' in un tratto; donde segue il grand' essetto: la polvere stessa colo ad appiccare un fessa coco, che può mettere l'aria in azione; dopo di che, tutto si sa dall'aria sola. Vedi ARIA.

La polvere da schioppo è una merce o un capo di tale conseguenza, si per riguardo alla speculazione, come per la guerra e per lo commercio, (il consumo essendo incredibile) che merita un più particolare divisamento. — Per sare adunque con buono essento, e nel debito modo la polvere da schioppo, s' ha da avere riguardo, che il salnitro sia puro, ed in belli e grandi cristalli: altrimenti, egli si dee purificare, con levar via il suo sale bisso o comune; e le parti terree così: Dissolvete dieci libbre di nitro in una quantità di buon'acqua pura, fate deporse, filtrate, e suporatelo in un vase in-

Chamb. Tom. XV.

vetriato, sin alla diminuzione della metà, o sin che vi appare una pellicola: allora si può levar via il vase dal fuoco, e porre in una cantina : in ventiquattro ore spiccheranno i cristalli, quali separarete dal liquore ; ed in fimil guisa si può il liquore cristallizzare diverse volte, fin che tutto il sale sia fuor' estratto: fatto ciò mettetelo in una caldaja, e questa sopra un fornello con un fuoco moderato, cui a gradi crescete sinchè cominci a fumare, svaporare, e perdere la fua umidità, e divenir bianchissimo : sa dee sempre tener agitato con una cucchiaja, per timore, non ritorni alla sua prima figura, con che il suo untume torrassi via; dopo ciò, tant' acqua si dee verfare nella caldaja, che copra il nitro; e quando egli è disciolto, e ridotto alla confistenza di un liquor denso, debbe rimanersi con una cucchiaja, senza mai intermettere, finche tutta l' umidità di nuovo è svaporata, ed egli sia ridotto ad una secca e bianca poltiglia.

Un fimile riguardo fi ha da avere al zolfo, scegliendo quello che è in pezzi groffi, chiaro, e perfettamente giallo; non molto duro, nè compatto, ma poroso; nè tampoco rilucente a dismisura; e fe, quando si mette sul fuoco, se ne va via liberamente ardendo tutto, e non lasciando se non poco o niente di materia, o posatura, questi è un segno della sua bontà: così pure se sia premuto tra due lastre di ferro, calde abbastanza per liquefarlo, e nello scorrere appaja giallo, e quel che resta, di un color rossiccio, si può conchiudere ch' egli sia a proposito. Manel caso, che egli sia sporco, e impuro si può purificare in questa maniera: liquefate il zolfo in una grande cucchiaja, o padella di ferro, fopra un lene fuoco di

carbone, ben' acceso, ma non insammato; quindi schiumate tutto quel che vien alla sommità, e che nuota sul zolso; levate'o poi subito dal succo, e colatelo per un doppia tela, lasciando che passi bel bello; così farà puro, la materia grossiera e sporca restando nella tela.

Quanto al carbone ch' è il terzo ingrediente, egli si dee scegliere grande, chiaro, libero da nocchi, ben abbrucia-

e che si spacca.

Vi sono tre spezie di petvere, cioè potvere da cannone, polvere da moschetto, e polvere da pislota di ciascune di queste ve ne son di nuovo due satte, una più sorte, l'altra più debole; tutte le quali differenze nascono soltanto dalle varie pro-

porzioni degl' ingredienti.

Le proporzioni fono le seguenti; nella polvere forte da cannone, per ogni cento libbre di falnitro, venticinque libbre di zolfo generalmente si fann' andare. coll' istessa quantità di carbone ; e nella polvere debole da carnone per ogni cento libbre di falnitro, ci van venti libbre di zolfo, e ventiquattro di carbone. Quanto alla polvere da moschetto più forte, cento libbre di falnitro richiedono dieciotto libbre di zolfo, e venti di carbone; e nella più debole vi van cento libbre di alnitro, quindici di zolfo,e dicciotto di carbone. Nella polvere da piffeta più forte, cento libbre di falnitro richiedoro dodici di zolfo, e quindici di carbone; Jaddove la più debole ha cento libbre di falnitro, fol dieci di zolfo, ma dieciotto di carbone.

Altri Autori prescrivono altre preporzioni: Semienowicz per li mortaj ordina cento libbre di salnitro, venticinque di zosso, ed altrettante di carbone: per li pezzi grandi d'artiglieria, centolibbre di falnitro, quindici di zolfo, e dicciotto di carbone: per li moschetti e per le pistole, cento libbre di fainitro, otto di zolfo, e dieci di carbone.

Miethio loda la proporzione di una libbra di falnitro con tre oncie di carbone, e due o due ed un quarto di zolfo; della qual polvere, egli afferma, che for-

se niun' altra è più forte.

Egli aggiugne che la confueta pratica di fare la polvere da schioppa più debo
le per li mortaj, che per li cannoni, come nell' esempio di sopra, è senza alcun
sondamento, e rende la spesa superfluameute molto più grande: imperocchè,
haddove, per caricare un grande mortaro 2; libbre di polvere ordinaria richieggonsi, e conseguentemente per caricarlo, dieci votte dugento e quaranta libbre; egli mostra col calcolo che l' istessoessetto sarebbesi avuto con 180 libbredella polvere forte.

Quanto al processo, perfar la Polvere,. ec. - Tutti gl' ingredienti si deon prima polverizzare fini , appresso umettare. con acqua chiara, o con aceto, o con spirito di vino o con acqua o spirito di vino. mischiato asseme, o con urina, lo che è il folito; poscia il tutto si dee ben agitare e shattere per lo spazio di 24 orealmeno, e quindi granare, o ridurre ingranitura nel modo feguente:un cribro fiha a preparare con un fondo di groffapergamena, piena di rotondi buchi; e la già detta maila sbattuta, umettata anticipatamente con 20 oncie di spirito di vino, dodici di spirito d' aceto di vino. tredici di spirito di nitro, due di spiritodi sale armoniaco, ed un'oncia di canforadisciolta in spirito di vino; il tutto si ha. da meschiare insieme. O d'altra guisa, prendete quattr' oncie d' acquavite, ed

una di canfora, e si meschino e disciolgano per l'istesso fine ; quando l'intero composto è ridotto in palle grosse come ova, mettetele nel crivello, e con esse una palla di legno; Movere sù e giù la stessa palla intorno al crivello così che rompa le pallottole della polvere, cui fate passare per li fornellini del cribro in granelli.

Per quantitadi più grandi, si adopran mulini, col mezzo de' quali più lavoro si può fare in un giorno, di quel che un nomo faccia in cento. Vedi Mulino.

La polvere da schioppo può anche farsi di diversi colori, ma la nera è la più op-

portuna e migliore di tutte.

Per fare polvere bianca, procedete così: Pigliace dieci libbre di falnicro, una di zolfo, e due di segature fine di sambuco, o fimil legno, meichiate il tutto assieme, e procedere col metodo fopraccennato ---Ovvero, con dieci libbre di nitro, ed una libbra e mezza di zolfo feccaro e ben ridotto in polvere fina, meschiate due libbre di segature, ec. ovver, in suo luogo, di legno marcio secco e ridotto in polvere, con due libbre e tre oncie di fale di tartaro : donde fate una polvere da tenersi ben chiusa dall' aria.

E pur da notarfi, che nel fore polvere da piffola, se la volere force, dovece agitarla e dimenarla diverse volte mentre è nel mortajo, e inumidirla con acqua distillata dalle scorze di limone e di narancio in un limbicco, ec. e poscia sbatterla per 24 ore , siccome si è detto di Lopra.

La Polvere in granelli è di tanto maggior forza, di quand' ella è in farina, che fi conchiude, che più grandi che fono i granelli ella è più forte, che de' piccioli : per la qual ragione, la polvere da con-

Chamb. Tom. XV.

none è granica più groffa che le altre polveri ; e dechi aver cura che nel caricare il pezzo non si schiaccino o premano tropo i grani ec. Vi fono tre man'ere di provare la bontà della polvere: 1. Colla vista; imperocchè se ella è troppo nera, ella è troppo umida, od ha troppo carbone in sè; cosi pure se fregata sulla carta bianca, s'annerisce più di quel che fa la polvere buona: ma se è una spezie di color azzurro, inclinante al rosso, è un segno di buona polvere. 2. Col tatto: Imperocché se nello schiacciarla colle estremità delle dita i grani si rompono facilmente e vann' in farina, fenza restarvi asprezza o durezza, ella hain sè troppo di carbone; ovvero se, premendo sotto le dita sopra una dura e liscia tavola alcuni grani li trovate più duri che il refto, oppur quasi v'intaccate le dita, il zolfo non è ben mischiato col nitro, e la polvere non è di alcun prezzo. 3. Coll' abbruciarla: alcuni piccioli mucchi di polvere la pongono sopra carra bianca, tre pollici o più , separati l' un dall' altro, ed uno si mette a suoco; il quale s'egli solo s abbrucia ed arde tutto, e ciò in un tratto, e quasi impercettibilmente, fenza accendere il resto, e fa un picciolo scoppio o rumor di tuono, ed un sumo bianco si solleva nell'aria quasi come un circolo, la polvere è buona: se lascia segni neri, ha troppo carbone, o nen è ben abbruciato: se lascia untume, il 206 fo o il nitro non seno ben nettati, o in buon ordine. - In oltre se due o tre grani si metteranno sulla carta distanti un pollice, ed il fuoco fi metta ad uno di esti, e tutti s' infiammano a un tratto, non lasciando alcun altro segno, che un color bianco sfumato nel luogo, e la carta non è tocca , la polvere è buona.

Così pure, abbruciandola fulla mano fe non la fcotta; ma fe v'appajono de' nocchi neri che fcottano nel luogo dov' è fatta la prova un po' ingiù, dopo d' averla infuocata, non è forte abbaltanza, ma è manchevole di nitro.

Per rifare o ristorare la polvere, che ha parito, il metodo de' periti nel mestiere si è, mettere una parte della polver e sopra una tela grossa; a cui si debbe aggiungere un egual peso di polvere buona; e con una mestola ben bene mischiarle assieme; seccare il tutto al Sole, e quindi metterla in barili, e conservarla in luogo asciutto e opportuno.

Altri, quand' è affai cattiva, la rimettono bagnandola con aceto, acqua, urina, od acquavite; quindi sbattendo-la fina, la flacciano, e ad ogni libbra di polvere aggiungono un' oncia, un' oncia e mezza, o due oncie (fecondo ch' ella è deceriorata) di falnitro dificiolto; apprefio fi hanno questi ingredienti da umettarsi e meschiarsi bene, così che non si possa niente discernere nella composizione; il che si può conoscere dal tagliare la massa; e sinalmente si granifee, come si è detto dianzi.

POLVERE, fignifica anco le minutiffime e quasi insensibili particelle abrase da qualche corpo duro. V. Particella, Corpuscolo, Atomo, ec.

Quelle che si abradono dalle pietre sono più propriamente chiamate Arena. Vedi ARENA.

La materia fottile di Cartefio, è una forta di polvere, prodotta dalla collisione della materia del secondo elemento. V. ELEMENTO, MATERIA, Sottile, CAR-BESIANISMO, ec.

POLVERE d' oro. V. ORO. POLVERE di piembe, V. PIOMEO.

## SUPPLEMENTO.

POLVERE, Polvere, pulvis bolo compositus. É questa una polvere prescritta nell' ultima nostra novissima Farmacopea di Londra, e destinata per essere messa in opera, ed usara in vece di quella composizione espressa sotto la denominazione della Confedio Fracastorii . oppure Diafcordium, Diafcordio. Veniva supposto, che questo medicamento fosse dal suo Autore inteso, e voluto non altramente che un'alessifarmaco; dove per lo contrario viene di presente usato principalmente, e singolarmente come una medicina astringente; e così venne creduto necessario il formare questo separato medicamento.

Questa polvere è composta di bole armeno, una mezza libra; di cannella, armeno, una mezza libra; di cannella, e di gomma arabica, di ciascheduna di queste due sostanze parti uguali, cioè tre once, il tutto messo insieme, incorporato, e ridotto in polvere. Vegg. Pemberton, Farmac. di Londra, p. 311.

POLVERE di Beçoar, Pulvis Beçoaticus Questa è la denominazione data nell' ultima nostra Farmacopea di Londra a quella polvere appellata comunemente la Polvere del Gascoigne.

È questa di presente prescritta in guifache venga soltanto fatta, e composta di zampe di granchio, una libbra, di perle preparate, e di coralli rossi, di ciascheduna di queste soltanze parai uguali, vale a dire, tre once: e di Bezoar Orientale, un' oncia. L'ambra, ed il corno di cervo vengono lasciati suori di questa medicinale composizione, come ingredienti impropri, e di niuna esficacia; ed è ordinato, che il tutto veaga confervato fimigliantemente fenza il Bezoar, e denominato colle appresso espressioni, cioè Putis e chelis Cancrorum compositus: il nome, od appellazione della polvere del Gascoigne, già conociuta sotto tale espressione. Veg. Pemberton, Farmacop. di Londra, pag. 313.

Polvere de Cerufa, Pulvis e cerufa. È questa una medicina prescritta dalla nostra nuova Farmacopea di Londra in vece dei Trochi bianchi di Monsieur Razi.

Veggali l' Articolo TROCO.

Le ultime composizioni di sistato medicamento sono state molto più complesse della prescrizione, o ricetta originale del sopramentovato Autore; e perciò il Collegio dei nostri Medici ha creduto ben satto il sottrarme alcuni ingredienti d'esse composizioni. E siscome il medicamento esse dee sempre polverizzato per uso del medesimo, così vien quivi nell'appresso guisa descritto:

Prenderai di Ceruía, cinque once: di farcocolla, un' oncia: di gomma tragacanta, una mezz' oncia: Ridurrai il tutto in una finifima polvere. Veg. Pemberton, Farmacop. di Londra, pag. 312.

Polvere di contrajerva composta, Pulvis contrajerva compostus. È la denominazione applicata nell'ultima nostra Farmacopea di Londra a quella composizione, che è usualmente conosciuta sotto l'appellazione di Lapis contrajerva.

La preparazione dell'a medefima vien quivi fimigliantemente renduta meno complessa, per mezzo di lasciarne suori le polveri meno essistante associate, ed in luogo delle polveri medesime facendo uso della sola polvere di zampe di granchio composta.

Vien per tanto ordinato, e prescrit-

to, che questa sia semplicemente satta di presente della polvere composta di zampe di granchi, una libbra, e mezzo: e di radice di Contrajerva, cinque once. Veg. Pemberton, Farmac. di Lond. p. 313.

Polvere di Mirra, Pulvis e Myrrha. É questa una forma di medicamento prescritta nell'ultima nostra Farmacopea di Londra, coll'intenzione, che debba valere in luogo dei Trochi di Mirra.

La composizione è veramente la medesima; ma a motivo dell' esseri lasciato suori uno, o due degli Ingredienti, come quelli, che vengono suppostinon dotati delle virtù medesime deglialtri, o per lo meno per essere i tralaciati ingredienti in estremo disgustosi, e ributtanti al palato.

Vien quivi pertanto ordinato, chessa fatta, e preparata nell' appresso guisa: Prenderai di foglie secche di ruta, di dittamo, di creta, di mirra, di ciascheduna delle divisate sostanze parti uguali, vale a dire, un' oncia, e mezza: od' assassimati, vale a dire, un' oncia, e mezza: od' assassimati, di Sagapeno, di Castore, di Russa, di Oponasso, di cascheduna di queste sostanze una mezz' oncia. Pesterai il tutto ben bene, sicchè venga richotto ad una sinssima polvere. Veg. Pemberton, Farmacop. di Londra, pag. 314.

Polvere di Scamonea, Pulvis e Seamimonio. Questa denominazione viene applicata nell'ultima nostra Farmacopea di Londra a quella polvere catartica, opurgante, che vien comunemente appellata, Polvere del Conte di Warwick.

Quivi però ella viene intieramente alterata , avvegnachè ne fieno lafciati fuori i criftalli di tarraro, e l'antimonio diaforetico, e venga ordinato, che il medicamento fia unicamente composto di fole quattr' once di scamonea; e di arge-

once di corno di cervo abbrustolito, ridotti insieme in una sinissima polvere. Veggasi Pemberton, Farmacop. di Lond.

pag. 315.

POLVERE d'Ambra, Pulvis e Succino. Ella è questa una forma di medicamento prescritta nell'ultima nostra Farmacopea di Londra, con intenzione, che debba occupare il luogo dei Trochi d'ambra, o sieno Trochisci de carabe della Farmacopea vecchia.

La compolizione di fiffatta polvere medicinale è la feguente: Prenderai d'ambra preparata, e di gomma arabica, di ciascheduna di quette sostanze porzioni uguali, vale a dire, dieci dramme: di sugo d'Ipocisto, di balustrini, e di Terra del Giappone, cinque dramme per cadauna di queste sostanze: d'olibano, una mezz' oncia: doppio colato, noa dramma; mescolerai tutti questi ingredienti insieme facendone sinssifima polvere. Veggas Pembetton, Farmacopea di Londra, pag. 3, 16.

Polyene fecondante, pulvis facundans. Così viene dagli Scrittori dell' ultimo nostro presente secolo, che trattate hanno adeguatamente, ed assembara, e caratterizzata quella finissima polvere, la quale è contenuta nelle custodiette, o capsule, come essi addimandanle, le quali trovansi sulle testoline degli stami, o sieno silamenri, che stanziano entro i fiori delle piante, e che daalcuni Scrittori delle cose naturali della nostra Inghilterra viene appellata Maledust, polvere maschia, e generalmente poi la farina dei siori.

Venne questa polvere per molte, e molte etadi confideraranon altramente, che un recremento della pianta; ma nei

tempi modernissimi è stato rinvenuto? e toccato con mano, come questa è intieramente composta da corpicciuoli organici, che sono veracemente, e realmente gli embrioni delle stesse piante. e che penetrano entro i semi stanzianti nelle capsule, mentre trovansi per anche sepolti nello stile. li vengono a fecondare, ed a perre in istato di vegetare, e di produrre le spezie loro respettive. Sotto però una in estremo accurata, e diligente difamina fatta col microfcopio, la farina, a dire la vogliamo, la polvere fecondatrice delle piante, non è stato trovato, che ella porti alcuna somiglianza colla plantula feminalis, pianterella stanziante nel seme, o sieno i primirudimenti, ed orditura della pianta che dee esser prodotta dal medesimo seme. Tutto quello, che fassi il microscopio in questo caso, si è, che viene ad a crescere grandemente l'apparente grandezza deile particelle della medelima polyere, o farina; ma queste, allorchè vengono per tal modo offer rate, vien tre vato, null' altro effere, salvo che una congerie di picciolissimi globuletti, i quali nelle fpecie medefime fono tutti fomigliantiffimi infra se, e composti di picciolissime fibre, e vescichette, in una particolarifsima, e fisfatta maniera disposti, e lavorati infieme, che vengono a confervarsi intieri per tutto quel tratto di tempo che fia necessario, e rompentisi e scoppiando, allorché è di pari necessario, di maniera tale, che apparifce evidentissimamente, come questi globuletti sono dalla natura destinati per alcuni usi di momento, e di conseguenza somma. Veggafi la Tavola degli Oggetti Microscopici, Classe 2.

Il Verdresio presso gli Atti degli Era.

diti ci ha somministrato un euriosissimo piano, e ci ha figurato, ed efattamente descritto cinquanta spezie differenti di quetta medenma polvere fecondatrice, parecchie delle quali polveri lono affai confiderabilmente differenti I una dall' altra; tuttochè alcune d'esse sieno a un di presso somiglianti. Osserva questo Valentuomo, come in tutto il numero dei fiori, cui egli si è fatto ad esaminare, non ebbe a trovar farina, o polvere fecondatrice, la quale non si assomigliasse ad alcuna di queste cinquanta additate spezie; e che perciò chicchessia, il quale s' impegni in una fiffatta inchiefta curiofiffima dovrebbe prima farsi ad offervar queste, e quindi riportare lealtre, od all' una od all'altra delle medefime, ficcome, ed in qual modo ad effe s'avvicinino, e poscia sar parola immancabilmente delle loro differenze, se alcuna ve ne abbia. per via di caratteri, per mezzo dei quali verranno queste ad esfere sempremai conosciute. Veggansi A&a Eruditor. ann. 1724. pag. 410.

L' Autore di questo curiosissimo Trattato, da una moltitudine grande d'esperienze sembra, che immagini, che questi globuletti di polvere rappresentino piuttofto i testicoli degli animali malchi, che qualfivoglia altra parte della organizzazione d'alcun corpo noto. Le fibre affai numerole, delle quali questi globuli sono composti, le quali sono convolute, ed aggomitolate in una foggia intriga i fima, e grandemente offervabile, e le vescichette contenute nella loro softanza fra queste fibre medesime, mostrano una rassomiglianza grandisti ma nella loro structura ai resticoli degli animali, il che mostrano di pari eziandio negli uli loro apparenti.

Le farine, o polveri principali, che questo Valentuomo descrive, sono quelle dell' Iride acquatico giallo, o fia il fiore del giunco, le quali farine fono d' una figura ellitica, od ovale, alquanto pelofe, e coperte, od in parte, o per intierod'una sottilissima incamiciatura membranosa. La farina del Tulipano, che è piatta, larga, ed alcun poco angolare in una delle sue estremità, quantunque dall' altra estremità sia tondeggiata. La farina del succiamele, che è larga, e mozza, o troncata in una delle estremi:à, e condeggiante, ma alquanto acuminata nell'altra estremità. La farina del giglio Iride dalle foglie gialle, la quale bislunga acuminata in una delle sue estremità, è tondeggiata nell' altra ; e quando vien separata perfettamente dalla sua capsula, o custodierra, ha una coda nella sua estremità tondeggiante, o sia l'estremità sua maggiore, o più groffa. La farina dell' Iperico, la quale è bislunga, e fegaligna, mozza, e troncata ad ambe le sue estremità, e contradistinta, o segnata con uno strettissimo folco longitudinate ben profondo in uno de' fuoi latí, e che assomigliasi grandemente a quel canaletto, che si ravvisa nel mezzo dei granelli del grano, o della vena, e che serve all' effetto medelimo, che quei granelli, vale a dire, per l'apertura della stella farica, o granellini di farina fecondatrice. La farina della malva palustre, che è somigliantissima a quella della malva comune, e della quercia fanta, oggetto in eftremo vago, ed apparitcente, avvegnachè sieno granellini rotondi circondati da regularissimi circoli di spine, o ' pungiglioncini. Il Crescione Indiano ha 3 una farina fecondatrice, la quale a mol-

POL si aspetti di luce comparisce d'una figura triangolare. La Lisimachia, o sia erba falciforme, possiede una polvere, o fasina fecondante assimigliantesi a quella dell' Iperico, ma più corta, e più fatticcia, mozza, o troncata ad ambe le fue estremità, e con un solco longitudinale; tuttochè non fondo, ma assai superficiale. Quella poi della scabiosa è la più liscia di moltissime altre, e più di tutte le altre farine fecondatrici nella sua forma s' avvicina alla figura sferica, o globulare. La polvere, o farina dell' afsenzio è simigliantemente globulare, ed assai picciola, ed allorchè trovasi separata, e disgiunta intieramente, ha un gambolino, o piccioletto somigliantissimo a quello della farina del giglio giallo. La farina poi della Clematite è sommamente fingolare, come quella, ch' è d' una figura globulare, ma composta d' un picciolissimo globo incastrato, e racchiuso dentro altro picciol globo; oppure d' un picciol globo di un color pal lido, contenuto, ed incastrato in una Coppa ben fissa, e fatticcia di color brunastro, il quale apresi, e si spacca in una parte determinata, e lascia uscir suori il picciolissimo globulo, che conteneva dentro di sè. Quella del gelsomino bianco è composta di mezzi globuletti, o d' una spezie d'emisseri, piatti, od appianati da un lato, e regolarmente tondeggiati nell' altro lato.

La farina fecondatrice del Tabacco è bislunga, e segaligna, ed è acuminata o puntata da entrambe le sue estremirà, alcune volte più aguzza, alcune altre più ottusa nelle sue punte, secondo il. fuo stato di maturità. Ha questa somigliantemente un canaletto, o folco bislungo, che in uno de' fuoi lati fcorre,

e portasi dall' una all' altra estremità; che è appunto il luogo, ove i granellini di questa farina s'aprono, e spaccansi, non altramente che quelli della farina fecondatrice dell' Iperico, e d'altre parecchie. La farina fecondatrice del fiore della Passione è composta di groffissimi globuletti d'un colore oscuro, e questi, allorchè trovansi separati per inciero , hanno delle code , o dire li vogliamo gambi, o picciuoli, ma questi fommamente corti. La polvere fecondatrice dei fiori della Zucca è uno de' più eleganti oggetti, che veder mai si possa, rispetto agli altri di moltissime di queste farine : il granellino di questa farina è rotondo, e tutto circondato con un filare di raggi piatti, ed ottufi, affomigliantifi a quelli dei granellini della farina e della malva, a riferva foltanto, che questi non sono acuminati. Il citriuolo, tuttochè sia una pianta, che ha una grandissima aleanza con questa, vale a dire colla Zucca, nulladimeno produce una polvere fecondante composta di granellini semplicissimi, picciolissimi, e tondeggianti. Il cavolo di parecehie spezie ha le sue farine composte di semplici corpiccioli di forma ellittica od ovale: in altre spezie di cavolo questi corpicciuoli medesimi della farina sono più bislunghi, ed assomigliansi con grandissima perfezione ad i granellini del grano scevri della loro loppa, e nudi, come quelli che hanno la spezie a capello la medesima di solco, il quale scorresi, e portasi per lo lungo dall una all' altra estremità del granello. La polvere fecondatrice del giacinto è lunghisima, ed assai segaligna, bene spesso uncinara, e sempre e costantemente ottusa in una delle sue estremità, ed acuminata e puntata nell'altra estremità. La farina secondante d alcuna delle spezie della Clarea ha i granellini grossisimi perfettissimamente rotondi, e lisci, ed in una parte ha manisestamente il segno di un'apertura. Questa farina ella si è probabilmente somigliante a quella della Clematite, vale a dire, un giobuletto contenuto entro l'altro, e questa è l'apertura, per la quale dee passare, e fassistitata il globuletto più sottile.

L'Autore di queste sommamente curiose osservazioni ci ha somministrato
delle assai buone figure non meno delle
farine sinor divisate, che delle altre
delle cinquanta spezie da esso esaminate, alle quali perciò noi rimettiamo di
buon grado i nostri Leggitori vaghi di
sissate materie. Vegg. Acta Eruditor.
Ann. 1724. P. 411.

Polvere postolana, Pulvis putcolanus. É questa nell' Istoria Naturale la denominazione d' una sostanza sossile trovata in sorma d'una polvere, ed assai famosa per la qualità, che possiede di grandemente attodarsi sotto l'acqua. Le descrizioni però, ed i piani, che ci vengono satti della medesima, sembrano alquanto erronei.

La sostanza stessa è una polverè di un color bigiognolo pallido, composta di particelle tanto estremamente minute, che s'oggono per sino la distinzione dei microscopi migliori, e che allora appunto, che vengono osservate per mezzo del microscopio, altro non compariscono, che una polvere sciolta, in estremo sina ed irregolare. Hannovi instra esse alcune picciolissime s'agliettine di talco, ed allorchè viene agitata, e se mossa entro una carassa d'acqua, lascia aglia medesima una fangolità biancastra,

la quale impiega lunghissimo tratto di tempo nel sare la sua posatura. Se questa polvere venga inumidita, e bagnater con dell' acqua salata, immediaramente l'asciuga, e si trassforma in una solidissima massa somigliantissima al a pietra. Fa simigliantemente questa polvere l'effetto medessimo coll' acqua comune; ma allora la massa è meno torbida, e meno consistente.

Gli Antichi trovavansi benissimo al fatto rispetto a questa data sostanza, ed alle proprierà, e qualità della medesima. Viene veramente afferito, che questa nel precipitar, ch' ella fa all' ingià dentro l'acqua, ella diviene una dura pietra, mentre si rimane sott' essa acqua; ma questo è congran probabilità un' errore, ed un prendere una per altra cofa ; e questo equivoco nasce peravventura da questo, che la polvere divisara andava continuamente precipitando già dalle colline nel mare, e fermavasi ai lati del medesimo in parecchi luoghi in quantitadi abbondevolislime; allorchè queste masse di polvere venivano ad. esfere ammollate, e bagnate dalle onde marine, o neile tempette, oppure no più alti marini flussi, venivano ad indurire naturalmente in altrettante maffe d'una spezie di pietra : e queste erano peravventura quelle, che quegli Autori videro, e ci descrissero, avvegnachè esti probabilistimamente non andarono, ne si fecero ad investigare di queste masfe fott' acqua.

L'uso principalissimo di questa polvere fra gli Antichi si era quello di moscolarla colle loro cal ire, e cemensi per quelle fabbriche, che avevano il loro sondamento nel mare: e di presente, ella è ottimamente, conosciuta, nonmeno in Italia, che in Francia, some un ingrediente di quella forte di stucco, cui essi addimandano appunto pozzolana.

La qualità offervabilissima delle due coalescenze nell' esser mescolata coll'acqua, è probabilmente dovuta al suo avere nella propria sua composizione una quantità d' una certa terra conosciuta pressochè in tutte le Età, e Regioni, per effettuare una spezie di stucco o calcina fenza il previo arbustolamento. Conobbero i buoni Antichi questa terra fotto la denominazione di gypsum tymphaicum, e noi la conosciamo per la denominazione di Calx nativa, Calcina nativa. Questa polvere è comunissima nelle fiancate dei monti, e delle colline in parecchie parti d'Italia. Veggasi Hill, Istoria dei Fossili, pag. 573.

POLVERE da schioppo. Viene univerfalmente afferito dagl' istorici, che la polyere da schioppo non ha la sua naturale esplosione dentro i vapori della famosa grotta del Cane in Italia, e ciascheduno viaggiatore, il quale visita, e va a vedere quel dato luogo, se ne torna coll'opinione medesima, cui egli suppone, essere stata una dimostrazione oculare di ciò, siccome una delle esperienze fatte colà da quelle persone, che mostrano la Grotta stessa, si è sempremai lo sparare una pistola carica nel corpo dei vapori, e questa non prende mai fuoco. Noi siamo debitori al Sig. Lamberto dello smascheramento di quello punto di curiolità, e viene toccato con mano per le esperienze di questo Valentuomo, che l'opinione del volgo è un errore majuscolo. Questo Gentiluoand, nel fare l'esperienza parecchie, e parecchie volte per se medesimo; e questa con diligenza, cura, ed attenzione grandissima, ebbe costantissimamente a trovare, che la pistola non faceva fuoco; ma che questo non compariva un difetto nella natura delle polveri da schioppo, ma bensì nel fuoco; conciosfiachè egli ebbe a conoscere come tutte le faville cavate fuori dall' urto della pietra focaja coll'acciajo, od acciarino. venivano ad essere estinte dal vapor della grotta nell' istante stesso del loro comparir fuori, e che nemmeno una fola d' esse scincille giungeva a toccar la polvere trovantesi nello scodellino, nel suo fiero natio stato di fuoco. Ora non vi ha luogo alcuno di maravigliarfi, che la polvere da schioppo non prendesse fuoco in un caso, in cui il suoco medesimo non arrivava a toccarla; ed affine di sperimentare, se il vapore di quel luogo fosse da tanto, che venisse ad impedire l'esplosione della polvere, allorchè realmente rimanevavi accesa, proccurò, che una certa porzione di polvere da fuoco fosse inumidita, e ridotta in una spezie di pasta, nel qual caso ella non doveva fare la fua espiosione tutta in un tempo folo, ma dovea andarfi accendendo fuccessivamente, e grado per grado. Nel dar fuoco ad una porzioncella di questa nell' aria aperta, ed in gittandola, mentre trovavali accesa, entro il corpo del vapore, ebbe a trovare, come fott' esso vapore ella continuava bravamente ad ardere, non altramente che fatto avrebbe in qualfivoglia altro luogo. Dopo di questo volle condurre l' esperienza medesima ancora più innanzi, e ciò egli fece per mezzo di collocare parecchi mucchi d'ascietta polvere da schioppo dentro il vapore della grotta medefima ful terreno : da uno di questi mucchj all' altro venne tirata una traccia d'essa polvere: e quindi avendo insuocato una porzioncella di polvere da schioppo bagnata, e preparata, come additammo, gittolla entro il vapore vicino alla traccia della divisata polvere asciutta. La prima favilla uscita da essa che venne a toccare la traccia, mentre era insuocata, diè suoco e sece accendere la traccia medesima, e tutti i mucchi secero tutt' in un tempo bravamente la loro naturale esplossone in un'istante. Veggansi Acta Esud.

Rispetto alla Teoria della polvere da fuoco. Veggasi l'Articolo Polvere da suoco, o da schioppo, che venghia-

mo ora ad esporre.

La polvere da schioppo infuocata, odin un vacuo, o nell' aria, produce per mezzo della sua esplosione un fluido elastico permanente.

Se un ferro rollo rovente, od arroventito venga racchiuso entro un recipiente d' una macchina pneumatica, e che dal recipiente medefimo vengane estratta l' aria, e che allora la polvere da schioppo fia lasciata cadere sul ferro divisato . la polvere prenderà fuoco, e nell' esplosione lo scandaglio mercuriale vedrassi incontanente discendere ; e quantunque torni immediatamente a rifalire, e far di bel nuovo la sua montata, nulladimeno non vedraffi afcendere a quell'altezza, alla quale prima trovavali, ma continuerà a starsi depresso per uno spazio proporzionato alla quantità della polvere da fuoco, la quale venne lasciata ca-dere sopra il ferro arroventito. Per simigliante mezzo (infuocandone delle picciole quantità per volta) lo scandaglio mercuriale può effere ridotto dalle dita.

29. Talle 12. 1. Ora una liffatta esperienza, la quale è stara più e più fiare riperuta, viene a provare la propofizione in rapporto al producimento d'un fluido elastico permanente in un vacuo : conciossiache la calata dello scandaglio mercuriale potrebbe soltanto esfere effettuata dalla pressione d' alcuno nuovo fluido generato entro il recipiente, bilanciante in parte la pressione dell' aria esterna. Che questo fluido, o per lo meno alcuna porzione del medeumo, fosse permanente, apparisce manisestamente da. ciò, che quantunque nelle divisate esperienze il Mercurio ascendesse dopo l'operazione, nulladimeno il giorno feguente non era montato più alto dei 22 - nel qual grado, o fito fembrava, che continuaffe fiffato. E che questo fluido sia elastico viene ad essere parentemente provato dalla calata dello scandaglio mercuriale: imperciocchè la quantità di materia in questo fluido contenuta non farebbe stata valevole colla sua sola gravità ad affondare l'argentovivo per mezzo della meno sensibile quantità : simigliantemente dal suo estendersi per qualfivoglia spazio ; quantunque grande, l' esperienza venendo a riuscire in tutte e due le maniere, od in un grande od in un picciolo recipiente, con questa sola differenza, che più grande, che era ilrecipiente, minore li era la calata dello fcandaglio mercuriale, alla medefima quantità della polvere ; avvegnache la pressione del fluido generato venisse a diminuire, come andava diminuendo la fua densità. Veggiansi le nostre Trans. Filolof. n. 295.

Il producimento medefimo ha luego fimigliantemente, allorchè la polvere : da schioppo viene ad essere infuecata. nell'aria; (a) imperciocchè se sia collocata una picciola quantità di polvere nel-La parce superiore d' un tubo di cristallo, e che la parte più balfa, od inferiore del medefimo tubo venga immersa nell' acqua, e chel' acqua fia fatta alzare così vicina alla sommità, che soltanto una picciolissima porzione d' aria venga ad effer lasciata in quella parte ove trovasi collocata la polvere da fuoco; se in siffatta fituazione la comunicazione della parte superiore del tubo coll' aria esterna fia chiufa, e troncata, e che venga accesa od infuocata la polvere ( la qual cofa potrafsi con ogni maggiore agevolezza effettuare con una lente ustoria l vedrassi in questa esperienza calar l' acqua nell'atto della esplosione, non altramente che l'argentovivo si facesse nell' ultima, e verrà sempremai a continuare a mantenersi depreisa ed abbassata fotto il luogo, net quale trovavali innanzi l'esplotione; e la quantità di questa depressione, od abbaifamento verrà ad esser maggiore, se venga accresciuta la quantità della polvere, oppure se venga diminuito il diametro del tubo. Quindi viene ad effere patentemente provato, che non meno nell'aria aperta, che nel vacuo l' esplosione della polvere da schioppo infuocata produce un fluido elastico permanente. (b)

Apparifee fimigliantemente dall' Efpetienza, come l'elafficità, o prefsione
del fluido prodotto dall' infuocamento
della polvere da fehiorpo, viene ad effere ceteris paribus. direttamente come
la fua denfirà. Quindi ne fegue quefto,
che fe venga lafciata cadere nel medefimo recipiente una doppia quantità di

polvere da schioppo, il mercurio verrà a fare una calata doppiamente maggiore di quello faceva nella quantità doppia; effer jo contenuto nel medefimo recipiente, verrà ad effere d'una doppia denfità di quello prodotto dalla quantità semptice ; quindi l'elasticità, o pressione stimata dalla calata del mercurio esfendo fimigijantemente dorpia, cosi la preftione viene ad effere direttamente come ta sua denfità. Di pari le calate del mercurio, allorchè vengono infuocate in diversi recipienti uguali quantità di polvere, vengono ad effere reciprocamente come le capacità di quei recipienti . e per conseguente come la densità del flui-

do in ciaschedun d' essi prodotto. Per determinare l' elasticità . e la quantità insieme di questo fluido elastico prodotto dall' esplosione d' una data quantità di polvere, il valentissimo Monsieur Robins premise, che l'elasticità di questo fluido accrescasi, e si aumenti pel calore, e diminuiscasi, e scemi pel freddo nella guisa e maniera medesima che fassi l' elasticità dell'aria; e che la densità di questo fluido, e per conseguente il suo peso, è il medesimo del pefo d' un egual massa d' aria, avente l'elasticità medesima, e la medesima tempra. Da simiglianti principi, e da sissatte esperienze, pel piano delle quali ci conviene rimettere i Leggitori all'opera stessa di questo Valentuomo, egli fassi a conchiudere, che il fluido prodotto dall' accendimento della polvere da fuoco verrà ad effere 1 del peso della mededefima polvere da fuoco, e che la ragione delle respettive grossezze, o masse della polvere, e del fluido dalla mede-

(a) Hankshee . Esperienze Fisico mecaniche, pag. 81. (b) Robins, nuovi principj della Cannoneria propos. 1.

fima prodotto, sarà in numeri rotondi r. a 244. Veggansi Nuovi Principi di Can-

noneria, Propos. II.

Quindi noi venghiamo ad esser certi, che qualfivoglia quantità di polvere infuocata, confinata entro qualfivoglia fpazio, cui ella adeguaramente riempia, esercita nell'istante di sua esplosione contro i lati del vaso, che la contiene, e dei corpi, che ella urta innanzi a se posti, una forza per lo meno 244 volte maggiore dell' elasticità dell' aria comune, oppure, che viene ad essere la cosa stessa, della pressione dell' Atmosfera; e questo senza farci a considerare la grande aggiunta, che questa forza verrà a ricevere dal grado violento di calore col quale ella trovasi in questo tempo fornita; la quantità del quale accrescimento è il secondo capo, o punto della ricerca del prode Monsieur Robins.

Determinapertanto questo Valentuomo, che l'elasticità dell'aria viene ad essere accresciuta, allorchè viene ad essere riscaldata all' estremo grado del ferro arroventito nella proporzione di 196 a 194 :; e supponendo, che la siamina della polvere da schioppo infuocata non sia meno calda d' un ferro fatto rosso rovente, od arroventito, e che l' Elasticità dell' aria, e per conseguente del fluido generato dalla esplosione essendo accresciuta dall' estremità di questo calore nella ragione di 796 a 194 🔓, ne seguita, che se 244 venga ad essere accresciuto in questa ragione medesima, il numero rifulcante, che è 999 👆, verrà a determinare di quante volte l'elafticità della fiamma della polvere da schioppo infuocara venga ad eccedere l'elasticità dell' aria comune, supponendola già confinata entro un medefimo spazio

ripieno colla polvere prima, che ella folse infuocata.

Quindi per tanto esser può assegnata la quantità affoluta della preffione efercitata dalla polvere da schioppo nel momento della sua esplosione; conciossachè il fluido allora generato ha un' elaflicità 999 1, oppure in numeri rotondi 1000 volte maggiore dell' aria comune; e poiche l' aria comune per la fua elasticità esercita una pressione in qualsivoglia superficie uguale al peso dell'atmosfera incombente, colla quale trovasi in equilibrio, la pressione fatta dalla polvere da schioppo infuocata, innanzi che ella si fosse dilatata, è 1000 volte maggiore della pressione dell' Atmosfera; e per conseguente la quantità di questa forza sopra la superficie d'un dita quadrato monta sopra il peso di sei Tonnellate Inglesi (La Tonnellata Inglese & un peso di due mila libbre. Il Tradut.) che è quanto dire oltre il peso di dodicimila libbre, la quale forza però va diminuendosi, e scemando a misura, e via via, che il fiuido va dilatandofi.

Quantunque sia stato in questo luogo supposto, che il calore della polvere da fuoco, allorchè viene infuocata in una quantità considerabile, sia il medesimo d' un ferro infuocato all' estremo calore dell' arroventamento, oppure al principiare d'un calor bianco, a cadente, nulladimeno non può effere se non rivocato in dubbio, che il fuoco prodotto nell' esplosione venga ad essere alquanto variato ( cofa che è analoga, e propria fimigliantemente degli altri fuochi tutti) da una, o minore, o maggior quantità di materiale, od alimento del fuoco medefimo; e può benissimo esfere presuppose she secondo la quantità della polyere in fuocata infieme, la fiamma possa avere gutti i differenti gradi cominciando da quello d'un color rosso languido, a quel grado di calore, che è sufficiente pel verificamento dei metalli : ma ficcome la quantità della polvere ricercata dal producimento di questo grado di calore in ultimo luogo qui additata è certissimamente sempre maggiore di quella che viene ad estere infuocata infieme per qualsivoglia impresa, od effetto militare, così noi non faremo già dilungati dal nostro scopo, se noi ci faremo a supporre, che il calore di tali quantitadi le quali ricorrono più frequentemente in ufo, sia al-Jorchè queste sono insuocare, a un dipresso la medesima dell'altissimo, o massimo calore del ferro rosso rovente, od intiesamente arroventito; attribuendo, e concedendo a questo calore un graduale, o successivo accrescimento nelle quantità più abbondevoli, e che questo venga proporzionatamente ad esfere minore, ed a diminuirsi allorchè le quantità sono semmamente picciole.

Alcuni Autori si sono fatti ad attribuire la forza della polvere, o per lo meno una parte affai confiderabile della forza medefima, all'azione dell'aria contenura, o nella flessa polvere, oppure fra gl'intervalli dei granellini della medefima. Hanno questi medefimi Autori Supports, che l' aria clifta nel suo stato elastico naturale, e che riceva tutta la fua aggiunta di forza dal calore della esplosione : ma da quello, che abbiamo quì fopra divifato in rapporto all' accrefcimento della elasticità dell' aria prodotto dal calore, noi possiamo a buona equità conchiudere, che il calore della esplo-Sone non può accrescere l'elasticità per ginque volte di più della fua quantità comune; e per confeguente la forza dipendente, ed originata da questa sola cagione, non può montare, ed ascendere oltre la dugentesima parte della forza reale esercitata, e messa fuori in simigliante occasione. Veggansi le Trans. Filosof.

n. 295. pag. 43.

Ci è giuoco forza, che noi si facciamo in questo luogo ad offervare, come l' esperienza dell' accensione della polvere da fuoco nella sommità d' un tubo, per mezzo d' una lente ustoria di cristallo, e per tal mezzo la calata dell' acqua da questa accensione effettuata, e prodotta, e quindi deducendosi da noi, che vi ha un' aria permanente, od un fluido elastico permanente stanziante nella polvere medefima da fuoco, e che coloro i quali pretendono di venire a spiegare. ed appianare gli effetti d'essa polvere per mezzo della rarefazione dell' aria natu. rale, mettono innanzi una cagione inconcludentissima; che questa, io torno a ripetere, era stata dimostrata fino dall' anno 1690 dal celebratifsimo Monfieur Giovanni Bernoulli nella sua Dissertazione « De Effervescentia, & Fermentatione «. Ma ficcome l' esperienza di questo ingegnosissimo Autore fu fatta con una quantità di polvere così picciola, .. quale si è quella di quattro soli granelli : ( granulæ ) della medefima, e che lo spazio, in cui l'acqua ebbe a calare, non. venne misurato con tutta la necessaria accuratezza; così non è maraviglia, che quel Valentuomo si facesse a conchiudere, che quest' aria artefatta fosse soltanto alcuna cosa di più di cento volte . (centies, & amplius ) più densa dell' aria : naturale. Vegg. Johan. Bernoulli, Opera, , Vol. 1. pagg. 35, e 36.

Ma se questo Valentuomo si fece a a

supporre la forza della polvere da schioppo o da fuoco soverchio picciola, il figliuolo di lui Monsieur Daniello Bernoulli nella sua Hydrodynamica, si è per altra parte fatto a supporte la medesima di lunga mano troppo foverchia, e trafcendente, come colui, che viene a fare la fua elasticità niente minore di 10000 volte maggiore della elasticità dell' aria. Le ragioni di questo Scienziato sono sondate massimamente sopra la gran quantità di polvere, che volasene via dai pezzi d'artiglieria non accesa, o non infuocata. Ma che questa quantità di polvere non infuocata non ha gran fatto confiderabile, sembra, che venga più che pienamente provato fotto il nostro Articolo CANNONERIA.

Le variazioni della denfità dell' atmosfera non alterano d' un menomissimo chè l'azione della polvere da fuoco. Dal confrontare parecchie esperienze fatte sul mezzodi allorchè nell' Estate il Sole è vigorosissimo, e caldissimo, con quelle fatte all' aria freschissima della mattina, e della sera, non si potette arrivare a diftinguere alcuna certa differenza; e riuscirono a capello le stesse, le quali furono fatte non solamente di notte tempo, ma eziandio in tempo d' Inverno. Veramente facendoci a confiderare, che la quantità medefima di questo fluido elattico, in cui consiste la forza della polvere da fuoco è generata nel vacus, e nell' aria comune, egli rendefi malagevole il concepire, come questa forza esfer possa urrara dalla maggiore,

Ma l' umidore dell' aria ha una grandissima influenza sopra la forza della polwere da fuoco; conciossiach è quella quantità, la quale in una stagione asciutta Chamb, Tom. X.Y.

o minore dentità dell' atmosfera.

verrebbe a comunicare ad una palla una velocità di mille settecento piedi in un minuto secondo, non verrà a comunica. re in una stagione umida una velocità maggiore di 1200, oppure di mille tre= cento piedi in un minuto fecondo, oppure anche meno, in evento, che la polvere sia d' inferior qualità, e malamente conservata. Veggasi il Trattato intitolato « Nuovi princip) di Cannoneria, Pagg. 43. 44.

Quelto accordasi a capello con un esperienza fatta alla presenza di un' Asfemblea o Tornara della Società nostra Reale, ove essendo stata asciugata la polvere da fuoco entro una caraffa posta entro l'acqua bellente, scagliò una palla fuori d'un mortajo il doppio di più di quello si sacesse la quantità medesima medefimifsima di polvere cavara fuori dal medefimo barile, prima d'effere stata nella divifata guifa asciugata. Ora esfendo le fila, od ordini fotto le circostanze medesime di carica, l' elevazione, e somiglianti, come i quadrati della velocità della palla, quelle velocità in questa medesima esperienza vennero, e verranno, ad effere l' una all' altra a un dipresso come 17 a 1 2, che viene a dare gla ordini, o le fila come 289 à 144. Vegg. le Tranf. Filof. n. 465. pagg. 182.183.

Se la polvere sia umida, il tiro fatto da quantità uguali della medefima fuori del medesimo pezzo d' artiglieria disferirà grandemente dall'altro, e per avventura dieci volte più di quello, che se la polvere si trovasse in buono stato, e perfetto. Sembra, che una picciola carica venga a perdere una parte maggiore della fua forza di quello facciafi una carica più copiosa, essendo si la prima, che la seconda ugualmente umide. Un' altra circostanza, che è congiunta colla polvere umida si è una considerabile sporchezza entro al pezzo d'artiglieria, che in esso vien lasciata dopo, che ha fatto suoco, e questa molto maggiore di quella, che in esso pezzo venga lasciata da una quantità uguale di polvere asciutta. V eggansi nuovi principi di Cannoneria, pag. 44.

La polvere da fuoco imbeverà beniffimo l' umido dall' aria, e quindi è certo, che ella verrà perciò a crescere di peso. Venendo posta sopra una carta bianea una porzioncella di polvere da fuoso d'ottima qualità, e che questa carta sia tutta foracchiata d' un numero grandissimo di piccioli fori finissimi, e che questa stessa carra colla polvere venga tenuta sospesa sopra i sumi, o vapori dell' acqua ben calda, la polvere nel cortisimo tratto d' un mezzo minuto verrà a erescere di peso a un dipresso 1. Un'altra porzioncella continuando a starsi sepra i fumi medesimi dell' acqua calda per tratto più lungo di tempo, nella esperienza, che ne su fatta, venne ad esfere accresciuta d' una ventiquattresima parte. Che l'umidità dell' atmosfera parsorifca un effetto fomigliante, egli apparifue da questo, che un' oncia di polvere confer ata per alcun tratto di tempo in na camera, nella quale facciali ogni giorno immancabilmente fuoco, e che innanzi fia stata bene asciutta al suoco, viene a perdere a un dipresso una centesima parte del suo peso: un terzo della qual parte viene ad effere riguadagnato nello fpazio minore di due ore col folo effere al-Iontanata dalla camera, in cui faisi fuoco, e posta in altra camera dilungata dal fuoco. E siccome l' aria aperta è bene spesso molto più umida di quello ella folle, allorche fu fatta una fimigliante

esperienza; e siccome l'aria aperta è più umida d'una camera, in cui saccias sumo, così mon può esfere rivocato in dubio, che la ventessma, o trentessma parte della polvere da fuoco la migliore del mondo è acqua. Ora siccome una certa quantià d'acqua mescolata verrà ad impedire totalmente il suo sar successo, così non può esfere in conto alcuno dubitato che ciaschedun grado d'umidità è giuoco forza, che abbatta la violenza della esplosione, e quindi non è malagevole l'appianamento, e la spiegazione degli effetti della polvere da suoco imbevuta d'umido.

Esser dee osservato, che l'umidità imbevuta dalla polvere non la rende meno attiva dopo che venga di bel nuovo asciugata. E di vero, se la polvere da suoco venga esposta ai massimi umidori senza alcuna precauzione, oppure se in essa abbondi il sale comune, siccome accader fuole affai sovente appunto per le negligenze usate nel ratfinamento del nitro, l'umidità che imbeve può benissimo in siffatti casi esfere per avventura bastante a disciogliere alcuna parte del nitro medefimo, e questo è un danno permanente, che non può essere dilungato col di nuovo asciugars: della polvere. Ma allorchè viene usata una cura, ed una diligenza tollerabile nel conservare la polvere, e che il nitro, del quale la medelima è composta, è stato bene ed a dovere purgato del fal comune, verrà questa a conservare la sua forza più lungamente di quello venga comunemente supposto; ed è stato asserito per cosa certissima, essersi conservata della polvere da fuocopel tratto lungitissimo di cinquant' anni, senza ombra menomissima di danno ricevuto dalla medesima dall' età.

POL Nell' ascingare l'umidità imbevuta dalla polvere da fuoco rendesi necessaria alcuna cura : conciossiachè abbiavi un grado di calore, il quale tutto che non sia valevole a far si, che la polvere s'infuochi, nulladimeno farà questo stef so grado valevolissimo a squagliare lo zolfo, ed a distruggere la tessitura dei granellini della polvere. Di vantaggio, havvi un calore, col quale lo zolfo prenderà fiainma, e grado per grado andrà accendendofi, e dileguandofi, e con tutto quetto accendimento dello zolfo la polvere da fuoco non farà la fua esplosione. Chicchesia può assicurarsi agevolmente di questo fenomeno per mezzo di riscaldare un pezzo di ferro a segno. che divenga rollo rovente, e poscia gittare dei granelli di polvere in differenti intervalli sopra il medesimo, durante il tempo del raffreddamento d' esso ferro; avvegnaché per fiffatto mezzo verrà chicchefia a toccar con mano, come in un certo tempo i granellini della polvere leparati, che cadono sopra il ferro, non produranno la loro esplosione, ma abbrugierannosi, ed accenderannosi benissimo con una picciolifsima fiamma azzurra per alcuno spazio di tempo, ed il granello della polvere continuerà ad efiftere non consumato. E di vero, allorche ha principiato ad ardere in questa maniera, alcure volte va a terminare in una esplosione; ma questo fenomeno accade più comunemente, allorché più granelli di polve: e trovanfi infieme l'uno vicino all' altro; imperciocché allora quantunque ciascheduna siammella separata non sia sufficiente a fare scoppiare il suo granello respettivo : nulladimeno tutto il suoco farro dai medefimi per ogni parte viene a renderti bastantemente gagliardo,

Chamb. Tom. XV.

e tale di far terminare alla perfine la faccenda in una esplosione generale: pertanto per mezzo di fare feria attenzione alla tempra del ferro adeguata, ed allo spandere dei granelli, possono henissimo rimaner coperce da una fia nmella az zurra lambente due, ed anche tre dita quadre del ferro medefimo arroventito . la qual fia:nma vi continuerà per tratto di tempo bene considerabile, senza la menomifima esplosione, ed i granelli della polvere dopoi non avranno apparentemente perduto nè il loro colore, nè la loro configurazione. Ora, poichè questi granellini, allorchè lo zolfo viene ad effere nella divifara guifa abbrugiato, od eziandio squagliato fuori dei medefimi. non continueranno più ad agire come polvere da fuoco ; così è evidentissimo che la polvere medefima può effere spogliata per mezzo d' effere afciugata con un grado di calore soverchio violento. Veggan idem, ibid. allo scolio od Appendice alla proposizione x.

La velocità dell'espinione della fiam. ma della polvere da fuoco, quando viene ad effere infuocata in un pezzo d' artiglieria, ienza che abbiavi innanzi ad esía polvere o la palla, od altro corpo. è realmente prodigiosa. Datte esperienze dell' Autore medefimo più fiare citato, fembra, che questa ve ocicà effer on possa gran fatto minore di 7000 piedi in un lemplice minuto fecondo. Quelto però forz'e, che venga inteso della parte grandemente attiva della fiamma. Conciossiache siccome venne osfervato poc' anzi, il fiuido elastico, nel quale confiste l' attività della polvere da fuoco . è folranto 1 della fostanza della polvere medesima, il rimanente Z verrà ad esfere nell' esplosione mescoiato colla para

te elastica, e verrà per via del suo peso a ritardare l' attività medefima della efplofione, e tuttavia queste rimarranno ad effere tanto compiutamente unite, che verranno a muoversi con un moto comune, ma la porzione o parte non elastica verrà ad effere meno accelerata delle altre, ed alcune d'esse parti non verranno condotte fuori della canna, ficcome apparifee evidentissimamente dalla copia contiderabile della materia untuofa, che rimanfi attaccata ai lati interiori delle armi da fuoco, dopo che altri ne ha fatto ufo.Quette difuguaglianze nel moto espanfivo della fiamina rendono effettivamente impraticabile il determinare la sua velocità in altra maniera, che colle esperienze. Il fondamento della quale determinazione fi è , che venendo fiffata una canna in un pendolo in una fituazione acconcia, ed adeguara, ficcome viene appunto descritto sotto l'Articolo CANNO-NERIA, ed essendo caricata con dodici dw't di polvere senza o palla, o Roppaccio, esfendo soltanto posta la polvere da fuoco infieme colla bacchetta, nella fcarica il pendolo viene ad ascendere per un' arco, la cui corda si è 10, oppure 10. - dita.

Ora fe il pezzo, od arme da fuoco venga di bel nuovo caricato colla medefima medefimifisima quantità di polvere hattura giù colla bacchetta con uno ftoppaccio di ftoppa del peso d' 1 dw't, può effere supposto, che questo medefimo ftoppaccio, essendo leggerisimo acquistra sul fatto quella velocità, colla quale la parte elastica del fluido si spanderà, allorchè non è battuta nella canna; e venne in queste esperienze coerentement trovato, che la corda dell'arco ascendente venne ad ellere per un sissato mezzo ac-

crefciuta aquelle dodici dita; di maniera tale che per l'aggiunta del peso d'a dw't di materia moventesi colla velocicità della patre più vivace, e più snella del vapore, il pendolo venne a montare per un'arco, la cui corda fu due dita più lunga della prima. E per mezzo di calcolare sopra questi fatti, e giusta i principi feritti, e stabiliti nella sua Opera, fassi il valentissimo Monsieur Robins a determinare, che la velocità, colla qualequesto i dw't di materia si mosse, forzè è che sosse a un di presso, e che sia quella di 70000 piedi in un semplice minuto secondo. Vegg. Id. ibid. Propos. 11.

Ella si è questa prodigiosa celerità d' espansione della fiamma della polvere. da fuoco accesa quella che è la sua speziale eccellenza, e la circostanza, la quale trascende, e sorpassa in grado sì eminente tutte le altre invenzioni, e trovati Genosi antichi sienosi moderni per la faccenda delle projezioni militari ; conciossiache quanto alla quantità del motodi questi projettili soli , parecchie delle fimiglianti macchine da guerra degli Antichi, producevano questo in un grado. forpassante di lunga mano quello delle nostre pesantissime palle di cannoni, e di mortaj; ma la fomma velocità fomministrata ad essi corpi, non può essere raggiunta per grandissimo tratto di via peralcun altro mezzo, falvo quello della fo. la polvere da fuoco, o della fola fiamma. di questa polvere. La ragione di sì fatta differenza si è , che potevano benissimo . i buoni Antichi per via di pesi, e d' elasticità di molle, di corde tese, e somiglianti, accrescere le loro forze a quel; grado, che più bramassero: ma poi ciascheduna aggiunta di forza conduceva feco un' aggiunta proporzionale di materia. a effer molla : di modo che, ficcome la forza aumentavali, così quelle parti della macchina, le quali dovevano comunicare il moto al projettile, e che per confeguente dovevano moversi con esso, venivano ad effere simigliantemente accresciute ; e quindi è necessariamente avvenuto, che l'azione della forza non foffe impiegata fola nel dar moto al corpo spinto, ed urtato, ma la parte massima d' essa fosse spesa nell'accelerar quelle parti della macchina, in cui risedeva la forza stessa per abilitarle a perseguire il corpo da scagliarsi con impulso perpetuo durante l' intiero suo passaggio per l' estensione, o tratto di loro attività. Quindi è, che quantunque queste macchine da guerra degli Antichi venissero a scagliare peli grandissimi, e veramente enormi, nulladimeno queste stesse macchine non potevano scagliarli, che con un grado picciolissimo di celerità, quallora venga messo a comparazione di quello, il quale noi postiamo con ogni maggiore agevolezza comunicare alle palle dei nostri cannoni, dei nostri moschetti, e somiglianti ; quindi in tutte le operazioni, nelle quali riescono utili queste grandi velocità, le nostre macchine vengono ad essere di grandissima lunga, anzi infinitamente superiori a quelle dell' Antichirà, tuttoché però in projezioni più confinate, e più corte, queste seconde macchine abbian seco alcun vantaggio, che può ancora renderle degne della più feria attenzione di quei genj militari, i quali posseggono bastante capacità per considerare ciascheduna parte della loro professione, secondo il suo verace, e genuino valore, indipendentemente dalla parziale estimazione dei tempi, in cui vivono. Veggasi Idem , ibid. pag. 55. Chamb. Tom. XV.

Essendo la polvere da fuoco una mescolanza, o mittura di zolfo, e di carbone . le quali sostanze sono di lor narura fommamente infiammabili, con del fal,petra, che in se stesso, e per se stesso non è tale, se la quantità del sal petra medelimo sia trasmodante, e soverchia, allorchè vien confrontata colle altre due fottanze, la loro accentione non può effere baftante per consumare tutto intiero il sal petra medetimo: quindi il suoco può esfere meno violento, e per confeguente la polvere meno vigorofa di quello ella verrebbe ad effere, fe foffe levata, e tolta via alcuna porzione del fal petra, e che in sua vece venisse aggiunta alla polvere una somigliante quantità d'. altri materiali. Dall'altra parte, in evento, che il sal petra nella composizione sia minore di quella quantità, che l' accendimento delle altre due divifate fostanze, zolfo, e carbone, possono agevolmente confumare. il fuoco verrà ad essere meno attivo di quello esser dovrebbe, perchè non viene ad effere accresciuto tanto, quanto lo sarebbe, se fosse stata aggiunta alla composizione

una copiola quantità di fal petra.

Quindi apparifice evidentifiimamente, che la bontà della polvere da fuoco
non dee effere fiimata, e riputata foltanto dalla quantità del falpetra in effa contenuto, quantunque quefla flessa fostanza
fembri effere la base del fluido elastico,
nel quale consiste unicamente la sua forza. Conciossiachè siccome il convertirdi del fal petra in questo fluido elastico, e
l' elasticità del fluido medessimo doposi
dipendano in alcuna parte dalla violenza
del suoco prodotto nella esplosione, cosi egii è evidentissimo, che vi ha nella
mescolanza dei materiali una certa pro-

M 4

porzione, la quale verrà a contribuire in forma affai migliore a fiffacta imprefa, ed effecto, e per confeguente alla vera, e genuina perfezione della polvere da fueco.

Quale sia pertanto una tal proporzione è stato appianato, ed accertato dall' esperienza, e sembra, che di presente venga universalmente accordato, che in ogni, ed in qualtivoglia quantità di polvere da fuoco 4 della medefima vorreb. be effere falpetra, gli altri 1 rimanenti confistendo di quantità uguali di zolfo, e di carbone. Questa è a capello la proporzione tenuta, e feguitata dalla nazion Francese, e da parecchie altre nazioni d'Europa eziandio. Noi però, vaglia il vero, che, peravventura non fenza grandissima ragione, pretendiamo di possedere un' esatezza maggiore degli altri nelle nostre proporzioni, tuttochè venga afferito, che queste stefse proporzioni Ingleli non differiscano gran fatto da ciò, che è stato pur ora più additato; e che simigliantemente non è certo, che queste sieno da preferirli alle altre. Questo può esfere originato peravventura da questo, che i metodi praticati finora in Inghilterra di provar la polvere generalmente, non fieno stati tali, che sieno valuti a farne rilevar la differenza; e che le altre polveri da fuoco fatte, e composte colle proporzioni ufuali, e comuni non fono d'un menomo chè inferiori alle nostre. Vegg. Idem, ibid. pag. 62.

Ma ella non è soltanto la proporziozione adeguata, ed acconcia dei matesiali quella, la quale sia neccessaria per sate della buona, e persetta polvere da schioppo; avvegnachè siasi un'altra cirsostanza niente meno essenziale, il mefcolare molto bene, ed a dovere infierne questi materiali medesimi. In evento, che questo non venga effettivamente effettuato, avverrà, che alcune parti della composizione conterranno soverchio sal petra, ed altre per lo contrario troppo poco; e si nell'uno, che nell' altro caso faravvi nella polvere medesima una perdita considerabile di sorza, e d'energia.

Siccome adunque l'eccellenza, e verace perfezione della polvere da fuoco dipende da tante particolarità nella quantità non meno, che nella qualità dei materiali, come anche nel manipolare, e nel lavorare i medefimi, così viene ad ellere lenz' alcun dubbio di momento, o d' importanza grandissima, che coloro, i quali ricevono i pubblici magazzini, e porzioni di polvere da fuoco abbiano in loro mano, e posseggano la facoltà di soddisfarsi rispetto alla bontà di quella, che viene loro confegnata. Il metodo comunissimamente tenuto, e seguitato per questo effecto, che ha corso presso di noi , dice l' Autore soprallegato , si è quello d'accendere, od infuocare un picciol mucchio di polvere in una nettifsima tavola, ed il fare diligentissima attenzione alla fiamma, ed al fumo, che questa polvere produce, come anche fimigliantemente a quei fegni, ch' ella lascia dietro di sè sopra la tavola medefima. Da tutte queste particolarità instruttive viene ad effere rilevato, ed accertato il merito della polvere con grandifiima accuratezza, ficcome vien pretefo. Ma oltre questo metodo incerto, il quale per quanto frequentemente vengali praticato, niuno oferà mai di difendere con ferietà, hannovi in varie occasioni altre invenzioni, e trovati da esfere usati, i quali tutti portano alcuna analogia ai me,

etedi comuni di sperimentare la polvete da suoco, che vendesi nelle pubbliche officine, e botteghe. Questi sono soltanto più artificiosamente sabbricati, ed in vece d'una molla, essi muovono un peso, che viene ad essere una sorza più certa, e più equabile.

Ma tuttochè queste macchine sieno più perfette dei comuni ordigni per esperimentare la polvere, nulladimeno . sono grandemente soggette a grandisime irregolarità; conciossiache, siccome esse vengono tutte ad esser mosse dagli urti, ed impulsi instantanei della siamma, e non già dalla sua pressione continuata, così elle non vengono a determinare la forza della polvere infuocata con quella certezza, e con quella uniformità, che verrebbero a buona equità defiderate in fimiglianti esperienze, e cimenti; e perciò il metodo tenuto, e seguitato dai Franzesi nel ricever, che fanno le polveri dagli Operaj, sembra esfere grandemente migliore. La loro pratica si è la feguente.

Hanno essi in ciaschedun magazzino un picciolo mortajo di getto col suo letto, secondo un modello decerminato, il quale è il medesimo per ogni, e qualunque parte del Regno di Francia: questo mortajo è sempre indicato, e contrassegnato in 45°, e viene a contenere a capello tre once di polvere; ed è una massima sissa, e stabilita, che non possa essere ricevuta polvere da fuoco nei loso magazzini, seppure tre once della medelima, collocate nella camera di que-Re mortajo, non iscaglino una palla solida del diametro di sette dita e 🗦 alla distanza per lo meno di cinquantacinque Fadomi Francesi ( misura di sei piedi). Ma se per isperimentare nella divisata

maniera egni, e ciaschedun barile di polvere, col caricarne egni volta il mortaje, ec. sembrasse una briga, ed un fassidio intollerabile, e di un perdimento di tempo infinito, che in alcune occasioni puossi eziandio rendere imprasicabile, il metodo di sar suoco contro un pendolo nella maniera danoi descritta sotto l'Articolo Cannoneria, riuscirà una strada infinitamente più spedita; ma questa richiede veramente alcuna diligenza, e del tempo eziandio, i quali debbon'escre avuti in mira, per vedere se questa possa agevolarsi in guisa, e da segno d'esser atta ovvia. Vegg. Idem ibid. p.63.

Egli è stato esservato, che venendo infuocato un mucchio di polvere da schioppo d' un certo dato diametro, sempre, e costantemente verrà ad infuocare simigliantemente un' altro mucchio non distante dal medesimo lo spazio trascendente otto volte il suo stesso diametro.

Quelle date persone, le quali tengono presso di sè un peso di polvere da succo eccedente le dugento libbre nel tempo medessimo, dentro le Città di Londra, e di Westminster, od anche dentro i loro suburbi, o borghi posti nelle vieinanze d'esse conssicuationi delle medessime da non effere in conto veruno perdonate, e simesse.

POLVERIZZAZIONE, PUZVE-RIZATIO, l'arte di ridurre un corpo fecco in fina polvere. Vedi Polvera.

Questo si fa, ne'corpi friabili, con pistare in un mortajo; ma per polveritcare i malleabili, altri metodi si hann' a seguire. V. FRIABILE, e MALLEABILE, Per polveristare il piombo, o lo stagno, il metodo è questo: Fregate una seato a di legno rotonda per tutto il di dentro con creta o gesso; versatevi un poco del liquesatto metallo prestamente e leggiermente, e allora, chiudendola col coperchio, e scuotendola vivamente, il metallo si ridurrà in polvere. V.T RITERAZIONE.

POLYGLOTTA. V. POLIGIOTTA. POLYHEDRON, o POLYEDRON, inshuls gov., nella Geometria, un corpo compreso sotto molti lati, facce, o piani rettilineari. V. Corpo, e Solido.

\* La voce è Greca da πογυ , molto , ed es ρα , sedes.

Se i lati del polyedron sono poligoni regolari, tutti simili ed eguali, il polyedron diventa un corpo regolare, e può esfere inscritto in una sfera i cioè, una sfera si può disegnare attorno di esso, così che la sua superfizie tocchi tutti gli angoli solidi del corpo. Vedi REGOLA-RE Corpo, ec.

POLYHEDRON Gnomonico, è una pietra con diverse facce, su cui son disegnate varie spezie d'orologi a Sole.

Di questa farta, quello nel Giardino Segreto in Londra, andato ora in ruina, fu anticamente il più bello del mondo.

POLYHEDRON, O POLYSCOPIO, cell' Optica, è un vetro, od una lente, che consta di diverse superfizie piane, disposte in una forma convessa; popolarmente chiamato un vetro che moltiplica. Vedi LENTE e MOLTIPLICANTE Vetro.

I fenomeni del polyhedron sono i seguenti: Se i diversi raggi, come E F, AB, CD (Tar. Optica sig. 71.) cadono paralleli sulla superfizie di un polyhedron, continueranno paralleli dopo la ristazione. V. RAGGIO, e RIFRAZIONE.

Che se il polyedron suppongasi regoilare, LH, HI, IM, saranno come tamgenti, che tagliano la lente convessa sferica in F, B, e D; conseguentemente i raggi cadenti su i punti di contatto intersecano l'asse .— Il perchè, essendo gli altri paralleli a questi, eglino pure s' intersecano mutuamente l'un l'altro in G.

Quindi, se l'occhio fia collocato dove i raggi paralleli si decussano o incrocicchiano; i raggi del medesimo oggetto propagherannosi ad esso sempre paralleli dai diversi lati del verro. Laonde, poichè l' umor cristallino, per la sua convessità unisce i raggi paralleli; i raggi saranno uniti in tanti disferenti punti della retina a, b, c, quanti lati o sacce ha il vetro.

Confeguentemente l' occhio, per un polyhedron, vede l'oggetto ripetuto tante volte, quanti lati vi sono in esso. — E di qua, poichè i raggi vegnenti da oggetti lontani, son paralleli; un oggetto lontano vedesi tante volte ripetuto per un polyhedron, quanti lati cotesso ha.

2. Se i raggi AB, AC, AD, (fig. 72.) procedenti da un punto raggiante A, cadono fopra diversi lati di un polyhedron regolare; dopo la rifrazione si deculleranne in G, e procederanno via via divergendo un poco.

Quindi è che se l'occhio sia posto dove i raggi provenienti da diversi piani si decussano, i raggi saran propagati ad esso dai diversi piani un pò divergendo, cioè come se procedessero da diversi punti. Ma poichè l'umor cristallino, per la sua convessità, raccoglie i raggi da diversi punti nel punto issesso; i raggi da diversi punti nel punto dello: i raggi da diversi punti appe, quanti lati ha il versi della retina appe, quanti lati ha il versi

conseguentemente l'occhio essendo pofio nel foco G, vedrà anche un vicino oggetto ripetuto tante volte per il polyhedron, quant' egli ha lati.

Così possono le immagini degli oggetti essere moltiplicate in una camera ofcura, con mettere un polyhedron alla fua apertura, ed aggiungere una lente convessa a una debita distanza da essa.-E ciò in realtà fa un apparenza vaghissima, se venga applicato un prisma così che i raggi colorati del Sole, rifratti da esto, sien ricevuti sul polyhedron : imperocchè per cotal mezzo, saranno gittati fovra una carta o fopra un muro li vicino in piccole macchie lucide, molto eccedenti la vivacità di qualunque pietra preciosa; e nel foco del polyhedron, dove i raggi si deculsano (imperocchè in questo esperimento son ricevuti fulla banda convessa) vi sarà una stella di un lume forprendente.

Se si dipingeranno delle immagini in colori a acqua, nelle arcole, o ne' piccioli quadrati di un polyedron, edi il vetro venga applicato all'apertura di una camera oscura, i raggi del Sole che passano per ello, porteran con sè le immagini, e le dipingeranno sull'opposto muro.

Quest'artifizio rassomiglia alsa al un' altro, per il quale un' immagine sopra la carta vien gittata e dipinta sulla camera; il che si sabagnando la carta con olio, e distendendola bene sopra un telajo; poscia applicandola all' apertura della camera oscura così, che i raggi di. una candela passino per essa sul posybedron. Vedi Camera.

Fare un' Anamorphofi, od un'immagine deformata la quale, per un POLYHEDRON, O vetro moltiplicatore apporirà regalare e della. — Ad un' estremità di una tavola

orizzontale ergete un' altra ad angoli retti, su cai si possa disegnare una figura; e full' altra estremità ergete un' altra tavola, per servire quasi di fulcro o appoggio, movibile full'orizzontale. - Al fulcro applicate un polyhedron plano-convello, che consti e. gr. di 24 triangoli piani; il polyhedron sia aggiustato in un tubo tiratojo. la di cui efiremità verso l'occhio abbia un' apertura picciolissima, ed un poco più in là che il foco. - Rimovete o slontanate il fulcro dall' altra tavola perpendicolare, fin che sia fuori della distanza delfoco, e ciò vieppiù, quanto ha da esfere più grande l' immagine. - Davanti alla piccola apertura ponețe una fiaccola; e disegnate le luminose areole, projette dai lati del polyhedron, con una penna di lapis nero, sul piano verticale,o fovra una carra applicatavi.

In queste diverse areole disegnatele diverse partidi un' immagine, in così fatto modo che, quando sien unite assieme, facciano un tutto, guardando d' ora in ora, e riguardando per il tubo, affine di condurre, correggere, ec. i colori, e vedere che le diverse parti s' adattino ed assorticano bene assieme.

L'intermedio spazio empitelo di quaifigure o disegni voi volete, facendo in maniera, che all' occhio nudo si mostri qualche apparenza differentissima da quella che si vuol che appaja per il polyhedron.

L'occhio guardando finalmente per la piccola apertura del tubo, vedrà come le diverse parti ed i membri dispersi ara le areole pergeranno una continuata immagine, tutti gli spazi intermedi svanindo. Vedi Anamorphosi.

POLYMYTHIA, nella Poefia, una

POL moltiplicità di favole, in un Poema Epico o Dramatico; in vece della unità, o di una favota sola. Vedi FAVOLA, U-NITA', ec.

La Polymythia è un gran difetto. -Confift nell'acco zare una multitudine di azioni o favole distinte in un corpo complesso. Vedi Azione.

Una tal'opera vien paragonata dal P. Botsù alla Batrachomyomachia, o ad una delle favole d' Elopo : e tale sarebbe l'idea di una Theseide, di un' Heracleide, di un' Achilleide, o d' altri fimili Poemi, i quali comprendessero susce le azioni di cotesti Eroi; in confronto dell' Iliade, o dell' Eneide. Vedi EROB, Epico, ec.

POLYNOMIE, o Multinomie radici, nella Matematica. Vedi Multinonio, e RADICE.

POLYOPTRUM \*, nell'Oprica, un vetro per lo quale gli oggetti appajono moltiplicati, ma impiccioliti. V.Moz-TIPLICATIONE.

\* La parola è formata dal Greco nonue molti, e оптомаг, io vedo.

Il polyoptrum differisce e nella struttura, e ne' fenomeni dagli ordinarj vetri moltiplicanti, chiamati polyhedra. Vedi POLYHEDRON.

Coffragione del Polyoptrum. - In un vetro, piano da ambedue le parti, A B, ( Tav. Optica, fig. 73.) e circa tre dira grolfo, tagliate fuori de fegmenti sferici, di diametro appena una quinta parte di un digito.

Se il vetro allora sia rimosso o siontanato dall' occhio, finchè apprendiate surce le cavitadi in un'occhiata, vedrete il medefimo oggetto, quali rer mezzo a tanti diversi vetri concavi, quante vi funo cavitadi, e per tutto eccedentemente piccolo.

Accomodate questo, come un vetro obbiettivo, in un tubo A BCD, la cui apertura A B è eguale al diametro del vetro, e l'altra C Deguale a quella di un vetro oculare, e. gr. la larghezza di un dito. La lunghezza del tubo A C debb'essere adattata all'oggettivo ed all' oculare, con la prova.

In C D allungate un vetro oculare. od in sua vece un menisco, che abbia la distan/a del suo soco principale un poco più grande che la lunghezza del tubo: cosi che il punto da cui i raggi divergono dopo la rifrazione nel vetro obbiettivo, sia nel foco. -

Se adunque l' occhio s'applicherà vicino al vetro oculare, un folo oggetto vedrassi ripetuto tante volte quante vi sono cavitadi nel vetro obbiettivo, ma fempre con diminuzione.

POLYPETALUS \*, nella Botanica, un fiore che consta di diversi petali o foglie. Vedi PETALA.

\* La parela viene da nosu, molto, e πεταλον, folium.

Le coperte o difese de fiori constano o di un solo continuato petalon, donde e sono chiamati monopetati; o di diversi pezzi distinci ; e però chiamati polype. tali. Vedi FIORE, e MONOPETALO.

I fiori polypetali fono o regolari , o irregolari.

I fiori POLYPETALI regolari, Secondo alcuni Botanici, sono o quelli che constano di due pezzi, come la cercis, o di quattro, e però chiamati fiori in crove, come quelli dell' albero del gherofano ; o di cinque , chiamari umbelliferi, come il finocchio; o di fei, come il giglio bianco, e però chiamati liliati, Vedi UMBELLIFERO, ec.

Quelli che eccedono questo numero,

in qualfivoglia quantità eguale, o insguale, formano una nuova classe di fiori polypetali, chiamati rofacei, o della fpezie di rose; fra i quali sono annoverati sutti quelli di tre, quattro, cinque o sei pezzi, i frutti de' quali differiscono tanto dagli altri, che richiedesi che sien distinti da essi.

Tale è il fiore della piantaggine di acqua, il quale, tuttochè abbia solamente tre foglie, nulladimeno per la relazione del suo seme con quello de' ranunculi, è posto in quest' ultima elasse. - Tale pur è il fiore della tormentilla; che a cagion della differenza del suo frutto dalle filiquæ, o filiculæ de'fiori in croce, non può schierarsi fra esse.-Tale è anco il garofano, che quantunque consti di cinque pezzi, pure è escluso dalla classe delle piante umbellifere, perchè il suo frutto non è diviso in due parti. - Tali finalmente fono i fiori di alcuni ranunculi, ed anemoni, che quantunque abbiano sei petala, pur nor producon mai frutti divisi in tre nicchi, come i liliacei; e perciò non posfono appartenere alla lero classe.

Fiori POLYPETALI irregulari , fono eosi detti dalla strana figura e disposizione de' loro petali, qual che si voglia numero ne abbiano.

Tali sono quelli in due pezzi, rassomiglianti a due screpoli, come nello fummesterno ; o quelli di cinque pezzi rassomiglianti alle farfalle, comuni a eutte le piante leguminose.

POLYPTOTON , XUNTUTOR, nella Rettorica, una figura, in cui la steffa parola ripetesi in differenti casi, generi onumeri , cioè , con differenti termimazioni. Vedi FIGURA.

Tale è quella di Cicerone, pro Arch.

POLSed pleni funt omnes libri , plenæ fapientum voces, plena exemplorum vetustas. Così Virgilio Æn. l. 4. v. 28.

Littora littoribus contraria, fludibus

Imprecor, arma armis pugnent. -

POLYPUS, πολυπες, Ο πολυπος, nella medicina, un carnoso tumore, od un' escrescenza, provegnente sul di dentro delle narici, che nuoce alla respirazione ed alla favella; chiamato anche per distinzione, polypus narium. Vedi NAso , Escriscenza , ec.

Il polypus sorge per diverse radici. dall os cribrosum, e sta giù pendulo; alle volte discendendo sin al labbro; cresce parimenti verso all' indietro, così chiude il foro del palato, con che l'aria e la picuita van giú dal naso nella gola; e per tal mezzo strangola il paziente.

Egli ha il suo nome dalla sua somiglianza al pesce polypus; abbenchè alcuni ne dirivino il nome, dall'esfere la. fua fostanza simile a quelta del pelypo; ed altri dalle sue molte radici, onde fomiglia ai molti piedi del detto pesce.

Se egli non ha radici, od ha folamente una radice continuata, è chiamato farcoma, che è soltanto un polypus che. principia. Vedi SARCOMA.

I polygi fi trovano principalmente nelle costituzioni scrosulose, o cancerose, ne' casi di morbo venereo, d'ulcere, di ozæne, ec. - Gli usuali rimedi sono i. cauttici, le fomentazioni emollienti, l' estirpazione, e le polveri, e le lozioni. diffeccative.

Palypus, fi prende anco per una morbola escrescenza nel cuore; costante: di una dura concrezione di fangue grus. molo, ivi alluogato. Vedi Cuore.

Malpighi ci da un'accuratissima des

ferizione di questo polypo. Nel destro ventricolo del cuore, egli osserva, essercicte to polypo d' ordinario più grande, e di color più pallido, simile alla pituita, con stricce rossece; e che nel ventricolo sinistro egli è più piccolo più nero, e più denso. — Aggiugne, che pare ch' egli abbia quast un organismo, e somiglia ad una congerie di pellicule distese! una sopra l'altra, le quai formano una spezie di compagenervosa.

I polypi trovanli spesso, all' aprirsi de' cadaveri di persone morte apopletiche; e sono indubitatamente bene spessocasione di morti improvise. — Rare volte si scoprono, prima d' avere ucciso il

paziente.

É una controversa fra i medici, se i polypi sien prodotti qualche notabil tempo avanti, o pur sempre dopo la morte immediate. — M. Gould ha un discorso nelle Trans. Filos. dove si studia di pro-

vare, che si producan innanzi.

Polyto de' Polmoni. — Nelle Tranf. Filof. il Dottor Roberto Clarke ci dà un caso stravagante di un infermo, il quale tossì, e sputò in varie volte diversi centinaj di polypi de' polmoni. — Pareva no avere qualche organizzazione, ed erano tutti persettamente simili. — Il paziente diceva, che quantunque non avessiero vita, n'avea spesse volte, schiacciandoli, spremuro dal corpo una materia tenace e viscosa.

Il Dottor Lister osserva, che tai potypi si formano ne' più rimori e più prosondi rami dell'aspera arreria, donde è difficilissimo il arli venir su. — Il paziente dianzi mentovato, non li recava' mai in bocca, se non dopo un continuo sosser di mezzo giorno, e notte.

M. Buissiere offerva, che spesso ven-

gene con abbaglio preli per pezzi de'vali fanguigni, o de' polmoni.

POLYPYRENEI \*, frutti, nella Botanica, fono quelli che contengono diversi noccioli, o semi, Vedi FRUTTO.

\* Sono così chiamati dal Greco πολυ,
molti, ε πυρην, coccola, ο nocciolo.
Vedi Polysper Mo.

POLYSCOPIUM, un vetro che moltiplica, cioè che rappresenta un oggetto all'occhio, come se sosser molti: chia-

mato anche polyhedron. V. POLYHEDRON.
POLYSPASTON\*, πολυσπαςτον, nella
Meccanica, è una macchina così denominata da Vitruvio, e che costa d'un'aggregato di diverse carrucole; ed il cui
uso si è per alzare grandi pesi in picciol
tempo Vedi Macchina.

\* La voce è Greca, da πολυ, multum, e oneu, ttaho, q. d. che si puó tirare in molte maniere, per molti versi.

La moltiplicazione delle carrucole nel polysposion è molto vantaggiosa: es fendo dimostrato nella Meccanica, che la forzarichiesta per sostenere un peso, col mezzo di un polysposion, è al peso stesso, come l'unità al numero delle corde, o delle carrucole; queste corde, o delle carrucolo parallele l' une all'altre. Vedi Carrucola.

Quindi, essendo dato il numero delle carrucole, e la potenza; il peso che sarà per quel mezzo sossento, facilmente troverassi; ciuè con moltiplicare la potenza per il peso. E. gr. Supponete la potenza 50 libbre, ed il numero delle carrucole 5, il peso a cui sossenza basterano, sarà 250 libbre.

In fimil modo, il numero delle carrucole essendo dato, insiem col peso sostenuto, la potenza si trova, con dividere il peso per lo numero delle carrucole: Così se il peso è 900 libbre, ed il numero delle carrucole 6, la potenza sarà 150 libbre.

Dechales osserva, che si trova per esperienza, che un uomo mediocre, che stia meramente sul suolo, leverà 150 libere; ond'è che il medesimo uomo col mezzo di un polysposto di 6 carrucole, sarà capace di sostenere 900 libbre.

La potenza delle carrucole sempre eccedentemente cresce, coll'unire insie-

me diversi pol fpafti.

Trovare il numero delle carrucole delle quali ha a conflare un polyspafpa, per levar un peso dato con una data potenza. — Dividete il peso per la potenza, il quoziente è il numero che si cerca.

Supponete, e.gr. il peso 600 libbre, e la potenza 150, le carrucole saranno 4; i cui diametri hanno de essere tutti eguali, supponendo due di esse di sopra, e due abbasso, movibili sopra i medesimi assi comuni.

POLYSPERMUS\*, πολυσπιρμος, nella Botanica, fi applica a quelle piante, che hanno più di quattro femi, fuccedenti ad ogni fiore, fenza alcun certo ordine o numero. Vedi PIANTA.

\* La voce i formata dal Greco nonu, mol.

to, e вперма, femenza.

M. Ray sa di queste una spezie difinta d'erbe, chiamandole, herbæ semine nudo polyspermæ, duve per semine nudo s'intendon que' semi, che non buttan via o depongono spontaneamente gl'involucri, od integumenti, ch' eglino hanno o par che abbiano, ma cascano, coperti, dalla madre pianta. V. Seme.

L'erbe potysperma si suddividono in, 1. quelle che hanno un calice o perianthium, il quale consta, primo, o ditre foglie, ed un siore tripetalo, come la

plantago aquatica, e la sagittaria, ambedue piante acquatiche; o di un fiore polyperalo, e'l calice che casca con esso. come il chelidonium minus; o che resta dopo che il siore è caduto, come nell' hepatica mobilis. O in fecondo luogo, di cinque foglie, in alcune che cascano col fiore, come nel ranunculus; in altre perenni, come nell' helleborus niger ferulaceus, od annuali, come nel flos Adonis. In terzo luogo, di otto foglie, . come la malva e l' alcea. In quarto luogo , di dieci foglie , come i caryophyllia . la fragaria, il pentaphyllum, la tormentilla, l'argentina, l'althæa, e la pentaphylloides.

2. Quelle che non hanno calice, o perianthium; come la clematitis, la filipendula, l'ulmaria, l'anemone nemo-

rum, la pulsatilia, ec.

POLYSTYLE Colonnata. Vedi l'Ar-

ticolo Colonnata.

POLYSYLLABICO Eco, è quello che ripete molte sillabe o parole. Vedi Echo.

POLYSYLLABO \*, πολυσυλλαβος, nella Gramatica , una parola che costa di più che tre sillabe. Vedi PAROLA, € SILLABA.

\* La voce composta dal Greco none, mole

to, e ou Masn, fillaba. "

Una parola di una fillaba è chiamata a un monofillabo; una di due, un difillabo; una di tre, un trifillabo; una di quattro, o più, un polyfillabo. V. Monosillabo, ec.

POLYSYNDETON, πολυσύνθετον, nella Rettorica, una figura che confife nella copia, od anche nella fuperfluicà di congiunzioni copulative. Vedi Figura e Congiunzione.

Tale è, me præ ceteris, & colit, & ob-

questa, è detta Asyndeton. Vedi Asyn.

POMATA, Pomatum, una composizione di pomi, con lardo, ed acqua rofa; che si usa per modo d'unguento in
molte occasioni, particolarmente per li
mali della pelle, ciccioni, scabbie, ec.
per ammorbidire le mani, lisciare la
pelle, render fresca la carnagione, ec.
Vedi UNGUENTO.

Questa composizione secondo l'uopo e ad arbitrio si sa con gessomini, naranci, giunchiglie, tuberose, ec. vale a dire, che la composizione si prosuma cogli odori di questi siori.

La miglior pomata dicesi che si prepara con grasso di capretto, con pomi, con fette di narancio, con una tazza di acqua rosa, e mezza di vino bianco, bolliti e colati, e finalmente spruzzati con elio di mandorle dolci.

L'unguencum pomatum, prescritto nel Dispensatorio del Collegio, consta di grasso di porco, grasso di pecora, di pomi, di acqua rosa, e radice d' atrepi ce, bolliti sinchè i pomi sono molli; il tuto si cola, e prosuma conolio di rhossium.

Il Dottor Quincy offerva che il pozno non ha alcun'importanza nella ricetta; e che l' ordinario pomatum venduto nell' officine non è che lardo ridotto in cremore, con acqua rofa, e con il profumo dell' odor di limone, di timo, o fimili.

¶ POMEGA (10) Pomponiana, una delle 3 Ifole di Marfiglia, presso l'Isola d Is

9 POMERANIA, Pomerania, Provincia d' Alemagna con titolo di Ducato mel Circolo della Saffonia Superiore, la quale confina al N. col mar Baltico, all' E. colla Prusia, e la Polonia; al S. colla Marca di Brandeburg, all' O. col Ducato di Meckelburg. Il fume Viadro la divide in 2 parti, l' una delle quali è nominata Ulteriore, e l'altra Citeriore. Appartiene, parte al Re di Prusia, e parte alla Svezia. V'è Stetino Porto di mare, appartenente alla Prussia.

POMETO, Orchard nell' Inglese, un seminario o piantagione d'alberi fruttiferi; principalmente di pomi e peri. V.

Alberi da FRUTTO.

E' regola de' Giardinieri, che que' Pometi cateris paribus, i quali stanno esposti al Meriggio, al Libeccio, e allo Scillocco, disesi dalla Tramontana, e con terreno asciutto e sondo, sieno ettimi per l'allignare, e l'avanzamento degli alberi. Vedi Plaga.

1 Pometi (i provvedono colla traspiantazione; di rado colla seminagione. V. Piantare, Seminazione, Semen-

ZAJO . ec.

La stagione per trapiantare i pomi ne' Pometi è ne' mesi d' Ottobre e Novembre. Se le soglie non sono tutte via nes tempo, che si rimuovono cotali alberi, bisogna strapparle via. Bisogna parimente potarti. Si può traspiantare alberi ne' Pometi dopo tre anni d' innesto; e non bisogna metterli in minor distanza di otto canne, nè in maggiore di quattordici. E quanto più ricco e grasso è il terreno, tanto maggiore ha da essere la distanza.

Si trapiantano ottimamente e felicemente gli alberi quando fono giovani: per alberi vecchi di diece o dudei anni, fi dee cavare un fosso stretto, nel Novembre precedente, profondo abbastanza per incontrare le radici sparse in quella tale distanza tutt' attorno all' albero, nella quale si dee ragliar le raditi. Nel fare il fosso, bisogna tagliar nette le radici, e senza ammaccare o scheggiare la Corteccia : e bisogna tornar ad empiere il fosso. Ciò farà, che l' albero, rimosso che sia, tiri maggior nutrimento di quel che farebbe altrimenti, e così alligni meglio nella sua nuova mansione. Vedi TRASPIANTAMENTO . INOCULA-ZIONE, INNESTARE, ec.

I rami laterali di tutti gli alberi fruttiferi grandi da Pometo, bisogna tagliarli via, finchè l'albero sia giunto all' al rezza defiderara. Se l' albero ha da spargersi nella sua parte bassa, bisogna lasciarvene alcuni da ciascuna banda, in guisa tale, che vi si formi una spezie di bilancia. Per li primi tre anni almeno non bisogna che crescano grossi, e con testa folta; si dee impedirlo, col tagliar via alcuni germoglj della parte di dentro, e quelli che crescono artraverso gli uni agl'aleri, o che stanno pendenti. V. POTARE.

Se il terreno non è ricco abbastanza, bisogna ajurarlo e rimediarvi in due o tre anni; aprendolo attorno all' albero, e nella parte esteriore della terra, che si scavò prima, quando vi su messo l'albero, e tornaodolo, in un mese di tempo, a riempire d'una convenevoie composta o concime. Vedi Concimare, Po-TARE, e MESCUGLIO.

POMI, POMA. Vedi l' Art. FRUT-TO , SIDRO, SEMINARIO, ec.

Pomi Nani. Vedi Nano.

Pomo d' Adamo, pomum Adami. Vedi POMUM.

POMIFERE \* , nella Boranica , un nome dato a quelle piante, che hanno un frutto grande, e coperto di una dura scorza o pelle; con ciò si distinguono dalle baccifere, che hanno folo una for-

Chamb. Tom. XV.

til pelle sopra il frutto. Vedi PIANTA. e BACCIFERO.

\* La voce & Latina , da pomum , pomee fero , portare.

Le piante pomifere hanno un fiore nudo monopetalo, diviso in cinque parcizioni, e che viene fulla cima del frutto che gli succede. Sono divise in

1. Capreolate, o quelle che ferpeggiano lungo il terreno, ec. per via di certi tenerumi, o pipite, che i Latini chiaman capreoli : come la cucurbita, il mellone, il cocomero, la balfamina, l'anguria, e la colocynthis. V. CAPRBOLI.

2. Senza capreoli, o tenerumi: come la cucurbita clypeata, o il melo cepo clypeiformis. V. Albero, FRUTTO, ec.

POMICE, pietra, una spezie di pietra spungiosa, porosissima, e friabile. Vedi PIETRA.

I Naturalisti non son d'accordo intorno alla natura ed all'origine della pomice. - Alcuni la confiderano come pezzi di rupe , o rocca mezzo abbruciati e calcinati, gittati o vomitati nelle eruzioni de' vulcani , particolarmente dell' Etna, e del Vesuvio, nel mare; e che, con esser ivi ditavati con acqua falfa, depongono il nero colore, che l' impressione de fuochi sotterranei avez dato loro: ficchè tal pietra diventa bianchiccia, o talor anco grigia, fecondo che ha fluttuato più o meno nel mare.

II Dottor Woodward confidera la pomice come una forta dicenere ; ed afferma, che ella trovasi solo, o dove sono state anticamente delle fucine di metalli, o vicino a qualche volcano, o montagna ardente.

Altri Autori vogliono che la pomice for za dal fondo del mare ; donde la fuppongone distaccata per li suochi sosses

ranei; edi quà spiegano e la sua leggierezza, e la sua porosità, ed il suo guste falino; allegando in confermazione di ciò, che la pomice spesso trovasi nelle parti del mare rimotissime da tutti i volcani ; ed aggiungendo, che diverse parti dell' Arcipelago si trovano frequente. mente di essa coperte, tutt' in un tratto, dono poche scosse interne, e spaccature del fendo del mare.

La pomice è un capo confiderabile nel commercio, ed è mo to adoprata nell' arti e nelle manifatture , per pulire , e lisciare diversi lavori. V. Pulire, ec. .

I suoi pezzi sono di varie moli: i fabbricatori della pergamena e coloro che danno il lustro marmorino, si servono delle più leggiere e più grandi: i cuzandaj ulano le più pelanti , e le più schiacciate; i peltraj le più picciole. Plinio offerva, che gli antichi facean ufo confiderabile della pomice nella medicina; ma in oggi la pratica non l'ammette.

SWPPREMENTO.

POMICE Vi fono parecchie congetpure differenti, e varie infra se, intorno alla natura, ed all' origine di questa sostanza i ma i più rimoti Scrittori dell' Antica, ed assieme i più savj, e giudiziofi fra gli Autori delle età posteriori, fono d' accordo nell'afferise, che questa sustanza non è un Fossile nativo, nè nella sua condizione, e stato originale, ma bensì una mera cenere, od i rimalugli d'alcun altro corpo fossile, calcinati da un fuoco violentissimo.

Questo può esfere stato od un fuoco fotterraneo, o non veduto, o peravventura anche estinto; oppure quello delle octimamente conosciute montagne ar-

denti, o Vulcani, intorno ai quali to pomici vengono costantistimamente trovate, e queste eziandio in abbondevoliffima copia. L'esplosione più violenta di questi Vulcani può simigliantemente oduna , od altra fiata aver benissimo vomi. tato fueri del loro seno vastissime quantità di pomici a distanze così considerabili , che la gente di quei tali dati luoghi, ove trovansi, non possano tampoco congetturare, onde queste sieno venute: oppure eziandio entro i mari, i cui flusfie rifluffi, e le cui tempefte, poffono aver condotto queste pomici ad altri lidi in vicinanza dei quali non trovinsi questi magazzini , per così esprimerci, di pomici. Questa faccenda può agevolistimamente far sì, che la gente s' inganni, ed equivochi rispetto alla verace, e genuina fua natura, ed origine.

Le grandissime quantità, e congerie di pomici trovate in fimigliante maniera dilungate dai fuochi, dai quali potevano offere state formate, ondeggianti, e nuetanti sopra la superficie del mare, così scagliate sorra esta, o per avventura alzate dallo scoppiare dei Vulcani dai loro seni, o dal loro fondo, ed alquanto alterate dalla lor forma, e colore ori+ ginale, a motivo d'effer batture, e tons deggiate dall'urto, e dal moto dei cavalloni, od ondate, e dal ruotolarfi l' una contro l'altra, venne a dar anfa ad un' opinione di certuni . che quelle date pomici fossere un'altra specie, eche fossero realmente diverse, e tutt' altre da quelle pomici, che vengono trovate in vicinanza, ed intorno le montagne ardenti, o Vulcani, e che queste fossero non da altro formate, fe non fe da una concrezione della schiama del mare. Moltiffimi fonosi fatti a supporte when styre the style

the quegli Autori, che hanno favorito fiffatta opinione , noveraffero l'Alcionia fra quei corpi, che addimandavano pomici così formate: ed il gran Teofrasto è stato a grandissimo torto accagionato, e censurato dell'errore, e sbaglio medefimo . tuttochè realmente non ne sia' nemmen per ombra colpevole. Veggafi Hill . Theofrastus, pag. 48.

· Hannovi delle intere montagne nel-Principato di Hesse, le quali sono composte di rupi di pierra pomice, siccome viene volgarmente afferito. E'questa una pietra spungosa, e cavernosa di un color grigio, e grandemente assomigliantes nell'esterna mostra, ed apparenza alle pomici; main esaminandola, viene e soccarsi con mano, essere una differentis fima , e tutt' alera fostanza , nè vi ha la menomissima ragione , o sondamento per supporre, che questadebba la apparenza presente all'azione del fuoco; come le pomici comuni scagliate, e vomitate fuori delle montagne ardenti, e dai Vulcani, le quali ne hanno indubitatifsimamente bisogno. Egli si è sommamente . ed indispensabilmente necessario per trattare accuratamente, ed a dovere della natura, ed indole della pietra pomice, il distinguere rettamente fra queste pietre, e quelle tali, le quali sono Mare abbrugiare nello flato loro spungofo. Eppure questa indispensabilissima diligenza viene universalmente trascurata, ed avuta in noncale, e queste pietre vengono denominare pomici di pari, che le altre, e viene con imperdonabile errore Supposto, che fienozutte di un' origine medelima.

POMOLO, nel Maneggio, è un pezzo di ottone, o d'altra materia fulla Chamb. Tom. XV.

fommità e nel mezzo della fella, a cui s' attaccano le fonde , gli stassili , ec. V. SELLA.

Pomoro, è anco una palla rotonda d'argento, d'acciajo, ec. sissata all'estremità della guardia di una spada: per sere vire, in qualche parce di contrapefo.

Balzac offerva, che efistono ancora alcune Carte, e Privivilegi accordati da Carlo Magno, e suggellati col pel molo della sua spada, li quali ordinariamente egli promette di sostenere e difendere colla medefima spada. Vedi SIGILLO, SEGNATURA, ec.

POMPA, cosa propriadelle pubblichedimofrazioni, fatte per maguificenza e grandezza, sì nelle cose liete, si nelle meste; come apparati, comitive livree , e fimili. Vedi CAVALCATA . C CIRCO.

POMPHOLYX \*, πομφολύς, nella Farmacia, una forta di fiore metallico, cioè una fostanza bianca, leggiera e friabile, che trovasi aderescente al coperchie de' crogiuoli, o de' fornelli, ove s' è liquefatto il rame colla pietra calaminare, per fare l'ottone, Vedi OTTONE, CA-LAMINA . ec.

\* La voce è Greça, e letteralmente fignifice una bollicella che fassi sull'acqua.

Stimafi deterfiva e deficcativa, abbenche si applichi solo esternamente ; ed e molto in uso nelle varie spezie di febbri: ma la sua violenza richiede che si adeperi con molta cautela.

Gli speziali qualche volta la chiamano nil, o nihili album, ed alle volte turia bianca, a causa della sua simiglianza alla tuzia nella virth. Vedi Tuzta:

POMUM Adami, nell' Anatomia; una protuberanza nella parte dinanzi della gola. Vedi Gola,

PON

Alcuni s' immaginano, che sia così chiamata per una strana cagione; cioè perchè un pezzo del vietato pomo, che Adamo mangiò, fermossi nel passaggio delle sauci, e su l'occasson di cal protuberanza.

In realtà, egli non è altro che la parte convella della prima cartilagine della laringe chiamata feutiformis. Vedi LARIN-GE. e Scutiformis.

PONDERARE, ne'nostri costumi antichi, è un metodo di curare i fanciulli ammalati, col pesarli sulla tomba di quatehe Santo; mettendo nel bacino della bilancia per contrapeso, del denaro, del pane, od altra cosa, che i genitori eran in grado di offerire a Dio, ai Santi, od alla Chiesa.

Ma una somma di denaro avea sempre da sar parte del contrapeso. — Ad seputerum sancti nummo se ponderabat.

PONDICHERY, o PONTIEHERY, Ponticerium, città grande, bella, e forte dell'Indie Orientali, fulla costa di Commandel, di qua dal Gange, la quale è munita di un buon forte. Qui la Compagnia Francese dell'Indie Orientali ha stabilito un commercio assai ssorio. Fu presa dagli Olandesi nel 1693; e da loro restituta nella pace di Riswick. Est è abitata, dagl' Indiani, e dagli Europei. long. 98. 7. latit. 11.56.58.

PONDUS, nelle memorie, o registri antichi, dinota un tributo pagato al Rè, secondo il peso delle mercanzie.

Pondus Regis, il peso che serve di norma, anticamente assegnato dal Re; ed è quello che in oggi noi chiamiamo Troypetigt. Vedi Troy-weigt.

Z. PONDUSomnium. Vedi l'Art. AD: Temperamentum ad PONDUS, Vedi TEMESAMENTUM. PONE per vadiam, è un mandato, îtă Înghilterra, che comanda allo Sceriffo di prendere ficurtà di uno per la di lui comparsa a un giorno assegnato. Vedi Sicurtà', Vadimonium, ec.

Pone, semplicemente, è un mandato, mediante il quale una causa, che pende nel Contado, od in altra Curia inferiore, viene rimossa e portata alla Curia delle Cause Comuni, o talvolta al Banco del Re. Vedi Scritto, Corte, ec.

PONENDO, nella Legge Inglese.

— Non-Ponendo in affis, & Jureis, un mandato che si concede in diverse occasioni a certe persone per esentarle dal servirenelle Assise, e ne' Tribunali de' Giurati; come sarebbe, a motivo di vecchiaja, di patente d'esenzione, o simili. Vedi Jury, ec.

PONENTE. Vedi l'Articole Quet-

PONS Varali, o Varalii, e Pons Cerebri, nell' Anatomia, la parte superiore d'un dutto nel terzo ventricole del cervello, fituato nel cerebellum, e che mena all'infundibulum. Vedi Tav. Anato. (Osteol) fig. 5. lit. gg. Vedi anco Cerebellum, ventralicolo, Ventralicolo, INFUNDIBUALUM, ec.

É così chiamato dal suo scopritore, Varolius, medico Italiano, il quale sioni nell' Università di Padoa verso l'anno 1572.

PONTAGIUM, una contribuzione, per lo mantenimento, riftoro, e rifabbricamento de' ponti. Vedi Ponte.

Questo era anticamente uno del tregenerali aggravi o tasse nazionali, da cui niuna persona di qualunque grado eraesentata.

Le tre cole chiamate Trinoda necessitate,

Junt laxari, etano, l'espedizione alle guerre, la fabbrica de' castelli, ed il ristoro o lavoro de' ponti. Vedi Tar-NOBA.

Seldeno, nelle sue note sopra Eadmeso, osserva che ne quidem Episcopi, Absates & Monachi immunes erant. — E. Matt. Paris aggiugne, anno 1244, che .in teste le grazie o privilegi satti a' Monasteri, queste tre cose erano sempre eccettuate, per lo ben pubblico, ed affinche si fosserva de propositione de la finche si sosserva aportata di resistere a

qualunque nemico.

J PONT-A-MUSSON, Muffiopoaum, città bella, e confiderabile-di Francia, nella Lorena, col titolo di Marchelfato, ed un'Università fondata nel 1572 da Carlo III. Duca di Lorena. La Mofella divide la città in 2 parti, l'una delle quali è della Dioccsi di Toul, el altra della Diocesi di Metz. Giovanni Barclai poeta molto celebre era natio di

questa Città. Ella è discosta 5 leghe al N.O. da Nancy, 5 al S.O. da Metz, 70 all' E. da Parigi. long. 23. 41. lati-10d. 48. 58.

J PONT ARLIER, Pons-Elaveris, città di Francia nella Franca Contea, sul Doux, vicino al monte Jura, con un buon Castello: questo è un passo comodo per andare agli Svizzeri.

PONT AUDEMER, Pons-Audomari, citrà di Francia nella Normandia, nella Diocefi di Lifieux, la quale è cinta di mura, ed è fituata ful fiume Rille, 10 leghe diffante all'O. da Rouen, 7 al N. E. da Lifieux, 34 al N.O. da Parigi. long. 18. 16. lat. 49. 22.

TPONT BEAUVISIN, Pens Bellovicinus, città alle frontiere della Savoja, ful fiume Gujer, poco difcosta dal Rodano, della quale la metà appartiene al-

Chamb. Tom. XV.

la Corona di Francia, e l'altra metà al Re di Sardegna.

¶ Pont. De. Cê, Pons Saii, città di Francia nell' Angiò, fulla Loira, la quale ha un castello, ed un ponte molto frequentato, memorabile per la rotta dell' Esercito di Maria de' Medici nel 1620. Ell' è distante una lega da Angers, 71 al S. O. da Parigi. long. 17.4. lat. 47.23.

PONTE, un edificio o di pietra, o di legno, che consta di uno o più archi, eretto sopra un sume, un canale, ec. per comodo di traversare, o passare da una banda o riva all' altra. V. Fiu-

MB , ARCO , ec.

Un ponte si può considerare come una strada sopra l'acqua. Vedi STRADA...

Fassi Giano, da alcuni eruditi Autori, il primo inventore de' ponti, egualmente che de' vascelli, e delle corone: la lor ragione si è, perchè in diverse antiche monete Greche Siciliane ed Italiane, vi sono rappresentati da una parte un Giano con due facce, e dall'altra un ponte, ed una corona, od un vascello.

Le partidi un ponte sono i pilostroni, o moti, o gambe, (pilæ in Latino); ght archi, il pavimento, o lastricato, o sia la strada per li cariaggi e bestiami; le sponde da ciascuna bunda per li pedoni; il parapetto o rialto delle sponde, che serra tutt' il ponte sui sianchi; e i sostegni, o le basi appiè degli archi, e sulle rive. Vedi Pylæ, ARCHI, ec.

I ponti sono un edificio difficile da eseguire, per cagion de' fondamenti, che non si possono di suttare senza grande incomodo, e de' lavori di muro sott' acqua. Le prime regole ed instruzioni intorno alla subbrica de ponti, ci son date da Leon. Battista Alberti, Archit. L. 8. Altrepes

scia ne furon insegnate da Palladio, L. 3. da Serlio, L. 3. c. 4. e da Scamozzi, I. 5. le quali tutte ha raccolte Blondel Cours d'Archit. P. 5. l. 1. p. 629. seq. Le migliori di queste regole son date anco da Goldman, Baukunst, 1. 4. c. 4. p. 134, e da Hawksmoor, 11st. de ponte di Lond. p. 26. M. Gaurier ha scritta un' Opera sopra i penti antichi e moderni. Trait des ponts. Parigi 1716. 12.

Le condizioni richielle ne' ponti fono. che sien ben disegnati, comodi, durevoli, e convenientemente decorati, o adornati. - I piloni, o le pile de' ponti di pietra devono effere eguali in numero, affinchè vi sia un arco nel mezzo, dove d' ordinario la corrente è più forte. La loro groffezza non ha da ellere minore di una festa parce del tratto, o vano dell' arco, nè più di una quinta. Sono d'ordinario guardati in fronte con uno sperone, per rompere la forza della corrente; quantunque quella difesa sia alle volte fatta semicircolare: ne'ponti antichi, ell' è sempre un angolo retto, che ha il vantaggio d'effere più torte e più durevole che gli acuti. I più forti archi fono quelli, la cui curvatura è un intero femicircolo. - Quanto alle bande o parapetti, l' altezza, gli ornamenti, e fimili cofe, lasciansi alla discrezione ed al buon gusto del Fabbriciere. - Soglionfi far da alcuni delle querele, perché delle proporzioni delle più esfenziali parti de' ponti non fi fon date per anche ragioni di. mostrative: e per una gran parte si lascia tuttora regolarle all' arbitrio, e alla diferezione di chi l' erge, secondo le circostanze, il difegno, il luogo, la grandezza, ec. del destinato edifizio. M. Gautier defidererebbe, siccome egli dice, che qualche valente matematico prendesse in considerazione la struttura e se proporzioni de' ponti, assine di recar le cose a maggiore certez za e precisione, sondandosi sull' invariabile verità geometrica. Non so qual cosa di questa natura è stata tentata dal Sig. de la Hire, nelle Mem. dell' Ac. Reale delle Sciente, an. 1712. p.70. e dal Marchese del Hopital, negli Ad. Erud. Lips. 1695. p. 56.

- La larghezza di un ponte, secondo Battista Alberti, debb' esfere la stesse che quella della strada maestra, che mette capo in esso. La larghezza de' piloni debb' essere un terzo dell' aperture degli archi; gli speroni una metà della larghezza de' piloni, e giugnere al di sopra della maggior' altezza, a cui mai ascenda l'acqua.

Ne! ponti d' Avignon, S. Esprit, e Lione, vi è questo di notabile, che non sono diritti, spezialmente i due primi, ma piegati o inclinati, avendo un angolo, la cui convessità è volta verso la corrente, per romperne la sorza: il ponte di S. Esprit, osserva il Dr. Robinson, ch' è piegato od archeggiato in più luoghi, facendo angoli ineguali, spezialmente in quelle parti dove il corso è più sorte. Il gran pilone nel mezzo del ponte di Londra, dicesi, che sosse destinato a servire per un sostegno a tutta la macchina, in vece di fare un angolo, come ne' sopramentovati ponti.

Il famoso ponte di Rialto in Vinegia, è composto di un solo arco, e alquanto schiacciato o basso, anzi che nò:
egli passa per un capo d'opera dell'arte; ed è stato s'abbricato nel 1591, sel
disegno di Michel Angielo: li tratto.
dell'arco è 98 piedi 1, c la sua altezza sopra dell'acqua solo 23 piedi.

Poulet sa anco menzione di un ponte di

un arco folo nella Città di Munster nella Bothnia, molto più ardito che quello di Rialto in Vinegia. Ma questi sono un nonnulla, a petto a un ponte nella China, fabbricato da una montagna all' altra, di un folo arco, 400 cubiti lungo, e 500 cubiti alto; ond' ei si chiama il ponte volante ; una figura di esso ci si è data nelle Tranf. Filof. Kirchero parla di un ponte nell' istesso paese, 360 pertiche lungo fenza alcun arco; fostenuto soltanto da 300 pilastri.

Per afficurare i piloni de' ponti, qualche volta si diminuisce a bello studio la corrente del fiume, o allungando il fuo corfo, con farlo più tortuofo ( metodo alle volte usato dagli antichi per rendere i loro fiumi navigabili); o con intafare il fondo di un fiume rapido con file di pali, con pile, e secche, che rom-

pono il corfo.

I piloni di un ponte sempre diminuiscono il letto di un fiume; supponete questa diminuzione un quinto, ne seguisà, che in caso d'inondazioni il letto si deprima, o s' avvalli un quinto più d'innanzi, poichè l'acque guadagnano in profondità quello che hanno perduto in larghezza. Aggiugnete, che rimanendo la quantità dell' acqua sempre la stessa, passerà con velocità più grande di un quinto nel luogo dov'è tale ristringimento: il che tutto confluisce a mangiar via i fondamenci. Il corso o canale così accresciuto di velocità, si porterà via i sassi e le pietre, che prima non si moveano. Vedi Fiume.

I sondamenti de' ponti si han da gittare nella stagione dell'anno che l'acque son più basse, come in Autunno; e se il fondo è sassoso, o di rupe, di ghiaja dura, o petrofo, le prime pietre del fon-Chamb. Tom. XV.

damento si deon mettere a rafo terreno. fenza scavare più a fondo; ma se il suo. lo è arena molle, o ghiaja leggiera, farà necessario divertir l'acqua, e cavare finchè giungete a un fondo faldo; almeno, se ciò non può farsi, parte dell'acqua si dee portar via, ed il resto tenersi secco e palificato : quel lato del fiume dove avere da lavorare convien chiuderlo con cassoni, ed argini, o sostegni, e la corrente debb' effer libera dall'altra banda. Vedi Fondamento. Le regole e direzioni di Palladio fono, prima, far scelta di quel luogo in un fiume che ha la minor profondità d'acqua, e dove il fondo è eguale e faldo, spezialmente di rocca o di sasso e ghiaja forte, in secondo luogo, schivare que' siti dove vi sono voragini, o gorghi, o vortici, e dove il fondo è di tenera sabbia, o ghiaja leggiera; conciossiache tali materie facilmente son portate via dalla violenza dell' acqua, che col tempo altera il letto del fiume, e scuote il fondamento de' piloni ; in terzo luogo, piantarsi fovra una parte del fiume diritta, poichè altrimenti le volte e gli sporgimenti venendo col tempo corrofi e mangiati, il ponte è in pericolo di restarne isolato; oltre l' effer foggetto a colmarsi, od empiersi di melma, e d'altre materie che d'ordinario si raccolgono nelle volce de' fiu mi.

I Ponti sono o fabbricati di pietra, o di legname, secondo che vi è il comodo, o l'abbondanza di un materiale

o dell'altro nel luogo.

Ponti di pietra, fono composti di piloni, d'archi, e loro sostegni fatti di pietra tagliata, alle volte pure framischiandovi del mattone; come il ponte di Tolosa, i plinti del quale sono di

PON pietra, come pure i pezzi degli archi, ed alcuni corfi diviforj, e sporti; ma il resto, come gli archi, i muri, i sostegni, di pietra cotta.

Ponts di Legno, chiamati da' Latini, pontes sublicii, constano di travi, ed impostature sostenute da basi ben legate

e ramponate ailieme.

Sturmio ha una Dissertazione sopra la structura di un ponte di legno : Difp. de ponte sublicio. Francof. 1909.

Ponte di giunchi, si fa di grandi fasci e intrecciature di giunchi, i quai crescono ne' luoghi melmosi o di palude; e questi sasci si cuoprono con tavole. Servono tai ponti per traversare un terreno, che è fangolo, paludofo, o marcio.

I Romani avean pure una spezie di ponti subitanei, fatti da' soldati, con battelli, e qualche volta con botti, con facchi di cuojo, e sin con vesciche di animali bovini gonfiate, ed artaccate infieme, chiamate Afogefri, Pitifc. L. Ant. T. 2. voc. Pontes. Du Cange Glos. Lat. T. 1. pag. 350. M. Couplet dà la Aruttura di un ponte portatile 200 piedi lungo, che facilmente si dispiega, o distacca, e di nuovo si mette asseme; e che quaranta nomini posson portare. Vid. Du Hamel H.f. Reg. Acad. Scien. 1. 3. fed. 3. c. 4. p. 273.

Frezier parla di una maravigliofa forsa di ponte ad Apurima in Lima, fatto di corde, formate della fcorza di un albero. Vedi Frezier, Viaggi del mare

del Sud , p. 184.

PONTI Penduli , o fospesi , chiamari anco Filosofici , sono quelli che non vengon fostenuti con pilastri, o con pali, ma stanno pendenti e liberi nell'aria, seggendo folcanco ai due estremi, o nelle bali. — Elempj di tai panti ci vengon dati da Palladio, e da altri .- Vid Vogels Modern. Bau-kunft. Tab. 26 feq W. 15. L. Math. p. 277. voc. Brucke. Kirch. Mund. Subter. lib. 1. c. 3. T. 1. p. 14.

11 Dr. Wallis dà il disegno di un ponte di legno 70 piedi lungo, senza pilaftri, che può effere utile in alcuni luoghi, dove non fi può ergere comoda-. mente pilaitri. Tranf. Filof. n- 163. Il. Dr. Plott ci assicura che vi su anticamente un ponte grande sopra la fossadel Castello a Tu:bury nella provincia di Stafford, fatto di pezzi di legno non molto più lunghi di una canna, e pure non fostenuto di fotto con pilastri, o con volte, od altro genere di fostegno. Vid. Plot. Nat. Hift. Strafford c.9 5 88.

PONTE Levatojo, Pons fubductorius, & quello che si fa attenere e si tien faldo folamente ad una buida, con gangheri, perni, e arpioni ; così che l'altra effremità si possa sollevare; nel qual caso il ponte ila eretto, e non attraverso calato. a fine d'impedire il passaggio di una

folla, o fimili.

Ve ne sono degli altri fatti, per ritirarsi indierro, affine d'impedire il passaggio; e da potersi sospignere al suo luogo di nuovo, per dare un pall'aggio. Ed altri, che s'aprono nel mezzo; mezza di cui parce fi volta a una banda, e l'altra all'altra; riunendosi di nuovo a piacere; ma tali penti hanno quest' incomodo, che una metà d'essi resta dalla parte dell' inimico.

Il Marchese de l'Hopital ha data la costruzione di una eurva, in cui un peso farà fempre un contrabilancio, o contrapelo ad un pente levacojo; ed il giovane Bernoulli ha mostrato, ch'ella non è altro che la cicloide. - Vid. Ad.En. Lipf. ann. 1695. p. 56. feq.

Ponte Volence, o Pons Dudarius, un' appellazione data a un ponse fatto di tavoloni, di battelli di cuojo, di travi cavate, di botti; il tutto gittato fovra un fiume; connello, e coperto con tavole per lo pafiaggio di un efercito.

PONTE Volante, più particolarmente dinota un pente composto di uno o due battelli uniti affieme per mezzo di un suolo o tavolato, e cerchiati o chiusi da una spezie di sponde o balaustri, con uno o più alberi, a cui è arraccara una gomena, fostenuta di distanza in distanza da battelli, ed eftefa fin ad un' ancora, a cui l' altro capo è attaccato. Col qual ingegno, il ponte diventa movibile, come un pendulo, da una banda all' altra del fiume, fenza altro ajuto, che di un timone che lo dirige. - Tali ponsi alle volce constano di due piani, per più presto far palfare un gran numero d'uomini; od acciocchè nel medelimo cempo passi e infanteria e cavalleria.

PONTE Volante, o Fluttuante, è un ponte d'ordinario fatro di due piccioli ponti, meffi uno fopra l'altro, in tal mamiera, che quel di fopra si distende e seorre, coll'ajuto di certe correnti per via di carrucole poste lungo i lati del pente di sotto, che lo spingono innanzi sinchè la sua estremità tocca il luogo, su cui si vuole ch'ei si fermi.

Quando questi due ponsi sono stesi e portati sin alla loro piena lunghezza, cosi che i due estremi di mezzo si uniscono, non hanno da essere lunghi più di quattro ocinque misure di 6 piedi, perchè se son più lunghi, si spezzano. Il loro uso principale è per sorprendere le opere esteriori, od i possi che hanno soltanto de' sossi stretti.

Nelle Memorie dell' Ac. Reale del-

le Scienze, troviamo un nuovo artifizio di un pontessunte, che da se buttasi sin sull'altra banda del canale. Vid. H. ft. Acad. Roy. Scienc. an. 1713. p. 104.

PONTE di Comunicazinne, è un ponte fatto fopra un fiume; per cui due eferciti, o due Forti, feparati per mezzo di un fiume, hanno una libera comunicazione l'un coll'altro.

Ponti di Battelli, sono fatti o di batteli li di rame, e di battelli di legno, faldati con paletti od antore; e copetti, o intavolati con assi. Vedi Battello.

Una delle più norabili geste di Giulio Cesare, su quella di fare speditamente
un pante di battelli sopra il Reno: Gli
eserciti moderni portano battelli di rame, chiamati pottoni, per averli alle
mani da sarne ponti: Diversi di questi,
congiungendosi lato a lato, sinche giungono a traverso del siume, e le tavole
poste sovra d'essi, rendono la marcia
piana e facile alla gente Vedi Pontons.
Vi sono de' bei ponti di battelli a Beaucaire, eda Roata, che si alzano, e si
abbassano coll' acqua, non ostante, quello in Siviglia dicesi che li oltrepassi
tutti due.

Il pante di battetti a Roano, fibbricato in luogo del maesso ponte di pierra
eretto ivi da' Romani, è rappresentato
da un moderno Scrittore, come un miracolo del nostro Secolo; egli sempre
fluttua; e s' alza, e s' abbassa colla marea, o secondo che l'acque della terra
empiono il sume; egli è quasi 500 canne lungo, ed è lastricato di pierra comele strade: carriaggi con grandissimi pesi
vi passa sopra facilmente, e gli nominia
ed i cavalli con sicurezza, abbenchè nonvi sieno sponde dall'una mano o dall'

Sitra; I battelli fone saldissimi, e ben fermaticon forti catene; ed il tutto vien bene custodito, e di quando in quando ristorato, abbenchè in oggi sia molto vecchio.

Ponte di un Vascello, è una spezie di suolo o pavimento tavolato, da puppa a prua; su cui sono schierati i cannoni, e gli uomini camminano innanzi e indietro; e che serve anche come di cielo o sossitto per separate i suoli od appartamenti del vascello, ec. Vedi Vascello.

Si dice avere un vascello due o tre ponti; quando contiene due o tre suoli. I vascelli della mezzana fatta han due ponti; i più grossi, tre, distanti l'un dall'altro circa 5 piedi. Il ponte del sondo è chiamato il primo ponte; il secondo ponte, che si potria paragonare al secondo suolo od ordine dal terreno in su delle case, contiene un numero eguale di cannoni che il primo; se non che ivi non ve n'è alcuno sovra la puppa, ch'è l'apparamento del Capitano. Avanti questo ponte vi sono le officerie, la Cucina, ec. Ne' vascelli grandi vi è un terzo ponte, ed una terza batteria.

Alcuni vascelli hann'anche un mezzo ponte, che giugne dall' albero grande sin alla puppa del vascello.

## SUPPLEMENTO.

PONTE. Presso gli Antichi Romani la fabbrica, e la riparazione dei ponti era dapprima una inspezione incaricata ai Pontesici: quindi ella venne comessa ia Censori, ed ai Curatori delle strade: ed ultimamente gli stessi Imperadori presero sopra di sa stessi la cura dei

medefimi ponti. Così l' Imperadore Antonino Pio fabbricò il Ponte Gianicolo di marmo: Gordiano fece riattare, e ricovrò il Ponte Ceflio: e l' Imperador Adriano fece fabbricare un nuovo pente denominato da fe stesso il Ponte Adriano. Veggas Pitife. Lexicon Antiq. Tom-11. pag. 460.

Nell'età di mezzo la fabbica dei pon: ti veniva collocata, e noverata nella serie di quegli atti, che appartenevano alla Religione, e da San Benederto venne fondato un' Ordine regolare di Spedalieri verso il terminare del Secolo duo. decimo fotto la denominazione di Pontifices, o fabbricatori dei ponti, il cui principale oggetto, ed inspezione si era quello di starsi assistenti ai muratori, che stavano fabbricando i ponti; ed a quei che acconciavano i barconi per passare i fiumi, e di starsi attenti a ricevere i forestieri, per dar loro ricovero negli Spedali, o allogiamenti fabbricati a tale oggetto fopra le rive steffe dei fiumi. Mal' ordine era soverchio buono, perchèriuscisse a retto fine. Noi leggiamo d' une Spedale di spezie somigliante posto in Avignone, ove gli Spedalieri dimoravansi sotto la direzione del primo loro sondatore, e Superiore San Benedetto. II Dotto Gesuita Rainaldo ha composto un Trattato ex professo sopra la fabbrica del Ponte San Giovanni. Veggafi Helyot, Istoria degli Ordini Monastici, Tom. 2. Cap. 42. Trev. Dict. Univer. Tom. 4. Append. pag. 22. in voce Pontife. Pontefice.

La fabbrica, ed il riparamento dei ponti era uno di quei fervigi, zi quali era foggetto ogni ordine, erango di perfone, (a) tuttochè il Clero abbia alcuna

(a) Vegg. Du Cange, Gloffar. La-

tin. Tom. 4. pag. 344. in voce Ponsi

fiata ettenuto delle esenzioni da simi.

gliante carico. (a)

La struttura Jei ponti degli Antichi Romani più acconciamente, ed esattamente che da qualfivoglia Autore, viene descritta da Monsieur Bergier. Erano questi composti di pita, o pilastri ; di fornices, od arcate; di fublices, o palizzate; di pavimenta, od argini, le strade fopr' elli per i carriaggi, e somiglianti; in cadaun lato delle medefime eranvi piantati decurforea, o marciapiedi, come acconcissimamente addimandanli i Toscani, che rimanevansi alle due fiancace del pavimento del ponte alquanto più alti del rimanente della strada, o pavimento medelimo per coloro, che camminano a piedi, e che venivano separati da essa per mezzo d' una sponda, sponda.ed alcuna fiata rimanevano ben anche coperti dalla parte di fopra, per difendere i palleggieri dalle piogge, come appuuto vedevafi nel Ponte Elio. Veggasi Bergier, H. fisire des Chemins, Istoria delle Strade, Ith. 4. Sezione 35. S. 1. 10, 11. Pit.fc. Lex. Antiq. Tom. 2. pag. 460. in voce Pontes.

Il Ponte di Trajano sopra il Danubio era la più sontuosa, e megnifica opera di questo genere, che sosse nel Mondo. (2) Venne un tal ponte satto innalzare da questo grande Imperadore per comodo di spedire dei soccossi alle Romane Legioni dall'altra parte del Danubio medesimo, in evento, che queste venisiero all'improviso, ed in un subico investite, ed attaccate dai Daci; ma que-

fto veramente sovrano ponte venne fatto demolire dal suo successore Adriano per timore, che i barbari soverchiando le guardie, che stavansi a difesa di quel, lo fi roversciassero per mezzo simiglian. te nella Mesia, e quivi tagliassero a pezzi le guarcigioni : o piuttofto, ficcome certuni fannosi a credere, per una spezie d' invidia, come colui, che era fuor di speranza d' arrivar giammai a fare unacola, che giungesse ad uguagliarla. Le rovine di questo sontuosissimo ponte fono tuttora vedute nel bel mezzo del Danubio in vicinanza della Città di Werhel nell' Ungheria. (c) Era questo ponte composto di venti archi, od arcate, cadauna delle quali aveva dall' uno all'altro pilastro uno spazio, o tratto di centocinquanta piedi, e cento cinquanta piedi. Tutta la fua lunghezza era di fette stadj (uno stadio è l'otrava parte d' un miglio. Il Traduttore.) che viene ad esfere una lunghezza quattro volte maggiore di quella del gran ponte di Londra. (1)

Gli Architetti moderni hanno affolutamente perduto le tracce; nè fanno comprendere, come eller poteflero piantati i fundamenti di ponte fiffatto in un fume così vaflo, e così rapido, e che ha un canale così profando, come fi è appunto il Danubio. Va immaginandofi lo Scamozzi, come era gisoco forza, che il fiume foffe divagato fuori del fuo corfo. Ma fembra veracemente impoffibile il dare una diversione delle sue acque al-Danubio. Fassi quello Scrittore a con-

(a) Bingham delle Origini Ecclef. L. 5.

«ap. 3. 5. 9. Veg. l' Articolo Pontaggio.

(b) Dio. Lib. 68, pag. 776. Bergier,

lib. 4. Scilone 38. S. 8. Cafal. de Urb. 6

Impar. Reman. Splendore Pais 1. cap. 15.

Lipf. de Magnif. Roman. Lib. 3, pag. 306. (c) Pitifc. loco citato, pag. 464. (d) Hawkim. Hill. London Bridge; Istoria dil. 3 Ponte di Londra, pagg. 29. 30.

gerturare, che la scelta fosse fatta d'alcane corre piegature del fiume, ove egli viene a formare una spezie di penisola, che quivi foile tagliato in croce un canale, che venisse ad incrociare l'istmo, o collo della medefima, pel quale il fiume prendesse il suo corso; di maniera cale che il ponte venisle fabbricato sopra il terreno asciutto; e che quando la fabbrica fosse terminata intieramente, il Sume fosse ricondotto nel suo antico lesto, o canale. Veggasi Idem cap. 30.

In Francia il Ponte di Garde è veramente un lavoro affai superbo, ma ar. ditissimo; avvegnachè i pilastroni non sieno più grossi di soli tredici piedi, e malgrado ciò servono a sostentare un'immenfo carico, o pefo di un' arcata a tre doppj, o triplicata, e servono di pari ad unire, e congiungere due monti. Questo ponte è composto di tre parti l'uno fopra l'altre, il più alto, o superiore de' quali è un'acquidotto. Veggafi Bergier, Lib. 4. Sezione 57. 5. 2.

Il ponte d'Avignone fu principiato neglianni di nostra Redenzione 1176. e venne compiuto l'anno 1188, e questo consiste di diciorto arcate, che vengono a misurare a capello il lunghissimo tratto di mille trecento quaranta passi di lunghezza, od intorno a cinquecento fadomi (misura di sei piedi ). Varie delle fue arcate sono state demolite dai ghiacci, di modo che di presente non è in piedi, che una parte del ponte medefimo.

Il Ponte di San Spirito è il ponte più dilicato,e più temerario, che veggiafi in Francia, essendo composto di diciannove grandi arcate, oltre sette altri archi più piccioli, le aperture delle arcate medelime effendo dell' ampiezza dei

vengono a fare la lunghez za del ponte all' insù di quattrocento Fadoni. Veg. Hawksman , lib. cit. pag. 34. 35.

Il Ponte di Trajano in Salamanca fopra il fiume Formus, che dal volgo ignorante vien attribuito ai Giganti, e da alcuni ad Ercole, apparisce piuttosto un' Opera degli Antichi Romani, tuttochè siamo affatto allo scuro non meno del quando, che da chi fosse fabbricato, ed innalzato. Questo stesso ponte però fu riparato, e rimesso in buon essere dall' Imperador Trajano, la denominazione del quale continua a ritenere anche ai di nottri. Questo ponte è lungo mille cinquecento piedi, ed è composto di venzei arcate, ciascheduna delle quali è ampia sertantadue piedi; ed i pilastri, che le sostentano, sono della grossezza di ventitrè piedi, e sone alti dugento piedi. Veggafi Bergier , lib. 4. Sez. 38. 6. 2. Pitife. lib. citato pag. 464. In Inghilterra trovana, il Ponte di

Londra, il Ponte di York, l'arco maestro del quale trovantesi nel mezzo è d' ottantadue piedi e mezzo di chiara, e netta ampiezza, e del' altezza di venzette piedi. Il ponte di Rochester è fabbricato ful medefimo piede, e col medesimo stile di quello di Londra, ed è foltanto migliore, e più perfetto in questo, che le arcate sono più ampie, e più ariole, e che lopr' ello non vi lono cale. Questo è lungo cinquecento cinquanta piedi, ed è composto di undici arcate, la maggior delle quali è più grossa di cinquanta piedi. I ponti, che esistono in Durham, ed in Bishop. Awkland hanno degli archi, i maggiori de' quali sono dell'ampiezza chiara d'intotno a novanta piedi. Il ponte di Berwicke un' opera veramente maravigliofa, che venne cominciata sotto il Regno della Regina Elisabetta: è composto questo ponte di diciassette arcate, la massima delle quali è all'insù ottanta piedi. Il ponte di Newcastle, o Castelnuovo, non ha guari fabbricato, ha un arco affai svelto di cento venti piedi di area chiara. Quello di Blenheim è composto di tre arcate, la massima delle quali si allarga per lo spazio di centun piedi, e mezzo. Veg. Hawksman. lib. cit. pagg. 41.42.

Il ponte più lungo, che trovisi in sutta l'Inghilterra è quello, che efiste Sopra il Trent in Burton, che fu fatto fabbricare da Bernardo Abate di Burton nel Secolo duodecimo. Egli è tutto composto di libere pietre quadrate, validissimo, ed agiato, della lunghezza di mille cinquecento quarantacinque piedi, ed è composto di trentaquattro arcate (a). Eppure questo medesimo ponte è siputato corto in rapporto al ponte di legno, che trovasi sopra il fiume Drave, il quale, secondo il nostro Dottor Brown, è per lo meno della lunzhezza di cinque miglia (b).

Il ponte di Londra è composto di venti vedute, od arcate, diciannove delle quali sono aperte, ed una oscura, o murata. Questo ponte è lungo novecento piedi, alto sessanta, e settantaquattro mezzo, ed in ciascheduna arcata un'apertura di quasi venti piedi (c). Vien

largo, ed ha una tratta di ponte nel questo ponte sostentato da diciotto pi-(a) Veggafi Plott. Istoria Naturale di Stofford , Cap. 9. 5.72. pag. 372. (b) Brown . Trav. Hung. Viaggio d' Unghe.

laftroni, o dadi della groffezza dai trentaquattro ai venticinque piedi : di modo che la massima strada, o varco dell'acqua allorchè il flusso trovasi sopra lo sterlino è di quattrocento cinquanta piedi , vale a dire, appena la metà dell'ampiezza del fiume ; e fotto gli sterlini il varco, o firada dell'acqua, viene ad efferridotta a foli cento novanta quattro piedi. Così un fiume dell' ampiezza, o larghezza, od area di novecento piedi. vien quivi ad effer forzato per un letto. o canale di cento novanta quattro pie-

di (d).

Il ponte di Londra venne alla bella: prima fabbricato di legname alcun tratto di tempo innanzi l'anno di nostra Redenzione 994. da un Collegio di Pretial quale era toccato il profitto dei barconi di passaggio di Santa Maria Overy: e venne riattato, o piuttosto intieramente rifabbricato di legname l' anno 1164.-(e) Il ponte poi di pietra venne cominciato dal Re Arrigo II. l'anno 1176, e fu condotto a termine fotto il Regno di Giovanni l'anno 1209. L' Architetto fu un Prete secolare appellato Pietre. di Colechurh. (f).

Del carico di conservare questo ponte: in buon effere, e de' suoi ripari, è affegnato un groffo cafamento con grandiffimo numero d' Ufizj, ed un' affai vafta: entrata in terreni, e somiglianti. Gil: Ufiziali principali sono due Architetti: di Ponti, che in ciaschedun anno vengono eletti del corpo dei matricolati.

ria pag. 5. Plott, loco citato. (c) Veggafi New View of London, ciol Nunva Veduta di Londra , Sezione 7. Tom. 2.

pag. 790.(d) Hawkim. dove fopra pag. q. (c) Veggafi Stow , preffor it libro intitolato come fopra , ciol Nuova veduta di Londra , Sezione 7. pag. 790. (f) Hawkefman , dove fopra , pag, 6.

Veggafi Chamberi. Stato presente della Gran Bretagna , Par. 1. Lib. 3: cap. 10.

pag. 271.

Viene afferito, che il fondamento diquesto ponte trovisi in un fossice suolo paludofo, o melmofo. Afferifce Monfieur Stuw, che'durante il tempo della fabbrica di questo ponte, il fiume venne voltato da Batterfea a Rotherhit;ma questa sua asserzione non vien fiancheggiata da alcuna autorità. Certuni fannosi ad immaginare, che il rigonfiamento dell' acque allora non alzavasi così alto nel ponte, siccome alzasi di presente, dalla qual cosa il lavoro sarebbe venuto a rendersi assai più agevole. Comunque ciò fiasi, i pilastroni vennero alzati sopra palizzate di legno cacciate, o ficcate fott' acqua, fopra le quali palizzate furono ftele delle tavole, o tavoloni, ed i piedi, o hasidei pilastroni, fopra i tavoloni medesimi. I disfetti di questo ponte sono la ftrettezza, e l' irregolarità delle arcate, e la larghezza, o grandezza dei pilastroni, che inseme con gli sterlini volgono la corrente del Tamigi in altrettante orribilissime catarratte, le quali chiudono grandemente, e danneggiano la navigazione pel ponte: a questo effer può aggiunta l'angustia, o strettezza del ponte medesimo nel di sopra cagionata dai casamenti sopr'esso ponte fabbricati. Egli è certissimo, che pel lunghissimo tratto di dugentoanni sopra il ponte non furonvi case; avvegnachè noi leggiame d'una giostra, e d'un torneamento fatto fopr' esso ponte l' anno 1395. Veggasi Hawkefm. Lib. citato, pag. 10.

Vennero aggiunti gli Sterlini al ponte medesimo per impedire, che i pila-Rroni non venissero ad esser rovinati dall' infracidamento, o marcimento delle pas lizzate, sopra le quali i pilastroni medefimi fon piantati, e fabbricati; concioffiache per mezzo di questi sterlini le palizzate vengono ad esfer conservate, e mantenute costantemente umide: e così il legname vien difeso dall'andar male, la qual cofa avviene perpetuamente, allorchè esso legname viene ad essere alternativamente bagnato, ed asciutto.

Uno de' più nobili ponti, che fieno noti, è quello, che efifte in Westminster. La larghezza del fiume Tamigi fra il Wooffcaple-dock, ed il lido, o greco opposto, luogo, ove appunto il ponte trovafi innalzato, è di circa mille dugento venti piedi. Questo ponte abbraccia tredici groffissime arcate, ed oltre due più picciole, i quattordicipila@roni framez-

zanti, e due termini. La lunghezza di ciaschedun termine è di settanta sei piedi : l' area, o sia apertura delle arcate minori di ciascheduno dei termini è di venticinque piedi: l'apertura, od area della prima delle arcate maggiori da ciascheduna sponda, è cinquanta due piedi: l'area od apertura dell? arcata a questa contigua è di cinquansei piedi, e così in feguiro, andando crescendo quattro piedi per quattro piedi in cialcheduna arcara fino a quella del mezzo la quale ha un' area, od apertura di fettantafei piedi. La fevione trasversale, o sia ampiezza dei due primi pilastroni in ciaschedun lato è di dodici piedi, del contigno a questi di tredici piedi, e così in feguito, fino ai pilastroni fostentanti l' arcata di mezzo: la fezione od ampiezza di ciascheduno dei quali è di diciasette piedi. Così essendo la lunghezza del ponte includendovi i termini, o testate, come direbbon i Fiorentini , viene ad

effere di mille dugento venti piedi, che è appunto la larghezza del Fiume.

Gli archi, od arcate sono semicircolari, e sorgono da circa l altezza di due piedi sopra il segno dell' acqua bassa.

Danno queste arcate, siccome è stato già additato, una strada, o varco d'acqua di ottocento settanta piedi; la properzione della strada, o varco della acqua essendo così considerabile, col rapporto all' ampiezza, o larghezza dei pi-Jastroni, ne seguita, che la calata dell' acqua fotto quelto ponte forz' è, che sia di necessità picciolissima. Ed in fatti coloro, che tentarono di calcolarla prima, che fosse fabbricato il ponte, dopo aver fatto tutte le possibili concessioni, non furono da tanto di trovare l'altezza per pendicolare di questa caduta, che venisse ad eccedere, o trascendere tre dita. e tre quarti : ma in verità egli apparisce presentemente dalla esperienza, che l'altezza della massima caduta, non arriva appena ad un mezzo dito: dove per lo contrario l'altezza della caduta nel ponre di Londra è dai quattro piedi, e nove dita, ai cinque buoni piedi.

I fondamenti dei pilaktoni di Westminster sono stesi, e piantati sopra una fortissima graticciata di legname, intestata per ogni verso co' suoi panconi, o ravoloni. Questa graticciata su composta di un sondo d'un vascello a somiglianza di quello, che i Franzesi addimandano caisson, le sancate, o lati del quale erano per sistatto modo sabbricate, e dispose, che potevansi levar via, poichè un pilattrone solse terminato.

Il letto del fiume venne scavato ad una sufficiente prosondità, e satto a livello per istendervi il sondo del divisavascello 20 Caisson alla franzese, ed eziandio il fondo dei pilastroni a coperto d'ogni pericolo. Il terreno da tutte le prove, cimenti, ed esperienze, che vennero immaginate, e trovate, fembrò egregiamente adeguato, e perfetto, come quello, che per ogni, e qualunque verso è un letto di ghiaja, di modo che non fu niente affatto necessaria la palizzata. Se sotto questo letto abbiavi o non abbiavi uno strato più soffice. epiù cadente, noi non possiamo in conto veruno pretendere di determinarle. nè apparisce tampoco dall' esperienza, che la palizzata fia una ficurezza, e fiancheggio affoluto contro ognia. e qualsivoglia accidente. Da ciò, cheafferisce Monsieur Gaulbier , la faccenda sembrerebbe tutt' altramente; avvegnachè egli ci afficuri, che per quanto l' Architetto d' un ponte sia eccellente, e v'impieghi tutta la sua più raffinata intelligenza, nulladimeno egli non: può esfere più sicuro della buona riuscita della sua opera di quello esser lo possa un Medico della guarigione di un ammalato. E di fatto noi troviamo, come malgrado, ed ad onta di tutta la cura, che venne presa nell' esaminare il suolo. fopra del quale fu piantato, e fabbricato. il ponte di Westminster, nulladimenouno dei pilastroni affondossi per un tratto confiderabilissimo. Da uno simigliante trovali di presente riparato, ed il ponte venne aperto per i passaggieri, e per i carri del mese di Novembre dell'anno-1750. La bellezza non meno, che il comodo di quelto ponte con grandissimaragione sono da chicchessia ammirate; ed è cosa assai buona, che siasi presso di: noi conservata un' esattissima descrizione, ed un piano di tutte le Arti, che veanero messe in opera nel fabbricarlos of

JPONTE DI LIMA, Forum Limiteorum vel Limia, città di Portogallo nella Provincia Entro Minho, e Douro, con un ponte sopra il sume Lima, ed un bel Palazzo. È distante 72 leghe al N. da Lisbona, 5 al N. O. da Braga. long. 9. 26. lat. 41. 38.

¶ PONTÉ VEDRA, città di Spagna nella Gallizia, quasi alle foci del fiume Leriz, famosa per la pesca delle Sardelle, in cui son siste il suo maggior provento. long. 9, 28. lat. 42. 18.

¶ PONTEBA, o PONTE-FELLA, città fulle frontiere d'Italiae della Carintia, ful fiume Fella, il quale divide gli Stati della Repubblica di Venezia dalle Terre della Casa d'Austria. Ha un ponte, che è il passo più frequentato della Aloi.

PONTEFICE, PONTIFEX, il Sommo Sacerdote, una persona che ha la sopraintendenza e la direzione del custo divino; come dell' offerire i Sacrisci, e d' altre religiose solennitadi. Vedi PRETE, SACRIFIZIO, ec.

I Romani a rean' un Collegio di Pontessie, e sopra quelli un Sommo Pontesse, o Pontesse Maximus, instituito da Numa, la cui funzione era prescrivere le cirimonie colle quali ciascun Dio doveasi colere; compor' in oltre i rituali, dirigere le Veltali, ee. e, per un longo spazio di tempo, lor si appartenne ancora d'adempiere alla faccenda degli augus; finchè per alcuni supersitziosi motivi gli fu proibito d'ingeritvis. V. Augure.

Egli confacrava le statue degli Dei primache sossero erette ne Templi; benediceva le figure di alcuni sulmini di Giove, per conservare il popolo illeso; e compilava gli statuti. V. Animali.

Gli Ebrei pure ebbero il loro Pontefi-

ce, o Sommo Sacerdore; e fra i Cattolici Cristiani il Papa è tuttavia chiamato il Sovrano Pontefice. Vedi Papa.

Gli Autori discordano fra loro intorno all' origine della parola Pontifiz. Alcuni la dirivano da posse facere, cioè dall' autorità che i Pontesica veano di Sacrificare; altri, come Varrone, da Pons; perchè eglino sabbricarono il ponta Subticio, assin di poter gire ad osserie facrisizi di ilà dal Tevere.

¶ PONT-FRAET, o Pomfret, città'd' Inghilterra nella Contea d' Yorck, coperta da un buon Castello e buone fortificazioni. Invia 2 Deputati al Parlamento e giace sul fiume Arc. 66 leghe distante al N.O. da Londra. long. 13.

12. lat. 53. 37. PONTIBUS reparandis, uno feritto o mandato diretto allo Serriffo, comandandogli d'incaricare una o più persone per la riparazione del ponte, che soro appartiene.

PONTIFICALE, uno libro de' rici e delle cirimonie appartenenti a Pontefici, Vescovi, Papi, ec. Vedi RITUALE, e CERIMONIALE.

PONTIFICALI, Pontificalia, le vefti e gli ornamenti, co' quali un Velcovo celebra il divino fervigio. Vedi EPIS-

PONTIFICATO, lo stato o la dignità di un Pontence, o Sommo Sacerdote. Vedi Ponterice.

Cefare riformò il Calendario nel tempo del fuo Ponteficato. V. CALENDARIO.

Pontificato, più particolarmente fi prende dagli Scrittori moderni, per il regno di un Papa. Vedi Papa.

Il Concordato si fece nel Pentificate di Leone X. Vedi Concordato.

Vi fu un Pontificate che durò folo vestiquattr' ore. PONT-L' EVEQUE, Pons Epifiopi, Città di Francia nella Normandia, ful fiume Touque, difcosta 10 leghe da Caen, 4 da Listeux, 3 da Honsseur, e dal Mare, 42 da Parigi, long. 17. 48. lat. 49. 17.

9 PONTO Eussino, o Mar nero, Pontus Fuxinus, mare d'Afia tra la tartaria minore, e la Circatia al N. la Giorgia all' E. la Natolia al S. e la Turchia Europea all' O. long. 45. 12. — 60. 10. lat. 40. 12. — 45.

PONTOISE, Pontifara, città di Francia capitale del Vessinese, con Caflello che domina la città. Nel 1442 su 
presa d'affalto agli Inglesi dall' Esercito 
di Carlo VII. Giace sopra d'un'eminenza fra i siumi Oise, e Vione. Sul primo 
di detti siumi vi è un Ponte, da cui la 
città n' ha sortito il suo nome. Ella è discosta 21 leghe al S. da Rouen, 7 al N. 
O. da Parigi. long. 19. 45. 37. latit. 
49 3. 2.

PONTONE, nella guerra, un picciolo ponte mobile, e galleggiante, fatto di battelli e di tavole. Vedi Ponte.

Il pontone è una macchina che consta di due navigli, a poca distanza, uniti per via di travi, con tavole attraversate, per lo passaggio della Cavalleria, del cannone, della fanteria, ec. Sopra un sume un braccio del mare, ec.

Il pontone nuovamente inventato è di rame guernito di un' ancora, ec. per fermarlo. — A fare un ponte, diversi di questi si dispongono in distanza di due canne l'un dall' altro, con traviattraverso d'essi; e sopra le travi, delle tavole.

Sono anche collegati o aggavignati l' un coll'altro, ed attaccati da una parte e dall'altra del fiume, con una corda che feotre per un anello in ciascuna delle lo-

Chamb. Tom. XV.

ro teste, e sissa ad un albero, o palo su i lidi. — L' intera macchina forma un saldo ed uniforme ponte, sopra cui un treno d'artiglieria può sarsi passare.

Cefare ed Aulo Gellio fan menzione di pontoni; mai loro erano una spezie di vascelli quadri schiacciati, acconci pee trasportare da una riva all'altra cavalli; ec. Comunque sia, i nostri prendono il nome da quelli, che appunto da citati Autori chiamansi pontones, da ponto.

¶ PONT-ORSON, Pons Urfonis, città piccola di Francia nella Normandia inèferiore fut fiume Coefnon, a'confini della Brecagna, 3 leghe diffante da Avranches. Serviva ne' fecoli fpirati come d',
antemurale contra le invafioni de' Britanni, ma fu finantellata. Ella è difcofta
73 leghe da Parigi. long. 16.8.13. lat.
48. 33.18.

9 PONTREMOLI, Apua, città forte d'Italia nella Tofcana, fu i confini del Parmigiano, e della Repubblica di Genova, con buon castello. Nel 1650 fu venduta dagli Spagnuoli al Granduca di Tofcana. Qui Antonio Corini ebbe i natali. Giace appiè degli Appennini, ed è Iontana 9 leghe all' E. da Genova, 30. al N. O. da Firenze. long. 27. 30. lata 44. 25.

PONT S. ESPRIT, Pons S. Spiritus; città di Francia nella Linguadocca inferiore nella Diocesi d' Usez, munita da. una buona cittadella. Giace sul Rodano, ove si vede uno de' più bei ponti, che siano in Europa il quale è molto frequentato; ed è lontara y leghe al S. da Viaviers, 8 al N. E. da Usez, 22 al N. E. da Montepellier, 140 al S. per l' E. da Parigi, long, 22, 21, lat. 44, 17.

J PONT STURA, città piccola d'. Italia nel Monferrato, ove i fiumi Sru; sa, e Po concorrono, discosta 2 leghe al S. O. da Casale, e 4 al S. O.da Vercelli.

Jong. 25. 56. lat. 45.7.

J PONT-SUR-SEINE, Pons ad Sequanam, città di Francia nella Sciampagna, coperta da un bel castello e situata fulla Senna, 22 leghe da Parigi al S. E. long. 21. 10. lat. 48. 28.

PONTUAZIONE. Vedi Ponteg-

GIATURA.

JPONZA, o Ponzia (Ifela di) Pentia, I fola del Mediterraneo, fulla Cofta d'Italia fulla bosca del golfo di Gaeta. Ha 5 leghe in circa di circuito. long. 30. 40. 1at. 40. 58.

9 POOL, città piccola d' Inghilterra nella Provincia di Dorfetshire, con ricco Porto. Invia due Deputati al Parlamento, ed è lontana 44 leghe al S.O. da Londra. Jong. 15. 50. lat. 50. 44.

POPA, appresso i Romani, era un nosne dato a certi inferiori ministri de' Sa-

crifizj. Vedi SACRIFIZIO.

L'impiego de' Popæ era affilare il coltello per le vittime, legare la vittima, preparar l'acqua, ed altre cose necessa sie, per uccidersa, ec.

· Facean il lor ufizio nudi fin alla cin-

enra, e coronati d'alloro.

POPAYAN, Popayana, Provincia dell' America Meridionale nel Nuovo Regno di Granata, fra la Prefettura di Panama, quella di Quito, ed il mar del Sud. Fu fcoperta da Sebastiano Balalcarar Spagnuolo nell' anno 1536. Questo Paese abbonda d'oro, e pietre preziose. Appartiene patre agli Spagnuoli e parte a' Selvaggi barbari, ecoraggiosi, scalari, ed esperti nel guerreggiare, i quali sanno continuamente guerracontra gli Spagouoli. Popayan è la capitale di detta Provincia. Quesacittà è situata dentre

terra, ful fiume Cauca. Ha Sede Vescovile dipendente dall' Arcivescovo di S. Fè, ed un Governatore Spagnuole. long. 304. 30. lar. 2. 25.

POPLES, nell' Anatomia, la interior parte della giuntura per cui l'offo della: coscia è articolato con la tibia; popolar-

mente chiamafi il garetto.

POPLICANI, POPULICANI, o PU-BLICANI, un nome dato nell' Occidente ai Manichei; o piuttofto ad un particolar ramo di effi, chiamato nell' Oriente Pauliciani. Vedi Manichei, e Pau-Liciani.

POPLITÆUS, o SUB-POPLITÆUS, un muscolo che spunta dalla protuberanza esterna ed inferiore dell'oiso della coscia, e passando sopra la giuntura obliquamente, s' inferisce nella superiore ed interna parte della tibia. — Egli ajuta nel
piegare la gamba, e la volge indentro.—
Vedi Tav. Anat. (Myol.) sig. 7. n. 27.
27. 27. Vedi anco Gamba.

POPLITEA, nell' Anatomia, è un nome dato alla terza vena della gamba.

Vedi VENA.

Ella vien dal calcagno, dove fi forma di diverfi rami provegnenti dal calcagno, e dal nodo del piede.

Ell'è ben a fondo nella carne; ed ascendendo sin verso il garetto, termina nella vena crurale. Vedi CRURALE, ec.

POPOLARE, Popularis, ciò che fi riferisce al popolo, o volgo. Vedi Comune.

MONR.

La nobiltà Romana era distinta in due sazioni : quella degli Optimates, che strenuamente aderivano al ministero, al Senato, ec. in opposizione al popolo. E quella de' Populares, che savotani diritti e le pretensioni del popolo, in opposizion alla aobiltà.

Acione POPOLARE. V. AZIONE.

Malattie Popolabi, sono quelle che diventan comuni, esi disundono per il popolo; ehiamansi anco endemiche, ed epidemiche. Vedi Epidemico.

· Ippocrate ha scritto un Trattato, de

Errori Popolari, sono quelli che un popolo imbeve, e trasmette, col costame, coll'educazione, e colla tradizione; enza averne mai considerata la ragione, e il sondamento. V. Errore.

POPPA di un vascetto, dinota comunemente tutta la parte di dietro di esso, ma con più di proprietà la poppa non è se non l'estrema di lui parte, ove sta il timone, con cui il vascello si regge. V. VASCELLO.

VASCELLO.

POPULEUM, o POPULNEUM, nella Farmacia, è un unguento preparato coi rampolli del pioppo nero, colle foglie di viola, coll' ombellico di venere e graffo di porco pistati e macerati; vi si aggiungono soglie di papavero nero mandragora, giusquiame, lattuga, ec. bollite nell'acqua di rose, e colate.

Egli è molto usato come rinfrescante, nelle scottature, e ne' bruciori della pelle, e in tutte le sorte d'infiammazioni, e per placare i dolori artritici.

J PORCA, Città Capitale del Regno dello flesso mone dell' Indie sulla Costa di Malabar, la qual appartiene aguello di Cochin, e quello di Calicoulan. La più parte degli abitanti sono Idolatri. Molti però hanno aperti gli occhi al sume dell' Evangelio per mezzo delle Missioni de' PP. Gesuiti. long. 24. latit. 9. 15.

PORCELLANA \* , una sorra di vascria fina , che principalmente si fab-Chamb. Tom. XV. brica nella China, e però anche chiamali valeria della China; ma portali in Europa da altre parti dell'Oriente, sopra tutto dal Giappone, da Siam, da Surat, e dalla Porsa. V. VASERIA.

\* I Cinefi la chiamano Tse-ki. La parola porcellana, vi è poco nota, falvoch fra alcuni pochi artefici e mercanti; e par derivata dul Portogété, porcellana; che fignifica una coppa, od un vafe.

Scaligero e Cardano, benchè per lo più di fentimenti contrati, pur s'accordano a dire, che quel che i Romani chiamavano vyla murthina, e murta, che prima fi fon veduti in Roma nel trionfo di Pompeo, e poscia divennero cotanto preziosi, erano la porcettana de' tempi nostri. Vedi Murbhina.

Questo è forse vero : ma se l'opinione non è sondara che sulla descrizione di Plinio di cotessi vasi +, piuttosto sarebbon da prendersi per una spezie di pietre preziose, di un colore bianchiecio, ma diversamente variegate, e venate; le quai trovavansi in certi suoghi del, la Parthia.

\* Oriens Murrhina mittit. Inveniuntur enim ibi in pluribus locis, nec infignibus maxime Parchici regnis præcipue tamen in Carmania. Humorem purant sub tegra calore denfari. Amplitudine nulquam parvos excedunt abacos: Crassitudine raro. quanta dictum est vasi potorio. Splendor his fine viribus : nitorque verius quam splendor. Sed in pretie varietas colorum, subinde circumagentibus se maculis in purpuram. candoremque, & tertium ex utreque ignescentem, veluti per tranfitum coloris, in purpura aut rube. . scence lacteo. Sunt qui maxime in

O 2

iis laudant extremitates, & quosidam colorum repercussus, quales in cœlesti arcu spectantur. His maculæ pingues placent. Translucere quidquam aut pallere, virium est. Item sales, verrucæque non eminentes, sed ut in corpore etiam plerumque essistes. Aliqua & in odore commendatio est. Piin, Hist. Nat. 1, 27. c. 2.

Sia ciò come fi voglia, è certo, che quando ci dicono, che la porcultana è fatta di gusci d'ova, e di nicchi o conchiglie marine ridotte in polvere, e seppellite sotto terra per 80,0 100 anni. Il divisamento che noi qui ne daremo, metterà la cosa fuori d'ogni qui silone.

Non è noto, chi sia stato i' inventore della porcettana: gli Annali Chinesi, che sogliono inchiudere ogni cosa che in qualche conto sia memorabile, tacciono affatto intorno a questa; nè molto di più noi ne sappiamo intorno al tempo della sua invenzione: solamente è certo ch'ella debb' essere si annali di Feuliang aiferindo, che dal secondo anno dell' Imperador Tam, circa gli anali di Cristo 442, gli operatori nella porcettana di questa Previncia ne avean soli sonito gl' Imperadori.

La porcellana si fa principalmente, alcuni dicono totalmente, a Kingteching, una grande Città nella Provincia di Kyangsi.

Fallene per verità anco nelle Provincie di Kanton, e di Fokien; ma ell'è di picciol conto, e molto inferiore nella bellezza e nel prezzo alla procettana di Kingteching. Quella di Fokien è perfettamente bianca, fenza nè lustro, nè pittura. Sono sati satti de' tentativi per levare la manifattura da Kingteching, e trasferirla a Pekin, e in altri luoghi, ma in vano; la poretlana ufcita dalle nuove Fabbriche non essendo mai arrivata alla perfezion della vecchia: Così che Kingteching ha l'onore di sumministrare alla maggior parte del mondo questa bella metce. Il P. Du Halde ci assicura, che anche i Giapponesi vengono nella China per procacciarla.

Manifattura della Porcellana. —
La porcellana fa nel commercio, ed anche nella Storia Naturale un articolo de'
più curiofi. La fua manifattura è fin ora
paffata per un miflero in Europa: e ciò
ad onta di tutti glisforzi de' PP. Gefulti, ufati per penetrar nel fecreto. Il velo, nonoflante, è oramai tolto: e in una
lettera del P. d' Entrecolles al P. Orry,
da Janchew, in data del 1. Settembre
1712, ultimamente pubblicata in Francefe, tutte il procedimento è descritto
in ogni fua circoflanza; un compendio
della quale descrizione aoi doneremo
qui al lettore curiofo.

Nella manifattura della porcellana vi fono quattro cofe principali da confiderati, cicè la materia, di cui ell' è fatta; l' arte di formare i vafi, ed altri lavori; i colori, ond'ella è dipinta; e finalmente la cocitura, o fia il darle un giusto grado di fuoco. — Ciacuna delle quali cofe farà il foggetto di un peculiare articolo.

Materiali della Porcellana. — Vi fono due spezie di terre, ed altrettante spezie d'olj, o di vernici, che s'adopranone'la composizione della parceltana. La prima terra, chiamata Kaulin, è seminatze piena di corpicciuoli lucenti; la seconda, chiamata petanat, è affattobianca, ma di una eccessiva sinezza:

e morbida al tatto. Ambedue si trovano in alcune cave, 20,0,30 leghe
Jungi da Kingteching; dove queste terte, o piuttosto pietre trasportans in un
numero infinito di piccole barche, che
vanno, senza intermissione, sue giù per
il siume Jauchew, a tal uopo. Le petuns
t portans in forma di mattoni, esse dive son
saturalmente pezzi di una durissma rocca. Il bianco della miglior petuns
t ha da
piegare un poco in verde.

La prima preparazione di questi mattoni si è, roi pperli e pistarli, in prima siducendoli i una polvere grossiera con magli di serro, possia in mortaj con pestelli che hanno teste di pietra, armate di serro, e messi in opera o a mano, o

co' mulini.

Quando la polvere è resa quasi impalpabile, la gittano in una gran' urna piena d'acqua, vivamente agitandola attorno con un istrumento di ferro. Dopo che l'acqua ha posato alquanto, schiumano dalla fommità una bianca fostanza ivi formata, della groffezza di quattro o cinque dita, e dispongono questa schiuma o quafi cremore in un altro vase d'acqua. Allora di nuovo agitano e rimescolano l'acqua della prima urna, e di nuovo la schiumano, e sì alternativamente. finche non riman'altro che la rena o il ghiajuelo delle petunsi al fondo, e quello avanzo di rena fi pone di nuovo fotto la macina, per farne nuova polvere.

Quanto alla seconda urna, in cui sono messe le schiumagioni della prima; quandò l'acqua ha ben deposto, e diventa assatto chiara, la versan suori; e col sedimento, raccolto al sondo in forma di pasta, empiono alcuni stampi, o forme: di dove, quando egli è quass seco, lo schamb. Tem. XV.

cavano; e lo tagliano in pezzi quadrati, che son quelli appunto che chiamano ptunst; riservandoli da meschiarsi col kaulin in quella proporzione che si assegnerà fra poco.

Questi quadrati si vendono al centinajo, ma rare volte si trovano non falsificati. Gli operaj, che come il resto de' Chinesi, sono surbi spacciati ne' lor mestieri, o traffici, vi mischiano d'ordinario della rifiutaglia ; così che si è obbligato per lo più di purificarli avanti di farne ufo. La kaulin , ch'è l'altra terra adoprata nella porcellana , è molto più morbida, che la petunse, quando fi estrae dalla cava, o miniera; e pure ell'è quella, che per lo suo mescolamento coll'altra, dà forza e saldezza all' opera. Il P. d' Entrecolles offerva, che alcuni Inglesi od Olandesi, avendo procacciare alcune petunse, e compratele secretamente : al tentar di farne la porcellana quando farono di ritorno nel loro paese, non vi riuscirono per non aver preso della kautia infieme; della qual cofa informati i Chinesi, dissero motteggiando: « Che gli » Europei erano gente mirabile, nel vo-» ler metterfi a fare un corpo, la di cui » carne s' aveile a fostenere senz' offa. «

Le montagne, donde cavafi la kuulin, fono coperte nell' esterno di una terra rossiccia. Le miniere sono prosonde, e la materia trovasi in zolle, come il gesto, o la creta nelle nostre. L' Autore è d'opinione, che la terra bianca di Malta non sia molto differente dalla kuulin, ecceveto che ella manca delle particelle argentine. La preparazione della kaulin è l'istessi de la materia essentiale delle petunat; salvochè la materia essentiale meno dura, vi si ricerca men di fatica.

L'olio, o la vernice, che fa il terzo

ingrediente nella porcellana, è una fofianza liquida bianchiccia, estratta dalla dura pietra, di cui son sormate le petunsi: quella che è la più bianca, e le cui macchie sono le più verdi, venendo per corest' uopo scelta.

La maniera di prepare l' olio, è questra. Le petunst, esfendo lavate, fostengono le stelle preparazioni che vi vogliono per fare i quadrati; eccetto che la materia della second' urna non si mette in forme, ma la più sina parte se ne piglia per compor l' olio. In cento libbre di questa materia gittano una pierra minerale chiamata sactana y arstonigliante al nostro allume. Questa pietra prima si scalda e si sa rovente, e sì riduccsi in polvere impalpabile in un mortajo; e serve a dare all'elio della contistenza, ma però sempre si ha da mantener liquido.

L' olio di calcina sa il quarto ingrediente; la preparazione del quale è molto più tediofa, e circonstanziata. Prima disciolgono de' grandi pezzi di calcina viva, e la riducono in polvere, con fpruzzarvi sopra dell' acqua; su questa polyere mettono uno strato di felce secca. e sulla felce un' altro strato della calcina spenta, e così alternamente, finchè hanno formata una mediocre catalta: lo che fatto, mettono fuoco alla felce: confumato il tutto, dividono le ceneri che restano, su nuovi strati di secca felce; mettendovi faoco, come prima. E ciò ripetono cinque o fei volte fuccessivamente, od anche più ; ellendo sempre migliore l' olio, quanto più di volte son abbruciate le ceneri.

Negli Annali di Feuliang dicesi, che in luogo di selce anticamente usavano il legno di una spezie di nespolo; e che questo dava all' antiche porcellane quel maravigliofo colore, che non si può osa tenere in oggi, per difetto di questo legno. Egli è certo nulladimeno, che la qualità della felce e della calcina contribuisce motto alla bontà dell'olio.

Una quantità di queste ceneri di selce e di calcina si gitta poi in un' urna piena d'acqua; ed a cento libbre di ceneri s' aggiugne una libbra di shekaul, che vi si discioglie. Il rimanente facendofi nell' istesso modo, che nel preparare la terra delle petunse; il sedimento che trovasi ai fondo della seconda uraa. e che dee tenersi liquido , è quel che chiamano l' olio di calcina; che i Chinesi stimano come l'anima del primo olio, e che dà alla porcellana tutto il suo luftro. Quest' olio facilmente viene falfificato con aggiungervi dell'acqua per accrescerne la quantità; aggiungendo nell' istesso tempo proporzionatamente del medefimo shekau per mantenerne la confiftenza : Dieci mifure d' olio di petunse sogliono andare in una di calcina. Perchè la mistura sia giusta, i due oli devono esfere di una spessezza eguale.

Per formare i vas di Por Cellana. —
La prima cosa che è necessaria, si è purificare la petunsi, e la kaulin; per la primà, il si fa nel modo già descritto nella preparazione de' quadrati. Per la seconda, essendo che la sua morbidezza la sa disciogliere facilmente, egli basta, serza romperla, tustarla in un' urna piena d'acqua in un paniere aperto. Le secce che rimangono sono assatto inutili, e si vuoriano o gittano suor dell'officina, quando una graa quantità n' è raccolta.

Queste officine, ove lavorasi la por cellana, sono propriamente vaste piazze circondate di muro, con delle casupole, o de' tetti, ed altri comodi, da jotes eli operaj lavorare al coperto; come anco dell' altre fabbriche da abitarvi. E' quasi inconcepibile, quanto numero di persone sia impiegato in questi lavori; appena essendovi un pezzo di porcellana che non passi per più di venti mani, innanzi che giunga all' officina del pittore; e per più di sessanta, prima che sia sidotto a perfezione.

Per fare una giusta mistura di petunse, e di kaulin, si debbe avere riguardo alla finezza della porcellana da farsi : per le più fine porcellane, v' adoprano quantitadi uguali; quattro parti di kaulin con fei di petunse, per le mediocri; e non mai meno di una di kaulin in tre di petunse, per le più grossolane.

La parte più difficile del lavoro è l' intridere, battere, e piallare le due terre affieme; il che faffi in una spezie di grandi bacini, o buche, ben lastricate e cementate, ove gli operaj pestano e calcano di continuo co'loro piedi la mistura, cambiandosi parte di essi con altri. nella lunga e grave fatica, fin a tanto che la massa è ben misturara, divenuta dura, e della confistenza che si ricerca, perchė il vafajo la maneggi a suo modo.

Quando questa terra è tolta fuori da' detti ricettacoli, si rimescola, e sbatte la seconda volta, ma a pezzetti, e colle mani, sopra grandi pianelle o tegole apposta; e da questa preparazione, in vero, la perfezion del lavoro dipende; il menomo corpo eterogeneo che resti nella materia, o la menoma vacuità che vi si trovi, bastando per rovinare il tutto. Il più picciolo grano d'arena, anzi qualche volta un mero capello, può far scrosciare, ocrepare la porcellana, scheggiarf, trapelare, o infaldellarsi.

La porcellana si faziona, o forma colla Chamb. Tom. XV.

ruota, come i vasi di terra, o in modelli e stampi. Vedi Vasajo. I pezzi lisci, come tazze, urne, piatti, ec. si fan colla ructa. Il resto, cioè i lavori di rilievo, come figure d' uomini, d' animali, ec. si formano in stampi, ma si finiscono collo scarpello.

I pezzi grandi sono fatti in due volte; una metà del pezzo è alzata fulla ruota da tre o quattro operaj, che la tengono, finchè ella abbia acquistata la sua figura; il che fatto, l'applicano all' altra metà, formata nella stelfa maniera, unendole insieme con terra di porcellana, fatta liquida con aggiungervi della acqua, e ripulindo ed eguagliando la commeffura con una spatula di ferro.

Nell' istesso modo uniscono i diversi pezzi di porcellana formati ne' stampi, o colla mano; e così pure vi aggiungono i manichi, ec. alle coppe, e ad altri

lavori formati colla ruota.

Gli stampi o modelli sono fatti alla maniera di quelli de' nostri Scultori, cioè di diversi pezzi, che separatamente danno la rispettiva figura alle varie parti del modello da rappresentarsi; e che poi si uniscono per formare uno stampo per una figura intiera. La terra di cui sono fatti è gialla e grassa, che scavasi dalle sue cave particolari , e ve n' è abbondanza nelle vicinanze di Kingteching. Ella s' intride ed impasta, come la terra de' vasaj; e quand' è sufficientemente morbida, trattabile, fina, e moderatamente secca, la riducono in stampi secondo i lavori destinati o colla mano o fulla ruota. Questi stampi si vendono a caro prezzo, ma durano un longo tempo. Vedi FORMA, e STAMPO.

Tutte l'opere fatte ne' stampi fi finiscono colla mano, per mezzo di var) istrumenti, atti a scavare, a lisciare, ad eguagliare, e rilevare o supplire i tratti che lo stampo ha mancati; così che egli è piuttoso un lavoro di scoltura, che di vasajo. Vi sono alcune opere, sulle quali si aggiungono de' rilievi, già in pronto a quest' uopo, come dragoni, ssori, ecaltre che handegl' incavi; e questi s' intagliano con adatti istrumenti. In generale, tutti i lavori di porcessana, si deon disendere dal freddo; la loro naturale midità facendoli soggetti a rompersi quando si seccano inegualmente.

Per concepire il numero delle mani per le quali ogni pezzo di porcellana palla avanti che quel sia perfetto, noi chinderemo l'articolo con quel che il P. d' Entrecolles reca in esempio di un' ordinaria tazza da tè, avanti che sia a proposito per darsi al pittore. La principia dal vafajo, che ha il maneggio della ruota, dove acquista la sua forma, la fua altezza, ed il suo diametro. Quest' operatore appena ha un fardino per la fattura di una guantiera fornita con ventisei tazze; e si può però credere . ch' escano dalle sue mani imperfettissime; principalmente verso il piede; ch' è un informe ammasso di terra, da tagliarsi poi col scarpello, quando la tazza è asciutta. Quando ella vien dalla ruota, ricevesi da un secondo operajo, che l'accomoda alla sua base. Un terzo la prende immediate da lui, e l'applica fur uno stampo, per recarla alla sua vera forma. Questo stampo è sur'una spezie di tornio. Un quarto operajo pulifce la tazza con uno scarpelletto, spezialmente intorno agli orli; e la reca alla fottigliezza necessaria per renderla trasparente. nel che fare , la inumidifce di quando in quando, accioche la fua fecchezza non

la faccia rompere. Quando ell'ha la fua giusta grosseza, un altro operajo la tornia bel bello sur uno stampo, per eguagliare il suo di dentro; proccurando che ciò sia fatto unisormemente, assinchè ann vi resti alcuna piccola cavità, e saldella. Altri operaj v' aggiungono alcuni ornamenti in rilievo; altri, dell'impronte in cavo; altri solo i manichi; secondo che la qualità della tazza ricetca. Alla sine rotondasi e cavasi il piè sul di dentro con un scarpello; ch'è la funzione di un particolare artista, il quale non sa alcun' altra cosa.

Questa moltiplicità d'operaj, tant' è lungi che rivardi l'opera, che trovasi per esperienza, che anzi più l'accelera, ed in oltre contribusse acciocchè esca meglio fatta, ciascun operajo, per una continua attenzione alla cosa medessma, diventandovi abile e destro: ottre il risparmio del tempo nel cambiare istrumenti, ec.

Pittura della Porcellana. - I pitteri Chinefi, spezialmente quelli che fan figure umane, il nostro Autore ofserva, essere tutti assai meschini artefici : ed aggiugne che il difetto è più sensibile che altrove, ne' pittori della porcellana, fra i quali lasciando stare i fiori, ed i paefaggi, che fono alle volte tollerabili, i maggior loro maestri non sono nemmen paragonabili agli ordinarj. scolari fra i nostri Europei , per la bellezza , e giustezza del disegno. Ma la cosa va altrimenti, se parliam de' colori che questi pittori Chinefi adoprano; i quali fono così oltre misura vivi, e splendenti, che picciolistima speranza vi ha, che mai gli artefici nostri giungano a gareggiare con loro.

Il lavoro della pittura viene distribuito fra un gran numero di operaj, nel medefimo laboratorio: a uno appartiene di formare il circolo colorato intorno agli orli della porcellana; un' altro difegna i fiori, i quali un' altro dipinge: questi non fa chel'acque e le montagne; quegli, uccelli ed altri animali; ed un terzo fa le figure umane.

Vi sono delle porcettane satte di tutti i colori, si per rispetto ai sondi, come alle rappresentazioni su quelli. Quanto al colore de' paesaggi, ec. Alcuni sono semplici; tali sono i cilestri o turchini, che sono quelli che più comunemente veggiamo in Europa; altri sono mischiati di diverse tinte; ed altri rilevati ed abbelliticon oro.

ll ceruleo, o turchino, è fatto di lapis lazuli, preparato, con abbruciarlo per lo spazio di 24 ore in una fornace; dove si seppellisce nella rena, sin all'altezza di mezzo piede; quand' è abbruciato, lo riducono in una polvere impalpabile in mortaj di porcellana, non

verniciata, e con pestelli dell' istessa ma-

teria.

Quanto al rosso, si servono della spezie di vitriuolo, che trovafi nelle miniere del rame, e ch' essi chiamano sfaufan; una libbra di questo la mettono in un crogiuolo coperto, nel di cui coperchio v' è una picciola apertura, per la quale nel bisogno si può veder la materia. Il crogiuolo fi scalda con un fuoco di riverbero, finchè il nero fumo cessa di ascendere, ed un fino rosso gli succede. Una libbra di questo vitrinolo dà quatti' oncie di liquor rolfo, che trovasi nel fondo del croginolo ; abbenchè la parre la più fina fia quella, che fi attacca ordinariamente al coperchio ed ai lati del crogiuolo.

La polvere di selce, o di pietra soca-

ja è altresì un ingrediente nella maggior parte degli altri colori: e. gr. per il verde, in tre oncie di tongwhapin, o di scoria di rame battuto, usano di mettere una mezz' oncia di polvere di selce, ed un' oncia dicerussa. Il color violaceo si scon aggiugnere una dose di bianco al verde già preparato; quanto più di verde si perparato; quanto più di verde si perparato; quanto più di verde con Quanto al giallo, adoprano sette dramme di bianco, e tre del rosso di victivolo.

I più di questi colori si mischiano o stemperano con acqua di gomma, per applicarli un poco di salaitro, qualche volta un poco di cerussa o di vitriuolo, ma più d'ordinario il vitriuolo solo, estendo prima disciolto nell'acqua. — Per le porcettane che han da essere assatto rofe, il colore si suole applicare coll'olio, cioè, coll'olio comune della porcettina, o con un altro fatto delle selsi bianche.

Viè pure un aktro rosso chiamato rosso sossi prechè in realtà s'applica sossi fandolo con un tubo, uno de' cui orisso; è coperto di una sinissima tocca, o velo di seta. Il sondo di questo tubo leggiermente si applica al colore, di cui la tocca s' imbratta; quando, sossi adventa tutta spruzzata di picculi punti. Questa porcellana è ratissima, e la gran prezzo.

La porcellana nera, ch' eglino chiamano umian, ha parimenti la sua beliezza;
questo colore ha una tinta piombina, cone i nostri specchi ustori di metallo, e
suole darglià risalto con l'oro. Egli è
fatto di tre oncie di lapis lazuli, con settedell'olio comune di pietra; abbenchè
questa proporzione sia variata, secondo
che si vuole più o meno carico il colore. Il:
aero non si da alla porcellana sina ch'ella-

non è secca, nè il lavoro si mette al fuoco, fin che non è asciutto il colore.

L'oro non s' applica se non dopo la cottura, e si ricuoce in un sorno fatto a tal uopo. Per applica s'oro, lo rompono e disciolgono nell'acqua al sondo d' una porcellana, sinche una sottil nuvola dorata viene su la superficie; si adopera con acqua di gomma, e per dargli corpo, aggiungono tre parti di cerusta in trenta d'oro.

Vi è parimenti una spezie di porcellana marmorata, che non si fa coll'applicarvi l'onda marmorina col pernello, ma, in vece dell'olio da vernicarla, servendosi di quello di selci bianche, che riga e taglia l'opera con mille curiosi tratti, a modo di lavoro mosaico. Il colore che quest'olio dà, è un bianco alquanto cinericccio. Questa porcellana è chiamata ssunda.

Vi sono diverse altre spezie di porcet. lana; ma tali, che sono piuttosso per e curiosità e mostra, che per l'uso: le più vaghe sono le porettlane magiche, i cui colori solamente appajono, quando si riempiono di qualche liquore. Queste si an doppie: il di suori è bianco, e tutto disegnato e spiccato a compartimenti; il di dentro è una coppa solida di porcettana colorata; abbenchè la coppa o tazza si alle volte diverto, il che sa miglior essetto, che la porcettana. Il secreto di queste porcettane magiche, che i Chinesi chiamano kiatsim, è quasi perduto; nulladimeno il P. d'Entrecolles ce n'ha som-

La porcettana che si ha a dipingere così, debb' elsere assai fortile: ed i colori, che nell'altre porcettane s' applicano sul di suori, qui sono applicati sul di dentro. Quando il colore è asciutto, mettoan so-

ministrato il seguente dettaglio.

pra d' esso un leggiero strato di una colla fatta di terra di porcelleza; per lo qual mezzo il colore si chiude tra due lamine terricce. Quando la colla è secca, gittan dell' olio dentro la porcellana; e quando ne ha abbanstanza, la rimettono nella forma, ed alla ruota per renderla quanto più si può sottile e trasparente. Quand' è asciutta, si cuoce nell' ordinaria fornace. I colori quivi adoprati sono sempre i più bni, e le figure dipintevi si no pesci; come le più accomodate al liquore che v'è messo dentro, e nel quale pate che nuorino.

Le diverse spezie di porcettane sopra mentovate, dipinte che sono affatto, e quando tutti i colori sono secchi, s' hanno a pulire o lisciare, affine di prepararle a ricever l' olio, o la vernice; il che si fa con un pennello di sinissime piume, bagnato con acqua, e passato leggiermente sopra i lavori, per levarne via le più

picciole ineguaglianze.

L'oliare, o vernicare è l'ultima preparazione della porcellana, innanzi che sia portata al forno: quest' olio si applica più o meno denio, e più o meno volte fi ripete, secondo la qualità dell' opera. Alle fottili e fine porcellane, fe ne danno due fortilifimi strati ; alle altre uno: ma questo, equivalente agli altri due. Una grand' arte si adopera nell' applicar la vernice ; sì per farlo con eguaglianza, come per non darla in troppo grande quantità. Gli strati nell' interno de' vasi dannosi per aspersione, cioè gittandovi quanto di vernice è necessario: quelli nel di fuori, per immersione, o con tuffare i pezzi in un vase d' olio.

Deesi osservare, che il piede non è ancor formato, ma continua ad essereia una mera massa, sin che l'opera ha ricevuta la vernice : ei si finisce sulla ruota; e quando è incavato, un piccolo cerchio vi si dipinge, ed alle volte una lettera Chinese. Ascingata questa pittura si dà la vernice al piede, e l'opera intera finalmente portasi al forno per cuocerla.

Il nostro diligente Autore non omette cosa alcuna; nè anco la desterità di
coloro, che portano la porcellana al sornaciajo. Egli ha avuto più volte a maravigliassi, siccome dice, in vedere passare un uomo per diverse strade piene di
popolo, con due lunghe e strette tavole, coperte ordinatamente di porcellane,
sulle sue spalle, sempre conservando l'
equilibrio con tanta accuratezza, che
mai alcuna lesione vien sarta a così fragili pezzi.

Cuncere o bifcottare la PORCELLANA. - Vi fono due specie di forni, che si u sano per cuocere la porcettana : de grandi, per le ofere che devono una fol volta metterfi al fuoco, e questa è la maniera ordinaria e de' piccioli per quelle che richieggono una doppia cuocitura I grandi sono profondi due misure di fei piedi Chinesi, e quasi quattro larghi. Sono formati di una mistura di tre terre: una delle quali, gialla e comune, fa la base : le altre due sono più rare, e si cavano da miniere profonde, dove non fi può lavorare se non d'inverno. Una d' elle, chiamata lautou, è terra fortifsima, dura, e resistente; l'altra, cioè la yeurou, oliofa.

I lati, ed il cielo de' forni sono così grossi, che si può mettere sopra d'essi la mano, quando il succo è nel suo vigore, senza pericolo di scottarsi. In cima della cupola che è in sorma di un imbuto, v' è una grande apertura per dare issogo alle samme ed al sumo, che ascen-

dono ad ogni tratto, tofto che il fuoco è una volta mello al forno. Oltre la principale apereura, ve ne fono quattro pieciole attorno, le quali, coll' apririi e
chiudefi, fervono ad aumentare o diminuire il calore: appunto come i buchi o le porticelle ne' fornelli chimici,
chiamati regifiri. Il fuolo o focolare, che
occupa tutta la larghezza del forno, iè
fituato in fronte, precifamente in faccia
all' apertura della porta, ed è due o tre
piedi alto, e due largo; paffandovi fopra la gente, per una tavola, affine di
entrar nel forno a schierare la porecilana.

Subito che il fuoco è acceso, la porta fi mura o serra; lasciando solo un'apertura, per portare illegname. Finalmente il sondo del forno è coperto d'arena, in cui parte de' primi astucci, o mobili nicchie della porcellana è sepolta. Il sorno stesso comunemente è posto all'estremità di un lungo e stretto vestibolo, che serve in luogo di mantici, l'aria fredda ed il vento, venendo spinti così direttamente in faccia di ciascun forno.

Ogni pezzo di porcellana di qualche confiderazione è disposto nella fornace. nella fua feparata nicchia o nel fuo aftuccio: Per verità, quanto ai piattelli da tè, l'istessa nicchia serve per diversi. Le nicchie sono tutte dell' istessa materia che il forno: non hanno coperchi; ma fi fervono l'una all' altra muruamente, il fondo di una seconda nicchia esfendo ancomedato full'apertura della terza, e così succeilivamente, fin alla cima di ciascuna colonna. Ogni cassettino, che suol essere in forma cilindrica. acciocche il fuoco si comunichi più egualmente alle percellone inchiuse, ha nel fondo un picciolo strato di fina sabbia, coperta di polvere di kaulin, acciocché la fabbia non s'attacchi al pezzo; e si pon cura, che la porcellana non
tocchi i lati della sua nicchia. Nelle nicchie più grandi, che tengono i pezzi
piccioli, lasciasi il mezzo vacuo, perchè le porcellane ivi collocate mancherebbono del necessario calore. Ciascuno
di questi piccoli pezzi è rizzato sopra
una picciola base di terra, coperta con
un poco di polvere di Kaulin.

Îl P. d' Éntrecolles offerva, che le portellant sono messe in astucci, per ovviare alla diminuzione del lustro dal troppo violento effetto di un nudo suoco; aggiungendo, che a questi densi veli od involucri siam debitori della bellezza, o come ei la chiama, della carnagione delle portellane, la quale così non è dal calor del suoco abbrunita.

Subito che gli astucci sono pieni, un operajo li schiera nella cavità della sornace; formandoli in cataste o colonne, delle quali quelle nel mezzo sono almeno sette piedi alte. Le due nicchie al fondo d'ogni colonna si lasciano vuore; perchè essendo in parte assondate nell'arena, il suoco ha meno d'essetto sopra d'esse; e per l'issessa ragione, l'estrema in alto pur si lascia vuota. In questa maniera tutta la cavità del sorno è riempiuta di colonne, eccetto che quella parte la quale è appuntino sotto la grande apertura.

Nello schierare gli astucci, s'osserva sempre di mettere le cataste delle por cellane più fine e più belle nel centro; le più grossolane nel sondo; e quelle che hanno il colore alto, e costano di eguali parti di petuns? e di keulin, e melle quali il peggiorolio s'è adoprato, alla bocca.

Queste caraste sono sutte collocate

vicino l'una all' altra, e vengon legate affieme, fulla cima, nel fondo, e nel mezzo, con pezzi di terra; in così fatto modo, che la fiamma possa avere un libero passaggio fra esse, ed insinuarsi egualmente per tutte le parti : nel che sta una gran parte della perizia dell'operajo, e donde la perfezione della porcellana gran fatto dipende. Un' altra cofa da otlervarsi è, che un forno non si deve mai tutt'in un tempo disporre e riempiere con nuove cassette o astucci; ma con la merà d'eile un tratto, e con l'altra merà l'altro ; le vecchie ne'fondi e nelle cime delle cataste o colonne, e le nuove nel mezzo. Per verità farebbe meglio che tutte si cuocessero in un forno a parte, avanti che follero ridotte alla perfezio. ne ed all'uso di porcellana, come si facea anticamente. Il nostro Autore osferva che gli aftucci o le nicchie, vengon portati bell' in pronto e preparati da un grande villaggio sul fiume, una lega distante da Kingreching. Avanti che abbiano fostenuto il fuoco elleno sono gialle; e di poi appariscono di un rosso scuro.

Quando il forno è pieno, murano la porta, lasciando solamente una picciola apertura per gistarvi entro alcuni piccoli pezzi di legno, lunghi un piede, ma fottili, per mantenere e avvivare il fuoco. Egli fi scalda allora per gradi, lo spazio di un giorno e di una notte ; dope di che due uomini, che si danno il cambio, continuano a gittarvi del legno fenza alcuna interruzione. Per sapere quando la porcellana è cotta abbaffanza, aprono uno de'minori buchi del forno, e con un pajo di morfe o tanaglie levan via il coperchio di una delle cataste o colonne. Se il fuoco appar vivace e chiaro, e le cataste egualmente infiammate, e so: pra tutto fe i colori delle porcettani difeoperte, vibrano un bel luftro, la cottura è fufficiente, difeontinuano il fuoco, e ferrano quel che restava della porta della fornace.

Se il forno è folamente pieno di piccole porcellane, le cavan fuori dodici o quindici ore dopo che il fuoco è effinto: se è pieno delle più grandi, differiscono ad aprirlo per due o tre giorni. In ciò la pratica moderna differisce dall' antica; poichè un tempo non si soleva aprire se non a capo di dieci giorni per li pezzi grandi, e di cinque per si piccoli.

Una cola affai forprendente, e quafi inconcepibile, offerva il P. d' Entrecolles, fi è, che non fi trovano mai ceneriful focolare, o piano del forno, per quanta moltitudine di legna ficfi confumata. Egli aggiugne un' altra cofa, che appreffo lui paffa per egualmente firana, ed è che gli operaj impiegati alle fornaci, fipengono la loro fete, con bere di continuo tè caldo, con del fale dificiolto in eso.

I Chinesi fanno un'altra spezie di porcellana, ch'eglino dipingono e cucinano due volte; e per questa seconda cottura hanno una spezie di piccioli forni apposta. Quando sono assai piccioli, fansi di ferro; altrimenti, di una spezie di mactoni un pollice groffi, un piede alti, e mezzo piede larghi, fatti dell' istessa terra che le nicchie, o gli astucci delle percellane. Il più grande di questi forni non eccede cinque piedi in altezza, e tre nel diametro; ed essendo fatti a guifa d'alveari, i mattoni fono arcati un poco, per formare meglio la curvità. Il suolo o socolare è di terra mezzo piede alto, formato di due o tre ordini di macconi ; e su questa base il forno è sabe bricato. Attorno del forno, în distanza di circa mezzo piede, è alzato un involuero di ordinari mattoni, congiunto al forno stesso, per mezzo di un arco di terra, che lega e serve a sortiscarlo. Sogliono sabbricare quattro o cinque di questi forni ad eguali distanze l'uno dall'altro. Nel sondo dell'involuero vi sono de' fori per dar aria al suoco quand' è acceso; sulla sommità v' è un'apertura, che cuopresi con un pezzo della terra cotta, quando le porcellane sono disposso nel sortio.

Le porcellane qui non fono inchiuse in cascette, od astucci, come negli ordinari forni; il forno istesso servendo at tal uopo, e sendo così puntualmente chiuso, che non ricevono altra impressione dal fuoco, se non se quella del calore del carbone disposto nel accolare, al sondo del sorno, egualmente che incima della volta, e nell' intervallo tratili forno, e l'involucro, od il muro di pietra cotta che gli è intorno.

A preparare le porcellane per una feconda cottura, debbon elle avere avuta la loro vernice nella maniera ordinaria, ed effere paffate-per il forno grande. In questo stato si dipingono con vari colori, dopo di chè, senzadar loro alcuna nuova vernice, elleno sono schieratea colonne, o catasse nel picciolo forno; mettendo le piccole sopra le più grandi, in sorma di piramidi.

Questa seconda contura è alle volte destinata a meglio conservare il ultro de' colori, e nello sello tempo a dar loro una spezie di rilievo. Ma più comunemente, il suo scoppo si è nascondere i lueghi difettosi; coprendoli di colorie tuttavolta l'artiszio facilmente si scuopre, con passarvi la mano sopra.

Quando l' artefice giudica che la fua porcettena fia abbastanza cotta, ei leva via il pezzo che cuopre l'apertura; e se i lavoti appajono ssavillanti, ed i colori luminosi, ei leva il carbone; e dacchè il forno è freddo, ne toglie anco la porcettana.

Per bella che sia la porcellana moderna, il gusto per l'antichità, che regna nella China, egualmente che in Europa, dà all'antica porcellana un pregio molto superiore a quello della moderna: Dessi confessare, che l'antica pare più bella e più sina quanto alla materia, più perfetta quanto alla cottura, e di una tinta più grata sì quanto al bianco del sondo, come agli altri colori; pure egli è certo, che i più abili e perspicaci vi si possono ingannare: e ci son de lavoratori chenon sann' altro mestiere che contrasare l'antica parcellana, chiamata kutong, nella moderna.

La materia di queste false kutong è una terra gialliccia, che trovasi vicino a Kingteching. Non vi è niente di particolare nella prima parte dell' operazione, fe non, che elleno fi fan più groffe. e si verniciano con un olio estratto della pietra gialla misto coll'ol'o ordinario, che dà loro una spezie di colorito di verdemare. Quando è cavata dal forno, la gittano in un brodo graffo, fatto di capponi, ec. in cui la fan bollire una feconda volta; poscia la seppelliscono ne'più sporchi fondi, che possono trovare, per un mele , o fei fettimane , e più, fecondo che voglion darle maggior apparenza di antichità. Oltre la loro groffezza ed il loro colore, questi falsi antichi rassomigliano ai veri in questo, che non rifuonano quando son colpiti, e nè anche danno il menomo zufolio quando fi tengono all' orecchia.

Non oftante la vasta quantità di porcetlane fatte in quali tutte le Provincie dell' Impero della China, seguitano tuttavia ad effere care : benchè pon tanto quanco una volta. Gli Annali Chinesi riferiscono che in alcuni cempi una femplice urna costò novanta o cento scudi sul luozo natio. Ciò che principalmente cagiona lo straordinario prezzo di questa merce. sopra tutto in Europa, è, oltre i gran guadagni de' mercan: i Europei, e de' loro Agenti nella China, che di raro fuccede che un forno venga a bene all' intutto; ma molto fpeffo riefce maliffimo , così che all' aprirlo , in luogo di belle porcellane, trovasi una massa dura ed informe, in cui son convertiti ed i pezzi della porcellana, ed i loro afluccia o per l'eccesso del calore, o per alcune carrive qualità nella materia.

Un' altra ragione del caro prezzo della buona porcettana fi è, che gl'ingredienti de' quali è fatta, ed il legno ond' ella ti cuoce, diventano fempre più rari. Si può aggiugnere una terza ragione dell' eccessivo prezzo tra gli Europei; ed è questa, che la maggior parte di quelle che mandanfi in Europa fono formate fu modelli nuovi, per lo più molto capricciosi e difficili a riuscirvi ; le quali non oftante, per minimi difetti fon rimesse nelle mani del fabbricatore: e non potendo egli farne la vendita fra i Cineli per non ellere ful loro gusto, nè al loro uso, è costretto di caricare la porcellana ch' egli spaccia, di un prezzo più alto, per pagarfi di quelle che fon rifiutate.

I Francesi hanno sin già da quindici anni a oggi tentato d'imitare la portellanz. I primi saggi fatti in Roano dices che abbiano riusciro tollerabilmente bene; e M. Savari dice, che si è in oggi arrivato a tal grado nelle fabbriche e manifacture a Passi ea St. Clou, che alle porcellane Francesi non manca altro per renderle d'egual pregio alle Chinefi, se non d'effere trasportate da un paese lontano cinque o sei mila leghe. In fatti, per la finezza della granitura della materia, per la bellezza ed il tornio de' vafi, per l'esattezza del disegno, e per il lustro de' colori, almeno de' cilestri, le Francesi non sopo gran fatto inferiori alle Chinesi. — Ma il loro grande difetto è il bianco del fondo, che d'ordinario è nuvoloso e fosco, e facilmente si distingue dal puro e lucido bianco della porcel-Jana Chinese.

Ma sembra che i Sassoni abbiano superati i Francesi : Vi è una manifattura a Millen , Capitale della Misnia , ove, peraiserzione del Baron di Polinitz, e d' altri fi fan delle porcellane dipinte, verniciate e cotte con tal perfezione, che sono e più belle e più care di quelle della China. L' invenzione è dovuta ad un Alchimista, il quale essendo sequestrato nel Castello di Konigstein. dal difonto Re di Polonia, per un sospetto ch' egli possedesse il secreto della Pietra Filosofale, ebbe tanto d'agio e di tempo, che bastò non già in vero per far dell' oro, ma per inventare una vaferia, che a cagione del grand' elito, arricchisce considerabilmente il paese.

PORCELLANA dinota anto una spezie di nicchio di mare bianco, il qual trovasi instem colle spugne, e corre in diverse parti dell' Asia, dell' Africa, e dell' America, come una moneta. Vedi

Gli Autori sono fin ora stati d'opinione, che q e ti nicchi sossero la materia, di cui la porcettana, e la vaseria della China è fatta; il che è un abbaglio. Eglino fono di qualche uso nella Medicioa, e vengono prescritti in frammenti, come perle. Vedi Perla.

## SUPPLEMENTO.

PORCELLANA. La fommamente giusta, e regolarissima idea, che noi possiamo formare della porcellana, o sia vasellame della China, si è, che ella è una sostanza, o piuttosto un manipolamento, o manufattura mezzo vetrificata in uno stato di mezzo fra i comuni vasellami di terra cotta delle manufatture nostre volgari, ed ordinarie, ed il verace vetro. É questo il carattere essenziale,e distintivo della porcellana, e dal folo confiderarla in fiffatto rapporto, od aspetto, e non altramente, noi possiame farci a sperare di giugnere a possedere alla perfine l'arte di perfettamente imitarla in Europa,

Simigliante tentativo, e cimento dee ester fatto sopra questi principi in due differenti maniere : l'una col trovare alcuna materia acconcia, ed appropiata, sopra di cui il fuoco venga ad agirecon una forza maggiore dell' ordinaria nel tempo del suo comune stato di vasellame di terra cotta in quello di vetro. L'altra maniera siè di comporre una pasta di due fostanze ridotte in polvere, l'una delle quali farà di tal forza, che vaglia a refiftere, ed a far testa ad un fuoco violentissimo in guisa, che in esso non venga però a vetrificatfi, e che l'altra per lo contrario fia una materia agevolifimamente vetrificabile. Nel primo caso la materia dee esser cavata fuori del fuoce in quel tempo appunto, che trovasi imperfettamente vetrificata, e nel fecon:

do caso la massa composta dee rimanessi nella fornace sino a tanto, che l' una sostanza, la quale è la più facile avetrificata; si averamente, e realmente vetrificata: ed allora essendo cavata suori d'essa red allora essendo cavata suori d'essa sont con la suori de la compositione de punto ciò, che è porcellana, vale a dire, una sostanza in parte vetrisicata, ma non intieramente tale.

Il primo metodo è quello, col quale è stata fatta, e fabbricata la porcellana Europea; e quantunque quella di San Claudio, e d'alcuni altri luoghi fia stata in estremo bella, ed appariscente, nulladimeno eziandio la più fina, e la più perfetta d'essa viene facilissimamente conosciuta, e distinta dalla porcellana della China, e la natura delle due sostanze apparisce evidentissimamente diversa, e tutt' altra : avvegnache queste che debbono tutta la loro bellezza al loro grande approffimarsi alla vetrificazione, son fatte per far testa ad un lungo, e violentissimo fuoco, e vengono cavate suori del medefimo in un tempo, in cui il tenervele un picciolissimo tratto di più l'avreb. be renduta un verace, e perfetto vetro: dove per lo contrario i vafellami, o porcellana della China, è composta d' una pasta, parce della quale è composta d' una fostanza, che per se stessa appena è vetrificabile, che fa testa, e resiste al fuoco in un grado eziandio affai più intenso del nostro, e che non vi ha pericolo menomissimo, che per la forza d' esso grado di fuoco ella venga a precipitare intieramente in un vetro.

Le due sostanze messe in opera dai Chiness sono egregiamente bene conosciute dai nomi di petunse, e Kaolin; ed in esaminando quesse sostanze medesime egli apparisce evidentissimamente, che noi abbiamo in Europa benissimo se medesimies medesimissimo sostanza, o per lo meno con ogni più appurata certezza, delle sostanze dell' indule, e della natura a capello sa medesima di quelle, e capacissime, e dispostissime ad essere manipolate, e lavorate in porcellana ugualmente bella, ed ugualmente sina, che quella della Chinastessa. Veggans Memoires de l'Acad. Roy, des Scienc. de Paris, ann. 17392 Veggans di pari gli Articoli Kaolina Perunsé.

Sono queste le due differenti semi-vetrificazioni, nell' una, o nell' altra delle quali tutti i manipolamenti, e manifatture Europee fonosi fino a' di nostri fondate : ed è cosa agevolissima dalla cognizione adeguata di fiffarti principi il determinare in rompendo un pezzo di porcellana delle nostre Europee manufatture, fienofi queste quali esfersi vogliano,con quale di questi due metodi questa : porcellana fia flata fatta, o fabbricata. Seella è fatta con prendere la massa mezzo veirificata, la quale, immediatamente dopo d'esfere stata per intiero vetrificata, venisse posta in un crociuolo, entre un'egual grado di fuoco, in un batter d'occhio verrebbe a convertirfi intieramente in vetro. Questo appunto avverasi, e segue in farto di moltissime delle nostre porcellane Europee. Ma se questa sia fatta e fabbricata di due ingredienti, uno dei quali non sia vetrificabile, o per lo meno per via di tali fuochi, con i quali la materia venisse a squagliarsi, ma non già a verrificarsi: Questo appunto avviene a capello nella porcellana Chinese, la quale tutto che venga conservata squagliata per un tratto lungo di tempo, nulladimeno poichè e raffreddata continua a confervarfi vera porcellana della China; e perconseguente apparisce chiaro, ed evidente, esfer la medesima composta di due tali ingredienti infra se differenti.

Olrre i divifari metodi havvene ancora di pari un altro di modernissima invenzione, per mezzo del quale vien fabbricata una vaghissima, e sommamente bella porcellana, ed il quale, se non ci somministra dei vasellami uguali a quelli della China, nulladimeno ce gli somministrerà assai prosimi ai medesimi, ed a un prezzo confiderabilmente minore di quelli. Questo metodo consiste nel ridurre il vetro a porcellana. Veggafi onninamente l' Articolo VETRO percellana.

Il finissimo colore azzurro carico degli antichi vafellami della porcellana Chinese vien tenuto in grandissimo pregio dai curiofi e dai dilettanti di fiffatte cose; e fannosi dei lamenti grandissimi, che non venga usato il color medesimo anche di presente. Sembra però, che ai di nostri l'arte di proccurarlo sia perduta; ma ella potrebbe per avventura eller di nuovo benissimo ricoviara, e rintracciata a forza d'esperienze, e di cimenti. Egli è indubitato, che i Chinesi hanno presso di loro il cobalto; ed e sommamente probabile, che essi si servistero d' un colore azzurro preparato dal cobalto, prima che effi avessero alcun commercio con esso noi. Mal grado tutte le congetture intorno ai loro materiali per colorire, fembra questa la sostanza la più probabile, e vi ha un metodo di preparare da questa medesima un colore grandemente superiore a quello, che è di prefente in uso, e che noi chiamamo Smal. to, o colore azzurro in polvere.

É il cobalto un minerale, che contiene dell'arfenico, ed una terra azzurra yetrificabile. Il metodo comune di pre-

Chamb. Tom. XV.

parare lo smalto si è quello di tostare que. fto cubalto ad un fuoco di riverbero. Que. sto lo dispone a vecrificarsi, e tira suori l'arfenico, che stanzia in esso cobalto in fumi i quali raccogliendosi alla sommità. vengono a formare i veraci, e genuini fiori d' arsenico. Egli è pertanto certissimo dalle esperienze, che se queste arsenico venisse lasciato, e conservato nel cobalto, lo smalto, o colore azzurro, verrebbe ad esfere infinitamente più fino, e più bello, concioffiache abbianvi alcune foezie di cobalto, le quali somministrano lo fmalto stelso fenza la previa tostatura additara;e siccome l'arsenico è in grandissima parte cortenuto in esfe, così gli smalti riescono d'un colore molto più fino e più puro. L'Arfenico aggiunto allo smalto, mentre trovas in attuale squagliamento, esalta simigliantemente in grado fommo il suo colore : ed avvi un merodo di procurar lo fmalto dal cobalto fenza fuoco, ma col semplicemente scioglierlo in un' acido, e col folo precipitarne la foluzione con dell' olio di tartaro. Lo fmalto in fimigliante guifa precipitato al fondo, è d'un colore molto più fino di qualfivoglia altro, il quale fia stato preparato a forza di fuoco; ma egli è molto più dilatantefi, ed espansivo, e preparato in minore quantità. Egli è fommamente possibile, che i Chinesi possedessero l'arce di fare questa spezie di fmalto, prima, che essi conoscessero noi altri Europei, e che a questa fosse dovuto il finissimo azzurro dei loro vasellamenti di porceliana : ma allorche noi ci ponemmo a trafficare con effi, e che trovarono a comprar da noi lo smalto assai più a buon mercato di quello, che lavoravano esti stefsi, è cosa naturalissima, che ponessero da un lato la lor propria maaufatura, che losocostava di vantaggio, senza fassi a considerare, quanto grande, mente inferiore si fosse il colore, che dal nostro simulato veniva ad essere somministrato. In evento, che la cosa sosse acuta così, siccome è sommiamente probabile, ella farebbe cosa agevolissima il avvivare, ed il timettere in piedi quest' atte, e l'aggiungere l'antico bellissimo azzurro alle nostre porcellane Europee, e questo verrebbe a dare alle medesime nostre porcellane un prezzo ed un valore, che manca di presente alle porcellane Chiness.

Possedevano un tempo i Chinesi un metodo di dipingere delle figure di pesci ed altre cose nei lati interni dei loro vasellami, le quali figure non comparivano giammai, nè in altra maniera al di fuori, fe non fe allora quando i vafellami medefimi venivano pieni, o d'acqua pura, o d'alcun altro liquore chiaro. Addimandavano essi questa spezie di vafellami di porcellana Kiatfim, cheè quanto dire, porcellana azzurra occultata. L' arte di effettuar ciò è di presente in grandissima parte perduta; ma puossi benisfimo rinvenire alcuna traccia per condurla di nuovo in vita ai nostri giorni eziandio. I vasi di porcellana, che debbon' ester fatti in simigliante guisa, fa di me-Rieri che sieno sommamente sottili: sa di pari di mestieri, che il colore vengavi stefo fopra in forma del pesce, e d'altri animali, o figure, a piacimento, nel lato interno del vaso, dopo che il vaso medefimo sia stato cotto la prima volta. Poichè questo colore ha avuto tutto l'agio, ed il tempo d'asciugars, forz'è, che il lato interno medefimo del vafo abbia una ·feconda incamiciatura della medefima gerra, o pasta di porcellana, della quale il vaso stesso è tormato; e sopra questa incamiciatura seconda dovravvi essere stesa una vernice della spezie comune. La confeguenza di f:ffatta manifattura verrà ad estere, che le figure de pesci, in un colore fortifsimo rimarranno fepolte fra le due incamiciature del vafo, le quali infieme vengono a formare il vafo medesimo compiuto. Ciò fatto il lato esteriore del vaso dovrà ellere secondo l' arre affilato, ed affottigliato alla ruota quasi presso alle figure; ed allorchè queste medesime cominciano a farsi vedere, dovrassi stendere sopra questo lato medesimo una nuova vernice. Le figure allora verranno ad ofcurarfi, e fe non totalmente certamente distinguerannosi a mala pena; main empiendo il vaso d'acqua, o d'altro liquore chiarissimo, la trasparenza dei lati verrà tol:a via, ed il liquore verrà a formare nel di dietro una spezie di foglia, la quale farà rifaltar fuori le figure de' pesci, e somiglianti. Questa saccenda vorrebbe effere effertuata in alcun vafo di porcellana tollerabilmente chiaro. e trasparente. Con un tal lavorio riuscirebbe affai meglio la porcellana della China; ma le brighe, ed i fastidi, che richieggionvisi sono soverchio grandi. e tutti i tentativi, che sono stati cimentati finora, sono riusciti male. Veggafi l'Atticolo MACCHIARE la percellana.

Formano i Chinefi una grandissima varietà di figure sopra le superficie dei vascellamenti della porcellana bianca, e presso i medessimi havvene una spezie, cui reputano altissimamente, nella quale sonovi dei sori, ed altre tali figure; eciò non ostante la superficie medessima è intieramente, e perfettamente liscia, ed uguale, e la sostanza in estremo delicata, estretile. La maniera di farla è la seguente.

POR Faccionsi eglino alla bella prima a formare il vaso de' materiali i più fini, i più fottili, e più delicati, che è mai loro possibile; poscia, dopo che hanno ben ridotto a pulimento sopra la ruota tanto il suo lato interiore, che l'esteriore, pongonio entro una stampa della sua propria forma, ma questa incifa, od improntata con tutte queste figure:quindi comprimono questa così validamente, e stabilmente in giù nel vaso, mentre trovasi per ancora umido e molle, che l'impressione divisata viene ad esfere ricevuta in una guifa perfettissima; ed in evento, che la forma del vaso sia in alcun modo danneggiata, come pur troppo addiviene, tornanla di bel nuovo alla ruota; e gliela restituiscono bella, e perfetta, come per innanzi. Ciò fatto danno essi al vaso medesimo il suo inciero compiniento, o col temperino, o con un pajo di cesoje; ed allorchè l' hanno renduto così perfetto, come effer può tale, cuopronlo, od intonacanlo si dentro, che fuori con una vernice bianca. Questa vernice viene a riempire bravamente tutte le cavità dell'impressione, e viene a dare una perfettissima levigatezza, ed uguaglianza a tutta la superficie del medefimo vaso: nulladimeno la groffezza della stessa vernice nelle tracce delle figure viene a dargli un bianco differente, e così tutte le figure vengono ad effere finissi namente, e con somma accuratezza vedute . e non altramente che se elleno fossero realmente dipinte nel lato esteriore del vaso stesso. E' que-Ro un' artifizio, il quale potrebbe effer benissimo introdotto presso di noi eziandio, e che potrebbe egregiamente bene reggerci fra mano, e moltissimi dei nofri più fini vasellamenti potrebbon fare

Chamb. Tom. XV.

una vaghissima mostra col medesimo.

Havvi un'opinione, che ha voga, e corso presso i Chinesi medesimi . che i vasellami di porcellana dei tempi antichi erano di grandissima lunga migliori. e più perfetti e prezzabili di quelli, che ivi fabbricanfi ainostri giorni ; e che il tener sepolta per lungo tratto di tempo la porcellana della China fotterra, aggiugne alla medefima un grado affai grande di bellezza Matutta questa è una diceria, che è fondata sopra un errore. La verità si è, che i nostri Mercadanti sviliscono il valore dei vasellami medelimi della porcellana, e perciè forzano i Chinefi a formarne in generale una spezie di peggior qualità; ma quei prodi Chinesi son capacissimi, ed arcicapacissimi di fabbricare al presente dei vasellami di porcellana egualmente fina, e perfetta, che quella si fosse delle scorse età. Ciò, che se nascere l'opinione, che il tener sepolta en ro la terra la porcellana venisse a renderla migliore, fi fu, che alcuna fiara i pezzi più fini di porcellana vengono così trovati sepolti nella terra. Sono questi tutti vafi preziofi, che i polleifori dei medelimi per ficurezza gli andarono fotterrando nei tempi della guerracivile : e non è maraviglia, che non troving in firmigliants occasioni forterrati fe non se vali i più lini , ed i più preziofi. Veggifi il Libro intirolato Obferv. fur les Courames de i' Afie.

PORCELLINA. Sell' Ittoria Natura. le il Nichio, o Conchiglia appellato Porcellana, ed anche Concha Venerea fi è un pesce di maie del nicchio, od un Testaceo, i cui caratteri sono i seguenti:

Sono quelli Testacei della spezie de: gli Univalvi, o da un nicchio folo, ed hanno per loro bocca una spaccatura lunga, e stretta, dentata in ciascheduno dei lati, e sono d'una forma conglobata, bislunga, gibbosa, ed a forma di scudo.

Questi Testacei, o pesci dal nicchio di questo genere ebbero originalmente il nome di Porcellana, e di Concha Venerea dalla rassomiglianza della sua bocca al pudendum muliebre, detto da alcuni degli Scrittori Romani antichi porculus, ed anche porcellus, ed allusero sempre al medefimo fotto il nome di Venus, Venere. În questi ultimi tempi è stata così male intefa questa voce, o denominazio ne, che è stata creduta alludere alla voce Porcellana della China, vale a dire ai nobilissimi vasellamenti di quella finisima terra, della quale abbiamo bastantemente parlato nel precedente Articolo; e questo grossolano errore è nato da una zotica immaginazione, che la vera Porcellana della China folle composta della materia di questo nicchio. Il Gesnero è caduto anch' esso in questa scempiasa opinione, e l'Aldovrandi sembra essersi affai male inteso rispetto all' altra sua de. nominazione di Concha Venerea, Suppomendola così denominata per la fua fingolar bellezza, e che perciò confagrata ella fosse una sisfatta conchiglia alla madre degli Autori. Dal Rondelezio vien chiamato questo Testaceo Remora Muitani, ed è il Murice del medesimo Auto. re. Veggasi Aldovrandi de Testac. Lib. 3. pag. 352. Gefner. Rondelet, de Teftac. Lib. 2. pag. 101.

La denominazione di Conchiglia Venerea, concha venerea può essere della confusione, ave vegnache abbiavi un'altro. Testacco d'una spezie disserentissima, e che è bivalvo, o dai due nicchi denominato simpiglianemente soccha Veneria, Conchi-

glia di Venere. Ella si è perciò più adeguata maniera, e migliore quella di distinguere questo genere di Testacei colla denominazione di Porcellana, giusta la teste divisara analogia del nome degli antichi Scrittori Latini. Fra le spezie di questo genere havvi una prodigiosa differenza: concioffiache alcune fieno pefanti, altre per lo contrario sommamente leggiere: alcune hanno la bocca piantata per lo lungo, altre in una direzio. ne trasversale, od a traverso. La Porcel. lana gibbofa è una spezie sommamente offervabile, ficcome lo si è di pari quella Porcellana detta Porcellana uovo, che nelle sue estremità ha due bottoncini, e quella Porcellana uovo appellata bellico. non è niente meno offervabile di queste stelle. Questa in ciascheduna delle sue estremità ha in vece d'un bottone un lungo becco.

La bocca della Porcellana forz' è, che sia stretta, e bislunga. Questa è la massina caratterissica, ed è comunemente dentata, od in tutt' e due i suoi lati, od in uno solo d'ess.

Così numerofe fono le spezie della Porcellana, che non può esser se non se ben fatto il collocarle sotto i loro propri respettivi capi. Veggasi la Tavola de' Nicchi num. 16.

Alcune Porcellane sono conglobate, e fatticce, e di queste vengonci dai Musei, o raccolte dei dilettanti, e curiosi somministrate le appresso spezie:

1. Porcellana mappa, così denominata dai fuoi delineamenti affomigliantifi alle strife d'una mappa. 2. Porcellana con caratteri, o Porcellana arata. Vien supposto, che questo nicchio porcellana nei suoi lineamenti porti alcuna fomiglianza colle Lettere dell'alfabeto.

arabo. 3. Porcellanapelle di Tigre, o tigrata 4. Porcellana pelle di serpente, o serpentina. 5. Porcellana pidocchio marino. 6. Porcellana cento gambe, o mille piedi. 7. Porcellana punteggiata. 8. Porcellana grigia: 9. Porcellana Chinese. 10. Porcellana spirale, o la cui estremità viene a terminare in una ipira; oppure porcellana violacea: e questa come la prima spezie, a riserva di esferle stata levara via la sua esteriore incamiciatura, o coperta. 11. Porcellana rossiccia. 1 2. Porcellana variamente fegnata, e distinta. 13. Porcellana dal nicchio di tarcaruga. 14. Porcellana gocciolata. 15. Porcellana avente il suo mezzo diviso con quattre zone, o fasce. 16. Porcellana ovale paonazza.

Alcune porcellane sono sottili, e d' una figura pirisorme, od a soggia di pera. Di queste noi ne abbiamo note sinora

le appresso spezie, cioè:

1. Porcellana pera avente la bocca arcata, e variamente pezzata di macchie, o tacche gialle. 2. Porcellana piriforme dalla bocca archeggiata, avente due zone, o fasce. 3. Porcellana uovo con congerie di piccioli rialti, o scudetti ottufi. Questa denominafi da alcuni Scrittori Ovum Rumphii, uovo del Ronfio. 4. Porcellana veste di ragno, o tela di ragno. 5. Porcellana bislunga, e fatticcia 6. Porcellana Argo grande, così denominata dal suo essere variamente macchiata di tacche rotonde, allomigliantifi ad altrettanti occhj. 7. Porcellana Argo minore. 8. Porcellana Pfeudo-Argo, oppure Porcellana dagli occhi bastardi. 9. Porcellana Leprotto. 10. Porcellana vajolo verdastro. 11. Porcellana biancastra, con ruvidi, e grossolani rialti. 12. Porcellana millepiedi, o centogambe.

Chamb. Tom. &V.

13. Porcellana topo. 14. Porcellana mola. 15. Porcellana gialla diffinta con
quattro zone o fafce roffe. 16. Porcellana bruna diffinta con quattro zone
gialle. 17. Porcellana del Panama con
iftrifice circolari di color d'ametifto. 18.
Porcellana verde macchiata. 19. Porcellana vergata d'agata. 20. Porcellana azzurra. 21. Porcellana dalle macchie, o
tacche azzurre.

Alcune delle porcellane sono gibbose. Di queste ve ne hanno le appresso spezie:

1. Porcellana lattata avente delle protuberanze, o rialti di color di rofa, ed uno dei labbri dentato. 2.
Porcellana gibbose bianca avente un labbro liscio, e senza protuberanze. 3.
Porcellana gialla, avente un labbro licio, e senza tubercoli. 4. Porcellana appellata Moneta del Congo, o Moneta
Cuinea. Ha questo Testaceo una bocca
dentata, ed ha sei tubercoletti nel suo
dorso. 5. Porcellana gibbosa grande.
Veggasi l'opera Franzese intitolata« Histoire Naturelle Eclaircie, pag. 38. «

PORENTRU. V. BRONDRUT. PORFIDO, PORPHYRITES, nella Storia Naturale, ec. una spezie preciosa di pietra, o marmo, di un colore rosso bruniccio, frequentemente interspersa di macchie bianche; enticamente portata dall'Egitto, e che supera tutte l' altre pietre nella durezza. V. Marmo.

Vi sono tre samose colonne, od obelischi di porfido in Egitto; una vicino al Cairo, e l'astre due in Alessandria. I Franchi le chiamano agugtie, gl'Inglesi Cleopatrà s needles, o sia, Aghi di Cleopetra. Vedi Obelisco.

E' difficile concepire dende sieno

ti portati; imperocchè il Dottor Huntingdon ci afficura che non vi è cava, o montagna di tal pietra in tutte le parti inferiori dell' Egitto; fin dove il Nilo inonda, elfendo tutto terreno, o fuolo perfetto. V. Fiaggi di Rav.

L'arte di tagliare il porfido, praticata digli antichi, è perduta. In fatti, è difficile concepire quale spezie d'istrumenti sia stata usata per fazionare e ridurre coteste grandi colonne, ed altre opere di porfido che trovansi in alcuni edisizi antichi in Roma.

Uno de' pezzi più considerabili, che ora restan intieri, è una tomba di Costanza, figliuola dell' Imperador Costanzino, nella Chiesa di Santa Agnese suori delle mura; ordinariamente chiamata sa tomba di Bacco, a cagione di diversi fanciulli ivi rappresentati, che scherzano tra le foglie di vite. Aggiugni a questa l' Apollo, e i busti di dodici Imperatoti, tutti di porsito, nel palazzo delle Tuilerie a Parigi.

Alcuni de' pezzi antichi, pare che fieno stati lavorati col scarpello, altri colla sega, altri con ruote, ed altri macinati grado a grado con lo smeriglio. Non ostante gli strumenti ed ordigni moderni appena giungono a toccare o ssiorare il porsido; o gli antichi adunque, ebbero il secreto di temprare l'acciajo meglio di noi; o, come alcuni inclinamo a pensare, eglino ebbero l'arte di ammollire il porsido; abbenche sia più probile che il tempo e l'aria abbiano contribuito ad accrescere la sua durezza.

Il Signor Addison dice, d' aver veduto un artefice in Roma, impiegato nel tagliare il porfido; ma che il suo lavoro progrediva lentamente, e quasi inseatibilmente. Tutto il metodo che gl' Italiani scultori usano per lavorare i pezzi dell' antiche colonne di possido che ancor restano, (imperocchè le cave di possido sono da lungo tempo perdute) si è con una sega di ottone senza denti. Con questa, e con lo smeriglio e l'acqua fregano e mangiano la pietra, con una pazienza infinita. Vedi Subbisculo.

Pure mol:e eccellenti persone hanno studiato di rintracciare, e ravvivare l'arte antica; sopratutti, Leon Battista Alberti, il quale cercando la necessaria tempera, dice, d'aver trovata per la miglior di tutte il sangue della capra: pur anche questa gli valse poco; imperacchè nel lavorare con scarpelli temperati per questo mezzo, scintille di suoco venivano con più d'abbondanza, di quel che si staccassero, gli Scultori riuscirono a sareuna forma piatta, od ovale; ma non poterono mai arrivare a far una

figura. Vedi TEMPERA.
É vero, che nel 1555 Cosmo de'Medicis dicest aver distillata un' acqua da certe erbe, colla quale il suo scultore Francesco Tadda diedea suoi istrumenti una si maravigliosa durezza e tempera, che esgut alcune bell'opere conesti; in particolare la testa del Salvadore in mezzo rilievo, la testa di Cosmo, e della Duchessa sua moglie. Fine i capelli e la barba, quantunque si difficili, in quest' opere sono ben condotti; e di tale fatta non vi ha niente di meglio in tutte l'opere degli antichi: ma pare che il secreto sia morto con lui.

1 Francesi hanno ultimamente trovato un altro modo di tagliare il porsido, cioè con una sega di ferro senza denti, e con della gret, ch'è una spezie di sulce, o pietra polverizzata, e con acqua. Gli Autori di quest' invenzione pretendono che potrian formare tutto il contorno di una colonna, se avessero materia su cui lavorare.

## SUPPLEMENTO.

PORFIDO. Porfido, porphyrita, è nell' Istoria Naturale il nome d'un genere di fossili universalmente, tuttoche con somma improprietà, aggiunta ai marmi. Sono questi fossili pietre d'una massa piana uniforme, macchiate, o venate, con delle separate concrezioni d'una durezza grandissma, gittanti faville di succo, se vengano battute coll'acciajo, od acciarino, non fermentanti con gli acidi, e con grandissma lentezza, e dissioltà calcinantisi in un fortissimo fuoco. Veggasi Hill, Istoria de' Fossili, pag. 4991

Di questo genere di fusili hannovene soltanto conosciute tre spezie, vale a dire, 1. La specie porporina conosciuta comunissimamente sotto il nome di porfido fra gli operai, od artefici. 2. La spezie dura di colore rosso piombino, variamente distinta di nero, di bianco, e di verde. E 3. la spezie durissima d'un color carnicino variamente distinta di bianco, di verde, e di nero Il porfico porporino è una fostanza, che è stata molto ben conosciuta, e grandemente stimata, in tutte le Età del Mondo. Ebbe questa il nome dai Greci 2000 00, porpora, comechè questo colore ebbe sem premai a somministrare per essa pierra un' affai evvia distinzione dalle altre spezie. È questo porfido d' una structura in estremo ferma, forte, e compatta, confiderabilmente pesante, e d'un finissimo

Chamb. Tom. XV.

vivace, e forte color di porpora, variamente distinto più, o meno di un rosso pallido, e bianco, e con picciol numero di minute, e generalmente disgregate tacchette nere. Il suo color porporino è di tutti i gradi, cominciando dalla tinta carica del violetto al purissimo colore del claretto di Francia; e le sue variegazioni trovansi comunemente disposte in picciole macchie, o tacche, che fono per lo più picciole, e disunite, ma che alcune volte precipitano l' una entro l'altra, e vengono a fare dei groffi spiazzi. Questo fossile con estrema difficoltà vien segato, o tagliato, e ciò a motivo della grandissima sua durezza, ma è capacissimo di un lustro, e pulimento finitimo. Vien trovato inabbondevoliffime congerie nell' Egitto, e noi fimigliantemente leggiamo, che quindi venne trasportato fino dai più rimoti tempi dell'antichità. Serve acconcissimamente per le pietre degli speziali, e per coloro, che macinano i colori, come anche per macinare, ed ammorbidire varie polveri, ed in ogni, e qualfivoglia occasione, in cui richieggasi una gran durezza.

Il portido di color rosso è sempre una sostanza d'una bellezza estrema, e di sommo valore; ma per l'addietro non è stato gran fatto noto ai nossri. Lapidari. Possede questa pietra, non meno la durezza, che tutte le altre qualità eziandio, e caratteri del porfido porporino, e rispetto alla varietà dei suoi colori lo sorpassa di lunga mano. Il suo sondo è esattamente d'un color rosso lucente sinissimo del grado del nostro stesso del maio, o sia piombo rosso; tuttochè nelle varie parti della massa egli è o più carico, o più pallido, o leggiero.

Questa spezie di porsido è vaghissimamente venato di verde in larghe, e sommamente regelari lince; ed hannovene di pari alcune considerabilmente strette, e fra queste trovansi framischiate delle strice varie perfettamente bianche, e di una moltitudine di picciole tacche, o macchiette nere. E questo porsido d'una durezza veramente estrema, ed è capace del medesimo lustro, e pulimento, del quale sono capaci le gemme stesse simplellucide.

Siffatta spezie, hellissima di porsido vien trovata in copia abbondevolissima nell' Isola Minorca; ma dai nostri Lapidarj non è per anche stata riputata una pietta, che meriti d'esfere trasportata in Inghilterra. Vanno però essi grandomente errati, avvegnachè lo meriti quanto qualsivoglia altro prodotto di spezie somigliante, lavorandosi di quelle pietre, e facendosi venire di luoghi sommamente dilungati, che non possono sare a petro nè poco nè punto alla bellezza, e durezza di questa spezie di porsido.

Il Porfido di colore carnicino è fimigliantemente una pietra pochissimo conosciuta, tuttochè sia una pietra d'una fingolarissima bellezza E' questa d'una, telsitura irregolare, ma sommamente fissa, forte, e compatta, e d'un colore carnicino pallido, che l'oventi volte va. approssimandos al bianco, ed è varia-, mente distinto con ben considerabili spiazzi di nero, di verde, e di bianco, i quali fono delle larghezze da un mezzo dito, ad un dito; ed alcuna volta, quan-. sunque affai di rado, trovanfi disposte in vene regolari. Comparifee fommamente livido, ed infinitamente luftro nei, compimenti del color carnicino, ed è

suscettibilissimo di un pulimento in estremo yago, ed appariscente: egli è poi quello portido tanto trasparente, ed a fegro, massimamente nelle sue parti di color verde, che, alloraquando è luftrato . e ridotto al perfetto suo pulimento. uno può vedersi perentro la sua sostanza. come in uno specchio. Vien quello trovato in immensi strati nell' Arabia Petrea, e nell' Egitto superiore; ma in distaccaci noduli per to contrario egli è comune a pressochè tutte le parti del noto Mondo. La Germania abbonda grandemente di siffatti noduli di questa spezie di porsido, e noi ne abbiamo simigliantemente in moltissime parti non meno dell' Inghilterra, che nell' Itlanda. Quelli presso di noi troyansi in parecchi luoghi dei nostri lidi, e delle noftre spiagge non meno, che in alcune parti della Provincia di Devon dilunga te dalla Marina. Veggafi Hill, Istoria de', Fossili, pag. 494. fino alla pag. 498.

Ci dice Monsieur Boyle, comeegli, proccurò, che il porsido venisse segato, o tagliato per mezzo di smeriglio, di sega d'acciajo, e d'acqua. Osserva que so Valentuomo, che nel suo tempo gli, Artessi d'Inghilterraignoravano la maniera di lavorare il porsido, e che niuno, d'essi volle giammai imprendere di segarlo, non solo, ma nemmeno di dargli, il suo pulimento. Veggas Boyle, Opera, Compend. Vol. 1. pag. 111.

PORFIRIANI, Porphyriani, un nome dato agli Ariani nel IV Secolo, per autorità di Costantino. Vedi ARIANI.

Cotetto Principe, pubblicando un editto contro Ario, ed i suoi scritti, dichiara, che siccome Ario aveva insitate.

Porfirio nel comporre libri contro la Religione, egli merita d'essere notato della sua infamia; e che siccome Porsirio è diventato l'obbrobrio della posterità, ed i suoi scritti sono soppressi; così egli vuole, che Ario ed i suoi seguzci fien chiamati Porfiriani . ec.

La proprietà del nome pare che confista in questo, che gli Ariani tentarono di rimettere in piedi l'idolatria: imperciocchè nel dire che il Figliuolo, cui eglino chiamano un Dio generato, è una creatura, hanno mella una creatura nel rango di Dio; e solamente disferiscono da' Gentili in ciò, che. Ario diede la qualità di Dio a una creatura, ed eglino a molte.

PORFIRIANO Albero, PORPHY-RIANA Arbor. Vedi ARBOR.

PORFIROGENITO, Porphyrogenisus, nell' antichità, un'appellazione data ai figliuoli degl' imperadori d' Oriente: la quale fignifica l' istesso, che nato nella. porpora. Vedi Porpora.

Cedreno vuole che la parola fignifichi , nato nel palazzo di porpora, o nel palazzo di porfido, un palazzo così chiamato in Costantinopoli; nel quale le Imperatrici usavano di dormire. : Altri lo derivano dall'uso d'avvolgere nella porpora gl'Imperiali fanciulli, appena nati; altri dalla camera ove nascevano, la quale era tapezzata di porpora.

PORIMA \*, nella Geometria, un teorema, od una proposizione, così facilmente dimostrata, che è quasi evidente per sesteila. Vedi Assiona.

\* La parola è formata dal Greco mogimos. pervio, una cofa facile a penetrarfi o capirfi, e che apre la strada ad altra più. difficile.

goralmente dentro il circolo.

POR Il porima è opposto all' aporima, che dinota una proposizione così difficile. che è quasi impossibile dimostrarla. Di questa fatta è in oggi la quadratura del circolo,e lo fu un tempo il quadrare un' affegnata porzione delle lune d' Ippocrate. Vedi Aporina.

Il porima coincide quafi col lemma. o coll' affunzione. Vedi LEMMA.

PORISMA \*, nella Matematica, un teorema generale, od un canone, dedotto da un locus geometrico, e che ferve per la foluzione d'altri generali e difficili problemi. Vedi Teorema . e Locus.

\* Proclo diriva la voce dal Greco mosto. io flabilisco e conchiudo da qualche cofa già finita e dimostrata; e perciò definisce il porisma, un teorema cavato occasionalmente da qualche altroteorema gid dimofrato. - Nel qualfenfo, coincide con quello che altramente chiamafi corollario.

PORISTICO Metodo : nelle Mate+ matiche, è quello che determina, quando, per qual mezzo, ed in quante differenti maniere un problema si sciolga. --Vedi PROBLEMA, e RISOLUZIONE.

PORO \*, un piccolo interstizio tra: 12 le particelle di materia che costituiscono i corpi ; o vuoto, o pieno di qualche mezzo insensibile. Vedi Corro, & MATER!A.

\* La parola poro è formata dal Greco mogos, apertura, o dutto, per il quale una cosa passa.

La condensazione, e la rerefazione, non si fanno, che col chiudersi e coll'aprirli de' pori. Vedi RAREFAZIONE, & CONDENSAZIONE

La trasparenza de' corpi si suppons " Tale e. gr. è questa, che una corda è. comunemente nascere dall'essere i lorgepori direttamente opposti gli uni agli altri. Vedi TRASPARENZA.

La materia dell' infensibile traspirazione si trasmette od esce per li pori della cute. Vedi TRASPIRAZIONE.

Il Cav. Isacco Neuton mostra, che i corpi sono molto più rari e porosi, di quel che ordinariamente & crede : l'acqua . e. gr. è 19 volte più leggiera, e confeguentemente più rara, che l'oro; e l'oro stello è così raro, che molto prontamente, e senza la menoma oppofizione, trasmette gli effluvi magnetici, ed ammette con facilità l'argento vivo ne' suoi pori, e si lascia pervadere dall' acqua: imperocchè una sfera concava d' oro, quand' è piena d'acqua, e chiusa e faldata, al premerfi con forza grande, lascia schizzar fuori l'acqua, che fermasi tutt' attorno della sua esterna superfizie, in una moltitudine di piccole gocce, come rugiada, senza che l'oro fi screpolio si rompa. Dalche si può conchiudere, che l'oro ha più pori che parti folide; e per confeguenza, che l' acqua ha più di quaranta volte più pori che parti solide. Vedi ORO.

La calamica trasmette le sue virtà senza alcuna diminuzione od alterazione, per tutti i corpi freddi che non sono magnetici; come l'oro, l'argento, il bronzo, il vetro, l'acqua, ec. Vedi GALAMITA.

I raggi della luce, o fien corpi attualmente vegnenti a noi dal Sole, o fien meramente moti ed impreffioni fatte ful mezzo, fi movono in lince rette, e fono appena mai, fe non fe per un raro cafo, indietro riffettuti nell'ifteffa linea retta, dopo d'avere urtato fugli oggetti; e pure vediamo, che la luce è trafineffa fin a grandi distanze per mezzo a cor-

pi pellucidi, e ciò in linee rette. Vedì Raggio, ec.

Ora come i corpi abbian pori sufficienti per questi effetti, egli è forse difficile a concepire, ma non impossbile; imperocchè Newton medefimo fa vedere, che i colori di tutti i corpi nascono dalle loro particelle della tale determinata mole o magnitudine. Laonde, fe concepiamo, coteste particelle essere cosi disposte, che vi sia tanto di porosità , quanto di materia , ed in fimil guisa, coteste particelle ellere composte d' altre molto minori, nelle quali fievi intersperso altrettanto di vacuità o di spazio, quanto monta la quantità di mareria ; e sì via via, finchè venghiamo a particelle solide senza pori : allor . per esempio, se in qualche corpo vi saranno tre di queste moli di particelle, e che l'ultime fien delle solide o minime, un tal corpo averà sette volte altrettanto di vacuità, che di materia; se vi saran quattro tali gradi, e l' ultime fienminime e solide, cotesto corpo averà quindici volte altrettanto di porofità, che di folidità ; se cinque tai gradi, egli averà 31 volta altrettanto di fpazio che di folidità : e se sei g: adi, allora egli averà sessanta tre volte più di vacuità, che di folida materia.

E forse nella supenda conformazione e fabbrica de' corpi naturali, vi possono essere altre proporzioni di spazio colla materia, a noi totalmente ignote; donde egli è possibile, che vi sien ancor maggiori quantitadi di vacuo intersperso. Vedi Vacuo.

Port, nell' Anatomia, fono certi fpazi permeabili, tra le parti della pelle; per li quai noi sudiamo, o traspiriamo, ec. Vedi Tav. Anat. (myol.) fig. 8. litt, 2d, fig. 9. litt. a acc. Vedi pure Cute, e TRASPIRAZIONE.

I pori sono osservabilissimi più che altrove nelle mani, e ne'piedi. Guardando la palma della mano con un mediocre vetro, dopo d'averla ben lavara, vi percepiamo innumerabili piccoli colmi o rialti d'egual grossezza e distanza, che corron paralleli gli uni agli altri; spezialmente sulle sommità e sulle giumte delle dita ec. dove son regolarmente dispositi in triangoli sferici, e in ellissi.

Su questi colmi stanno i pori, in file eguali, grossi abbastanza, onde può vederli un buon occhio nudo; ma con un vetro, ogni poro appar simile ad una piccola sontana; ed il sudore vi si può vedere, chiaro come l'asqua di una rupe; sempre che si ascinga, o si monda, egli si vede sprizzarne di nuovo. Vedi Sudorna.

I pori sono stati dalla natura disposti su i detti colmi o collicelli, non ne' solchi fra essi; acciocchè sosseno sopretti ad esser dalla compressione intafati per la stessa ragione i pori delle mani e de' piedi sono più grandi che gli altri; coteste parti esseno più adoprate e premute che l'altre: e di qua pure si è, che nell'altre parti non vi sono i colmi, od i collicelli.

Questi pori sono uno sbocco idoneo e comodissimo delle più nocive parti del fangue, cheper lo continuo uso delle mani ede'piedi, vi vengono in gran copia portate; donde nelle persone ipocondriache, ed isteriche suol essevi un continuo bruciorenelle palme, e nelle piante,

Nell'otturamento o nella costrizione de' pori della pelle, si suppone comunemente che consista quel morbo che pepolarmente chiamaß infreddamento, o raffreddore; quantunque il Dottor Keill softenga un' opinione affatto contraria, in una Differtazione ch' è nel fine della sua Medicina Statica Britannica. V. Raffereddore.

Nelle Transazioni Filosofiche, abbiamo un esempio di une Scudente vicino a Leyden, molto dato all' aftronomia, il quale confumando molte notti a contemplare le stelle, ebbe, per l' umido e per il freddo notturno così ostrutti pori della sua pelle, che poco o nulla calava dal suo corpo; lo che argomentar si potea, dall' esere la sua camicia, che portata avea per cinque o sei settimane, così bianca come se non s' avesse portata che un giorno. In questo fratempo, gli si raccolse sotto la pelle un'acqua, da cui sa poscia curato.

Poro Bilario. Vedi BILARIO, e Po-

PORPORA, PURPURA, mepoupe; un color rosse, che s'avvicina al violetto che tingesi principalmente colla cocciniglia, o collo scarlatto in grana. Vedi COLORE; vedi anco Rosso, SCARLAT-TO, COCCINICLIA, ec.

La porpora era molto stimata appresos gli antichi: spezialmente la porpora di Tiro, che sossilamente per la porpora altre, e ch' era quas peculiare agl' imperatori ed ai Re. Pure questa porpora non eccedea nel pregio quella che oggi è in uso; le principali ragioni per le quali? l'antica è ita in disus, sono, che l'ultio: a' è a minor prezzo, e più bella.

La porpora antica tingevali o davali col langue o lugo di un preciolo pefee marino tellaceo turbinato, chiamato da' Greci 2004, e da' Latini purpura; di cui abbiamo delle descrizioni in divessi

POR 236 Autori, e delle conchiglie in moltissimi Gabinetti de' Curiofi. V. TINGERE.

Ne' mari dell' Indie Occidentali Spagnuole vicino a Nicoya, trovasi un nicchio marino, che perfettamente rassomiglia all'antica purpura, ed è probabilif-Emamente l'istesso pesce : Gage dice, ch' egli d' ordinario vive sett' anni; ch' ei si nasconde un poco prima de' giorni canicolari, e continua a sparire per lo corfo di 300 giorni.

Si raccolgono questi nicchi abbondantemente nella primavera, e fregandoli l' un contro l'altro, danno una spezie di faliva o di denso albume, che rassomiglia a cera molle : ma la tinta o il color di porpora stassi nella gola del pesce : e la parte più fina e bella in una piccola bianca vena : - Il resto del corpo non è di verun ufo. - Egli aggiugne che le principali ricchezze di Nicoya confistono in quelto pesce. Il panno di Segovia tinto con esso, vendesi venti scudi l'alla:e non altri se ne servono, suorchè i gran Signozi Spagnuoli. Oltre i pesci porpora Indiani , n' abbiam degli altri più vicini alle noftre regioni. Nelle Tranfaz. Filosof. v' è una descrizione di un pesce porpora scoperto nel 1686 da M. Gugl. Cole sulle coste della provincia di Somerset, e di Galles Meridionale ; dove trovasi in grande abbondanza.

Offerva M. Reaumur, che questo pesce è una spezie di buccinum, nome dato dagli antichi a tutti i pesci, la cui conchiglia ha qualche fomiglianza con un corno da caccia; ed appar da Plinio, che parte dell'antica perpora prendeasi da questa spezie di pesce restaceo; così che questa si può stimare una ricupera di quel che è stato supposto perduto affatto.

Il metodo di ottenerne il colore .

viene deseritto dall' Autore così : rompendofi la conchiglia, che è molto dura. ( colla bocca del pesce verso àll'ingiù, di maniera che non si schiacci il corpo.) ed i pezzi rotti esfendo levati via , vi appare una vena bianca, che corre trasversalmente in un piccolo solco o screpolo vicino alla testa del pesce.

In questa vena è alloggiata la materia della porpora; un poco della quale messo su della tela, appar da bella prima di un color leggiero verde : e se l'esponete al Sole, fubito fi cambia in un verde carico. ed in pochi minuti in turchino ; da poi diventa in breve di un rosso porporino, ed a capo di un' altra ora di un rosso di porpora carico.

E qui termina l'azione del Sole; ma col lavarlo in acqua caldissima, e sapone, e seccandolo; il colore matura, e passa in un bellissimo chermesi, che regge alla lavatura mirabilmente senza bisogno d' alcuno stiptico. V. CHERMESI'.

Egli offerva che il pesce è buon cibo; ed aggiugne che ve ne sono diverse spezie, differenti nella mole e nella conchiglia, ed anche nel color del liquore che tinge. - Se netrovano alcuni fulle cofte del Poetà.

M. Reaumur ha scoperta un'altra differentissima spezie di porpora. - Ell'è prodotta in granelli ovali lunghi il-quarto di un pollice, e circa un pollice groffi, pieni di un liquore bianco che s' avvicina al giallo, i quai coprono certe pietre o arene, intorno alle quali suole adunarsi il buccinum sopramentovato del Poeth. - Dagli esperimenti che ha satti quest' Autore, appar che questi grani non sono ne l' ova del buccinum, nè le femenze di alcuna pianta marina, nè d' altre piante, ma l' ova di qualche altre ignoto pesce.

Questi grani se si schiacciano sopra una tela bianca, da prima tingono sol di giallo, e insensibilmente; maa capo di tre o quattro minuti dann'un bel rolso di porpora, purchè la tela sia esposta all' aria aperta; imperocchè l'aria di una stanza, eziandio se le sinestre son aperte, non sa l'effetto. — Questo colore smarrisce un poco colle lavagioni replicate.

M. Reaumur conchiude da alcune esperienze ch' egli ha fatte, che l' effetto dell' aria sul liquore non consiste nel levarne alcune particelle, nè nel dargliene di nuove, ma solo nell'agitarlo ch' ella fa, e nel cambiare la disposizione delle parti che lo compongono.

Aggiugne, che il liquore del buccinum, e quello de' grani o semi, sembrano esfere quasi dell' istessa natura; eccettochè l' ultumo è più acquoso, e foltanto fali-no: laddove l'altro è caldo, e pungente.

L' Isole Caribbi hanno parimenti il sor pesce porpora. — Egli è chiamato burgan, ed è della mole dell' estremità di un dito, e rassomiglia alle nostre lumache di mare: la sua conchiglia è di un azzurro bruniccio, la sua carne bianca, i suoi intestini di un vivissimo rosso, il cui colore appar per mezzo al corpo; ed è questo, che tinge la schiuma, ch' ei gitta quand' è preso, e che è da prima di un lune violette, che piega sul turchino.

Per tirar questi pesci a dare maggior quantità di schiuma, si mettono sopra un piatto, si scuotono e sbattono, l' un contro l'altro; e si il piatto si cuopre tosso della schiuma, la quale ricevuta sopra un panno lino, diventa porpora secondo che si secci.

Il P. Labar offerva che se questa è la gera porpora di Tiro, il secreso di prepararla e fissarla è perduto; trovandosi chequesto colore si dissipa, e ssuma a misura chela tela tinta di esso si bagna o lava.

Il medesimo Autoreci dà la descrizione di un altro color di porpora, produtto da una pianta che cresce nell Antille. Il sugo di quest' albero quando si taglia eretto ancor sul terreno, è di un rosso di sague, e comunica l'istesso colore ai drappi; quantunque, come il predetto, perda moto nel lavarsi.

PORPORA, e PORPORINO, nell' Araldica Inglese, Purpure, Pourpre, o Purple , è uno de' cinque colori del Blafone. misto o composto di vermiglio ed azzurro che tira al violetto; secondo altri, misto di poco nero e di molto color rosso. Vedi Colore. Si suppone fimbolo di temperanza, liberalità, dignità, autorità, fede, e pierà. - La maggior parte degli Autori in materia d' Araldica. come Favyn, Geliot, Monet , e Meneftrier; non accordano, che la porpora la un colore, poiché ella non è semplice, macomposta di un'eguale mistura di quattro. altri colori. — Eglino son piuttosto di . parere, ch'ella fia una spezie di tinta: intermedia, talvolta metallo, e talvolta. colore:quindi gli Spagnuoli la chiamano > una mistion : cosicchè non si possa metterla sopra metallo e colore sonza falsificare le Arme.

In oltre molti flimano, che la porpera, come sene he ragguaglio in molte antiche divise, colle quali alcuni modernivorrebbono provare la regolarità e legittimazione di questo colore nel Blassa, altro non sa che argento appannatoo scolorito.

Con tutto ciò Spelman, nella sua Aspilogia, dà alla porpora la preserenza su tutti gli altri colori, come quella, 'ch'è flata un' infegna di dignità Regia permolti Secoli; pure egli accorda, che sia flata esclusa dagli Araldi antichi, soltanto qual colore imperfetto.

Ella è rappresentata, nella Scultura, con linee diagonali tirate dal capo sinifitro al punto di base destro. — Vedi Tav. Arald. fg. 81. Nelle Cotte de' Nobili si chiama amatista, e mercurio in quel le de' Principi.

PORPORINA, o di porpora, nella medicina; febbre porporina, fibbris purparea, è una spezie di febbre maligna, che fi discopre in eruzioni della pelle, come morsicature di pulci, o come granelli di miglio, o come il vajuolo; endi è altre volte chiamata febbre di macchie, o mitiare. Vedi Febbre, e Millarb.

L'eruzioni fono rosse, violacce, azzurre, livide, o nere; e quando vengono in granda quantità, stimasi un buon feno.— Alle volte si spargono ad una grande ampiezza, come le rispole, secondo la qualità del veleno, V. Peste.

PORRACEO \*, nella Medicina, un termine che s'applica alla bile, alle feci, ec. quando il lor colore è verde, e s'avvicina a quello di un porro. V. Bile.

\* La voce è formate dal Latino porrum, porro.

PÓRRETANI, una Setta d'uomini, seguaci di Gilberto de la Porree. Ve sevo di Poictiers, condannato nel XII. Secolo, perchè ammettea una distinzio ne fisica tra Dio ed i suoi attributi; ovvero, come Marshamo dice, per avere seritto troppo minuramente sulla marenia della Trinità: imperocchè de suoi veri sentimenti non siamo affatto bene informati.

Tuttavolta egli diede occasione atai

fospetti, col sostenese, che questa prox posizione, Deus est bonitas, non è vera de non se ridotta a questa, Deus est bonus. E vi sono alcuoi passi notati da San Bernardo, il quale, ha scritto caldamente contro di lui; ne' quali sembra ch' egli ammetta una distinzione reale tra la natura di Dio, ed i suoi attributi. — I Portetani vengon messi in opposizione al Nominati. Vedi Nominati.

## SUPPLEMENTO.

PORRI. Avvi un' infinità di rimed? meramente superstiziosi per i porri, ma fra tutti questi non havvene pur uno. che sia d' ombra menomissima di conseguenza. Il folo, ed unico mezzo di liberarfene fi è la mano, ed il taglio, o fomigliante del prode, e sperimentato Cerufico. Vi fono, egli è vero, parecchi merodi di distruggere i porri colle proprie mani, e senza il taglio, per mezzo di legature, d'estirpazione, d' evulfione, di caustici, ed eziandio quello vi ha del cauterio attuale. La cura per mezzo della legatura è per via d' un pelo sciolto, oppure per mezzo d'un sottilissimo, ma insieme fortissimo, e sommamente refistente filo di feta legato stret tillimamente intorno intorno alla radice del porro; e per fiffatto modo venendo a rimaner compressi, e strangelati i vasi nutritivi, l'escrescenza, od il porro appassisce, e si distrugge.

afferrare, e tirar fuori il porro con un pajo d'acconce mullette, e quindi ragliarlo rafente alla carne con un pajo di cefoje, medicando pofcia la ferita fatta col causticò comune per rimoverne la radice, i di evento, che abbiavene aleuna,

POR

che verrebbe a far nascere un novello tubercolo.

La cura per mezzo di caustico viene ad esser meglio, e più adeguatamente effettuata col troncare, o tagliar via la porzione superiore dura del porro con un rasojo, o colle cesoje, e poscia circondare intorno intorno il fuo fondo, o base con un cerchietto di cera per impedire il dilatamento, o sparpanamento dei rimedi, di toccarlo immancabilmente ogni giorno con dell'olio di tartaro, con dello spirito di sale, con dell' acqua forte, oppure con del butisro d'Antimonio.

La Cura per via di Cauterio viene ad effere effettuata collo scegliere un cautesio di un' acconcia, ed appropriata forma, e con questo far, che s' abbrugi, e pieghi la tella la radice del porro. Questo veramente è il metodo più penoso di tutti quelli, che vengono messi in opera per l'estirpamento di sisfatte escrescenze; ma il dolore non dura, che un cortissimo istante; e quello, che è grandemente prezzabile, si è, che i porti dileguati per via di questo metodo non rialzano mai più la testa-

Ultimamente effettuafi la cura per evulsione : per via d' ungere , ed inzavardare i porri con dell' unguento, che ammorbidisca:quindi afferrando il porro fra il dito grosso, ed il dito indice per acconcio modo, storcere il medefimo con forza e sveltezza, e così divellerlo fuori. Questo è il metodo usato dai Cerretani, e Saltimbanco, ed un metodo assai cattivo, e condannabile, non solamente per esfere estremamente penoso, . ma perchè immancabilmente indi a non molto il potro torna arifiorire, e ad al-Zar la refta.

Por Ri cancerofi. Ella non è cofa rara, e straordinaria l'imbattersi a vedere dei porri lividi, e di un' apparenza azzurra nella faccia, nelle labbra, e intorno agli occhi delle persone. Porri di fiffatta natura debbon' essere sempre, e costantemente lasciati soli, nè giammai porvi sopra le mani; conciossiachè allora quando vengono irritati, assaisime fiate, e per lo più degenerar fegliono in un cancro, e tormentano miseramente quelle parti, ove trovansi radicati. Veggasi Eistero, Chirug. pag. 32.

PORRO nel maneggio. E' questa un' escrescenza, o superfluità di carne spungola, la quale suol nascere nei garetti. interiori dei cavalli da carrozza, e fimi. glianti, della grossezza a un dipresso d' una grossa noce. Questo porro viene a' capo, od a suppurazione, e manda suori una materia rossa puzzolentissima, ne: vi è mode nè verso di guarirlo, se non se: per un dato tratto di tempo, avvegnache rifiorifca, e torni immancabilmen. te di nuovo.

PORTA , nell' Architettura , è un apertura in un muro, per dar ingresso,. ed uscira, entro e fuori dell' edifizio, . o di qualche suo appartamento. Vedi: CASA, APERTURA, ec.

Ella debb' effere una regola, 1. Che. le porce di una casa sieno, quanto più fi può, e nel numero poche, e nelle mifure mediocri : imperocchè , in fomma, . tutte le aperture sono debilitamenti.

2. Che non s'accostino troppo da: presso agli angoli de' muri; essendo un troppo aperto folecismo indebolire quella parte, che non può non indebbolire: tutto il refto: precetto ben ricordato ed inculcato, ma male praticato dagl'Italiani, in particolare a Vinegia.

3. Che le porte, se e possibile, sen a dirittura l' una sopra l'altra, acciocchè il vuoto sia sopra il vuoto, ed il pieno

sopra il pieno.

4. Che se è possibile, sieno oproste l'una all' altra, coss che si possa vedere da un estremo all' altra della casa; il che non solo sa grato vedere, ma anche è comodo; perocchè ciò somministra un mezzo di rinfiescare la casa nella State, lasciandovi entrar l'aria; e di tener lontano il vento nell' inverno, da qualunque banda spiri.

5. Egli è un ornamento insieme, ed una siccurezza, voltare degli archi sopra le porte; perocchè ciò le allegerisce in gran parte dal peso che gli è sopra.

Le proporzioni delle porte si aggiufizi più grandi elleno debbon esfere sempre maggiori che ne' più piccioli; ma in niun caso hano' a essere meno di 6 piedi alte, per poter ammettere un uomo di una giusta statura, eretto, e però che la larghezza di un uomo colle sue braccia poste a largo, è a un dipresso subdupla della sua altezza, l'apertura non debbe essere mai meno di tre piedi.

Alcuni architecti ci danno queste dimensioni: ne piccioli edisizi, la larghezza della porta 4 piedi, o 4 ½; negli edifizi mezzani, 5, o 6; ne grandi 7, od 8; nelle camere de' primi, 3 ½, o 3 ½, oppur 4; de'secondi, 4, o 4 ½; e de'terzi 5, o 6; nelle Chiese 7, ed 8; nelle porte maestre e delle Città, 9, 10, o 12: da donde la loro altezza facilmente si deret mina; eccetto che per le porte della Città, che dovrebbono essere alte solo ½ dalla loro larghezza.

L'un' osservazione di Palsadio, 'che la porta principale o l'ingresso di una casa, non si dee regolar mai con alcune certe dimensioni, ma corrispondere alla dignità della persona che ha da abitarsa: nullustante, l'eccedere più tosto nel piò, che nel meno, è un indizio di generosità; e si può scusare con qualche nobile emblema, od inscrizione, come quella del Conte di Bevilacqua sopra la sua gran porta a Verona, dove era stata commua, cor magis.

Scenografia d' una Porta. Vedi l'Arcolo Scenografia.

PORTE con architrave. V. A RCHITRAVE.
PORTA (nell'Inglese Gate) è ancouna porta grande, che mena, o dà l'ingtesso in una Città, in un castello, od altro considerabile edistrio.

Tebe, in Egitto, fu anticamente rinomata per l'appellazione, di cento porte.
Fez, nell' Africa, ha 31 porte. In Roma antica vi fu una porta trionfale, porta
triumphalis. Vedi TRIONFO. In Roma
moderna v' è la porta del Giubileo, che
folamente fi apre l' anno del Gran Giubileo. Vedi GIUBILEO.

Le porte (gates) di Londra sono molte di esse, convertite in prigioni; come Ludgate, Newgate, ec. Le più piccole, o sia bygates, sono chiamate posterns.

Le porte per le quali i cocchi ec. hanno a passare, non debbon esser mene di sette piedi larghe: nè più di dodici: l'altezza 1 ½ della larghezza.

PORTA, nell' Anatomia, o rena PORTA, è una confiderabiliffima rena, il cu tio è di recare il fangue da diverse parti, per un infinito numero di rami, ne quali ell' è divisa, al fegato, per tutta la di cui sostanza ell' è disseminata.

'Vedi Tav. Annt. (Angejol.) fig. 4. lit. a (Splanch.) fig. 5. lit. i. Vedi anco Vena, e Fegato.

La vena parta è formata di due grandi vene; della mesenterica, e della splenica; che pur sono formate di diverse altre più minute vene, provegnenti dallo stomaco, dagl' intestini, dalla milza, dall' epiploon, ec. Vedi MESENTERICO E SPLENICO.

Gli antichi le diedero il nome di porta, credendo ch' ella recafe il chilo, per il fuo ramo mefenterico, dagl'inteftini al fegato; ma alcuni de' moderni le hanno trovato un altro ufo.

E' particolare e notabile nella vena potta, che, alla maniera delle atterie, fie spicca da un tronco in rami; ed alla fine perdendofi in capillari, mette il fangue nella cava, per mezzo di cui egli è immediate ricondotto al cuore. V. Cava.

La porta è formata dal concorso di diverse vene, che unendosi asseme, fann' uno de' più considerabili tronchi venosi del corpo, quanto alla sua mole; abbenchè, contro all' ordine o corso dell'altre vene, non correin un tronco per molto spazio, ma siccome dianzi ossemmo, presto si distribuisce, per via di ramiscazioni, nel fegato.

Questa vena è volgarmente divisa in rami fuori del figato, e rami dentro il figato, e dun trenco intermedio: ma questa divisione non è ben chiara; i rami, come li chiamano, fuori del fegato, essendo men propriamente rami, che radici; che dagli A natomici han riscosso de nomi distinti secondo le parti dalle quali vengono.

Le vene che cospirano o concorrono alla formazione di questo tronco, su le quali, come già descritte a' lor propri Chamb. Ton. XV.

luo shi, o da descriversi, nel Dizionario, nei qui poco ci distinderemo, sono, dala placenta uterina, in un seto la vena umbilicale; dalla vescica fellea, le cysticæ gemellæ; dalla superior patte dello slomaco, la pylorica, o la gastrica dexetra, che va al tronco; la gastrica major, e minor sinistra, dallo stomaco (delle quali la major è formata dilla coronaria ventricuii); l'epiplois sinistra e postica, dallomentum; il ves, o vasa brevia, dallo stomaco; la splenica, dalla milza: tutte le quali si uniscono per formare il siaisto, o splenico ramo della porta.

Il ramo defino, o mefenencio confia della gafirica, e dell' epiploica defina, dallo flomaco e dall'omenium; della duodena, dal duodenum e dal jejunum; dell' hamorrho dalli interna, dall'inteflinum rectum, e dal colon, delle mefarache, dal mefenerio.

Col mezzo di questi vasi, la porta riceveil sangue dalla maggior parte delle viscere dell'addome; e, dopo la coalecenza de' suoi rami, entra nel fegato in un tronco; immediare sotto la superfizie di esso, avendo prima sormato una spezie di seno, ella si divide in due principali rami, e questi di nuovo in cinque, che dissemmano innumerabili ramiscazioni per tutta la sostagza del fegato.

Il vero uso di questa vena, sin cra ignoto, il Dottor Keill pensa d'averlo scoperto: ed egli è questo. La bile, diè egli, dovendosi mischiare col chilo, secondo che egli esce e mette dallo stomaco nel duodenum, non potea così comodamente secernersi dal sangue altrove, che dove è posto il segato: che sotutti i rami dell'arteriaceliaca portasseto al segato tutto il sangue, donde il fiele si dovea separare; egli e evidente confiderando la vicinanza del fegato al cuore, e l' ixtellino moto del fangue, ehe una si viscosa secrezione come è il fiele, non sarebbes mai formata. Vedi Fiele. — La natura perciò è costretta ad alterare il suo costante metodo di mandare il sangue autre le parti del corpo per mezzo dell'arterie; ella qui forma una vena, per mezzo di cui mandari li sangue dai rami delle arterie messenterica e celiaca al fegato.

Con questo mezzo il sangue è portato attorno per lungo tratto, avanti che
arrivi al segato; così che la sua celerità
essendo di minuita, turti i corpuscoli che
hanno da formare il fiele, possono aver
tempo di attraersi l'un l'altro, e d'unirsi
avanti che vengano al loro vaso secernente. Keill Anim. Ster. p. 36. ec. Vedi
SEGREZIONE.

PORTABILE, cofa facile da trasportarsi. Vedi CARRIAGGIO.

I libri in 12. sono prezzati per esfere portabili, e da metrersi sacilmente in faccoccia. — Questa macchina, diciamo è tanto migliore, per esfere portabile. Le armate portan seco de' ponti, de'mulini, de' battelli, de' forni, delle sucine, ec. portabili.

Barometro Portabile, è un barometro così fatto, che si può portare da luogo a luogo senza scompossi. Vedi Ba-ROMETRO.

Un Barometro portabile era una cofa firaordinaria poco tempo prima d'ora: al prefente se ne san de portabilt di tute te le sorti ; essento così congegnati, che Il'mercurio si può tirar su ed avvitare affatto nell'estremità sigillara del tubo; col qual mezzo egli s'assicura dal dondolareo pendere verso una parte o verso. L'estra; e sì dal rischio di rompere il

tubo. D' un artifizio e lavoro per quest' effetto siam debitori a M. Patrick.

PORTA DIO, Port-Dieu, apprello i Franceli, è un Prece della Parrocchia, a cui tocca di portare il Viatico, od il Sacramento agl' infermi.

PORTA. FUOCO, un tubo di carta, circa dieci pollici lungo, pieno di una compofizione di polvere, zolfo e falnitro, fcaldati moderatamente; che "adopera per dar fuoco a cannoni e mortaj in vece di meccia. Vedi MECCIA.

¶ PORT-ALEGRE, Portus Alacris, città vaga, e forte di Portogallo, nell' Alentejo, capitale d' un Distretto de medesimo nome, con Vescovato suffragane di Lisbora. Fu conquistata da Filippo V in personanel 1704. Giace appiè d'also monte, in un pacse amenissimo, ed è discosta 10 leghe al N. O. da Elvas, 22 al N. E. da Evera, 36 al N. E. da Lisbora. long. 11. 4. lat. 39. 9.

PORTARE, o puntare il cannone. Vedi Puntare.

PORTASPADA, (PORT-GLAIVE): un ordine di Cavalieri in Polonia, dai Latini chiamati Enfiferi. Vedi Cava-LIERE.

Fu confermato da Papa Innocenze

111, e da lui ne furono i Cavalieri mandati in Livonia a difendere i predicato
ri dell' Evangelio contro gl' Infedeli,
nella prima Conversione di quel paese.
Essendo eglino troppo deboli per essetuare quest' affare, s'unirono co' Cavalieri Teutonici, o Mariani, coll'autorità
del Papa; ed in vece di Cavalieri della
Spada, surono chiamati Cavalieri della
Croce. — Si separarono di nuovo sotto
Univo, loro Gran Mastro, nell'an. 1541.

I Cavalieri Teutonici essendo allora spossessati della Prussa, ed i Porta-Spada

essendo entrati nelle opinioni di Lutero, presto di bel nuovo dechinarono: imperocchè nell'anno 1557 s'inimicarono col Vescovo di Riga della casa di Bandenburg, perchè non abbracciò le loro nozioni; ed ei, per assenza i suoi beni, diede Riga nelle mani de' Polacchi.

Poscia i Cavalieri, essendo stata lor colta la maggior parte della Livonia da' Moscoviti, si misero sotto la protezione di Sigismondo Augusto, Re di Polonia. nell'anno 1559; ma Guglielmo di Furstembourg, loro gran Mastro, tradito da' suoi propri mercenari, e dato in mano de Molcoviti ; Gotardo Ketler suo faccessore, seguendo l' esempio d' Alberto, il gran Mastro di Prussia, contrattò col predetto Sigismondo di tutti i beni, cedendoli al fuo proprio ufo nel Castello di Riga, insteme colla sua Croce, col Sigillo dell' Ordine, colle Carte e Patenti de'diversi Papi ed Imperadori: come anco le chiavi della Città, e del Castello di Riga, l' ufizio di gran Maftro , il diritto di batter moneta, e tutti i poteri e privilegi a lui appartenenti; ricevendo in cambio da Radzivil, commissario del Re, il Ducato di Curlandia per sè e per li suoi Eredi in perpetuo.

PORTATILE Vedi PORTABILE.
PORTER, nel giro, che fanno i
Giudici Inglefi, è un ufiziale, che porta
una verga o bacchetta bianca, avanti al
Giudice ambulante; così detto a portando
virgam. Vedi VERGERS.

PORTER della porta della cosa del Partamento, è un ufiziale necessario che spetta a quella Corte suprema; e il quale gode de' privilegi annessi al suo oficio. Gromp. juossi.

Groom Ponten, un'ufiziale della famiglia del Re, il cui oficio è di vedere Chamb. Tom. XV. che l'appartamento del Re sia provveduto di tavole, sedie, suoco, ec. di procacciare carre, dadi, ec. e di decidere le dispure che nascono alle carre, a' dadi, e ad altri giuochi, ec.

PORT-GRAVIO, PORT-GREVE\*, fu anticamente il magistrato principale ne' porti, e nell' altre città marittime.

\* La voce è formata dal Sassone port, un porto, od altra sorta di Città; c getes, governatore.

Camdeno offerva, che il principal Magistrato di Londra era anticamente chiamato port-greve, in luogo del qualo, Riccardo I ordinò due billivi, e poco dopo il Re Giovanni accordò loro un mayor per Magistrato anquo. V. Mayor.

J PORTICI, città, quattro miglia distante da Napoli, dove il regnante Monarca fa Villeggiatura due volte l' anno. Prima che il Re Carlo fosse venuto a possedere il Regno di Napoli, nel luogo dove oggi sta la Casa Reale. v'era il Palazzo del Principe del Boeuf. fatto da lui a posta per renderlo uno de più belli dell' Universo. In fatti l'arricchì di belle state e d'altri pezzi d'antichità diffotterrate dalle ruine dell' antica Eraclea o sia Ercolano poco lontano da Portici. Ed egli fu il primo che scoprì questo gran Tesoro d'antichità. Si legge sulla Porta del Palazzo questa Iscrizione, che il detto Principe del Boeuf fece egli medefimo, nel definar co' suoi Amici.

Loci genio, amæniq. littoris hospitibus Nymphis,

Ut liceat aliquando bene, beateq. vivere, Atque inter honesta stira, sive studia, Solidom cum Amicis capere voluptatem; Emmanuel Mauritius a Lotaringia, Elbovianorum Princeps Complanato folo, fatis arboribus, Dulcibusq. accessitis aguis, Hunc secessum sibi paravit.

Abite hine urbance . moleft.e.j. curce. Or questo Palazzo è stato dal nostro Remagnificamente ampliato, con de'giardini, e boschezzi lateralmente, che formano una maravigliofa delizia. Di più ha continuato, e tutt' ora continua a diffeppellire l'antico Ercolano, d'onde ha tirati i più bei pezzi dell'antichità, che richiamano i Forestieri d'ogni Nazione a vederli, piucchè le Reliquie di Menfi, di Tebe, di Cartagine, e dell' antica Roma. Tutti gli uomini di buon fenso non finiscono di lodare, ed ammirare infieme fettecento, e più pezzi di pitture diligentemente fatte segare da que muri, e trasportare in Tavole, divarie età, e di varie maniere, e di vari pennelli. È vero, che non fono di eccellentissime mani, ma per essere antiche fono riputte flimab lifime. Tanto maggiormente per il gran lume che fom. ministrano per intelligenza delle favole. delle Divinità, de' fagrifizi, delle fab. briche, delle prospettive, di meflieri, e utenfili d'ogni sorta, di armi, di carri da guerra, di festoni, di ornati, e di tutto l'immaginabile cognito agli antichi, che vi si vede espresso. Sono ammirabili i vasi d'ogni specie d'argento, di pietra, di metallo, di creta, di vetro, per ogni uso sì sacro, che profano. Le varie sorte di Tripodi, e tutti gli strumenti dell' antiqua re culinaria. È incredibile il numero delle statue d'ogni forta così intiere che a mezzo busto, delle telle , dell' equestri, ed altre simili. De' vestimenti antichi Greci, e Romani, così d'uomini, che di donne. De' comestibili, de' liquori, delle misure, delle

POR

stadere, bilance, e pesi, degli stromenti di Chirurgia, di Matematica, de' medicamenti, de' strumenti di giustizia per punire i Rei, di arri, di agricoltura. Delle medaglie infinite, e di ogni specie e genere di antichità che si possa immaginare. Fa stopore la statua Equestre di Nonio Balbo comparabile a quanto l' antichità ha di più finito. Questa figura è bellissima; la semplicità con cui è disegnata, fa che non se ne conosca al bel primo tutta la nobilià; ma quanto più si esamina, tanto più se ne resta stupito... Il Sig. Cochin nel viaggio che fece per l'Italia parlando dell'Ercolano, così descrive la detta statua Equestre, che sta situata su d'una base sotto al Portone laterale destro del Palazzo di Portici: La testa è ammirabile, la figura correttissima, il contorno puro e fifo, i vestiti di una maniera semplice e maestosa : benchè il Cavallo sia molto bello , e la testa vivace , e focosa; con tutto ciò è inferiore alla figura. Questoperò non è un difetto, essendochè l'Arte dello Scultore debba sempre dominare nelle parci principali. Il Cavaliere Tommafo Holles Inglese parla dell' antichità dell' Ercolano in diverse lettere inserite nell' ultima parte delle Transazioni filofofiche in Londra 1756. É degna di ammirazione la Biblioteca che si è ancor ritrovata coll' armario, e libri, che sono Papiri involti di varie forme, e volume; ma per l'incendio e il tempo fono divenuti altrettanti Carboni. Il Re tuttavoltaamantissimo delle scoperte, ha cercata la maniera di spiegarli, e conoscerne le materie. Ha fatto venire il celebre P. Antonio da Roma, il quale possiede l'arte di spiegare questi gran ruotoli di papiro. Finora ne ha sviluppato uno degl' involti de' più danneggiati, che consiene l'opera di uno Autor Greco sulla Musica alla maniera di Plutarco. Questa Scrittura è in colonne, e ne sono uscite finora trenta colonne, le quali ne'luoghi mancanci sono stace supplice dall' Eruditifimo Signor Canonico Mazzocchi, destinato a posta da S. M. per interpretare tali antichità, e supplire alle di loro mancanze. Portici è fituato in fito amenissimo vicino alla riva del mare ed alle radici del Monte Vesuvio. S. M. per far comuni gli avanzi dell'antico Ercolano, ha istituita un' Accademia a posta per la diloro spiegazione, e si spera quanto prima di vederne qualche faggio, per gustare di si pregevole rarissimo cesoro.

PORTICO, nell' Architectura, una fpezie di loggia a pian serreno, o quasi una piazza circondata da archi sostenuti con colonne, dove la gente cammina al

coperto. Vedi PIAZZA.

Il sofficto ne suol essere a volta, e taloranco piatto. Gli antichi lo chiamavano lacunar. V. LACUNAR, VOLTA, ec.

Abbenchè la parola portico sia dirivata da porta; nulladimeno si applica ad ogni disposizione di colonne che formano una loggia, senza alcun' immediata relazio-

ne a porte.

I partici più famosi dell'antichità furono quelli del Tempio di Salomone,
che formavano l'Atrio, e cingevano il
Santuario: quello d'Atene fabbricato
perché il popolo vi si divertisse, e dove
i Filosofi teneano le loro Dispute e Conferenze; il che diè motivo a' Discepoli
d'Zenone, d'essere chiamati Stoici, dal
Greco 1700, porticus; e quel di Pompto
in Roma, elevato sol per magnificenza,
il quale costava di diverse sile di colonne
che sostenano un terrazzo di una vasta
ampiezza: un disegno di queso portice

Chamb. Tom. XV.

ci vien dato da Serlio ne' suoi edifizi

Tra i portici moderni, il più celebre è la piazza di San Pietro in Vaticaro. Quello di Covent-Garden in Londra, opera d'Inigo Jones, è pure molto ammirato.

PORTINAIO, custode della porta.

Vedi Porter.

PORTIO, Partione, una parte, o divisione di qualche cosa. Vedi Parte, e Divisione.

Portio, nella Legge Canonica, è quell' affegnamento, che un Vicario suol avere da una rettoria ec. sia certo, od incerto. Vedi Vicario.

Portio Dura, e mollis, nell' Anatomia, una parcizione del quinto pajo di nervi del cervello; che avanti la sua uccira dalla dura mater, si divide in der ami; I' uno ben saldo e duro, chiamato portio dura; l' altro tenero e lasco, chia-

PORTIONARIUS. Quando un Benefizio, od una Parrocchia è fervita da due, o da tre ministri, alternativamente; tai Vicari ne son chiamati portionarii, perchè hanno soltanto la lor quota delle decime, o de profitti del Benesicio-

mato portio mollis. Vedi Nervo.

¶ PORT-LOUIS, wdi BLAVET. PORT-MANTEAU, Porta muntello; od uomo di legno, è un pezzo di opera di falegname, attaccato al muro, in una guardarobba, in un armadio, ec. che serve per tener sospese le vesti, ec.

PORT-MANTEAU, si prende anco per un sacco, o per una valige di panno, o di cuojo, ove si ripongono gli abiti de' viaggiatori, e che si lega sulla groppa del cavallo. Vedi Sella.

PORT-MANTEAU è anco un Ufiziale, fotto il Re di Francia; ed egli ne ha

dodici: il loro ufizio si è tenere il sappello, i guanti, la canna, la spada, ec. del Re; levarglieli, e darglieli secondo l'uopo.

Il Delfino ha il suo Port manteau. — Corrispondono a questi i Caudatari de'

Cardinali, ec.

I Vescovi hanno pure i lor Port eroix, Port-mitres, cioè i lor Cructseri, i lor Portamitre, ec.

PORT MOTE \*, fignifica una Corte, od un Tribunale che fi tiene in un porto, o città marittima; ficcome finani mote nella Forefia. — Qualche volta fi chiama anco the port mote court. Vedi Porto, e Court.

\* La voce è formata dal Saffone port, porto, e gemote, conventus.

PORTO, un luogo comodo fituato fulla costa del mare, o alla bocca di un fiume, con prosondirà d'acqua sufficiente per vascelli di carico; e sondo a proposito per ancoraggio; dove i vascelli stanno a caricare, o discaricare: disso coperto dal vento, e ficuro drogni infusto de' nimici; o per la disposizione del sito, o per mezzo d'un molo, od argine, o riparo simile, con una carena, ed un Faro. Vedi Faro, o Piraros

I Porti fono o naturati, o artificiali.
Porti Nuturati fono quelli che pare
che la Providenza abbia formati per la
comunicazione del commercio.

PORTI Artificiali fono quelli che l'arte ha formati con de' moli, o sporgimenti e lingue nel mare. Vedi Moro.

Le Coste Inglesi sono oltre modo fearse di porti. La Francia ha l'avantag gio sopra tutti gli altri paesi nel nume ro, e nell'eccellenza de' porti: quello di Brest è il più bel porto naturale del mondo, siccome quello di Dunkerche eraPOR

Porti detti de barre, o che hanno un

riparo, fono quelli ne quali non fi può entrare fe non col fluffo, o marea, come il porto di Goa.

PORTI Chiuft, sono quelli dentro il corpo di una Città; come quelli di Rodi, d'Amsterdam, della Roccella, di Bajona, e di S. Giovanni di Luz.

Porto Libero, o Franco, nel Commercio, un porto aperto e libero per li mercanti di tutte le Nazioni, ove pollono caricare o fcaricare i loro vascelli, fenza pagar dazjo gabelle. Vedi Libbro, e Dazio.

Tali sono i ponti di Genoa, e di Livorno. — L' Imperadore dopo ch' egliè in poilesso degli Stati d' Italia che appartenevano un tempo alla Spagna, ha dati motivi di stabilire un porto franco in alcune Città da lui tenute sul mare Adriatico. — Marsiglia su dichiarata porto franco con un Editto di Luigi XIV in data de' 5 Marzo 1660.

PORTO Libro dinota anco un porto di totale esenzione e franchigia clie un cert' ordine di mercanti gode, per le merci portate in uno Stato, o per quelle del prodotto del paele esportate.

Tale era il privilegio che gl' Inglesi godettero per diversi anni, dopo la loro scoperra del porto d' Archangel;e che su loro tolto a causa del regicidio nel 1648.

Cinque PORTI. Vedi CINQUE Porti.
PORTO, o Portata, si prende alle volte per lo carico di un vascello. Vedi
VASCELLO, e CARICO.

La capacità di un vascello si calcola atonnellare; cisscuna delle quali può contenere circa due mila libbre di peso d' acqua marina. Quando si dice il tal vascello ha la portata, o il porte, o il catico di mille tonnellate; nons'intende già, ficcome alcuni penfano, ch' egli porta tante botti piene di mercanzia; ma che l'acqua marina che fi conterebbe nello spazio che la capacità del vascello occupa nel mare, pesa mille tonnellate, il che, a ragione di 2000 ciascuna, è l'istesso che dire, egli porta un carico di due millioni di peso. V. Tonnellata.

¶PORTO, Portus, Città bella, ricca, e confiderabile di Portogallo la feconda della Provincia Entro Minho, e Douro, con Vescovato Suffraganeo di Braga. Quest' è una Piazza molto importante, e per sua natura quasi inespugnabile. Uriese accosta ebbe qui i fauoi natali. Giace in un buon paese sulle fauoi in atali. Giace in un buon paese sulle fauoi un monte, presso il sume Douto, il qual ivi forma un eccellente Porto; ed è discosta 12 leghe al S. da Braga, 24 al N. da Coimbra, 57 al N. da Lisbona. long. 9. 34. latit. 41.

9 Porto, luogo fortificato d'Italia, nello Stato Veneto, full' Adige nel Ve-

ronese.

9 Porto, Portus Romanus, Cirtà d' Italia quasi rovinata nella Campagna di Roma, con un Vescovato, il cui Vescovo è il Cardinale Sottodecano del S. C. è situata alle soci del Tevere. long. 29, 46, 40, satit. 41, 46, 44.

9 PORTO BELLO, o Belo, Portus
Belus, Città nuova dell' America fulla
Costa Settentrionale dell' 18mo di Panamà, al N. della Terra ferma, con
buono ed ampio Porto sceperto da Cristosoro Colombo, nel 1504. e 2 buoni
Forti. Guglielmo Parker Inglese diede
il facco alla Città nel 1591. Appartiene
agli Spagnuoli. long. 257, 30. latit. 9.
35. 5.

PORTO CROS, vedi HIBRES.

Chamb. Tom. XV.

¶ PORTO ERCOLF, Portus Erculis, luogo d' Italia nella Toscana, nello Stato de Presidi, la quale ha un buon Cafello ed un Porto, quasi colmo dalle sabbie, diseso da 2 Forti. long. 28. 50. latit, 42. 55.

¶ PORTO FERRAJO, Città piccola e galante d' Italia nell' Ifola d' Elba, guardata da una buona Cittadella Ella è molto forte, e fituata fopra una punta di terra molto alta, e molto feofecfa, all' O. della Baja del medefimo nome, la quale è coperta da 2. Forti. Appartiene al Gran Duca di Tofcana, il qual vi tiene fempre una buona Guarnigione. long. 28. 12. latit. 42. 55.

¶ PORTO FINO, Detphini Portus, borgo d'Italia folla Costa dello Stato di Genova, con un porto tra due monti, e un Castello sopra una rupe scoscesa.

¶ PORTO GALETTO, Città piccola di Spagna nella Biscaglia vicina al mare, sopra un piccolo siume. long. 14.

24. latit. 43. 26.

¶ PORTOGALLO, Lufitania, il più Occidentale de' Regni dell' Europa di 125 leghe in circa di lunghezza, e 6e di larghezza, il qual confina verso l'O. e il S. coll' Oceano verso l' E, e il N. colla Spagna. Dividesi il Portogallo in Regno d' Algarvia, ed in Regno di Portogallo. vedi Algarvia. Il Portogallo proprio comprende la Provincia di Alentejo , l' Estremadura Portoghese, la Provincia di Beira, la Provincia Entro Minho, e Douro, e la Provincia di Tra los Montes. Quest'è un paese ricco, e fertilissimo. Produce gran quantità di vino, olio, e sale, con cui provvede a molte Provincie dell' Europa. Vi è però scarsezza di grani a cagione del terreno affai montuolo. Qui l' aria è temperata, e v' è un gran numere di fiumi i principali de quali sono il Tago, il Douro, o Duro, la Guadiana, il Mondego, ed il Minho, o Minio. Il parfe è ricco in oltre di molte miniere di vari metalli, di pietre preziofe, ed abbonda di ottimi frutti di tutte le sorte. Il Portogallo ha il suo proprio Re, che risiede ordinariamente in Lisbona. Come fosse per l'addietro fotto la Monarchia di Spagna, e come ora ne sia libero, si cerchi nella Storia. Il Governo è Monarchico; e la Religione Cattolica folamente. I Portoghesi sono cortesi, generosi, dotati d' un grande ingegno, valorofi, e molto atti alle Scienze, fono affai intenti a' negozi mercantili , da loro stabiliti , non folo nell Europa, maanche in tutte le 4 parti del Mondo; e perciò fono dati a tutte quelle virtà, e vizi, che vanno congiunti con questa professione. Lisbona è la Città Capitale di tutto il Portogallo. long. 9. - 12. lait. 37. - 42.

PORTOGHESI Monete, o Conj. Vedi

l' Articolo Conto.

PORTOGHESE Mifura. V. MISURA. PORTO GRUARO, Portus Romatinus, leogo d'Italia nella Repubblica di Venezia, nel Friuli, con Podestaria ful fiume Lemene.

¶ PORTO LOGONE, Portus Longus, luogo molto forte d' Italia nell' Ifola d' Elba, con porto, e Fortez za quali inaccessibile, sopra una rupe. Il Re di Napoli ha il diritto di prefidiar questa Fortezza, quantunque il luogo appartenga al Principato di Piombino. Fu presa da' Francesi nel 1646 e ripresa dagli Spagnuoli nel 1650. E' situato sulla costa Orientale dell' Isola, ed è distante 3 leghe al S. O. da Piombino. long. 28. 15. latit. 42. 52.

TPORTO MAONE, vedi MAONE. PORTO REALE , PORT ROYAL. un termine che nella Repubblica Letteraria fa una confiderabil figura. - La sua origine è questa.

Filippo Augusto, essendos smarrito. e slontanato dalla sua Compagnia, esfendo alla caccia vicino a Chevreuse. verso Ponente di Parigi, trovò una Cappelletta, dove si ricovrò, aspettando se alcuni de' suoi servidorte compagni venissero per ritrovarlo. Essendo il fatto fucceduto così, diede a quel luogo il nome di Porto del Re Port du Roy ; o Port royal; e affine di ringraziare Iddio per la sua liberazione, risolvette d' ergere quivi un Monastero.

Odone, Vescovo di Parigi, avendo faputa la sua intenzione, lo prevenne, e. col concerso di Matilda, moglie di Matth. Montmorenci, primo Signore di Marlì, fabbricò un Convento di Monache, nel 1204, empiendolo di Religiole Cisterciensi, che vi continuarono fotto la giurisdizione del Generale di. quest' Ordine sin all'anno 1627, e furono allora tolce di là e trasferite in una Cafa nel sobborgo di S. Jacopo a l'arigi.

Nel 1647 elleno lasciarono l'abitodi Cisterciensi, ed abbracciarono l'istituto della perpetua adorazione del Sacramento. L'anno medefimo l' Arcivescovo di Parigi concesse loro di rimandare alcune delle loro Religiose alla loro prima Abbazia; e di ristabilirla.

Qualche tempo dopo essendo stato ordinato per tutto il Regno di fottofcrivere il Formulario d' Alessandro VII, le Religiose di Porto Reale nella Città sottoscrissero ; quelle che erano state rimandate alla prima Abbazia v' ebberouna somma difficultà, ed alla fine vi sottoscrissero con molte restrizioni.

Perfistendo elle tuttavia negli stessi sentimenti, ne trovando il Re altra strada o modo di persuaderle, che cul disperderle; ciò su eseguito nel 1709, e le rendite di quell' Abbazia surono date all'altro Monistero.

Evacuata che fu l' Abbazia, diversi Ecclesiastici, ed altri, che avean consimili sentimenti in riguardo alla sottoscrizione, si ritirarono a Porto-Reale, ed ivi slabilirono le loro abitazioni; ivi pubblicarono diversi librisu tal materia, ed intorno a questa quissione, ed altre materie ancora. — Donde avvenne, che tutti quelli i quali aderivano a quel partito, presero il nome di Porto-Realissi, ed i loro libri, tisri di Porto-Reale.

Quindi noi diciamo gli Scrittori di Porto. Reale; il Sigg. di Porto-Reale, le Traduzioni di Porto-Reale, i metodi Greco e Latino di Porto Reale, cioè le Grammatiche di queste due lingue.

¶ PORTO SANTO, Portus SanJus, Isola dell' Oceano Atlantico, sulle costed' Africa, la quale è ragionevolmente sertile, abbonda di falvatico, e di bestiame, ed appartiene a Portoghesi.long. 2. 30. latit. 32. 30.

J PORTO SEGURO, Portus Securus, Governo dell' America Meridionale fulla costa Orientale del Brasile confinante verso il Necol Governo di Rio dos Ilheos, verso l' E. co Mar del N. verso il S. cel Governo di prittu Sando, verso l' O. col Tupiques. Egli è un paese fertilissimo, e fu scoperto nel 1 500 da Alvaro. Ca brall Portoghese. Porto Seguro è la Città Capitale di detto Governo. Questa Città è piantara sulla vetta d' una ru pe, alle foci di un sume sulla costa del.

mar del N, ed è abitata da' Portoghesi. long. 341. 45. latit. Merid. 17.

¶ PORTO VENERE, luogo d'Italia nella Riviera di Genova, all'entrata del golfo della Spezie, con un porto. E' fituata sul pendio di una collina, in cima alla quale vi è un forte.

J PORT-ROYAL, o Annapolis, città dell' America fettentrionale, capitale dell' Acadia, fulla cofla della Baja de' Cacciatori, con vasto porto, guardato da unbuon Forte. Fur presa da Guglielmo Phips nel 1690, e' nella pace d' Utrecht su ceduta agl' Ingiesi. long. 313. lat. 45. 45.

¶ PORT. ROVAL, 9 sia PORTO REALE, Città dell' America Settentrionale nella Giamaica, con uno de' migliori, e più comodi porti, che si conoscesse mi, il quale è coperto da un fortissmo Castello. Detta Città su molto danneggiata da un tremuoto nel 1692, e quasi totalmente incenerita nel 1702. long. 301. lat. 18.

¶ PORTSLAND, l'oletta d'Inghilterra nella Manica fulla cofta Meridionale della Provincia di Dorfesshire, contitolo di Città e due Castelli. Qui ritrovansi miniere di bei marmi. Ella è molto" fertile, long. 15.12. latit. 50. 32.

J PORTSMOUTH, Portus: Magnus, Città forte d' loghilterra nella Provincia di Sudhampton, col titolo di Città: ed uno de' migliori, e più famoli porti del Regno. Invia due Deputati al Parlamento, ed è fituata nell' Ifola di Portfey, la quale è molto fertile, e piena dia Marinari, long. 16: 43. lat. 50. 50.

Quinque PORTUS. Vedi QUINQUE!

PORUS Bilarias, Pono Bilario, ov dutto hepatico, nell'Anatomia, è un dutto, o condutto, che infiem col cytlico. o choledoco, forma il canale comune della Bile.V. Bile.

Fallopio andò errato nel pensare, che il porus bilarius portasse la bile nella veficica fellea. Il suo usizio è trasmetterla negl' intestini per lo dustus communis; imperocchè sossiando in esso, trovasi che l'intestino si gonsia. Vedi BILARIO, e Ductus communis.

POSATO, Pose' in Francese, nell' Araldica, dinota un Leone, un Cavallo, od altra bestia che giace, o siede con tuttii quattro piedi sul terreno; volendo con ciò dinotare, ch' ella non è in una positura di movimento.

POSCRITTO, V. Postscriptum.

¶ POSEGA, Bofana, Città melto forte, e considerabile dell' Ungheria, nella Schiavonia, Capitale della Contea di Posega. Fu conquistata dagl' Imperiali contra i Turchi nel 1687. Giace in un paese fertile, sul siume Oriana; ed è discosta, soleghe al S. per l'O. da Buda, 43. all' O. da Belgrado, 70. al S. per l' E. da Vienna. long. 35. 45. latitud. 45. 36.

POSITIVO, un termine di relazione, alle volte opposto a negativo. Vedi NEGATIVO, e AFFERMATIVO.

Così, diciamo, i Comandamenti fono parte pofitivi, e parte negativi. Vedi DECALOGO.

Positiva Quantità, nell'algebra, una quantità reale o affermativa; od una quantità maggiore che nulla; — così detta in opposizione a quantità privativa o negativa, la quale è minore che niente. Vedi QUANTITA'.

Le quantità positive sono indicate col carattere + presisso ad esse, o supposto esser presisso. Vedi CARATTERE.

Positivo si prende anco in opposizion

a relative, o arbitrario. V. RELATIVE.

Cost diciamo, la bellezza non è una:

cola positiva, ma dipende dai diversi gusti degli uomini. Vedi Relativo.

Positivo si prende anco oppostamente a naturale. Vedi NATURALE.

Cosi diciamo, una cosa è di diritto positivo, volendo dire ch' ell'è sondata sopra una legge che assolutamente dipende dall'autorità di chi l'ha fatta.

La proibizione di mangiare certi animali, fotto la legge antica, era di diritto positivo, il precetto di onorare il padre e la madre, di diritto naturale. Va Diritto.

Grado Positivo, nella gramatica, è l'aggettivo nella fua fignificazione femplice; fenza alcuna comparazione. Vedi Grado.

Ovvero, grado positivo è quella terminazione di un aggettivo, che esprime il suo soggetto semplicemente e assolutamente, senza paragonarlo con altro.

Cosi, buono, bonus, bello, pulcher, ec. sono nel grado positivo; migliore, più bello, meltor, pulchrior, nel comparativo. Vedi Comparativo.

Posttiva Teologia, è quella che confifte nella mera intelligenza o esposizione de dogmi e degli articoli di fede, come son contenuti nelle Sacre Scritture, od esplicati da Padri e da Concilj, prefeindendo da tutte le Dispute e controverse. Vedi Teologia.

In questo senso teologia positiva è opposta a teologia scolastica, e potemica. V. Scolastico, e Polemico.

Positivo, nella Musica, dinota il picciolo organo che suo estre di dietro, o a piedi dell'organista, il quale si mette in azione colla medesima aria, o col medesimo vento, e coi medesimi maa-

cane che il grande, ma più picciole, ed in una certa proporzione. V. ORGANO.

Positiva Leggeretta, V. Levitas.
Positivo Freddo. V. l'Art. Freddo.
Positivi Modi. Vedi l'Art. Modo.
POSITURA . nello (coloire . e nel

POSITURA, nello scolpire, e nel dipingere, e l'istesso che la situazione di una figura in riguardo all'occhio; e dei diversi membri principali di essa l'uno in riguardo all'altro; per mezzo di cui è espressa la sua azione. Vedi Attitubire.

Una buona parte dell' arte del pittore confite nell' aggiustare o adattare le
politure; nel dare positure le più graziole
alle lue figure; nell' accomodarle ai lor
caratteri, ed alla parte che ciascuna figura ha nell' azione; e nel condurle e
proseguirle per tutto il disegno.

Le Positure sono o naturali, od arti-

POSITURE Netarali fono quelle che fembra la natura aver avure in mira e additate nel meccanifmo del corpo; o piuttoffo quelle che l'ordinarie azioni, e bifogni o circostanze della vita ci menano a porgere mentre sian giovani, e fin che le giunture, i muscoli, i ligamenti, ec. sono stessibili.

Positure Artificiali fono quelle che quarche straordinario fine, od occasione ci guida a porgere. — Tali e. gr. sono qui lle de' nostri marsfer di positure, o d' equilibrio.

Un pictore sarebbe estremamente imbarazzato a rappresentar la figura di Clark (il già famoso massiro di possure di Pall-mall) in un quadro storico. Quest' uomo, natrasi nelle Trans Fetos lavere auto to tal assoluto impero sulle sue membrae sui suoi muscoli, che potra dissorire,

e sconnettere quali rutto il suo corpo; cosi che ingannò quel gran Chirurgo, Mullens, che avendolo veduto in una cost milerabile condizione, sformato, non volle intraprendere la sua cura. Benche uomo affai ben fatto, egli laiciavasi a suo talento vedere con tutte le deformità immaginabili, col petto in punta, col ventre a pentola, con un gibbo sulla schiena, ec. Egli traeva suor di giuntura le sue braccia, le spalle, le gambe, e le coscie; e si rendea un oggetto così compassionevole, che spesso cavò denaro inqualità di un milero sciancato, mutilo e stroppio, da quella stefsa compagnia, in cui egli era stato un momento prima come allegro camerata. Facea stare l'anche fuor de' lombi un gran tratto, e così alte che venian ad occupare la sua schiena. Ma la sua faccia era la più mutabil parte ch' egli avesse, e mostrava più positure che tutt'il refto. Egli folo sapea porgere tutte le stravaganti e sgarbate facce di un' assemblea. di Quacheri.

## SWPPLEMENTO.

POSITURA, Positure del corpe. Le continue disacconce, e non naturali positure, ed atteggiamenti del corpo sono pur troppo le triste occasioni d'effetti s'encuratissimi nella fabbrica umana; curvature nella vica, e simiglianti deformità penosissime sono le pur troppo frequenti conseguenze di queste ree e difacconce positure. Veggssi l'Articolo-Distorasions.

Ella non è cosa singolare, e straordinaria il vedere dei ragazzi, che vannoalla scuola, i quali vengono sorzati a starsi perpetuamence curvati, e piegati a ferivere fopra il loro ginocchio, oppure fopra una bassissima tavola, in guisa terribilissima afflicti per mezzo della compressione, che quella postrura non naturale, e continuata ha cagionato alla parte inferiore del petro, e delle viscere contenute nell'epigastrio, e massimamente quei giovani infelicissimi, i quali a motivo della loro corta vista, vengono esposti ad un grado maggiore di piegamento, di quello lo sieno gli altri, è stato toccao con mano esfere stati orribilmente, e stranissimmente afflicti da ree, e dolorose indisposizioni di petto e del ventre inferiore.

Nell'applicarsi a rimediare a simiglianti sconcerti di sanità, il Medico trascurar suole per lo più di andare investigandone la cagione verace; e nulla udendo dire della continuata positura piegata del corpo del paziente, la qual fola è la cagione verace, e genuina di tutti i divifati malori, i medicamenti, che da esso vengono prescritti, riescono totalmente inefficaci in alcuni di questi pazienti, ed inaltri, lo che è d' affai maggior rea conseguenza, accrescono grandemente, e peggiorano le medefime indisposizioni. Ma allora quando (siccome è in preciso debito di fare ) il Medico si prenderà la troppo giusta briga d' informarsi con ogni maggior diligenza, ed avvedutezza della cagione in fimiglianti casi, e che farassi a severissima. mente proibire al paziente la disacconcia positura, la quale è stata l'unica, e la sola cagione degli sconcerti medesimi di sanità; con grandissima frequenza si troverà, come la fola Natura opererà dipersè la fortunata guarigione, o se ella non l'effertuerà per se sola, nulladimeno spessissime fiare con una siffatta

cautela i metodi tenuti dal Medico riufciranno proficui, ed efficaci, e quei medefimi eziandio, che fenz' effa furono inefficaci, e spesse fiate pregiudiziali, e dannosi.

Altri scoiari poi sono stati trovati simigliantemente sottoposti a parecchie indisposizioni di tella, del perto, e degli occhi, ed a parecchie altre infermitadi, e malori, nei quali casi sono stati sperimentati inefficacissimi per la cura i metodi usualmente prescritti dall' Arte, oppure se questi dati giovani sono stati di tratto in tratto rifanati, nulladimeno poi sono malamente ricaduti nei tnedesimisconcerti di sanità; ed in moltissimi degli scolari di Francia non vennero mai rinvenuti rimedi efficaci per rifanarli, fino a tanto che il celebratifsimo Medico infieme, ed Anatomico Monfieur Winslow ebbe a toccarcon mano, in investigando, come era una costumanza comunissima fra questa gioventù quella di dormire tutta l'intiera notte colla. tella spenzolone all' indietro posante so. pra le spalle; ed il solo comandamento, che venne fatto, che fossero svegliati, eche non venisse in conto veruno permesso, che in avvenire dormissero insì difacconcia politura, venne sperimentato in moltissimi d' essi sufficientissimo per la loro guarigione, fenza altra afsistenza, od ajuto ulteriore dell'arte, e questo in moltissimi casi, eziandio in quelle malattie, che erano state di cosi lunga durata, che erano divenute presfo che abituali.

Con quanta frequenza mai è avvenuto, che il non avere il dovuto riguardo e l'adeguata considerazione a cose di sisfatta spezie, che sono state la vera, e genuina cagione delle malattie, abbia oc-

casionaso degli eventi, e riuscite infaulte. e fatali nella cura delle medefime ? E di vero alcuna fiata fono avvenute delle irrimediabili disavventure, e malori, fenza che il Medico potesse tampoco farfi ad indovinare, onde nascessero ; e questi anche talvelta dopo una perfettisfima cura, e guarigione. Un' elempio fommamente confiderabile di spezie so. migliante vienci somministrato dallo Rello teste lodato dottissimo Professore Monfieur Winslow nel caso d' una donna, nel quale venne quel Valentuomo chiamato per esaminare in essa una fratsura della coscia. La persona seguitava ad esfere zoppa dopo la cura, malgrado l' effervi tutte, e poi tutte le comuni prove dell' effere stata rimpiazzata, e riallogata perfettamente bene, ed a dovere, e nonostante che l' osso si fosse riunito nella sua propria forma, e configurazione, e nelle adeguate dimensioni,e che non differitse d'un menomissimo che dall' offo dell'altra cofcia. Proccurò que. Ro Valentuomo, che la donna si stendesse lunga sulla sua schiena, o supina, quando ella tre vavasi in simigliante pofitura, collocando le ginocchia, le gambe, ed i pie li perfettamente uguali, la toscia, che era stata aggiustata comparve somigliantissima all' altra; ma facendon ad offervare, come un momento dopo, la gamba nel lato della seguita, ed aggiustata frattura alzavasi all' insù, come di suo proprio consenso, fuori del livello dell' altra gamba, ed allora comparendo evidentemente più corta dell' altra, egli fecesi ad esaminare le anche: e rilevando, come queste erano perfettamente uguali, allorchè la gamba trovavasi nella divisata guisa elevata, egli abbassolla di bel nuovo, e la ridusse al

livello dell' altra; ed allora le anche divennero difuguali, ed oblique. Da questo ebbe a rilevarsi evidentissimamente, ed a toccar con mano, come l'osso della cofcia aveva perduto alcuna cofa della fua lunghezza originale dalla coalescenza irregolare della frattura: e che il Cerufico, il quale avevala riattata, per aver trascurato d'esaminare l'atteggiamento, od attitudine di queste cosce, erasi ingannato col porlo, o gittarlo fecondo il metodo comune d'esaminare in una credenza, che la coscia fosse d'una lunghezza propria, ed adeguata. Ciò, che aggiunge grandemente alla occasione dell'errore nel metodo comune di farsi ad esaminare fiffatte rotture . o fratture raccon. ciate per mezzo di confrontare la lunghezza delle due gambe, si è che il paziente temendo il dolore, sempre sa cadere in inganno, e viene a deprimere. ed abbassare naturalmente l'anca senza farsi a considerare, onde la gamba, quantunque siasi realmente molto più corta, continui a comparire della lunghezza medesima dell' altra gamba. Veggansi Memoires de l' Acad. Roy. des Scienc. de Paris, ann. 1740.

POSIZIONE, nella Fisica, fito, o fituazione; un'affezion di luogo, che esprime la maniera onde un corpo è in quel luogo. Vedi Corro, Luogo, ec. Vedi anco Disposizione, INTERPOSIZIONE, JUXTAPOSIZIONE, e TRASPOSIZIONE.

Pasizione, nell' Astronomia. La pofizione della sfera è o retta, o parallela, od obliqua; donde nasce l'ineguaglianza de nostri giorni, la differenza delle stagioni, ec. Vedi SFERA.

Circoli di Posizione, fono sci circoli

mafimi, che paffano per l'interfecazione del Meridiano e dell'Orizzonte, e che dividono l'Equatore in dodici parti egualì. Vedi Circolo.

Gli spazi inchiusi tra questi circoli, sono quel che si chiama dagli A stronomi le dodici cose; ed alle quali eglino rapportano i dodici triangoli segnati ne loro Temi, Vedi TEMA.

Questi circoli sono rappresentati sul globo dal semicircolo di posiziane. Vedi GLOBO.

Posizione, nell' Architettura dinota la fituazione di un edifizio, per riguardo ai punti dell' Orizzonte. Vedi FABBRICA.

Virruvio ordina, che la posizione di una fabbrica sia tale, che i quattro angoli o cantoni guardino direttamente ai quattro venti.

Posizione, nel Ballo, è la maniera di disporre i piedi, rispettivamente l' uno all'altro.

Vi sono quattro positioni regolari: la prima quando i piedi sono uniti in lina pranllela alle spalle; la seconda, quando i calcagni sono perpendicolarmente sotto le spalle, ed in conseguenza disgiunti quant' è la larghezza delle spalle; la terza quando un piede è avanti l'altro, in tal guisa, che il calcagno è nella cavità formata dalla rotella e dal carpo del piede; la quarta, allorchè un piede è staccato o lontano dall'altro, quant' è la sarghezza delle spalle, il calcagno sempre corrispondendo alla cavità sopra mentovata; ch' è la sola regolar maniera di camminare.

Posizione, nell' Aritmetica, è una regola, così chiamara, in luogo di fupposizione. La regola di salsa posizione, consiste nel calcolare su diversi numeri falsi prefi alla rimpazzata, come se sossero a veri ; e dalle differenze trovatevi, determinare il numero cercato.

La Posigione è o semplice o doppia.

Posizione famptice è, quando vi cade nella propofizione qualche partizion di numeri in parti proporzionali, nel qualcafo, la questione si può risolvere ad una sola operazione per questa regola.

Immaginate un numero a piacere, ed operate con esse secondo il tenore della questione, come se egli sosse il vero numero: e quella proporzione che v'è tra la conclusion fassa e là fassa possione, s'i sistessa l'avrà il numero dato al numere cercato.

Laonde il numero trovato per argomentazione sarà il primo termine della regola del tre; il numero supposto, il fecondo termine; e il numero dato, il terzo. Vedi Regola d' Oro.

Posizione Doppia è, quande non vi può effere partizione nel numero, per fare una proporzione.

In questo caso, però, dovete fare una supposizione due volte procedendo in quella secondo il renore della questione.

Se niun de'numeri supposti scioglie la proposizione, osservate gli errori, e se eglino sono più grandi, o più picciosi di quel che la risoluzione dimanda; e segnate gli errori, appunto, coi segni +

Moltiplicate, per contrario verso, l' una positione per l'altro errore; e se gli errori sono ambedue troppo grandi, o ambedue troppo piccioli, sottrate l'un prodotto dall'alto, e dividete la disferenza de'prodotti per la disserenza degli errori.

Se gli errori son dissimili, come l'uno +, e l'altro -, aggiugnete o somma-

te i prodotti, e dividetene la fomma per la fomma degli errori infieme aggiunti. Imperocchè la proporzione degli errori è la fteffa che la proporzione degli ecceffi o difetti de' numeri supposti, ai numeri cercati.

5

1

ì

Posizione nella Geometria è un termine alle volte usato in contradistinzione da magnitudine. — Così diciamo che una linea è data in possitione, possitione data, quando la sua fituazione, o la sua direzione, in riguardo a qualche altra linea è data; al contrario una linea è data in magnitudine, quando la sua lunghezza è data, ma non la sua situazione. V. Dato, e Sub-Contrario.

Il Cav. Isacco Neuton mostra, come trovare un punto, da cui tre lince perpendicolarmente tirate ad altre tre lince date in possione, abbiane una data ragione, ec.

Posizione si prende anco per una testo proposizione sostenuta nelle Scuole. Vedi Test.

TPOSNANIA, o Posen, Pofna, città vaga e confiderabile della Polonia Maggiore, capitale del Palatinato di Posnania, con Vescovato suffraganeo di Gnesna, ed un buon castello La Cattedrale è magnifica. Questa città pretende di essere la capitale della Polonia Maggiore. Ella è molto mercantile e resta situata in una vaga pianura, turt'at: orniata da collinette sul fieme Warta, ed è distante 11 leghe all' O. da Gnesna, 51 all' O. da Varsavia. long 35.6. lat. 52. 26. 11 Palatinato di Pofnania ha la Pomerania al N. la Pomerellia, ed il Palatinato di Kalish al E. il medetimo Palatinato e la Slefia al S. la Slefia, e la Marca Brandeburghese all' O.

POSPOSIZIONE, o Posporar, è

il mettere una cosa dopo, o di dietro ad un'altra,per riguardo all'ordine del tempo o del luogo.

Alle volte si prende in un cattivo senfo; come quando diciamo, il legatore ha posposto un foglio, ec. d' un libro.

POSSE Comitatus, Potene della Conrea, una frafe legale, che fignifica l'ajuto e la prefenza di tutti i cavalieri, gentiluomini, terrazzani, lavoratori, fervi, garzoni di mestiere, villani ed altri, al di sopra dell'età di 15 anni, dentro la Contea, o Provincia: perchè tutti quelli che passano quest'età sono obbligari ad avere le lor armi, per lo statuto di Winchester: eccettuate, e dispensare solo le donne, le persone Ecclesiastiche, e quelli che sono decrepiti, ed infermi.

Si fa uso di questo, quand'e stata commessa un'azione sediziosa, od un tumulto, quando vien tenuta una possessione per sorza, o fassi qualch' altra violenza, contro l'ordine di un mandato regio, o in opposizione all'esecuzion di giustizia. Stat. 2. Hen. 5.

POSSESSIONE, Possessio, nella legge, quafi pedis positio; un'azione per cui renghiamo od occupiamo una cosa, o de jure, o de sacto. V. Occupazione.

Possessone de fado, è quando v' ha un attuale ed effettivo godimento della cuía. Vedi De Facto.

Possessione de jure, o nella legge, è il titolo che un uomo ha a godere di una cofa, benchè qualche volta ella fia ufurpata, ed in attual possesso di un altro.

Unità di Possessione è quel che i ginristi chiamano confoltatzione. E. gr. So: un Signore compera od acquista un benech' egli tenea a titolo di heriot service. ( Vedi Herror); il servigio, o tal servitò, rimane estinta per l'unità di possessi fione, cioè perchè la fignoria, e la tenancy, o fondo dipendente, fon venuti sella stessa mano. Vedi Consolidazione, ed UNITA.

La lunga possessione al di là di ricordo d' uomo, genera diritto. Vedi Prescrizione.

Per le leggi Francesi, una possessione di tre anni, in materie personali, genera diritto; e ne' beni reali, una possessione di dicci anni, fra persone che vivono in vicinanza delle premesse; e di venti anni fra quelle che vivono altrove.

Annua Possesione è l'usucapio, che dà ua diritto sopra de' mobili: una pofessione triennale e pacifica di un benefizio è sufficiente per ritenerlo; purchè sia sondata sopra un titolo plausibile.

Una possessione di un bene per diecianni di una persona presente, e di 20 anni di una assente, con un tirolo; o di 30 anni, senza alcun tirolo, dà un pieno diritto. Vedi Prescrizione.

La possessione centenaria costituisce una possessione immemoriale; la migliore, e la e più incontrastabile di tutte.

Possesione fi adopera alle volte per l'atto di prender possesso, iche si fa con certe formalitadi, onde una persona viene abilitata ad essere nel godimento di qualche cosa. Vedi Livery, e Seisin.

Anticamente, nel comprare un bene, fi prendea il possission molta cerimonia: in alcuni luoghi, per mezzo di un bastone, di un ramo, o di una paglia, che si mettea nelle mani del compratore, dal venditore. Vedi Investitura.

La Possesione di un Beneficio, in alcune Confuerudini, fi prende ce'l' entrare nella Chiefa, inginocchiandofi, baciando l'altare, e col fuono della Campana. Vedi Induction, ec. In alcuni casi si prende il poffesto alla vista del Campanile.

Gl'Imperadori anticamente metteano i prelati in possesso, col dar soro un anello ed un bastone. Vedi Investitura.

Possessione, fignifica anco lo flato d'uno che è posseduto dal Diavolo. Vedi Demoniaco.

La Possessione differisce dalla ossessione; in quanto che nella prima il Diavolo a-gisce internamente; nella seconda esternamente. Vedi Ossessione.

POSSESSIVO, nella Grama ica, fi applica ai pronomi, che dinorano il godimento od il possessi di una cosa, o in particolare, od in comune- Vedi Paq-NOME.

Così, mio, tuo, suo, nostro, ec. sono pronomi possessivi.

POSSESSORE. Vedi l'art. TENANT POSSIBILE, alle volte è oppossiba de sistema reate, e s' intende nelle Scuose di una cosa, che, quantuaque non esista attualmente, nulladimeno può esistere; — come, una nuova stella, un altro mondo ec. che si dicono in particolare essere cose sistema possibili.

Il termine è anche opposto a impofsiète. Vedi Impossibile.

Nel qual fenso egli è applicabile a qualunque cosa che non contradica a se stella, o che non involga predicati contraddittorii, o sia che actualmente essista o nò: come un uomo, suoco, ec.—questi sono detti possibili logicamente.

É un gran punto di controversia fra i Filosofi della scuola, se, e quanto si possa dire aver d'entità le cose, mentre elleno sono nel mero stato di possibilità? Vedi Possibilita.

I Pombili d'ordinario fi concepilcono di tre fatte: futuri, potentiali, e meramente possibili.

POS

Possibile Futuro è quello la cui produzione è decretata e stabilita; - v. gr. la futurizione di tutti gli eventi, determinati dall' immutabil decreto, o dall' immutabile volontà dell' Onnipotente Iddio.

Possibile Potenziale, è quello che fi tiene, o che sta nascosto nelle suc cause: - come l'albero nel seme, il frutto nell' albero, ec.

Meramente Possibile, è quello che potrebbe efiftere , benche non efifterà. - Aleri diftinguono i poffibili in metafifici , fifici , ed ethici , o morali.

Possielle metafifico, è quello che può recarsi ad essere almen per una sopranaturale e divina potenza, come la rifurrezione de' morti.

Nel qual senso egli è opposto a ciò ch' è impossibile a Dio stesso; come una dirirezza curva, un circolo quadrato, un' infinitamente perfetta creatura, un Dio moriale.

Possibile Fifico, è quello che può farfi da una naturale potenza, come, diftrugg re I Impero Turco.

In opposizione a quelle cose che non può alcuna finita potenza produrre; come sa ebbe, risuscitare i morti, ec.

Possibile Ethico, è quello che fi può fare da persone prudenti, le quali vi usino tutti i più adatti mezzi. - In oltre prendesi per qualunque cosa, fatta con dritta ragione, e coerentemente alle Jeggi. - Nel 1º fenfo diremo e. gr. che ai Veneti è possibile battere i Turchi ful mare; nel 2º tutto quello che è giu. sto e retto, diciam ch' è possibile.

POSSIBILITAS, Poffibilità, ne'libri delle nostre antiche leggi, si prende per una cofa fatta volontariamente, o di fuo fenno.

Chamb. Tom. XV.

257 Nel qual senso egli è un termine opposto a impossibilitas, cioè una cosa facta contro la volontà. Si autem oculos afnaffet , reddet weram ejus , & impoffibilitatis accusetur in eo facto. Leg. Alfred. - In oltre , Si quis agat impossibiliter; non est omnino simile ac si voluntarie faciat. Leg. Canut. c. 6.

POSSIBILITA', Possibilitas, dinota una non-ripugnanza ad efiftere, in una cofa che per niun conto clifte. Vedi-POSSIBILE.

Questa non ripugnanza ad esistere. non è altro che la producibilità di una cofa; il che confifte in questo, che vi sono delle sufficienti cagioni attualmente elistenti, o almeno possibili, dalle quali la cola può effere prodotta, o recata ad efiftere; principalmente effendovi un Dio,o una cagione onnipotente. Vedi ESISTENZA.

Così che la possibilità non involve niente nella cosa posibile, ma è una mera denominazione estrinseca, presa dalpoter della Causa, e principalmente da. quello di Dio.

In fatti, se una cosa creabile avesse. qualche intrinseca possibilità, seguirebbe. che una tal cosa dovria esistere anche: fenza la caufa.

E con tutto ciò non possiam negare. la possibilità intrinseca di una cosa, se per possibilità non intendiamo la sua producibilità, o la sua non ripugnanza ad esistere; ma solo la non-ripugnanza degli attributi contenuti nella sua idea, o nozione. Ma una tale poffibilità è meramente logica.

POST, dopo, è una preposizione Latina, che si adopera nella composizione con diverse voci Inglesi, (ed Italiane) 6 che generalmente inchiude una rela-

R

258 . . . POS

zione di posterità. Vedi Posteriore.
Post-communio, una preghiera che
il Sacerdote recita dopo la Comunione
nella Mesa. Vedi Comunione.

POST DATA. Vedi l'Articolo DATA.
POST-DISSEISIN. Vedi WRIT of post-

diffeifin.

POSTA \*, dinota la spedizione, che sa un corriere od un portalettere, mutando cavalli di tratto in tratto. Vedi CORRIERE.

\* Il nome è di qua tolto, che i cavalli fono positi, postati, o disposti di distanza in distanza.

La parola fi applica eziandio alla perfona stessa, alle case dove prende, e do. ve depone il suo carico; e da i siti, o alle distanze tra cambiatora e cambiatora, — Di qua le frasi di giovane di posta, cavallo di posta, ustio della posta, ec.

Troviam fațta menzione de cavatii di pofa nei Codice Teodosano, de curfu publico; ma questi erano cosa diversa dallo stabilimento presente, e non eran altro che pubblici cavalli prima assegnati da Trajano; sin al cui tempo, i tabelarii, o porta lettere prendevano qualanque cavallo che lor venisse a taglio.

Luigi Hornigk ha scritto un trattato sopra le post, delle quali ei ne sa quatto spezie, cioè posta a cavalto, in vettua, in barche, e a pied: quest' ultima specie si pratica in Italia, nella Turchia,

e nel Perù.

Erodoto ascrive l'origine delle poste a Ciro, o a Serse; ma le poste istituite da que' Principi non eran astro che corsieri. Vedi CORRIBER.

. In fatti le poste sul piede d'oggidì, sono una moderna invenzione; abbenchè alcuni vadano indietro sin a Carlo Magno, per rintracciaria. — Egli ècerto che alla politica, o piuttolto alla diffidenza di Luigi XI Re di Francia debbon elleno la loro origine; cotefto inquieto Principe è stato il primo a stabilirle con un Decreto del di 19 di Giugno
del 1464, affine di esfere più presto, e
più sicuramente avvertito di quel che seguiva nel suo Regno, e negli stati confinanti.

Dalla Francia, si propagò l' instituzione, a poco a poco per diverse altre parti d'Europa. In Germania, Hornigk ossera, che le poste furono prima stabilite dal Conte de Tassis a sue proprie spese; in risonoscimento di che l' Imperadore Mattia, nel 1616, diedegli in seudo, si carico di Post-Massis, maestro delle poste, per lui, ed a suoi successori.

In Ingilierra, le poste surono prima stabilite per atto di parlamento 12 Car. 2. che abilitò il Re a sissare e instituire un ossicio della Posta, e destinarvi un Governatore.

L' ufizio della posta Inglese è ora governato e diretto da due Commissarj, che hanno fotto di sè circa 40 altri ministri, da lor creatie scelti, che tutti danno il giuramento, e sicurezza, per il loro fedele impiego, ec. e fono il ricevitore , il fopraftante , il computifia , fei Subalterni o Crivani delle diverse ftrade, un window man , cioè , che attende alla finestra , e sedici trasceglitori , o scompartitori, per l'ufizio della posta interno, o del Regno e per l'ufizio della posta esterno, un soprastante, e un custode alfabetario, sei scrivani, ed un ufiziale esterno : oltre alcuni follecitatori, e scrivani subalterni, e 67 portatori delle lettere. Da quest' ufizio spedisconsi lettere e pacchetti ogni Lunedì, in Francia, in Spagna, in Italia, in Germania, in Svezia, nel Kent, e alle Dune; ogni Martedìa tutte le parti d' Inghilterra, nella Scozia, e nell' Irlanda; parimenti in Olanda, in Germania, in Svezia, ec. ogni Mercoledì nel Kent folamente, e alle Dune; ogni Giovedì a tutte le parti d' Inghilterra e della Scozia, come anco in Francia, in Spagna ed Italia; ogni Venerdì nella Fiandra e nell'Olanda, nella Germania, nella Svezia, nel Kent, e alle Dune; ed ogni Sabbato a tutte le parti d'Inghilterra, ed Irlanda.

1

In oltre son riportate le lettere a Lendra da tutte le parti d'Inghilterra, e della Scozia, eccettuato il paese di Galles, ogni Lunedi, Mercoledi, e Venerdi: dal paese di Galles ogni Lunedi e Venerdi; e dal Kent, e dalle Dune ogni giorno.

Da questo grande Usizio dipendono 182 mastri di posta in Inghisterra e Scozia, che tengono regolari usizi ne' loro posti, e sotto mastri di posta nelle loro provincie, o porzioni.

Abbenchè il numero di lettere in Inghilterra fosse anticamente assai scarlo; pure in oggi egli è cotanto cresciuto, che quest'Uszio, avanti la giunta della penny post, o postadi un soldo, era affittato 50001. per anno.

Il peso o costo di una lettera di un soglio di carta per 80 miglia, è 3 d, di due segli 6 d, per più di 80 miglia, un soglio 4 d, due 8 d. Un'oncia di lettere per 80 miglia 1 s. per più 1 s. 6 d.

Notifi, che i viaggi di posta si computano in ragione di 120 miglia in 24 ore.

Quanto a coloro che vogliono viaggiare colla pofta, i cavalli fono in pronto, a ragione di 3 d. per miglio, e 4 d. al giovane o famiglio ogni pofata.

Chamb. Tom. XV.

Il Gran Mogol fa supplire parte delle sue poste per via di colombi, tenuti in diversi luoghi, per sar passare le lettere in occasioni e bisogni straordinari. Eglino le portano da un capo all' altro di quel vasto Impero. I medesimi veicoli sono stati usati dagli Olandesi negli affedi. Ed al di d'oggi, Tavernier' osserva, che il Console d'Alessendretta manda nuove ogni giorno in Aleppo nello spazio di cinqu'ore, per mezzo di colombi; abbenche Alessandretta ed Aleppo sieno distanti un viaggio a cavallo di tre giorni.

Posta di un saldo, Penny-Post, è una posta instituita per comodo di Londra, e de luoghi aggiacenti; colla quale una lettera, o pacchetto, che non ecceda 16 oncie di peso, o dieci libbre di valore, sicuramente e presamente portasi da tutte le parti, eritorna da tutte le parti situate nel distretto, sin ove s'estendono i registri de' morti; cioè alla maggior parte delle piccole Città e Ville per dieci miglia lungi da Londra; e ciò per un soldo a ogni lettera, pacchetto, ec.

L'ufizio di questa posta è regolato e fervito da un Soprastante, sotto di cui vi sono un Computista, un Collettore, sei trasceglitori, sette subalterni ad essi, e più di cento corrieri.

9 POSTDAM, o Potsdam, Posampium, Città, e Villa di dipotto del Re di Prussia, nella Marca Brandeburghefe, in un' Isola di 4 leghe di giro, sormata da' fiumi Spree, e Havel. Questo luogo è delizioso, tanto per la situazione quanto per la beltà del Palazzo Reale. Ell' è discotta 2 leghe da Berlino. luog. 31. 17. latit. 52. 34.

POSTEA, nel Foro Inglese, una risposta, od attestato, dell'ordine gia-

dicario, tenutofi per nifi prius, che si manda alla Curia delle Caufe Comuni. dopo il rapporto de' Giurati; e che ivi poi fi registra. Vedi Nist PRIUS.

POSTEMA. Vedi Apostema, e ASCESSO.

POSTERIORE, un termine di relazione, che addita una cofa la qual viene dopo un' altra, od è dietro un' altra. Nel qual fendo, gli fono opposti i termini di Prior, e Anterior. Vedi ANTE-RIOR, CC.

La schiena e l'anche sono le parti po. Periori dell' nomo. Aristotele ha pubblicate l'analitiche priori, e posteriori. Una data è posseriore ad un'altra, quando è più sarda, o più fresca. Vedi DATA.

Ramus Posterior. Vedi l' Articolo RAMUS.

POSTERIORITA', nella Legge, un termine di comparazione e relazione, parlando di possessi, ec. opposto a priorità. Vedi PRIORITA'.

POSTERN, portello, nella Fortificazione, una picciola porta, ordinariamente fatta nell'angolo del fianco di unbastione, od in quello della cortina, o vicino all' orecchione, che discende nella fossa; per mezzo di cui la guarnigione può entrare el uscire, senza che la vegga l'inimico; sia per mandar cambs e fulsidi ne' lavori, o per fare fortite fecrese, ec. Vedi PORTA.

La parola si usa anco in generale per ogni porta secreta, o porta di dierro.-Poteflas habere pofternam inomni curia penitus inhibeatur fed unicus fit ingreffus, ec. Fleta.

POSTHUMUS\*, Poflumo, un figliuo-Is nato dopo la morte di suo padre, ed. anche di fua madre.

\*-La parola è composta dal Latino post,e. humus, terra, o fepoltura.

Appresso i Romani, posthumus si use anco per dinotare un figlio nato, dopo fatto un testamento, il che dava motivo al testatore di alterarlo.

Posthumus, Postumo, figuratamente s'applica alle opere di un Autore, che non furono pubblicate se non dopo la fua morre.

POSTICCIO+, nell' Architettura, ec. un ornamento di scoltura dicesi effere pofficcio, quando è fopraggiunto, dopo che l'opera stessa è fatta.

\* La voce è Italiana, e fignifica aggiunto. Una tavola di marino, o d'altra materia fi dice pure effer pofficcia, quando ell'è incrostata in una decorazione d' Architettura, ec.

POSTICUS peronæus, ferentus Posticus, tibialis Posticus. Vedi gli Articoli PERONÆUS, SERRATUS, e TIBIALIS.

POSTILLA, un nome dato antica. menie ad una nota, od offervazione, scitta nel margine della Bibbia; e in appresso su dato anco a una nota scritta in egni altro libro, posteriormente al testo.

Triver nella fua Cronica, parlando di San Langton, Arcivescovo di Canterbuil, dice, Super bibliam postillas fecit, & eam per capitula, quibus nunc utuntur moderni, diffinait: Che Alessandro, Vescovo di Chester, super pfatterium postillas feripfit. Knighton, un altro de' nostri Storici, parlando di Hugone, Dominicano, e Cardinale, dice, Totam bibliam postillavit,

POSTLIMINIUM, appresso i Romani, il ritorno di uno ch'era andato a: foggiornarealtrove, o ch' era stato esiliato, o preso dal nimico, alla sua patria.

Fu così chiamato, secondo Aul. Gellio, da post, dopo, e timen, foglia, q.d. un ritorno agli stessi confini, od al·liminare: — ancorche altri, dietro ad Amm. Marcellino, vogliano che sia così denominato, perchè venivano rimese le persone incasa per un buco nel muro, post limen, non coll' andar per di sopra la soglia, il che stimavasi ominoso, o o di mal augurio.

Postliminium, fu anco una legge, od azione, con cui uno ricuperava un' eredità, od altra cosa, ch'era stata perduta, da uno straniero o nemico,

POST-NATI, ne'nostri Statuti; si adopera questo termine per additar le perfone, nate in Scozia, dopo l'accessione del Re Giacomo I. alla Corona d'Inghilterra. 7. Jac. 1. su da tutti i Giudici solennemente determinato, che tai perfone non eran aliene od estre in Inghilterra; siccome, al contratio, gli antenati, od i nati in Scozia avanti questa accessione, erano alieni o forastieri qui, per riguardo al tempo della loro nascita. Vedi ALIENO.

Post-NATUS siprende anco da Braction, da Fleta, da Glainville, ec. per il secondo sigliuolo a distinzione dal prù secchio.

Così in Brompton, lib 2. Est consuctudo in quibusdam partibus, quod post natus prascitus primogenito. Vedi Primosentu RA, ec.

POSTO \*, nell'arte militare, è ogni fito, o parte di terreno, capace di alloggiar foldati.

\* La parola è formata dal Latino positus, collocato; alcuni la dirivano da potestas potere.

Un pesto dinota ogni luogo, o terreno, fortificato o nò, dove un corpo d'
uomini può fare una posata, può far'alto, e fortificarsi, o rimanervi in istato
di combattere un nimico.

Chamb. Tom. XV.

Quindi noi diciamo, fu mandato suffidio, o cambio nel posto; il posto su abbandonato, il posto su preso colla spada alla mano, ec.

Un luogo occupato da una partira per afficurare la fronte di un efercito, e per coprire i possi, che son di dietro, è chiamato un posso avanzeto.

La guardia avanzata, o la diritta delle due linee di un'esercito ec. èchiamato posto d' onore, e si dà sempre a più vecchi reggimenti.

POSTRIBOLO, e Postribulo, Bordello, Vedi Stews.

POSTSCENIUM, nel teatro antico.
-Vedi Parascenium.

Post-scriptum, un pensiere venuto dope, un articolo aggiunto a una lettera o memoria; che contiene qualche cosa appresa, o venuta in mente dopo la sortoferizione e conclusione dello seritto.

Si fuole dinotate così, P. S. Lo Spettatore offerva che l'animo di una donna, fempre meglio fi raccoglie e scopre dal suo P. S. che dalla sua lettera.

Post frædicamenta, nella Logica, fono cerce generali affezioni, proprierà, che nascono da una comparazione de' predicamenti l'un coll'altro; o sono modi che seguono i predicamenti, e bene spessio appartengono a molti. V. Predicamento.

Tali, fecondo Aristotele sono oppofitum, prius, fimul, motus, e habere; i tre primi sono in tutti i predicamenti.

POST-TERMINUM, o Post-Term, presso gl'Inglesi, una mercede, od ammenda, che prende il Custorbrevium della Curia delle Cause Comuni pel ritorano d'un mandato, non solamente dopo il giorno, ma anche dopo il termine o tempo, in cui simili scritti o mandati

R 3

possiono ritornare. — Per cui il Custos bievium ha venti soldi. V. SCRITTO.

POSTULATO, Poffutatum, nella Matematica, una chiara ed evidente propofizione; nella quale fi afferma o nega, che una qualche cofa può o non può farfi. Vedi Proposizione.

Una cosa immediatamente dedotta dalla considerazione di una semplice definizione, se esprime che una cosa ha convenienza o disconvenienza con un'altra, chiamassi assioma. Se asserma, che una cosa può o non può esser fatta, chiamassi un possultata.

Cosi, e. gr. dalla generazione di un circolo, è manifello, che tutte le lince rette tirate dal centro alla circonferenza, funo eguali; poichè fol rapprefentano una e la stessa linea, in disserente situazione: questa proposizione, adunque è riputata un assioma. V. Assioma.

Ma, poiche è evidente dalla medesima desinizione, che un circolo può desciversi con ogni intervallo, e da ogni punto; questo tiensi per un postulato.

Gl' assiomi ed i postutati, pare adunque che abbiano a un dipresso la stessa relazione l' un all'astro, che hann' i problemi ed i teoremi. Vedi TEOREMA, ec.

SUPPLEMENTO.

POSTULATO. Non sono gli Autosi d'accordo rispetto all'importare, od al
fignisicato del termine Postulatum, Pofulato. Parecchi pongono della differenza fra le voci Asiomata, & Postulata,
Assiomi, e Postulati, volendo, che sia
la medesima di quella, che passa fra i
Teoremi, ed i Preblemi; avvegnachè,
fecondo questi Autori, sieno gli Assomi
vesità teoretiche indimostrabili, ed i

Postulati verità pratiche indimostrabili.

Altri per lo contrario vorrebbono, che gli Assiomi, o seno nozioni comuni, fossero primitivi, e comuni a tutte le cose, che partecipano della natura di quantità, ed i quali perciò possono divenire oggetti di scienza matematica; quali fono, a cagion d' esempio, il numero, il tempo, l'estensione, il peso, il moto, e somiglianti; e che i postulati si riseriscano particolarmente alle grandezze strettamente e rigorosamente così denominate, od a quelle tali cose, le quali hanno estensione locale, quali sono. a cagion d'esempio, le linee, le superficie, ed i folidi; di modo che in questo senso d. lla voce Postulato, Euclide, oltre gli Assiomi, o sieno quei principj, i quali fono comuni a tutte le spezie di quantità, ha affunto certi postulati da doversegli concedere, particolari alla grandezza estenuva. Quindi parecchi dei principi affunti ne' fuoi Elementi, e che vengono noverati, e collocati dai Moderni fra gli Assiomi, vengono da Proclo noverati, e collocati fra i postulati: la qual cosa ha indotto il celebre Dr. Wallis a giudicare, che l'ultimo de'due fignificati dato, od affegnato al termine Postulatum, postulato, sia coerentissimo all' intelligenza degli Antichi Geometri. E quei tali, i quali s'appagano, e & fottoscrivono a sissatto significato della voce, aggiungono, che Euclide in chiedendo, postulande, di tirare una linea retta da un punto all' altro, non intende già, che qualsivoglia nomo possa attualmente far questo, ma soltanto, che ciò può esfere concepito come possibile. Di modo che i postulati vengono ad esfere Assiomi niente meno, che gli altri principi assunti come tali negli Elementi

della Geometria, ma Atliomi aventi relazione a soggetto patticolare, e non già comuni a tutti. Veggansi Wallis Opera Vol. 1. pag. 667.668. Veggafidi pari l'articolo PRINCIPIO.

POSTULAZIONE . POSTULATIO. nella Legge Canonica, la nomina di una persona ad una dignità nella Chiesa a cui per li Canoni, non può effere eletta; e. gr. per difetto dell' età, della nascita, perchè già possede un benefizio incompatibile con quella, o per altro fimile impedimento.

Così la formale elezione di una tal persona essendo manchevole, o non avendo luogo, si è costretto di procedervi per poflulazione; vale a dire, che il Capitolo supplica colui al quale la confermazion dell elezione appartiene, d'approvarla, ancorché non fia canonica. Vedi ELEZIONE.

La persona a cui si sa la supplica da' Protestanti in Germania, è l'Imperadore; altrove, e da Cattolici Romani è il Pana.

Wicquefort offerva, che quando una parte del Capitolo elegge, ed un altra poffula, il numero de' Poffulanti debb' effere due volte più grande che quello degli Electori, per recare la cosa a una po-Aulazione.

POTABILE Potabilis, ciò che fi può prendere, od inghiottire, per modo di

bevanda. Vedi BEVANDA.

I Chimici fan grandi parole dell' aurum potabile. Vedi Aunum, ed Ono.

POTARE, nell' orticultura, o nel governo de'giardini, e nella coltivazione delle terre, è l'operazione di troncare, discapezzare o mozzare i rami su-

Chamb. Tom. XV.

perflui degli alberi ; o per disporli a far miglior prova, o perchè crescano più alti, o per farli apparir più regolari. Vedi ALBERO.

Il potare, o la potagione è uno de' più importanti articoli dell' occupazion de' giardinieri, e quello donde dipende in gran parte la fanità, o l'infermità delle lor piante fruttifere, ed insieme la forma e la regolarità de' lor giardini. Vedi GIARDINO.

Praticali alle volte puramente per aggiustare le piante all' occhio, levando via i rami irregolari; come ne'bossi, nelle scope, nè tassi , ec. - Alle volte per fare, che il tronco cresca più bello, e venga più alto, con levar via tutti i rami che ne spuntano, e sì mandar l'umore, che altrimenti farebbesi dispendiato da quelli, fin alla cima dell'albero a dirictura, per nutrirlo e prolungarlo.

Ma il più ordinario uso del potare si è per rendere l'albero più fertile, e per emendare e perfezionare il fuo frutto, levando via que' rami inutili, che impoverirebbono il tronco, e consumerebbono il sugo necessario per nutrire i rami da frutto. Vedi VEGETAZIONE.

Il potare è un'operazion' annua: si suol fare il taglio obliquo, ed alle volte a modo di ceppo. La sua migliore stagione è verso il fine di Febbrajo, quantunque si possaprincipiare subito che le foglie sono cadute, cive in Novembre; e continuare sin al tempo che spuntano le nuove foglie, cioè in Aprile.

Siccome il giardiniere ha per lo pià tre sorte d'alberi da governare, cioè alcuni troppo deboli, altri troppo forti , ed altri di una giusta abitudine, o temperamento, ei troverà il lavoro della potagione, estefo per tutto cogi

testo spazio di tempo; essendo a propofito che alcuni degli alberi sien potati più presto, ed altri più tardi. Quanto più debole e più languido è un albero, tanto più sollecito si ba da essenzio, per allegeritlo de' suoi rami lesvi; e più vigoroso ch' egli è, tanto più disserime si può la potagione. Vedi Ramo, e Pizzie-Carr.

Per POTARE un albero del primo sano, cioè un albero piantato l'anno innanzi; egli ha folamente gettato un bel ramo dal mezzo del gambo o piede, ei fi debbe tagliare fin a coteflo ramo, ed il ramo accorciare fin a quattro o cinque occhi o getti; l'effetto di ciò fi è, che l'anno appreflo vi faranno almeno due belli rami l'un contrappotto all'altro.

· Se l'albero produce due belli rami ben collocati, con dei ramuscelli deboli fra loro, tutto quel che fa di mestieri, è accorciarli egualmente, fin a cinque o sei pollici in lunghezza; ponendofi cura però, che i due ultimi occhi o bottoni degli estremi de' rami così accorciati. guardino alla dritta ed alla finistra verso le due bande nude, affinche ciascuno ne getti fuori almeno due nuovi, e li quatero fieno così ben ficuati, che fi possa confervarli e ritenerli tutti. Se uno dei due rami sarà molto più basso che l'altro, od ambedue da una parte, fol uno è da conservarsene, cioè quello che è più adatto a cominciare una bella figura; l' altro deesi troncare così attacco al gambo, che non possa mai produrne di grossi nell' istesso sito. - Se un albero ha gittati fuora tre o quattro rami, tutti nell' eftremità, o poco al di sotto, debbono potarsi tutti colle stesse leggi che i due sopramentovati : se sono egualmente grossi, si hann'a trattare alla stessa maniera: se al-

cuni d' essi sono più piccioli degli altri, debbone potarfi solamente con la mira di procacciare un folo ramo per ciafcheduno avvertendo di farlo venire da quella parte che troverassi vuota; per lo qual fine devono accorciarsi fin a un occhio o bottone che guarda da quella parte; el' istessa cura fi dee avere ne' più grandi, affine di cominciar a meglio riempirli. Se questi bei rami hanno messo un poco diforto all'estremità, non si hache a scorciare il tronco sin a essi: al contrario, se i rami fono, il più d'essi, cattivi, due almeno se è possibile debbono affere confervati, e potati nell' istesso modo che i due belli di fopra. I rami deboli buoni s'hanno a diligentemente confervare per il frutto; solamente tagliandoli un poco all' estremità quando appajono troppo deboli per la loro lunghezza, non mancando di levar via tutti i rami fenza umore o sugo. - Se l'albero ha prodotto cinque, sei, o sette rami, basta confervarne tre o quattro de' migliori; il resto fe ne tagli via affatto almeno fe fon groffi; imperocchè se sono deboli, cioè atti per ramida frutto, si devono conservare sinchè abbiano eseguito ciò che son capaci di fare; e, fe fra i grandi per avventura ve ne saran molti piccioli, due o tre de' migliori si hann' a ritenere, pizzicando via l' estremità de' più lunghi.

Pota Re un altero del ficondo anno. —
Se, avendo gittati e messi due belli
rami da legno, ed uno o due piccioli da
frutto il primo anno, l'umore ha alterato e deviato il suo corso nel secondo
anno, da i grossi ai piccioli, così che i
piccioli son diventati da legno, ed i grandi rami da frutto, le produzioni de' primi debbonsi tagliare sin al madre ramo,
e quelle degli ultimi son da trattarsis co-

me rami da frutto .- Se un albero, dopo la potagione del primo anno, ha prodotti quattro o cinque rami, o più, egli debb' effere di un gran vigore; per la qual cagione fia buon configlio alle volte conservare questi rami, eziandio se non saran necessari per la figura dell'albero; ma per consumare parte dell' umore che altramente sarebbe nocivo a' rami da frutto. Questi rami superfiui si possono lasciar lunghi, senza molto cattivo effetto; ma quelli che sono esfenziali alla bellezza dell'albero, debbonfi tutti po tare un po' più che quelli dell'anno precedente, cioè fin a due, o tre occhi, o sia un buon piede. Quest' è un approffittarfi della figura dell' albero, che fenza di ciò, non darebbe frutto in un lungo tempo, l' umor soprabbondevole convertendo tutti gli occhi o bottoni in rami di legno, che con un vitto o nutrimento più parco, sarebbono stati rami da frutto. In questi alberi vigorosi, alcuni rami tagliati a modo di ceppo fi hann' a lasciare sopra, ed anche alcuni groffi, benchè di legno falso; spezialmente quando ve ne son alcuni, alla forma dell' albero necessarj, ed affine d' impiegare l' eccesso dell' umore, ed impedire che: ei non rechi pregiudizio. Per moderare ancor più la sua violenza, sarà forse necessario conservare molti lunghi, buoni, teneri rami, quando fono così collocati che non facciano confusione; ed anche fui rami grossi, un buon numero di germogli, che sonquasi piccoli sbocchi od uscite, per la distribuzione dell' umore. Sia questa una regola generale di risparmiare più tosto i rami più bassi, e refecare i più alti, che al contrario: con tal mezzo l'albero si allarga e spande più ficilmente al fondo del muto.

Potare un albero del terço anno. —
In un albero, che è flato piantato già
da tre anni, e potato due volte, fe è vigorofo, quanti più fi può rami vecchi
deonsegli conservar, spezialmente per
frutto: se è debole, si ha ad allegerire
del peso de'rami vecchi, tanto di quei
da frutto, che da quei da segno. Si dee
anco tagliarlo corto, per renderlo atto a
metterne di nuovi; lo che se egli non sa
con vigore, si butti giù, e con nuova terra se ne pianti un nuovo in suo luogo.

In tutte le potagioni, si dee avvertire che si proceda via via ordinaramente
da que' rami che son già sotto il coltello, disponendo frattanto quelli che possono essera proposito per la sorma o
sigura della pianta; con questa sicurezza,
che quando il ramo alto è tolto giù etronno a dirittura sopra di un altro più
basso, quest' ultimo venendo rinsorzato
coll' umore che se ne sarebbe ito al primo, produrrà senza fallo più rami, di
quel che satto avrebbe senza un tale
rinsorzo.

Regole generali della Pot ACIONE deglialberi da frutto.—1. Quanto più orizzontalmente i rami spuntano o mettono, tanto più idoneo e meglio disposto è l' albero a portar frutti, conseguemente più diritti che sono irami, tanto più inclina la pianta a crescere in legno, e meno in strutto.

Di qua è, che dovete sempre por cura di tenere, guardare e sombrare il mezzo dell'albero da' rami di legno grossi; e secondo che questi crescono a ontavostra, tagliateli intieramente; imperocchè non v'è pericolo che il luogo presto non sia riempiuto. con legno migliore e più fruttisero.

Negli alberi nani avete da potare da :

tutte le bande, e sgombrare dal legno, non lasciando se non i rami orizzontali: e negli albeti da muro, solchè voi badiate bene a fornire di rami orizzontali il vostro muro, la natura provederà per quei di mezzo. Scegliete per tanto que germogli che non sono vigorosi, per somministrar alla pianta rami che fruttino.

 Ponete cura, che l'albero non refli pieno zeppo di legno, e n
 e anche foverchio di rami da frutto; ficcome speffo si vede nel governo del pesco, del ci-

riegio, e della noceperfica.

La natura non può somministrar a tutti abbastanza di sugo; onde non ve n'ha
alcuno che ne sia ben provisto: la conseguenza di che si è, che o i siori ed i
getti cascheranno, od il frutto sarà troppo agitato e pendulo. Egli è certo, che
una moltitudine di rami che s' intrecciano l' un l'altro, non produce nè si buono, nè si copioso frutto, come quando
v'è un competente spazio tra ramo e ramo, per non dir nulla del brutto effetto che fa all' occhio l' incrocicchiamento de' rami.

3. Tutti i rami forti e vigorofi s'han da lafciare più lunghi sull'istesso albero che i deboli; per conseguenza i rami di un albero malatriccio si debbon potare più corti, e più pochi in numero, che quelli di una sorre e sana pianta.

4. Tutti i rami che mettono direttamente e verso di voi dagli alberi che erescono lungo uu muro, li avete da potare attacco al ramo principale donde

germogliano.

5. Quando un ramo ben fituato o atracco ad un muro, o in un albero nano, ha messo qualche legno falso, e non a proposito nè per frutto, nè per dar buona figura potatelo e recidetelo a Ighembo; benche farebbe meglio pizzicarlo o tornelo via colle dita nel principio della State.

6. Tagliare tutti i rami che sorgono da duri nocchi, e da rami diritti e cor-

ti, come speroni.

7. Se un albero, nella sua giusta età, ha prodotto de' rami di mediocre vigore, e poscia ne mette de' forti, ben situati, benchè di legno salso; degli ul-timi si può far uso come per fondamea to della sigura, e gli altri ritenersi qualche tempo perchè portino frutto.

8. Quando un albero vecchio mette rami piu forti verso il fondo che verso la cima, e la cima è in cattivo slato; tagliatela, e formate una nuova figura corami bassi. Se la cima è vigorosa, recidete i più bassi, salvochè se sossito ben

collocati.

9. L'ordine della natura nella produzione delle radici e de'rami si è, che un ramo è sempre minore di quello dal quale spicca o germoglia; se quest'ordine vien pervertito, considerate tai rami come legno fasso.

10. S'abbia ognor riguardo agli effetti della prima potagione, affine di correggerne i difetti, o continuare le sue

bellezze.

11. Negli alberi vigorofi i rami più deboli fono quelli che portan il frutto. Negli alberi deboli, i rami più forti fon principalmente i fruttiferi; perciò in quest' ultimi potate i rami deboli, e piccioli.

12. Nelle piante vigorose, tre buoni rami possono uscire da un occhio o bottone: nel qual caso i due rami laterali generalmente son da ritenersi, ed il più di mezzo da tagliarsi in Maggio, g Giugno.

13. É difficile fortificare un debol ramo fenza tagliarne degli altri fopradi lui: alle volte ciò appena fi può fare fenza recidere l'estremità del ramo da cui quello spunta.

14. La potagione de' peschi vigorosi deesi differire, sin che stanno per mettere il siore, assine di conoscer meglio quai sono i rami che più probabilmente hann'

a portar frutto.

15. I getti da frutto attacco all' eftremità de rami sono d'ordinario pia grossi e meglio nutriti che gli altri. Negli alberi deboli adunque sarà meglio potarli per tempo, acciocche l'umore non siconsumi in quelle parti che si bann' a tor via.

16. Quanto più discosto è un ramo dal tronco, tanto meno di nutrimento riceve; e perciò tanto più si dee accorciare: mai rami grossi, quanto più sono distanti dal cuore, tanto più ne ricevono; e si debbono però rimovere, affinchè il vigore si estenda al mezzo, od alla parte più bassa.

17. Un ramo per legno non si ha mai da potare senza speziale bisogno; come quando reca pregiudizio ad altri.

- 18. Se una pianta vecchia in buono fato venga difordinata o scomposta dal troppo legno falso, per essere that male posta, o per non averlo mai fatto: cominciate abbasso recidendo un ramo o due ogni anno, sinchè l' abbiate sufficientemente ridotta. Alcuni alberi mettono con tanto vigore; che non si possono ridur a buon sesso e miura in anno; ma convien lasciarli estendere, altrimenti produrrebbono legno salso.
- 19. Tutti gli alberi hanno un ramo o due (se non più) che predominano a tutti; nullostante con maggior egualità

che il vigor si divide, sant'è meglio: e quando egli più corre a una parte che all'altra, é un difetto.

20. I getti od occhi di tutti i frutti da offo fi formano nell' istesso anno in cui è formato il ramo sul quale vengono; l' istesso dicasi de' perie de' pomi; abbenchè questi ultimi non vengon a perfezione, generalmente parlando, che a capo di due, o tre anni.

21. Tutti i rampolli che l'albero mette in autuano, si han da potare, come buoni a nulla; l'istesso dicasi di tutti i

rami privi d' umore.

22. Quando un' albero mette molto piú vigorofi rampolli da una banda che dall'altra, una gran parte de' forti fa dee recidere attacco e rafo al tronco, ed alcuni a modo di ceppo.

23. In tutti gli alberi, meno di lunghezza si permetta a' deboli, che a for-

ti rami.

24. I rami più alti s' hanno a tagliare rafente affatto agli altri, affinche la ferita fi rimargini, per sempre: i rami più bassi s' hanno a ragliare a sghembo, o a poca distanza, affinchè ne spuntino indi de' nuovi.

25. Se una giovane pianta curvata produce un bel ramo di fotto alla curvatura; fe le tronchi la testa rasente al ramo.

- 26. Abbenchè cinque, lei, o sette pollici sian l'ordinarie lunghezze, alle quali si lasciano i rami da legno; con tutto ciò deesi la cosa variare secondo l'uopo e la circostanza del vigore o della debolezza dell'albero, della grossezza, o piccolezza del ramo, della pienezza, o del vuoro del luogo, ec.
- 27. Sii attento, di non ragliare molti grossi rami che stan sovra rami deboli; accioche l'umore, che nutriva i più

grandi, non iscorra con tanto assissione' minori, che dia lor motivo di produrre molto di legno cattivo.

28. I rami spuntati da' estremitadi d' altri sono per lo più legno buono; alle volte succede diversamente, ed allor debbono essere potati.

Quanto alle grandi potagioni annue: - I rami da frutto ellendo di breve durata, e soliti perire il primo anno in cui producon frutto, si deono troncare, se pur non metton fuor rampolli per fiori nell' anno seguente. Nella seconda potagione, intorno alla merà di Maggio, quando il frutto è così serrato e affoltato, che è probabile che si nuoca scambievolmente, alcuni de' frutti e de' loro rami si han da levar via . siccome anco da scemare la moltitudine de' giovani rampolli che causano confusione. I ramilusfureggianti più che altri debbonsi sgombrare affatto : per conservare le vecchie piante, fi hann' a fgravare, con lasciar pochi rami da legno fovr' esse, e quelli son da accorciarsi sin a cinque o sei pollici; e con lasciar pochistimi rami deboli, e niuno di secco o vicino a perire.

POTAR le viti. V. Vite.

POT Ashes, chiamano gl' Ingless quelle ceneri trfcivinfe di certi vegetabili, le quali si adoperano per fare il vetro, e'l sapone. Vedi CENERE e LIXI-VIOSO.

Tali sono le ceneri dell'erba cali, di sì grande uso nella sabbrica del vetro. Vedi Vetro.

Queste ceneri past ashes si chiamano da' Latini cincres clavellati, e fanno la bafe del fal'di tarraro, e della maggior 
parte de' fali lifeiviosi, adoperandole 
i moderni Chimici, perchè le trovano a 
buon mercato. Vedi Kali, ec.

Gl' Inglesse e gli Olandess fanno un norabile commercio di queste ceneri ch' eglino traggono da' contorni del Mar Nero; adoperandone gran quantità nella preparazione de' loro panni, ec. poichè queste ceneri si trovano eccellenti per nettare e purgare. Vedi Follanse e Tingers.

Por Ashes, è anche una denominazione, che volgarmente si applica ad ogni sorta di ceneri di legna, che si trassicano nel paese, e si meschiano infeme, per farne il vetro verde. — Delle pot-ashes Ingles, le migliori sono quelle fatte del cardo comune piccolo, che si trova sulle strade maestre; benchè tutt' i cardi sieno buoni. Anche la selce sa ceneri eccellenti.

POTENT, o Potence, nell' Araldica Inglefe, un termine che denota una spezie di croce, le cui estremità i niscono tutte a guisa di testa di gruccia. Vedi CROCE, e COUNTERPOTENT.

Questa si chiama altrimente Croce di Gerusalemme; ed è rappresentata nella Tav. Arald. fig. 47.

Egli porta nero, una croce potent, oro, col nome di Aleyn.

POTENTIA, Potere, e Potenza, è quello per cui una cosa è capace d'operare, o di ricevere altronde impressione. Vedi POTENZA.

Quindi ell' è di due forte adiva, e

Potentia adiva, chiamata anche con un barbaro ma fignificante termine e scolastico, operativa, è l'efficacia o facoltà di un effere, in virtù della quale me nasce qualche cosa, o da esso si produce. Tale è il potere o la facoltà di parlare in un uomo.

POTENTIA paffiva, vel receptiva, è una

capacità di ricevere qualche atto; e. gr. di conoscere un uomo. Ell' è anco chia-

mata fubjediva potentia.

Effere in Potentia, è una frase usata dagli Scrittori Scolastici, per dinotare quell' esistenza che una cosa ha in una causa capace di prodursa, una che una cosa satualmente produtta — Nel che si oppone aesistenza in adu. Vedi Possibilita', Esistenza, ed Atto.

POTENZA, Potentia, nella Fifica, una facoltà di fare o parire qualche cofa.

Vedi POTENTIA.

Il Sig. Locke spiega l'origine della no Ara idea di potenza nel modo seguente: L' anima venendo ogni giorno dai fenfi informata delle alterazioni delle idee semplici delle cose esteriori , e rifletrendo fopra quello che palla dentro fe stessa, ed osservando un cambiamento coltante delle fue idee, ora per le impressioni degli efterni oggetti su i sensi, ed ora per le determinazioni sue proprie; e conchiudendo da ciò ch'ella così costantemente ha offervato farsi, che cambiamenti fimili farannofi per lo futuro nelle medefime cose dai medefimi agenti, e per li medefimi mezzi; confidera in una cofa la possibilità, che una delle sue se nplici idee si cambii ; e in un' altra, la possibilità di cambiarle,, o fare questo cambiamento; e si acquista I' idea che chiamiamo potenza.

Cosi diciamo, il fuoco ha la potenza: di liquefar l'oro, e di farlo fluido, e l'oro ha la potenza d'effere liquefatto.

La potença così confiderata è di due forte, cioè come atta a fare, o come atta a ricevere qualche cambiamento: 1' una fi. può chiamare attiva, l'altra paffiva potenza. Vedi Attrivo, e Passivo.

Della potenza pafiva, tutte le cose sen-

sibili abbondevolmente ci somministrano idee; nè già più pochi esempi abbiamo della potența attiva; poiché qualunque cambiamento che si osserva, la mente può in qualche luogo supporte una potența atta a fare questo cambiamento, Vedi Causa.

Pure, se vi ponghiamo attenta confiderazione, i corpi, per mezzo de'nofir sensi, non ci porgono così chiara e distinta idoa della potenza attiva, come l'abbiamo dalla ristessimo sulle operazioni delle nostre menti; imperocchè ogni potenza ristri idos all'azione, e non essendivi se non due sorte d'azione, cioè il pensiere ed il moto, si può confiderare da donde noi abbiamo le idee più chiare delle potenze che produconocorette azioni.

Del penfiere, il corpo non ci porgeidee, fol dalla riflessione l'abbiamo: ne tampoco abbiamo dal corpo idea veruna del principio del moro. Un corpo in quiere non ci somministra idea d'alcunapotenta attiva di moversi, egli stessio è posto in moro, coresto moro è piuttosto in esso una passione, che un'azione. L' idea del principio del moro, l'abbiamsolo per riflessione sopra quello che segue in noi medessimi : trovandos per csperienza, che solamente col volerlo, noi possiam movere le parti de' nostricorpi, che prima eran' in quiere.

Troviamo in noi medefimi una potența di cominciare, o di ritenere, dicontinuare o di finire diverseazioni delle nostre menti, e diversi moti de nostricorpi, meramentecon un pensiero o conuna preserenza d' essa mente. Questa, potența che la mente sha così d'ordinare o comandare la considerazione di qualche idea, o d'astenersi dal considerarlag, o di preferire il moto di qualche parte del corpo alla di lei quiete; e vice versa, in qualche dato caso, è quel che noi chiamiam la volontà. — E l'attual esercizio di questa potenza, è quel che noi chiamiamo volitione o volere. Vedi Vozenna.

L'astenenza o l'esecuzione di tale azione, conseguente a un cotal ordine o impero della mente, chiamasi volontaria: e qualunque azione che compiesenza un tal pensiere della mente, chiamasi involontaria. Vedi Volontario.

La potença di percepire, o della percezione, è quello che noi chiamiamo l' intendimento. Vedi INTENDIMENTO.

La percezione, atto dell'intendimento, è di tre forte: la percezione delle idee nelle ménti nostre; la percezione della fignificazione de' fegni; e la percezione della mutua convenienza o d'Convenienza delle idee distinte. Vedi PERCEZIONE.

Queste potente della mente, cioè di petcepire, e preferire, sogliono chiamarsi con un altro nome; e l'ordinaria maniera di parlare è questa: che l'intelletto, e la volonta sono due facoltà o potente dell'anima; termine non improprio, se si ula così, che non generi con fusione negli umani pessieri, eol supporsi (come v'è luogo a sospettare che siesi supposto) effere coreste facoltadi certi enti reali nell'anima, che eseguicono coteste azioni d'intelligenza, e di volizione. Vedi FACOLTA.

Dalla confiderazione dell' ampiezza della potența della mente fopra le azioni dell' uomo, che ognuno trova in fe flesso, nascono le idee di libertà, e di accessità.

Tanto quanto un uomo ha poter di

penfare, o non penfare; di movere, o di non movere, secondo la preserenza della sua mente; tanto, o sin là, egli è un uomo libero. Vedi Liberta'.

Sempre che non sono egualmente in poter dell'uomo il fare, o l'astenersi dal fare: sempre che il fare o il non fare non sussegualmente alla preserenza della di lui mente; egli non è libero, abbeochè per avventura l'azione sia volontaria. Vedi NECESSITA'.

Di maniera che l' idea di tibertà è l' idea di una potenza in un agente di fare. o d'astenersi da qualche azione, secondo la determinazione od il penfiero della mente per cui l'uno de' due si preferisce all'altro : dove l'una delle due cofe non è in potere dell' agente, di prodursi da lui giusta la sua volizione, iviesso agente non è in libertà; ma foggiace a necesfità. Così che libertà non può effere. dove non v'è pensiero, nè volizione, nè volontà : ma vi può ben effere penfiero, vi può essere volontà, vi può essere volizione, dove non vi è libertà. Così una palla-corda, o che ella fia in meto per l' urto o impulso di una racchetta, o ch' ella stiefi in quiete, da niuno pigliafi per un' agente libero; perchè non concepiamo che una palla pensi, ed abbia per confeguenza volizione, o preferimento del moto alla quiete, o viceversa. Così fe un uomo percuote fe stelle od il suo amico mercè di un moto convultivo del suo braccio, che non è in poter suo colla volizione, o colla direzione della sua mente, di fermare, o di contenere:niuno pensa, che egli abbia in ciò liberià; ognuno lo compassiona, come operante per necessità e per costrignimento. In oltre, supponete che un uomo sia portato, mentre dorme profondamente, in

una flanza, dove vi è una persona ch' egli ardentemente desidera di vedere, ed vivenga chiuso, senza niun poter d' uscirne; ei si sveglia poi, ed ha caro di veders iin così amabile compagnia, ove sta di suo buon volene; cioce egli preferisce il suo stare al suo andarsene: questa mora non è forse volentaria? Niuno ne dubita; e pure essendo ivi chiuso a non poterne uscire, non è in libertà di starvi, non ha libertà per andarsene.

La libertà adunque, non è un' idea che pertenga alla volizione, od alla preferenza; ma pertiene a uno il quale ha il potere di fare, o d'aftenerfi dal fare, fecendo l'elezione e l'impero della mente.

Siccome accade ne' moti del corpo, così va pur ne' pensieri de' nostri animi: fempre che un pensiero è tale, che abbiamo il potere di ammetterlo, o di lafciarlo, secondo la preferenza dell' animo, ivi noi siamo in libettà.

Ún uomo che veglia non è in libertà di penfare, o di non penfare; ficcome non è in libertà, che il fuo corpo ne tocchi un altro, o nò: ma è bensi molte volte in feelta fua, il far paffare la fua contemplazione da un'idea ad un'altra; ed allora egli è, per rifpetto alle fue idee, tanto in libertà, quanto egli lo è per rifpetto ai corpi, fui quali pofa; egli può a talento rimoverfi da uno e paffare all' altro.

Non ostante, alcune idee alla mente, siccome alcuni mori al corpo, sono tali, ehe in certe circostanze egli non può evitare, nè ottenère la loro assenza, per sommo ssorzo ch' ei faccia: così un uomo alla tortura non è in libertà di rigettar l'idea di dolore, e mantenere, od avvivare altre, contemplazioni.

Dovunque totalmente manca il penfiero od il potere di agire, o di contenerali fecondo la direzione o l'impero del penfiere, ivi ha luogo la necessità. Questa in un agente capace di volizione, quando il principio o la continuazione di qualche azione è contrario alla preferenza della sua mente, è chiamata computfione; quando l'impedire o fermare qualche azione è contrario alla sua volizione, ella è chiamata correitione. Gli agenti che non hanno pensiere, nè volizione affatto, seno in ogni cosa agenti necessario.

Potenza, nella Meccanica, dinota una forza, che effendo applicata ad una macchina, tende a produr moto; o che attualmente le produca, o nò. Vedia Macchina.

Nel primo caso, ell' è chiamata potenza motrice; nel secondo, potenza sostenitrice.

Se la potența è un uomo, od un bruto, ella chiamafi una potența animata; feè l'aria, l'acqua, il fuoco, la gravite, l'elasticità, chiamafi allora una potența inanimata. Vedi MECCANICA.

POTBNZA Attractiva, Confpirante, Repellente. Vedi i suoi rispettivi Articoli.

POTBNZA fi prende anco nella Meccanica, per egniuna delle sei macchine; semplici, che sono, la liva, la bitancia, la vite, l'axis in peritrochio, il cuneo, la carrucota; le quali sono particolarmente chiamate le potente meccaniche. Vedia MECOANICA Potenta.

Vedi anco ciascuna delle potenze sotto : il suo proprio Articolo, LEVA, Br., LANCIA, ec.

POTENZE O Virtudi, nella Farmacia, itrifultato di una combinazione od unione degli oli effenziali collo spirito di una

pianta; ove, si suppone che ne sien contenute tutte le virtà, e di qua il nome.

Le potențe della scabiosa, e del verbafeum si preparano collo sbattere, agitare, e incorporare i lughi spremuti di queste piante fresche, con grasso porcino, ed esporli per diversi giorni al Sole: un tale sbattimento, ed una tale insolazione, ripetendosi diverse volte, con eiusti intervalli.

POTENZA, o più propriamente POTE-RE, nella giurifprudenza feudale, è un diritto che il Lord o Signore ha di riunire al suo feudo, un fondo, ch' altri tiene da lui dipendente, quando il vassallo l' ha alienato, sulchè rimborsi il compratore del suo denaro, colle spese legali. Vedi Feudo.

11 Signote ha da esercitare questa sua potença, dentro un anno dopo che ha saputa l'alienazione del fondo, altrimenti la perde.

POTENZE, potentiæ, Podefladi, è un termine ulato da' padri, e da' Teologi, per dinotare il sesto ordine della Gerarchia Angelica, contando da i Serafini. Vedi Gerarchia, e Serafini.

Suppongono che queste sieno gli spiriti che frenano e ristringono la podestà de' diavoli; che presiedono sulle cause inferiori; e impediscono che qualitadi contrarie non sturbin l'economia del mondo. Vedi Angrio.

POTENZA, nell' Optica. — La potenza di un vetro da alcuni si prende per la distanza della convessità dal suo soco Solare. Vedi Fuoco in 2º luogo.

POTENZA, nell' Aritmetica, il prodotto di un numero, o d'altra quantità moltiplicata in se stessa del NUMERO.

Così il prodotto del numero 3, mol-

tiplicato per se stesso, cioè 9, è la seconda potența di 3; il factum o prodotto di 9, moltiplicato per 3, cioè 27, è la
nuovo moltiplicato per 3, cioè 81, è la
quarta potența; e così via via in infinito.

—Per rifguardo a ciò, il primo numero, 3, è chiamato la radice o la prima potența. Vedi Rapics.

POT

La seconda potența è chiamata il quadrato: per risguardo a che, il 3 è la radice quadrata. Vedi QUADRATO.

La terza potența, 27, chiamasi il cubo; per rispetto a cui il 3 è la radice cuba. Vedi Cu Bo.

La quarta potenza, 81, chiamali il biquadrato, o quadrato quadratum; per rispetto a cui, 3 è la radice biquadratica. Vedi BIOUADRATICA.

Il numero che mostra quante volte la radice è moltiplicata in se stessa per formare la potența; o quante volte la potența s' ha da dividere per la sua radice, per ottener la radice, chiamasi l'offonente della potența. Vedi Esponența.

I Moderni, dopo Descartes, contentansi di distinguere la maggior parte delle loro potente per via degli esponenti; come prima, seconda, terta, ec-

I nomi particolari delle diverse potente surono introdotti degli Arabi; cioè, quadrato, cubo, quadrato quadratum; o biquadrato, surdissilido, quadrato del cubo, secondo surdescitido, quadrato quadrato quadratum, cubo del cubo, quadrato del surdescitido, terro surdescitido, cc.

I nomi dati da Diophanto, seguitato da Vieta, e da Oughtred, sono, il lato o la radice, il quadrato, il cubo, quadrato-quadratum, quadrato cubus, cubo-cubus, quadrato quadrato quadrato cubus, quadrato cubo-cubus, cubo cubos cubus, cebo cubos cebus, cebo cubus, cec

I caratteri, co' quali le diverse poten: ze vengono dinotate, nella notazione

> 128 Arab. Cartef.

Quindi l'elevare una quantità ad una data potenza, o dignità, è l'istesso che crovare il factum rifultante dall' effer egli moltiplicato un dato numero di volte in se stesso: e. gr. elevare 2 alla terza potenza è l' istesso che trovare il factum 8; i cui factores sono 2, 2, 2. Vedi QUADRATO, CUBO, ec.

Le porenze del medefimo grado fono l' una all'altra nella ragione delle radici totuplice, quante unitadi il loro esponente contiene; così, i quadrati sono in una ragione duplicata; i cubi in una ragione triplicata; i quadrato-quadrata, o le quarte potenze, in una ragione quadrupla. V. RAGIONE.

guenti:

Le potenze delle quantitadi proporzionali fono altresi proporzionali l'una all' altra. Vedi PROPORZIONE.

Da una data potenza estrar la radice, o il lato, è l'istesso che trovare un numero, e. gr. 2, che moltiplicato un qualche numero di volte, e. gr. due volte, produce la data patenza, e. gr. la 3.22 potenza, od 8. Vedi RADICE, e LATO.

Moltiplicare o dividere una potenza per un altra dell' ifteffaradice, i °. Per la moltiplicazione, aggiugnete gli esponenti de factores; la somma è l'esponente del factum Così:

Factores 
$$\begin{cases} x_1 & y^m & y^m & a^m & x^n \\ x^4 & y^m & y^n & a^r & x^t \end{cases}$$
Prod. 
$$\begin{cases} x_1 & y^m & y^m & a^m + r x^n + r x$$

20. Per la divisione sottraete l'esponente della potenza del divisore, dall'

M. de la Hire ci dà una firana proprietà, la quale è comune a tutte le potenge : M. Carre avveva offervato per riguardo al numero 6, che tutti i numeri cubici naturali, 8, 27, 64, 125, laradice de' quali è minore che 6, essendo divisi per 6, il residuo della divisione è la radice istessa: e se andiamo più avanti Chamb. Tem. XV.

esponente del dividendo ; il residuo à l' esponente del quoziente. Così:

Divid. 
$$x^7 \left( \begin{array}{c} x^3 \\ y^n \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} y^m + n \\ y^n \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} y^m \\ y^n \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} a^m x^n \\ x^n \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} a^m - n \\ x \end{array} \right)$$

216, il cubo di 6, essendo diviso per 6, non lascia residuo; ma il divisore 6, è egli stello la radice. In oltre, 343, il cubo di 7, essendo diviso per 6, lascia 1; che, aggiunto al divisore 6, fa 7 che è la radice, ec.

M. de la Hire avendo ciò confidera: to, ha trovato che tutti i numeri, elevati a qualivoglia potença, hanno de'divisori, i quali sanno l' istesso effecto in riguardo a quello che sa 6 in riguardo ai numeri cubici.

Per trovare questi divisori, egli ha scoperta la seguente regola generale.

Se l'esponente della potența di un numero è pari, cjoë, se il numero è elevato alla 2<sup>da</sup>, 4<sup>ta</sup>, 6<sup>ta</sup> potența, ecc. si dec dividere per 2; l'avanzo della divisione, dato che ve ne sia, aggiunto a due, o ad un multiplo di 2, dà la radice di questo numero, corrispondente aila fua potenza, i. e. la 2<sup>a</sup>, la 6<sup>a</sup>, ec. radice.

Se l'esponente della potenza è un nuamere dispari, i. e. Se il numero sia elevato alla 3º, 5º, 7º, ec. potenzo; il doppio di questo esponente sarà il divisore, che ha la proprietà menziomata.

Così trovasi in 6, doppio di 3, l'esponente della potenza di tutti i cubi : così pure , 10 è il divisore di tutti i numeri elevati alla 5.14 potenza, ec.

elevati alla 5.14 potenza, ec.

Commensurabile in Potenza. Vedi

COMMENSURABILE.

POTENZA d' una hyperbola, nelle Coniche, è il quadrato della linea retta CI, od AI ( Tw. Conich. fig. 20.)

La potența deil' hyperbola, è la quarta parte del quadrato del femi-axis copiugato; ovvero la fedicefima parte del quadrato dell' axis conjugato. Vedi IPERBOLA.

TPOTENZA, Potentia, città piecola d'Italia nel Regno di Napoli, nel Jeno della Lucania nella Provincia di Bafilicata, con Vescovato Suffraganeo di Cirenza. Nel 1694 su quas rovinata da un tremuoto. Giace verso la sorgente del siume Basiento. \* Il suo territorio è. fertilissimo, e produce pasture eccellenti, ed in una sua parte che dices si Fojo, và fi fanno formaggi, detti cafeiocavalli, che sono celebri anche suori del Regno. Questa Città ha dato i natali a Diego de Jorio insigne Medico ancora vivente, la di cui dottrina è assai rinomata in quei paesi \*. E' lontana 5 leghe al S. O.' da Citenza-long. 33. 30. latit. 40. 40.

POTENZIALE, Potentialis, nelle Scuole, è un termine che si usa per dinotare e distinguare una spezie di qualitadi, le quali si suppongeno esistere nel corpo in potentia solamente, per lo che egli è capace in qualche maniera, d'asfectarci, e d'imprimere in noi l'idee ditai qualità, benchè non attualmente inerenti in ello, Vedi QUALITA', Potentia, e Possibile.

In questo fenso diciamo, calore pareztiale, fieldo potentiale, ec. L'acquavite, ed il pepe, benchè freddi al tatto, sono potentialmente caldi.

Fraddo POTENZIALE è un termine relativo, per lo quale intendiamo, che la tal cosa non è attualmente fredda al tatto, ma bensì ne' suoi effetti e nelle sue operazioni, se è presa internamente. Vedi Freddo.

Questa qualità si suppone che nasca dalla sigura, dalla mole, ec. delle componenti particelle di un corpo, che danqualche mora o ritardo al moto del sangue, onde egli è meno agitato, ed a cagione di che le parti sensibili del corponon sono così vivacemente colpite da esfo; la percezione del quale scemamento, o cambiamento di moto negli organi, del tatto, chiamasi freddo.

Perciò ogni cosa che minora il motodel sangue, per rapporto alla sensazionedianzi satta, è fredda; ed in ogni cosa: che l'accresce, si può chiamere potengialmente calda. Vedi CALORE.

POTENZIALE, nella Medicina, ec. I cauterii fono o attuali, come una botta di ferro rovente; o potențiali, come la calcina, ed altre droghe caustiche. V. CAUTERIO.

Calcinatione Potenziale. V. CAL-

Fuoco POTENZIALE. Vedi Fuoco.

Potenzia de fi prende pur da Scolafici, per una cofa che ha la qualità di

un genere. Vedi Ganus.

Un tutto POTENZIALE è quello che ha le sue parti sott' esso, come un genere ha le sue spetione ; per distinguerlo da un tutto attuate, che ha le sue parti in se stesso, come un corpo composto di materia e sorma.

Grozio, con tal mira usa la frase, parti potenziali di uno Stato, in opposizione a parti subbiettive. V. PARTE.

Per potențiali egli intende quelle parti che hann' în mano la fovrana potenza; per fubbiettive, quelle che vi fono foggette; che fon, rispetto alla potenza sovrana, quello che le diverse spezie sono per rapporto al genere, di cui elleno foro le parti subiettive.

Grozio fostiene, che quantunque la potenza fovrana sia una e indivisibile, può nondimeno avere diverse parti potenticio il imperocchè, siccome nel Romano Impero vi sono stati due capi potenziali, l'unoche governava o comandavanell' Oriente, l'altro nell' Occidente; ma però l'autorità Imperiale era, a un tratto stello, semplice e indivisibile: così può sassi, che le parti subiettive convenendo fra esse di cedere la loro fovranità, non la diano intera, ma ne riservino una parte per cette emergenze.

Chamb. Tom. XV.

Nel qual caso la parce subjectiva diventa potenziale: è così vi sono due parci potenziali, ma tuttor la sovranità è una sola.

Potenziale, nella Gramatica, dà la denominazione a uno de modi de'

ve bi. Vedi Mopo.

Il modo parențiale è l'istesso nella foră ma, che il subjuncivo; ma disterise ad esso in questo, chev' è in esso in color incluso o il possum, o il voto, o il debeo; come roget, cioè rogare potest. V.SUBJUNTIVO.

Alle volte egli è chiamato il mode permifivo; perchè spello inchiudela permissione o concessione di fare una cosa; come, Habeat, valeat, vivat, eum illa. Terent.

POTERE. V. POTENZA.

POTERII Antihedicum. Vedi l'Ataticolo Antinecticum.

POTESTA'. Vedi Potenza.

¶ POTOSI', Potofium, città molto ricca, molto popolata, e molto confiderabile del Perù nella Provincia di Los-Charcas, famosa per le ricche miniere d'argento, che ritrovansi in un monte vicino ad essa, il quaie ha la figura d'un pan dizucchero. In questa città l'argento è comune, quant' è il ferro nell'Italia e beaché dette miniere sieno considerabilmente scemate, nulladimeno gli Spagouoli ne ricavano ancora in oggi tesori indicibili. Potosì appartiene alla Spagna. long. 313. 10. latit. Meridionale. 20. 40.

POUND, voce Inglese. Vedi LIRA.

e PARCUS.

POUNDAGE, un fuffidio accordato al Red'Inghilterra, sopra ogni sotta di mercanzie, che entra od esce da quel Regno, da tutt'i mercanti, nativi, regnicoli, ed alieni. Vedi Dazio, ec.

Si chiama poundage, perchè fistato a

8 2

rata di tanto per lira, (found) cioè uno feillino per ogni lira, o venti feillini; e uno feillino di più per le merci Inglesi trasportate da alieni.

Si cominciò ad accordarlo 21 Re Eduardo VI per tutto il tempo di sua vita; edopoi al Re Carlo II, anno 12

Car. 2. Vedi Tonnaggio.

POURALLE'E. Vedi Purlus.
POUR PARTIE, V. PARTE.

POURSUIVANT. Vedi Messag-

9 POURZAIN (5) Cestrum Sandti Portiani, città di Francia nel basso Avergnete, sulle frontiere del Bosbonete. Giace sulfiume Sioule, 13 leglie al N. per l' E. da Clermont, 8 al S. da Moulinis, 76 al S. da Parigi. long. 20. 50. latit. 46. 15.

POZIONE, Porto, una Medicina liquida, nella quantità di quel che si può

bere in un tratto.

La poțione differifee da giutebbe', o da una mistura, nella quantită; come effendo ristretta a una dose.

Vi sono delle pozioni purganti, delle pozioni emetiche, diasoretiche, pettorali, cesaliche, carminative, cardiache, stomachiche, isteriche, vulnesarie, ec.

POZZO, una buca feavata fotto terra, di fotto del livello o'della fuperfizie dell' acqua raccolta negli firati. Vedi 'Strati, ed Acqua.

Comunemente egli è d'una figura cilindrica, murato di pietra, e foderato

di getto. Vedi Fonte.

M. Blondel ha informata l' Academia Reale delle Scienze di un artifizio che fi ufa nell' Austria inferiore, la quale è circondata dalle montagne della Stiria, per empire i loro posti d'acqua, ed è questo: Scavano nella terra sin alla pro-

fondità di 20, 0 25 piedi, finche arrivano a una terra tegnente, la quale perforano, fin che l'acque sbucano e dirompono con forza: la qual acqua probabilifimamente viene dalle vicine montegne, per fotterranei canali. — Caffini ofierva, che in molti luoghi di Modena, e di Balogna, fi fan de' potti coll'ifteffo artifizio. — M. Derham aggiugne che il fimile s' è qualche volta trovato in laghilterra; particolarmente nella Provincia d'Effex.

Nelle Tranfaz. Filofof. appariamo da M. Norwood, che nelle Bermude, fi scavano pozzi di acqua dolce a venti canne o poco più lungi dal mare, i quali s' alzano e calano col flutto e riflutto del mare itesso. - Egli aggingne, che nello feavare i pozzi in quell' Hole, feavano finchè arrivano quafi al livello colla fuperfizie del mare; e fono allora ficuri di trovare acqua o dolce, o falfa : s' eila è dolce, fon anche cerri che scavando due o tre piedi più a fondo la trovan falfa.Se il fondo è arenofo, per lo più trovano acqua dolce; ma se ogli è duro di pierra di calce, e rocca, l'acqua è falata o poco, o affai. Vedi Acqua dolce, ec.

Nella Diocesi di Paderboro nella Westfalia, v'è un posto il quale si pendo due volte in 24 ore; ritornando sempao dopo l'assenza di sei ore, con grando strepito, e così violentemente, che spingne tre mulini non molto indi discossi. — Gli abitatori lo chiamano il bottanoura, q. d. la fontana vietecto. — Laywell, un posto vicino a Torbay, ha slusso e rissulso spessione ad ogni ora, benchè un poco più spessiona do gni ora, che il suo sulso e rissulso e rissulso

26 0 20 volte in un ora. Philosof. Tranfar. Nº 104. V. Flusso, e MAREA. Acqua di Pozzo. Vedi Acqua.

POZZOLANA, una spezie di terra rossiccia, usata in Italia per sabbia. Vedi

SABBIA.

La migliore trovafi vicino a Pozzuoli, a Bajæ, e a Cuma, nel Regno di Napoli, dal primo de' quai luoghi ella

prende il suo nome.

La Possolana mista con la calcina, è il miglior cemento, o gerto del mondo. Ella s'indura e petrifica nell'acqua; penetra le selci nere, e le imbianca. E' d'un servigio particolare nel sar de' moli ed altri edifizi, ne' luoghi maritrimi. Agricola crede ch' ella sia di una natura alluminosa e sustene. Vedi Virtuvio, 'Plinio, de Lorme, ec. che ne fanno un

grandissimo caso.

POZZUOLO, Puteoli, Città antica celebre d' Italia nella Terra di Lavoro, la quale ha Sede Episcopale sotto 'all' Arcivescovato di Napoli, con Ca--ftello, ed un porto ficuro. Questa Città, che faceva le delizie de' Romani, è al giorno d' oggi in poca confiderazione a -parazone di ciò che fu per l'addierro. \* Le guerre, i cremuoti, gli affalti del mare, e finalmente il tempo, che rutto -rode, e confuma , l' hanno quasi intieramente distrutta. Quantità di superbi -avanzi testificano ancora la sua antica magnificenza; e la dolcezza dell'aria, -che vi si respira , l' amena sicuazione , l' abbondanza dell'acque le più eccellenti, · e l' ntilità della campagna fanno vedere -che non senza ragione i Romani faceva--no di questo luogo la loro delizia, e v' impiegavane una parte delle loro richezze negli edifizi, e ne' giardini di piacere. Per verità non si può vedere cosa più maravigliosa, che la situazione di questo luogo, e niente più bello che il suo porto; nè può imaginarsi cosa più bella, che la collina che da Pozzuoli si stende fino al lago di Averno lungo il mare, che ne batte, e bacia le radici. Quelta collina dovea effere affai più vaga in tempo che Cicerone, Nerone, Ortensio, Pifone, Mario, Cefare, Pompeo, Servilio, e tanti altri, vi tenevano le loro case di villeggiatura. Il mare è sì tranquillo in queste Quartiere, che si vede una riviera. In fine tutto è prezioso, e ridente a tal segno, che i Poeti hanno finto che Ulisse si arrestò in questo luogo, le delizie del quale gli fecero scordare i travagli,e pericoli a'quali era stato esposto. IRomani durante qualche tempo mandavano un Prefetto al governo di questa Città; ma poi ne fecero una Colonia. Ella divenne perciò una piazza importante, sia per la sua grandezza, sia per la sua forza a cagion delle muraglie, e del suo sico sopra una coltina, o rocca nel mare, non effendovi che un folo paffaggio stretto con un ponte da potervi entrare. Il mare presentemente si haingojata la maggior parte di quella Città dove tuttavolta si ritrovano vari antichi monumenti, restati liberi dall'ingiuria dell' acque. Quali vicino alla Chiela di S. Giacomo si veggono le ruine d' un Anficeatro, edificato di pietre intagliate. Egli era nel mezzo dell' antica città. La tradizione vuole che il Martire e Protettore del Regno San Gennaro con gli altri compagni quivi fosse stato esposto alla ferocia delle siere nel 299, le quali invece di divorarli, si prostesero ai loro piedi, lambendoli con tutto il rispetto; e dopo poco tempo su loro recisa la testa dal busto vicine la Solfatara,

Sa

278

e veramente nel convento de' PP. Cappuccini fi legge fopra l'altare maggiore: Locus decollationis S. Januarii & faciorum ejus. Vicino all' Anfiteatro, cui i Pozzolani danno il nome di Coloffeo, fi veggono delle grandi ruine quafi tutte atterrate. La Cattedrale è edificata nelle ruine d' un Tempio di Giove, principalmente la facciata, dove fi legge un' antica iferizione, la quale prova, che questo Tempio, il quale è dell' ordine Corintio, era stato edificato da Culfurnio Cavaliere Romano in onore di Augusto.

## Calphurnius L. F. Templum Augusto cum ornamentis D. D.

In un giardino ch' è al basso di quello di Toledo, e dietro pochi passi al Monastero di S. Andrea de PP. Benedettini di Montevergine si vede un Tempie con delle Colonne, Bagni, ed are per far de' Sagrifizj. Vi fi fono trovati de' pezzi considerabili; ma la maggior, parte di essi sono stati trafugati, e venduti da' paesani. Al basso di l'ozzuoli sulla riva del mare, o piuttosto nel mare si vede il resto del ponte, che Caligota fece fare per pallare da questa Città a quella di Baja, che n' è lontana quattro miglia. Tra questi due luoghi vi è un grande profondo porto naturale. Tra la punta de' bagni, e le ruine che si veggono nella riviera a for d'acqua, e fuori, vi è una spiaggia di sabbia, al rovescio della quale v'e un piccolo stagno, che si chiama il lago di Locrino. Nel mezzo di questo lago vi sono tre braccia d' acqua, e non ha veruna comunicazione col mare. Vi fono varie ruine, paliata Baja, fra

l'altre v'è la magnifica piscina, o sia confervatorio d'acqua, la più bella fabbrica e superbache possa idearsi. Nel lido della collina ch'è al N. di Pozzuoli vi si offervano de' Tempj quali intieri, e in uno di essi vi si veggono degli stucchi così finamente lavorati, e rilevati, che paiono fatti a scalpello, cosa che incanta ogni viaggiatore, come la più rara, e tingolare del mondo. Tra la Città e il lago d' Averno v' è un piccolo piano fopra una collina della lunghezza quafi di 500 passi; ma lasua larghezza è minore, a cagione delle montagne che lo circondano. In questo luogo Cicerone avea la fua cafa di campagna, nella quale compose i libri intitolati : Quaftiones Academiece. Egli vi facea il suo soggiorno in tempo di pace; e più ordinariamente ne' tempi calamitosi della Repubblica. In un prato vicino si trovano delle sorgenti d'acqua calda in una caverna fotterra: e quest' acqua riempiva i bagni detti di Cicerone. Al di sopra poi della Città circa un miglio v'è una gran montagna che fumica continuamente, e che si chiama la Zolfatara, per l'abbondanza del zolfo, che ivi si genera. Si tralasciano minutamente tutte le altre antichità, che vi sono, perchè non comporta il disegno di cotest' Opera di scriverne più a disteso. Ella è il teatro delle cose antiche, e un pieno studio per la ricerca degli antiquarj. E' discosta 8 miglia da Napoli, long, 21, 25, latitudine 40. 50.

PRÆ, una preposizione Latina, che letteralmente significa ante, avanti; usata nella composizione con diverse parole nel linguaggio Inglese, per dinocare la relazione di priorità.

Ultimamente gli Scrittori Ingles (gl'.

Italiani l'han fatte, e lo fanno sempre) nelle parole Latine anglicizate, in luogo di præ, scrivono pre, confinando 1 ortografia Latina in quelle sole parole che sono ancor Latine, o che si usano come tali.

PRÆCENTOR. V. PRECENTOR. PRÆSTATIO, Vedi PRESTATION. PRAGA, Proga, Città grande bella, celebre, e una delle principali della Germania, Capitale del Regno di Boemia, e del Circolo di Praga. Ha Sede Arcivescovile, una famosa universicà fondata nel 1347, e quantità di pomposi Edifizj, fra gli altri il Palazzo Reale, e la Piazza Maggiore della Città nuova, ove vedesi il sontuoso Palazzo della Città. I due Castelli, che la guardano, si chiamano Wifferat, e Rutshin. E stata conquistata più volte, ma sempre è ritornata fotto il dominio Austriaco. Ella ·è memorabile a cagione del lungo, e del sanguinoso assedio, che vi sostennero i Francesi nel 1742 contro agli Austriaci, i quali dovettero ritirarsi. Ell' è parimente celebre per la battaglia, che vi feguì l' anno 1620. Praga è divifain 3 "Città, Cicà vecchia, Città nuova, e Città piccola. Le due prime sono congiunte per mezzo d' un bellissimo Ponte 'sul fiume Muldaw. La Città vecchia è piantata fopra d' un monte : e la nuova, e la piccola sono situare nella pianura, in distanza 54 leghe al N. O. da Vienna, 30 al S. E. da Dreida, 63 al S. E. da Berlino, 70 al N. E. da Monaco, 46 al N. da Lintz. long. 32. 20. latitud. 30. 6. Praga ha dato i natali a Gasparo Netscher.

¶ PRAGILAS, Città del Delfinato Superiore nel Brianzonese, ceduta al Re di Sardegna, per lo Trattato d'Utrecht. Chamb. Tom. XV. Giace su i confini del Piemonte, 3 leghe da Susa, 5 da Pignerolo.

PRAMMATICA\*, Pragmatica faatone, nella legge civile, vien definita da
Hottomano, un referitto, od una rispofla del Sovrano, data cell' avviso del fuo
Configlio, a qualche Collegio, ordine,
o corpo di gente, che l' ha confultato
in qualche caso o circostanza della lor
Comunità.

\* La voce è formata dal Greco npayura, negotium, affare. — Ella è chiamata alle volte affolutamente prammatica, то

Una simile risposta data a qualche particolar persona, chiamasi semplicemente reservito, reservito. V. RESCRITTO.

Il termine di prammatica fanțions è principalmente utaro fra gli Scrittori moderni, per quella famofa ordinazione (ordonnance) di Carlo VII Re di Francia, pubblicata nel 1263. che contiene una regolazione della difciplina Ecclefiaftica, conforme ai Canoni del Concilio di Bafilea; e dappoi ridotta in ufo dalla Chiefa Gallicana.

Lo fcopo della prammatica fanțione îi fu, regolare la forma dell'elezioni fate dal Clero; dichiarare, che le collazioni appartengono agli Ordinari, rifervata la fula prevenzione per fondare prebende; alfegnare un tetzo de' benefizi ai Graduati; abolire le rifervazioni, le annate, e fimili altri gravami.

Il Ponrefice Pio Il ottenne un'abrogazione di questa fanzione da Luigi XI. Ma il Parlamento s'oppose a questa abrogazione con gran vigore, e le megò il suo consenso costantemente. Di maniera che, contro tutti gli ssorzi di Roma, la dantione tuttor si mantenne in sorza, sino al Concordato tra Papa Leone X. e Francesco I. nel 1515, quando la prammatica fanzione fu abolita. Vedi Con-CORDATO.

Il Parlamento di Parigi di nuovo s' oppose all' innovazione, e negò di confermare il concordato : nè recoffi a darli il fuo confenfo, fe non dopo replicati ordini del Re; insiem con una risoluzione fecreta, di fempre giudicare coerentemente al tenore della prammatica fantione.

PRAMMATICO, PRAGMATICUS. un termine alle volte ufato nel fenfo istesso che pratico . meccanico . o problematico.

Stevino, ne' suoi Elementi Idrostatici chiama certo esperienze meccaniche o pratiche, delle quali ei prende ad ittruire il lettore, come vadan fatte, col nome di esempi prammatici ; e nel medesimo senso è la parola alle volte adoprata da altri Naturalifti.

PRANDNITZ, Città d' Alemaona nella Boemia, fulle frontiere della Slesia, famosa per la barraglia guadagnatavi da' Prussiani a' 30. di Dec. nel 1745.

PRANZO, o Definare \*, è il pasto grande, o quello che si prende verso la metà del giorno. Vedi REPAST.

\* La parola Inglese. Dinner ( desinare in Italiano) è formata dal Francese Difner, che Du Cange diriva dal Latino Barbaro difinare. Arrigo Stefano la diriva dal Greco Sunvov, e vorrebbe che fi feriveffe Dipner. Menagio la deduce dall' Italiano definare; e quefto dal Latino definere , difmettere il lavoro.

Si fuol dire che i Monaci pranzano alle undici ore, la volgar gente alle dodici, e gli uomini d'affari alle due dopo mezzodi. Il Gran Tartaro, Imperador della China, dopo che ha prangato, fa pubblic: re per mezzo de' suoi Araldi, ch' ei dà licenza a tutti gli altri Re e Potentati della terra, di andare a pranzo; come le eglino aspettallero il suo alfento.

In generale, confente ognuno, che l'ulo più falutevole, è fare una parca cena, e mangiare più abbondantemente a pianzo; sopra tutto per le persone dilicate, e valecudinarie. Questi è il fentimento della Scuola Salernitana.

> Ex magna cana flomacho fit maxima p.rna:

Ut fis nocle levis, fit tibi cana brevis. Pure Bernardino Paterno, medico celebre Italiano, fostione il contrario in un suo Trattato su questo soggetto. Vedi

I Romani, per quanto appariamo da' loro Autori, non han mai pensato al pranço: ma differivano le lor gozzoviglie alla fera, e la cena era il loro gran pasto.

PRASSEANI, una Setta d' Eretici, così chiamati dal loro Autore, Praxeas.

Quest' Erenarca fu dell' Afra, e vifse nel secondo Secolo. Fu da prima un Discepolo di Montano, ma poi lo abbandonò, e mise in piedi una Setta sua propria; infegnando, che non vi era pluralità di persone nella Divinità; e che fu il Padre stesso che pati sulla Croce. Il qual sentimento fu poscia adettato dai Monarchici, dai Sabelliani, e dai Patripassiani. Vedi Sabelliani, Patri-PASSIANI, ec.

PRATICA, nel commercio, è una negoziazione o comunicazione di commercio, che un vascello mercantile ottiene ne' porti, dove arriva, e ne paesi ch' egli discuopre.

Quindi ottener pratica, è ottenere libertà di frequentare un porto, di andare alla spraggia, o smontare ec. di comprare, di vendere. Noi non potemmo aver mai pratica cogli abita: ori della Nuova Zembla.

PRATICA, Pratique, fi prende anco in particolare per una licenza di trafficare, accordata al Capitano del vascello nelle parti d' Italia, dato un attestato di sanità; cioè una certificazione o Fede in iscritto che il luogo donde egli è venuto, non è da alcuna malattia d' infezione attaccato.

PRATICA, O PRATTICA Aritmetica. Geometria, Matematica, Mufica, Filofofia. Vedi forto li fuoi rispettivi Articoli.

PRATICA, nell' Atitmetica. PRA-CTICA Italica, od usi e regale Italiane di computare ; cioè certi compendiosi mesodi di maneggiare la regola di proporzione, o regola d'oro, spezialmente dove il primo termine è 1, 0 l'unità. Vedi Regola d' ORO.

Elleno fono state cosi chiamate, perchè con esse si compie speditamente un conto di pratica, o di negozio; e perchè furono prima introdotte da'mer canti, e negozianti d'Italia. V. REGOLA. Le più utili di queste pratiche sono le feguenti: - 1. Poiche l'uso della regola del tre fi è, trovare un quarto proporzionale a tre dati numeri, dividete il primo ed il secondo, od il primo ed il terzo, per qualche numero comune. se ciò può farsi esattamente; ed operate co' quozienti in lor vece : come nell' esempio seguente.

Qual farà il prezzo di 7 th?

Facit 21 fcel.

Il Prezzo di 14 fb è 26 scel. 2)-Facit 13 fcel.

Qual sarà il prezzo di 7 th?

2. Se il primo termine è 1. ed il secondo una parte aliquota d' una lira, d' un scellino, o soldo; dividere il terzo per la parte aliquota : il quoziente è la risposta. Notisi, per trovare la parte aliquota; quei che nol fanno fare altramente, posson vederlo nella tavola delle parti aliquote di una lira sotto l'Arricolo-ALIQUOTA.

E. gr. Se 1 alla costa 10 scel. . Quanto costan 957 alle?

Facit 1. 478: 10 s.

altro non eccedendo di molto; ed il mez. può operare fenza riduzione cosi; zo termine è un composto, cioè, con-

3. Se il primo o terzo numero è 1; l', siste di diverse denominazioni ; allor si

Il Prezzod' 1 fb e 3 s. 8 d. 3 q. Quale il prezzo di s ffs ...

Facit 18 s. 7 d. 3 9

Imperocche 4 fardini facendo un foldo, 5 volte 3 fardini fanno 3 d, 3 q. e 12 foldi facendo un fcellino, cinque volte otro foldi fanno 3 s. 4 d, che, con 3 d. dal luogo de' fardini, fan 3 s. 7 d. Finalmente, cinque volte 3 fcellini fanno 15 fcellini, e coi 3 fcellini dal luogo de' foldi, 18 s. Il prezzo richieito adunque è 18 s. 7 d. 3 q.

4. Se il mezzo termine non è un' ali-

quota, ma una parte aliquanta, rifolved te la parte al iquanta nelle sue parti aliquote; dividete il mezzo termine per le diverse aliquote, la somma de quozienti è la risposta. Per trovare le parti aliquote contenute in un'aliquanta, Vedi la Tavola delle parti aliquante di una lira sotto l' Articolo Aliquanta.

Per un esempio di questa regola:

Facit 93 1.

5. Se il primo o fecondo termine è 1; e fe nel primo cafo, il fecondo o il terzo, nell'ultimo cafo il primo è rifolubile in factores, o moltiplicatori; l'in-

tera operazione si può compiere colsa mente, senza metter giù alcune sigure; come nel seguente esempio.

Il prezzo di 1 fb è 24 scel. Qual è il prezzo di 20 fb?

80

6 Facit 48: 0 s. — 24 l.

6. Quand' uno de'dari numeri è r, noi abbiam diverse pratiche compendiose per risparmiare la moltiplicazione e la divisione. E. gr. Se 9 fb costano 20

fcell. Che cosa costa una ‡b?
Egli è chiaro, che la fomma cercata
s' ottiene con aggiugnete alla decima
parte di 20 s. cioè 2 s. la nona parte di
questa decima, cioè 3 d. \(\frac{1}{4}\), e \(\frac{1}{9}\) di un
foldo; la risposta adunque è 2 s. 3 d.
\(\frac{1}{4}\) e \(\frac{1}{2}\).

Di nuovo: Se 5 ff costano 64 scel. Che cosa costa una ff? Poichè 5 e la metà di 10, il doppio della decima parte del dato prezzo, cioè 10 s. 9 d. 1/4 q. è la fomma richiesta.

Di nuovo: Se 1 th costa 18 d. Quanto costeranno 19 th?

Poiche 19 = 20 1; dal dato prezzo raddoppiato, ed accresciuto di un zero, sottraete il semplice 18; l'avanzo è 342 d = 28 s. 6 d. ch' e la somma cercata.

7. Se due termini della stessa denominazione differiscono di un' unità, abbiam una maniera particolare di compendio, che raccogliesi da' seguenti esempi. E,

282

gen Se 5 ff costano 30 s. Quanto coste-

Poiche il prezzo di 4 fb è una quinsa parte di meno di quello di 5 fb, dividete il dato prezzo 30 per 5;11 quoziente 6 essendo sottratto dal dividendo, 3) residuo cioè 24 s. è la somma richiesta.

Di nuovo: Se 8 th costano 24 s. Quanto costan 9 th? Poichè il prezzo di 9 ff eccede quello di otto di un' ottava parte: dividete il dato prezzo 24 per 8; ed aggiugnete il quoziente 3 al dividendo; la fomma 27 è la risposta.

8. Alle volte si può usare diversi di questi compendi o pratiche nella qui-

stione istessa. E. gr.

Quanto costano 2520?

Se 100 th costano 30 s. 4. d. 50) 2 2

. Quanto costa 50 fb?

Facit 15 s. 2 d.

Di nuovo: 60 th costano 4 s.

|   | _ | _   |   |
|---|---|-----|---|
|   |   | 24  |   |
| _ | _ | 7   |   |
|   |   | . 0 | , |

 $\frac{4^2}{6}$ 

168 l.

9 PRATO, Protum, Città galante della Toscana, nel Fiorentino, sul sume Bisentin, discosta 5 leghe al N.O. da Firenze, e 4 all' E. da Pistoja. long. 29. 10. latit. 43. 34.

¶ PRAYA, Citrà dell' Ifola di S. Jago, una delle Ifole del Capo Verde, la quale è fituata fulla costa Orientale dell' Ifola, sopra d'un' eminenza, attorniata da' a fiumi. long. 355. 40. latir. 15.

PREADAMITA, Præadamita, una denominazione data agli abitatori della terra, che qualcheduno hacreduto, effervi stati avanti Adamo

I (acco de la Pereyra, nel 1655 pubblicò un libro per mostrare la realità de' Preadamiti; e si guadagnò un numero considerabile di seguaci della sua opinione: ma la risposta di Demarets, prefessore di Teologia a Groninga, pubblicata l'anno seguente, mise remora al suo progresso; abbenche Pereyra gli abbia fatta una replica.

Il suo sistema era questo: Egli chiama Adamiti gli Ebrei, e suppone che sieno uscini da Adamo; e dà il ritolo di Preadamiti ai Gentili, i quali es suppone essere stati lungo tempo avanti Adamo.

Ma essendo ciò espressamente contrario alle prime parole della Genesi, Pereyra ricorse alle antichità savolose degli Egizje e de' Caldei, e ad alcuni oziosi e fantastici Rabbini, i quali s'immaginarono che vi fosse stato un altro mondo avanti il descritto da Mosè.

Fu fermato dagl' Inquisitori di Fiandra, e molto aspramente trattato, ancorche sosse al servigio del Delsino. Ma egli appellò dalla loro sentenza a Roma; dove portossi nel tempo d' Alessandro VII, e dove stampò una ritrattazione del suo libro de' Preadamiti.

PREAMBOLO, nella Legge, il principio di un Atto del Parlamento, ec, che serve quasi di chiave per aprire e svelare l'intenzione e lo scopo de' fabbricatori dell' Atto, e i mali che si ha in mira di rimovere, e impedire, o rimediare con esso. Vedi Arro.

PREBENDA, PREBENDA, la porzione che un prebendario riceve per fuo mantenimento, dai beni di una Chiefa Cattedrale, o di una Collegiata. Vedi PREBENDARIO.

Il termine prebenda ordinariamente si confonde con canonicato, o canonica; pure vi è una real differenza. Una prebenda è propriamente un diritto che un Ecclesiastico ha in una Cattedrale o Collegiata dov' egli uficia, di ricevere certe rendite Ecclesiastiche, e di godere cer. ti tributi o in denaro o in ispezie; ( così chiamati a prebendo , q. d. concedutigli o accordatigli , non a prabendo auxilium, o confilium episcopo) laddove canonica è un mero titolo, o qualità spirituale, che una persona gode independentemente da qualunque prestazione o rendita tem--porale: così che la prebenda puo sussistere senza il Canonicato; ma il canonicato è inseparabile dalla prebenda.

Imperocche non già alla prebenda il diritto di voto, ed altri spirituali diritti connessi sono, ma bensì al Canoni. cato; e quando la prebenda è unita al Canonicato, ella diventa spirituale in virtù del Canonicato a cui è attaccata. Vedi -CANONICA.

Anticamente il Papa creava de' Canoanici con un diritto d' aver luogo nel Cocon voce deliberativa nel Capito-

lo, e con un' aspettazione della prima prebenda che vacasse, ma ciò su poi proibito dal Concilio di Trento: pure il Papa conferifce tuttavia il Canonicato senza prebenda, quando ha in animo di conferire una dignità in una Chiesa, per ottener la quale, si ricerca che il Candidato sia Canonico.

Chiamasi questo un Canonicato ad effedum, e alle volte jus ventosum; che non è altro che un titolo vuoto, conferito puramente perqualificare un uomo o dargli quella condizione che è necessaria per certa dignità ristretta alla capacità di un Canonico.

In alcune Chiese vi sono delle prebende doppie, ed in altre , delle semi-prebende.

Originalmente la prebenda era solo una confegna, o porzione di cose necesfarie alla vita, che si davano ogni giorno; in oggi le rendite ed i profitti della Chiesa sono divise in porzioni fisse, chiamate prebende, che si godono independentemente. La nomina alle prebende è nel Re. In Francia è uno degli onorarj diritti del Re, nell' occasion della sua allegra accessione alla corona di nominare foggetti alle prime prebende vacanti per morte nelle Chiese Cattedrali c Collegiate.

Le prebende sono o semplici , o con dignità. - Le ultime sono quelle, alse quali oltre le prebende, è annessa qualche giurisdizione.

PREBENDA Teologale, è una prebenda appropriata a un Dottore in Teologia, in ciascuna Chiesa Cattedrale e Colleggiata per tutta la Francia, per predicare le domeniche, e fare una pubblica lettura tre volte la fettimana.

PREBENDA Precettoriale , è quella prebenda le cui rendite fono destinate per le fostentamento di un precettore e maestro, il quale è obbligato ad instruire la gioventù del luogo gratis.

Il Canonicato non è qui alla prebenda necellario.

Panorm. offerva, che nella Chiefa Cattedrale di Chartres, vi sono delle prebende appropriate a' Laici, e per la fuilistenza di alcune, persone di buona nascita e distinte.

PREBENDARIO, Præbendarius, un ecclefiattico il quale gode di una pre-

benda. Vedi PREBENDA.

I prebendarj ed i Canonici di Chiefe Cattediali, e Collegiate, hanno questo in comune, che cialcuno d'essi ha una porzione della rendite della Chiefa per fuo mantenimento: gli uni fotto il titolo di presenda; gli altri forto quella di canonica, o canonicato ; ed han si gli uni come gli altri , luogo , e voce nel Capitolo : ma differiscono in questo che il prebendario ricave la sua porzione o prebenda in confiderazione della fua ufiziatura e del suo scrvigio nella Chiesa; ma il Canonico fenza alcuna tale confiderazione, meramente per effer egli ricevato nella Cattedrale o nel Collegio, per affignatum fistlum in choro, & locuja in Capitalo. Vedi CANONICO, ec.

PREBENDARIO d'oro, d'Henford (Golden PREBENDARY of Hereford ) chiama-. to anche præbendarius Epefcopi, è uno dei 28 prebandarj minori, il quale ha, ex . eficio, il luogo del primo canonico che manca.

Egli era anticamente confessore del Vescovo e della Cattedrale, ed avea le offerte dell'altare; per la qual cagione fu chiamato golden prebendary, il prebendario d oro.

PRECARIÆ, o PRECES, ne' nostri

PRE libri di leggi antiche, eran chiamati le opere giornaliere, che gli affittajuoli (tenants) di certi fondi eran obligati a dare ai loro Signori, nel tempo della messe.

In alcuni luoghi chiamanfi queste giornate correttamente, bindays, dal Sallone biddan, pregare.

Magna Precaria era un giorno di raccolta grande, o generale.

Il Signore della Contea d Harrow in Middlesex avea, 21. Ric. 11. un diritto confuerudinario, che per intimazione del tuo Bail ff in un giorno di raccolta generale, alfora detto magna precaria, gli affictajuoli (tenants) faccifero per lui il lavoro di 199 giorni ; ogni affittajuolo il quale ave:fe un camino, mandando un nomo.

PRECARIO, nel commescio, un appellazione data ad una spezie di trasfico tra due nazioni in guerra, per mezzo di un teszo il quale è in pace con tutt'e due.

Cosi gl'Inglesi tengono un commercio presario colli Spagauoli per mezzo de' Portoghesi ; quando le due primenazioni effendo fra effe in guerra, la terza presta i suoi vascelli, le sue bandiere, ed il suo nome per continuare il lor. traffico.

Pascanto, nella Giurisprudenza. s' applica ad un fondo, di cui la persona non ha piena proprierà, di cui non può disporre affolutamente, e la di cui maggior parte è quali in prestito.

PRECE Partium, nella legge, la continuazione di una lite per lo consensod'ambedue le parti. Vedi Continua; ZIONE.

PRECEDENZA, un luogo d'onore, al qual una persona ha titolo o ragione

nelle assemblee, o compagnie; o nel federe, o nel camminare. V. Rango.

La precedența è o di cortesta, o de jure. La prima è quella che è dovuta all' età, ai beni, ec. ed è regolata dal costume e dalla civiltà.

La feconda è stabilita con autorità, ed un infrazion della quale dà azione in legge. Vedi Nobilta'.

Il punto della precedenza in Inghilterra viene così ordinato dagli Araldi: - Dopo il Re prendon posto i Principi del fangue, cioè i figliuoli, i nipoti, i fratelli del Re; appresso, i grandi mini fri della Chiesa e della Corona, cioè l' Arcivescovo di Canterbury; appresso il Lord Cancelliere, od il Lord Cuftode del gran Sigillo; appresso l'Arcivescovo di York, il gran Tesoriere; il Lord presidente del Consiglio Secreto. il Lord del Sig lio privato, o secreto; appresso i Duchi, poi i Marchesi, i sigliuoli maggiori de' Duchi, i Conti, i figliuoli maggiori de' Marchefi, i figli juniori de' Duchi, i Visconti, i figliuoli maggiori de Conti, i figliuoli maggiori de' Marchesi, i Vescovi, i Baroni, i i figliuoli maggiori de Visconti, i figliuoli juniori de Conti, i figliuoli maggiori de' Batoni, i Configlieri privati, o secreti, i giud ci, i mastri nella Cancelleria, i figli giuniori de' Visconti, i figli juniori de' Baroni, i Cavalieri bannereti, i baronetti, i Cavalieri del bagno, i Cavalieri bacellieri, i Colonelli, gli Avvocati, i Dottori, gli Esquires ( o sia gli armigeri ) i colonelli luogotenenti, i maggiori, i capitani, i bacellieri di Teologia, di Legge, ec. i mattri dell'arti, i gentlemen ( noi diremmo persone ben nate , o civili ) i ycomen, o contadini ricchi e che han molto del fuo, i trafficanti, gli artigiani, i mee-

Notate, Che i grandi ufiziali di Corte, di qualunque grado che seno, prendon posto al di sopra di tutti gli altri dell' istesso grado od ordine di nobiltà; cioè, il mastro della Cavalleria, il Lord gran Ciamberlano d'Inghilterra, il Lord gran Concestabile d'Inghilterra, il Lord Marshal d'Inghilterra, il Lord Ammiraglio d' Inghilterra, il Lord fleward ( maggiordomo, o dispensiere ), ed il Lord Ciamberlano della casa o del domestico di Sua Maestà. - Così i segretarj di Stato, se sono pari, piglian poste da tutti di cotesto grado, eccetto che dagli ufiziali sopra mentovati. I Duchi. i Marchefi, i Conti, i Baroni ec. che non hanno alcuni de' detti ufizi, e non discendono dal sangue reale, prendono posto secondo l'anzianità della loro creatione. - Le Dame prenden posto, o precedenza fecondo il grado o la qualità de' loro mariti.

PRECENTOR \*, Præventor, un dignitario nelle Chiefe Cattedrali, popolarmente chiamato il Cantore, o mastro del Coro. Vedi Cantore.

\* Il precentor è così detto, dal Latino pree, e cano: perchè ei fi fuppone che meni il Coro, e canti innanzi agli altri.

PRECEPT, Praecptum, nella legge d' Inghilterra, un comando in iferitto, mandato da un chief juffice, da un juffice of peace ( che sono certi Giudici così detti ) o da altro simile ministro, perchè si rechi davanti a lui una' persona, un istrumento, od altro così.

PRECEPT, nella medefima legge, fi ufa anche per disotare il comando, o il provocamento, con cui un uomo concita espigne un altro a commertere sellonia, surto ec. Bracton parla di tre diversità di reato in un omicidio; cioè praceptio, sortia, constium. Pracaptio è l'instigazione usata anticipatamente; sortia, l'assistenza nel fatto; constitum, l'avviso o prima o dopo. Vedi Omicidio, ec.

. PRECETTORIALE Prebenda. Vedi l'articolo Prebenda.

PRECES. Vedi l'artic. PRECARIÆ.

PRECESSIONE, Pracejio, nell'Afironomia, un termine applicato agli
Equinozi, i quali per un lensifilmo infensibil moto cambiano il loro luogo,
retrogradando verso Occidente, cioè in
antecedentia, come si spiegan gli Astronomi, e contro l'ordine de'segni. Vedi
Equinozio.

Mostrasi nella nuova Astronomia, che il polo, i sostiti, gli equinozi, e tutti gli altri punti dell'eclittica, hanno un moto retrogrado; e movonsi ognor da. Oriente a Ponente, o dal segno di Ariete verso i Pesci, ec. per lo qual mezzo i punti Equinoziali vengon via via portati indietro, fra i segni precedenti delle selle, a ragion di 50 secondi ogni anno; il qual moto retrogrado è chiamato la precessione, la recessione o retrocessione delli Equinozi.

Quindi, ficcome le stelle siste restano immebili, e gli Equinozi vanno indietro, avvenir dee che le Stelle sembreranno moversi vieppiù verso Oriente,
per rapporto a quelli; di quà, le longitudini delle Stelle, che si numerano
dal primo punto d'Ariete, o dall' Equinozio vernale, van continuamente
crescendo. Vedi LONGITUDINE, e
STELLA.

Di qua è, che le costellazioni hanno ma; e tutte le cose correre e girare di

tutte cambiato i luoghi aff gnati loro dagli antichi Astronomi : nel tempo d' Hipparco, e degli Aftronomi più rimoti , i punti Equinoziali eran' aififi alle prime Stelle d' Aziete e di Libra; ma i fegni non fono in oggi più ne' punti me. defimi ; e le Stelle che erano allora in congiunzione col Sole, quand' egli era nell Equinozio, fono adelfo, un intero segno, o 30 gradi, al Levante di esso. Così la prima Stella d' Ariete è oggidì. nella porzione deil' eclittica chiamata Taurus; e la prima Stella di Taurus sta oggi in Gemini; e Gemini è avanzato nel Cancro, ec. V. Segno, e Costet-LAZIONE.

Gli Equinori averanno fatta la loro rivoluzione verso Ponente, e faranno ritornati all' Ariete di nuovo; ovvero le: Costellazioni averanno fatto le loro verso Oriente, e coincideranno di nuovo ne' loro primi luoghi, per rapporto agli Equinozi, in 25816 anni, secondo Tychone, in 25920, secondo Riccioli, edi in 24800, secondo Cassani.

Gli antichi, ed anche alcuni fra' moderni, han suppotti gli Equinozi immobili; ed hanno attribuito questo cambiamento di ditanza delle stelle da esi, ad un real moto dell' Orbe delle Stelle sisse, ch'eglino supposero avere una lenta rivoluzione attorno de'poli dell'eclittica; così, che tutte le stelle compiano i loro giri nell' eclistica, o ne' paralleli, nello spazio di 259 20 anni, a capo de' quali debbano tutte ritornare ai loro primi luoghi.

Questo periodo su chiamato dagli antichi l' anno grande o Ptatonico; ed eglino credettero, che al suo compimento, ogni cosa ricominciar dovea come in prima, e suce le cose correre e girare di nuovo coll' istesso ordine che già avean

La causa sifica della precessione degli Equinozi, dimostra il Cav. Neuron, nafecre dalla larga sferoidale sigura della terra; e questa sigura risulta dalla rotazione d'essa terra intorno al suo asse. V. Terra.

## SUPPLEMENTO.

PRECESSIONE. La precessione, o precedimento dei varj punti equinoziali. Antorno a questi punti non sono gli Astronomi intieramente d'accordo in rapporto alla quantirà della variazione non meno, quanto rispetto a stabilire ciò, che realmente importiquesto termine precessione, o precedimento. Il samoso Dottor Bladley assume, che la precessione mezzana sia, o venga ad esfere un grado testant' un' anno, e mezzo. Veggansi le Trans. Filosos. num. 485. pag. 22.

Secondo una fiffatta estimazione l'anno platonico, o dir lo vogliamo l'anno magno, verrebbe ad essere uguale a 25740 anni solari.

Il fempre grande Isacco Newton in determinando la quantità della precessione annuale dalla Teoria di gravità, in supposizione, che il diametro equinoziale è al diametro polare della terta, come 230 è a 229 trova l'azione del Sole sufficiente a produtre soltanto di 9" ½; e raccogliendo dai sussi, e rissussi che la proporzione fra la forza del Sole, e quella della Luna, si è come 1 a 4½, egli si sa a stabilire la precessione media, risultante dalle azioni loro congiunte in 50°. Ma siccome è sa to trovato per le ultime osservazioni dei Men.bri dell'Accademia Reale del-

le Scienze di Parigi, che la differenza fra il diametro polare, ed il diametro equinoziale, è maggiore di quella, che venne supposta, e calcolata dal grande l'acco Newton; così forz'è, che la precessione originante dall'azione del Sole sia simigliantemente maggiore di quella ivi dal medesimo stabilita, a un di presso nella proporzione medesima. Quindi ne seguirebbe, che di necessità la forza della Luna porterebbe a quella del Sole una proporzione minore di 4½ a 1. Veggasi Bradley nelle nostre Trans. Filosof. num. 487. pag. 37.

PRECETTO. Vedi PRECEPT.

PRECETTORIA, PRECEPTORIA, una spezie dibeneficio tenuto da più prestanti fra gli antichi Cavalieri I emplari; questi eran creati dal Gran Mastro, col titelo di preceptores tempti. Vedi TEXPLARI.

Steph. de jurifd. tib. 4. dice, che le preettorie erano folamente una spezie di celle, tutte subordinate alla loro principale mansione, ch' era il Tempio di Londra. Vedi Tenrio.

Di queste precettorie, Dugdale dice, ch' ei ne trova mentovate sedici, come appartenenti già a' Templarj in Inghilterra, cioè Cressing, Temple, Batshal, Shengay, Newland, Yevely, Witham, Temple-Bruere, Willington, Rotheley, Ovenington, Temple-Comb, Trebigh, Ribstane, Mount St. John, Temple-Newsum, e Temple Hurst. Ma ve ne surono altre più. Vedi Commenda.

PRECIPITANTE, PRECIPITANS, nella Chimica un termine applicato a un liquore, il quale versandosi dopo una dissoluzione, separació chevi è discielto, e lo fa precipitare, cioè cadere al fondo del vafe. Vedi Dissoluzione.

Così l' olio di tartaro, e lo spirito volatile di fale armoniaco, fono precipisanti, in riguardo alla diffoluzione dell' ero nell'acqua regalis; e l'acqua comune è un precipitante in riguardo alla diffoluzione della jalapa nello spirito di vi-DO. Vedi PRECIPITAZIONE.

PRECIPITANTE si prende anco nella medicina, per un rimedio che separa e precipita qualche materia eterogenea contenuta nella massa del sangue ; e per questo mezzo modera e placa le irregolari fermentazioni, l' effervescenze, e simili sconcerti, che quella materia avez eccitati.

Fra il numero de' precipitanti, & noverano il corno di cervo, gli occhi di granchio, il bezoar, la scorza di quercia, e del guajaco, il ferro, la chinachina, la creta, ec.

PRECIPITATO, PRECIPITATUS. nella chimica, una fostanza, che essendo stata disciolta in un appropriato mestruo, di nuovo si separa dal suo dissolvente, e cade giù al fondo del vafe, col verlarvi qualche altro liquore. Vedi PRE. CIPITANTE.

I Chimici fan varj precipitati di Mercurio, i quali sono di varj colori, secondo la varietà de' precipitanti ; cioè bianco, rofo, giallo, verde, ec. Vedi MERCURIO.

Il PRECIPITATO Bionce, che chiamafi anco dolce, si prepara col mercurio disciolto nello spirito di nitro, e precipitato con acqua falfa, o colle spirite di fale, in una polvere bianca.

Se, in luogo de' detti precipitanti, si verserà della urina sopra la disseluzione, averemo un precipitato di color di rofa pallida.

Chamb. Tem. XV.

Per fare il PRECIPITATO roffo o correfive , prendono la dissoluzione del mercurio fatta nello spirito di nitro; svaporano tutta l'umidità sopra un lene fuoco. fincheniente altro rimanga, che una bianca massa; la quale, accrescendosi il fuoco, si rubifica, e si eleva a un color rosso.

Il PRECIPITATO Verde fi fa col mercurio, col rame, e con spiriti acidi .--Il precipitato giatto col mercurio, e coll' olio di vitriuolo. Ma questi tre ultimi fono impropriamente chiamati precipitati, perchè non si procacciano per via di precipitazione. Vedi PRECIPITAZIONE.

PRECIPITATO. I differenti fali afforbenti, i quali vengono comunemente messi in opera per le precipitazioni dei metalli, dalle soluzioni di quelli nei menfirui acidi non producono effetto fopra quei metalli rifguardo al colore del precipitato: ma allorchè la foluzione è chiasa, e limpida, e che la materia lasciata nelle svaporamento della medelima, fosfe stata bianca, in questo tal caso il precipitato fossesi fatto con qualunque sale effer si volesse, verrebbe di pari ad esser bianco. E quando questa soluzione ha alcun colore particulare, se queko sia quello del folo merallo, come appunto nelle foluzioni dell' oro; oppure ch' è sia un colore, il quale venga ad esfere il risultato d'entrambi, vale a dire, del metallo, e del menstruo, siccome avviene appunto nelle foluzioni del rame, e del ferro, allora il precipitato ottenute e proccurato dalla foluzione verrà ad effere sempre, e costantemente del coloro del quale era la medefima foluzione, qualunque si fosse il sale messo in opera nel farla. Quantunque però fia questo cofantissimamente il caso rispetto ai metalli in generale, nulladimeno dee effere offervato, come il mercurio sciolto nello spirito di nitro, oppure ridotto allo stato d' un sublimato corrosivo, e dopoi sciolto nell' acqua, viene a' somministrare dei fenomeni intieramente differenti, e tutt' altri dai divifati finora: conciossachè non venga a dar colore al menstruo, in cui vien disciolto, e lasci il rimanente limpido; e se la so-Juzione venga fatta svaporare fino alla ficcità, lasci soltanto un residuo bianco alla foggia appunto delle foluzioni dell' argento, dello stagno, o del piombo, nulladimeno, in vece di somministrare un precipitato bianco alla maniera da noi divifata di quei metalli, ne viene a fomministrare un differentemente colorito. suttoche di varietà grandissime, e secondo l'indole, e natura del fale, di cui fi è fatto uso nel farlo. Sicceme il mercurio è scioglibile in più d'un solo acido, e siccome le esperienze fatte sopra una delle foluzioni di questo merallo affaiffime fiate producono differenti fenome. ni dalle medefime esperienze fatte lopra altre foluzioni, così Monfieur Lemery, che andossi impiegando con estrema accuratezza intorno ad un fiffatto foggetto, scelse la soluzione nello spirito di nitro come la base d' una serie lunghissima d'esperienze.

Siccome poi questa soluzione era una mistura di due corpi, così rendevasi prima necessario, il farsi a considerarli separatamente, rispetto ai loro colori. In questa disamina pertanto dee essere osfervato.

1. Che lo spirito di nitro, mentre egli è dapprima satto, e mentre continua tuttora a contenere in se desse sirsime particelle in copia abbondevolisima, egli è d'un color rosso; e che in progresso, siccome queste vanno successivamente, e grado per grado svaporandosse volandosene via, così lo spirito viene simigliantemente grado per grado a perdere quel colore.

2. Che il mercurio crudo, allorchè è stato esposto per un lungo tratto di tempo all'azione del suoco, diventa d'un color rollo.

3. Che allora quando una semplice soluzione di spirito di nitro è svaporata e che è calcinata la materia, che rimane depo lo svaporamento, viene a cangiare dal fuo color bianco che aveva dapprima. nel color tollo, dopo eller paffato per tutte le ombre, o tinte, o gradazioni del color giallo. Ora conciossiachè nel cambiamento del suo stato dal color bianco al color rosso, il mercurio viene a perdere una parte grandissima delle sue particelle acide, che avea condotte via dalla soluzione, così noi potremmo al'a bella prima peravventura aver tanto in mano da poter concludere, che il suo cambiamento di colore procede da queflo; ma per lo contrario fa toccar cen mano l' esperienza, che qualunque sia la quantità degli acidi del mercurio della quale venga a rimanere spogliato, dopo la foluzione, purchè però nel luogo loro non venganvi ammelle delle nuove, e recenti particelle, il medefimo così continua ad effere bianco per rutto quel tratto di tempo, che seguita a contenere acido bastevole a mantenerlo in questa forma, od a conservario nello stato, e condizione d' un precipitato.

Siccome noi sappiamo e conoschiamo benissimo, che il suoco stesso è un suido d' un' indole, e natura particolare, e che ha una facoltà simigliante a quella degli altri fluidi, d' infinuarfi, cioè, per entro le porofità degli altri corpi, ed ivi, non altramente, che i medefimi fluidi, mantiene, e conserva le sue respettive proprietadi; e siccome noi sappiamo simigliantemente, e conoschiamo benisfino, che la mescolanza delle particelle di fuoco o femplicemente col mercurio, oppure collo spirito di nitro, somminifirano un color reffosì all' uno, che all' altro; così viene ad effere cofa naturaliffima il conchiedere, che l' argento vivo, allorchè è stato penetrato dall'acido dello spirito di nitro, e dopoi attutatovi fopra per mezzo della calcinazione, non venga a cangiarfi dal bianco al giallo, e dal giallo per tutti i suoi gradi, e cambiamenti, al rosso, per verun altro mezzo, che per le sole particelle del fuoco le quali s'infinuano, e s'introducono entro il precipitato, nel tempo, che cavan fuori le particelle acide. E questo viene a verificarli viemaggiormente, e con più chiarezza per mezzo della esperienza; che se a questo precipitato vengavi aggiunto dell' acido recente, allora divien rollo in una fiffatta proporzione, che viene a novellamente spogliarlo delle sue fiere particelle, e stanzia le sue proprie nel luogo di quelle; ed in tal caso, il tutte perde il suo color rosso, e diviene o fenza alcun colore, o torna eziandio ad esfer bianco, come era prima.

Il precipitato comune messo secondo l'arte al fuoco lento, viene così a perdere il suo color bianco, e procedendo per tutte le tinte, e gradazioni del giallo, alla perfine divien rosso, come nel primo descritto esempio; ma se in vece di questo calor lento, vengavi impiegato

Chamb. Tom. XV.

un fuoco più energico, e più attivo, e che questo fuoco vengavi continuato per si lungo tempo che alzi, e follevi in un matraccio chimico questo medesimo precipitato nella forma d' un fublimate, in questo caso conserva bravamente il suo color bianco, malgrado la forza, e violenza del fuoco, e la perdita altresi delle fue particelle acide, la quale in fimigliante operazione non può effere, fe non fe in estremo considerabile:ed in fatti quantunque la sublimazione medesima più e più fiate venga ripetuta, nulladi meno la bianchezza della materia non verrà ad effere d'un menomissimo chè alterata-Può agevolmente effer veduto da una fimigliante offervazione, che allora quando nulla è aggiunto alla materia nel luogo delle particelle acide, che vengono ad effer fatte sloggiare, non foffre cambiamento nel suo colore per la perdita di quelle : e che in quei casi, nei quali vengono melli in opera fuochi più energici, e più attivi, e che per conseguente le sommamente attive particelle vengono ad effere spince pel corpo del precipitato, non vienvi per mezzo delle medefime fatto alcun cambiamento di colore; ma che per fare un simigliante cambiamento di colore, è giuoco forza, che il fuoco fia lento, e che le particelle vengano ad effere spinte entro il precipitato medefimo con una forza, la quale non sia valevole a spignerle fuori di bel nuovo, e per confeguente è necessario, che esse particelle quivi entro rimanganfi. Egli è evidentissimo, che lo spogliamento, o privamento dei foli acidi, non cangia in rotlo il precipitato bianco; concioffiachè in questo caso, ove non vi ha cambiamento di colore, vi è però un manifestisimo privamento, o spogliamente

d'una parte grandissima di quegli acidi; avvegnachè abbianvi fempre, e costanemente parecchi globuletti di mercurio ravvivato fra le masse medesime del fublimato.

Fa l'esperienza toccar con mano ehe il mercurio diviene più, o meno valevole a refistere, ed a far cesta alla forza, e vio-Ienza del fuoco, quanto piú,o meno eminentemente trovisi impregnato degli acidi: e quindi il grado a capello il medesimo di suoco applicato a due quancità di mercurio diversamente caricate con gli acidi, verrà indubitatamente a produrre differenti effetti, e verrà a dare un color rosso a quelle, il quale trovafi per fiffatte modo fatollato con gli acidi, che non verrebbe a sollevarsi nella sublimazione; e l'altro, che è meno caricato con esti acidi, verrà ad esfere benissimo sublimato, e lasciato totalmente bianco. Il precipitato bianco fatto alla foggia, e col metodo comune, à al più al più soltanto valevole a sar zesta ad un molto più picciolo grado di fuoco, di quello, che è necessario per fare il precipitato rosso comune ; e lo Resso mercurio crudo può soltanto resi-£ere ad un grado molto più debole, che all' un' e l'altro di questi due, siccome fiè veduto, e sperimentato nel fare il mercurio comune calcinato detto impro priamente Precipitate per fe.

Nel fare però una simigliante ealcimazione vi è questa cosa infinitamente effervabile, che poichè il mercurio è stato calcinato per alcun tratto di tempo col necessario soave, mezzanissimo calore, fassi valevole a sat testa, ed a sosenere un grado assai più sorte, ed emergico, ed attivo di suoco, di quello potesse sostema per innanzi la lenta di-

visata calcinazione. Questo è esattamente, ed a capello il contrario di ciò, che sperimentafi nel fare il precipitato rosso comune, nella composizione del quale fa di mestieri, che il fuoco sia di necesfità gradatamente diminuito; avvegnachè in evento che il grado medefimo di fuoco, che era al medefimo necessario da principio, venga ad esfere continuato nella stessa intensione, e forza, arriverebbe con ogni maggior certezza a fublimarlo, ed a svaporarlo. La spiegazione, ed appianamento di questo si è. che in ciaschedun caso il mercurio . ricevendo le particelle del fuoco entro il suo corpo, viene a farsi per mezzo delle medefime capace, e valevole a far testa, ed a refistere alla forza del fuoco con quella proporzione, colla quale ei va ricevendo le particelle, le quali accrescono il suo peso. Questo effetto non meno il fuoco, che l'acido stesso altresì sono capacissimi di produrre in esso mercurio: ma l'acido arriva a ciò fare in un grado cotanto superiore, che mentre nell' uno di questi due casi il mercurio crudo ricevendo le particelle del fuoco entro il suo corpo, fassi, e diviene per mezzo delle medefime capace di refistere ad un calore più veemente, e più attivo; nell' altro caso queste stelle particelle del fuoco venendo ad effere soltanto ricevute in luoge delle particelle dell'acido, che eranfi per innanzi dileguate, e dissipate, le quali aggiungevano al mercurio una porzione di pefo affai maggiore di queste particelle del fuoco, il mercurio stesso diviene molto meno valevole a far testa, ed a resistere al violento ed energico calore pel cambiamento; e gradatamente, via via, ch' ei va ricevendo le particelle del fuoco

in luogo delle particelle dell'acido, efige, che il calore, o la forza, e grado del fuoco vada diminuendofi, e feemando, altramente è giuoco forza, che venga ad effere fvaporato.

Ultimamente noi veggiamo, come il mercurio crudo, affine d'effer ridotto in una polvere rossa per mezzo della calcinazione, ricerca, e vuole un tempo lunghissimo; dove per lo contrario il mercurio satollato, o caricato con gli acidi può benissimo effer cangiato in questa medessa polvere rossa in pochissimo ore; ed il primo tollera, e sostiene un suoco più che mezzanamente gagliardo, e l'altro per lo contrario non sostiene, che un grado di suoco debolissimo.

Egli apparisce, come il mercurio caricato, o fatollato con gli acidi fomministra un accesso più agevole alle particelle del fanco, del mercurio crudo. E ciò, che prova questo, e che mostra, e fa toccare evidentemente con mano, che gli acidi accelerano l'azione, od effetto del fuoco forra quello corpo, fi è, che se il precipitato bianco comune venga ·espotto al medefimo mezzanistimo gra do di calore, al quale viene esposto il mercurio crudo, ei divien rosso con molto maggiore speditezza, e siccome -quivi la disferenza è foltanto, che uno è puro, e mero mercurio, e l'altro è mercurio penetrato dagli acidi, così evidentemente non può avervi ragione, onde il secondo facciasi rosso con maggior prontezza, falvo il suo esfere dagli acidi nella divifata guifa penetrato.

Dopoi facendofi ad efaminare in quefia maniera gli efferti del fuoco fopra le foluzioni del mercurio, questo prode Autore va innanzi, e si pone ad esamimare, ed a ponderare gli esserti dei vari

Chamb. Tom. XV.

fali fopra la foluzione fatta nell' acqua forte; ed in simiglianti inchieste egli apparifce , come quei fali, dai quali vien dato al mercurio un color giallo, od un color rollo, producono foltanto quello effecto a proporzione, che erano Itati. o per più lungo o per più corto tratto di tempo esposti ad una calcinazione. per mezzo della quale i loro acidi erano stati spinci , e cavati suori, e che in luogo loro erano state nel mercurio ricevute le particelle del fuoco, ed eranvisi trattenute, di modo tale che tutti questi riscaldano l'acqua, allorchè vengano posti a sciogliersi nella medesima a proporzione, che contengono, od una maggiore, od una minor porzione di particelle di fuoco. Ora, ficcome egli è evideniffimo, che questi sali danno un calore all' acqua non per alcun altro mezzo, falvo che per le fole particelle del fuoco, che in sè contengono, così viene ad effere con fomma naturalezza suppofto, che questi sali somministrino, od il color giallo, od il color rosso al mercurio fciolto , per quell' iftello ittellidimo mezzo, che noi conofchiamo, e sappiamo, quelli effere i colori, che il fuoco de a questo corpo. Questi medesimi fali, prima della loro calcinazione, non produceno nè poco, nè punto un cambiamento fimigliante nel mercurio: ed apparisce, come esti agiscono nel medelimo foltanto zila foggia, e non altramente che gli alcalici, o dire li vogliamo quei corpi, che hanno fofferto una violentifii na calcinazione: e che le particelle del fuoco, che effi contengono, fanno si, che agifcano fopra il medefimo in quella guifa appunto, che farebbesi lo stesso suoco; e sopra ruito, che il fuoco, ed i corpi alcalici produ-

PRE cono gli effetti a capello i medefimi fopra la foluzione del mercurio fatta nell' acqua forte.

Dall' altra parte quei tali fali, i quali non sono stati esposti all' azione del fuoco . ed i quali . anziche riscaldar l'acqua, nella quale vengono disciolti, la rinfrescano; oppure quei rali sali, in effendo flati calcinati non hanno ricevuto dall' operazione, che una piccioliffima porzione, per cosi esprimerci, d'indole e natura alcalica ; che è quanto dire, che hanno raccolto pochissime particelle di fuoco in luogo delle pochissime particelle acide, che hanno perduto : questi, io torno a dire, nulla fanno al mercurio fciolto, salvo il condur via una porzione de' fuoi acidi, e la fua bianchezza non viene ad effere da effi di un menomo che alterata; e di fatto lo stessissimo sale di tartaro, che è un alcali potentissimo, se con esso trovinsi mescolati gli acidi per cacciar fuori le particelle di fuoco, che vi fi contengono, e per occupare esse steffe il luogo loro, diviene intieramente, e perfettamente fimile, ed analogo ad uno di questi sali, e non produce ombra menomissima di cambiamento nel colore del mercurio.

Finalmente i sali volatili , in evento però che sieno puri, sempre e costantemente sumministrano un precipitato bianco dalla foluzione del mercurio; ma ficcome usualmente, e d' ordinario contengono questi sali una porzione abbondevole d'olio, questo viene generalmente a rimaner separato dai medesimi nell' operazione, e mesculandosi cul precipitato, lo fa d' un color misto fra ilsuo color proprio bianco naturale, e fra il color naturale dell'olio. Come questi. oli nei fali sono passati per un suoco

femmamente energico, così sono d'ordinario abbrugiati, e quindi riescono naturalmente d' un color nero . o periccio; e per conseguente il risultato della loro mescolanza col precipitato bianco. viene a formare un grigio fangolo, un grigio sucido. Dall'altra parte, allorchè vien messa in opera l' urina , siccome la materia oleofa, accompagnante i fuoi fali. non è stata abbrugiata, ed arsa dal suoco, col divenire esaltata per mezzo del suo fermentare colla soluzione, così viene ad acquistare un color rosso sanguigno carico; e la conseguenza si è, che il precipitato viene a riuscire d' un colore di mezzo fra questo color rosso sanguigno carico, e fra il suo color proprio bianco naturale, e comparisce di un color di rosa domaschina pallida.

Sono questi gli effetti dei sali afforbenti, allorche vengono aggiunti foli: alla soluzione del mercurio. La cosa. che dopo di queste dee esfere investigata, si è, in qual maniera esti fali agiscano, allorchè vengono aggiunti, l' uno dopo l' altro alla quantità medefima della foluzione? Allorche noi abbiamo dato a questa soluzione un color giallo, per mezzo d'aggiungere il sale di tartaro. il quale, ficcome un' alcali, produce fimigliante effetto, se noi ci feremo pofcia a verfarvi fopra lo spirito di fale ammoniaco, oppure un' altro fale volatile discioles nella flemma, e soltevato a forza di diffillazione, il color giallognolo, o rossiccio incontanente dileguasi, ed il tutto diviene d' un color grigio sporco, il quale in progrello fassi nericcio. Ma in evento, che vengavi aggiunto l'olio di tartaro per deliquium, o qualfivoglia potentilimo alcali, non viene a diffrugger . di nuovo questo medefimo colore, e. produce quello, che produrrebbe naturalmente, qualora venisse semplicemente mescolato cella soluzione, ma dilata soltanto, e stende il colore oscuro, e nericcio, che la materia mescolata aveva innanzi ricevuto dallo spirito di sale ammoniaco.

Se poi alla foluzione del Mercurio venga aggiunto il sale di tartaro, o d' altro, qualunque fiafi, alcali fiilato, che sia stato prima renduto, e farto bianco per mezzo d'una mescolanza col sal comune, o con qualtivoglia altro fale, checontenga porzione picciolissima d'alcali. il liquore diviene in un batter d'occhio di color giallo; e questo colore rimansi inalterabile, ed irremovibile con tutta la giunta, che altri facciavi di qualfivoglia altro fale. Adunque il fale di tartaro è in questo caso agli altri fali ciò, che lo spirito di sale ammoniaco è al sale di tartaro. Se alla foluzione del mercurio vengano alternativamente aggiunti l' olio di tartaro, e lo spirito di sale, la foluzione diviene alternativamente gialla, e bianca, secondo l'ultimo liquore, che è flato aggiunto, di maniera tale che quetti due opposti liquori polleggano una forza uguale, avvegnachè ciafcheduno d'essi faccia, e renda la foluzione di quel dato colore, che naturalmente ei somministra, allorchè soverchia l' altro liquore, rispetto alla quancicà.

Quantunque però sieno stati mentovati due differenti liquori in questo caso, egli è però possibilissimo l'impiegarne di par altri parecchi nella guisa, e "maniera medesima, l' uno dopo l'altro, e per questo mezzo venire a produrre più cambiamenti di colore nella medesima soluvione. Tutto quello, di che altri dee prendersi cura in sistata esperienza, siè, che il liquore, che vien messo in opere da principio, sia più debole, avvegnachè in altra guisa non potrà produrre alcun cambiamento: e ciò, che dee esser conchiuso da tutto questo si è:

1. Che il Mercurio allora quando è penetrato dagli spiriti acidi, è naturalmente d' un color giallo. 2. Che quando vien cangiato in un color roffo, o giallo, il fenomeno è unicamente, ed intieramente dovuto alle particelle del fuoco in esso introdutte. 3. Che non fa cambiamento dal bianco al rosso, o dal rosso al bianco di bel nuovo in niuna altra maniera, se non se col ricevere, o dilungarsi dalle particelle del fuoco, che aveva prima ricevute. 4. Che allorchè la soluzione viene ad acquistare un colore, il Mercurio perde i suoi Acidi, o porzione dei medelimi. s. Che ciascheduna volta, ch' ei cangia il suo colore: o viene a perdere i fuoi acidi, o viene a guadagnare dei nuovi, e che questo perdere, ch' ei fa, o guadagnare i suoi acidi, è una condizione, senza la quale non può il Mercurio ammettere, o didilungare da sè le particelle del fuoco. 6. Che quando un' afferbence non produce altro nella folozione, falvo di toglierne via gli acidi, fenza comunicare al mercurio alcuna cofa in luogo di quelli, viene a dar sempre, e costantemente al precipitato un color bianco, o, per esprimerci con maggior proprietà, fa sì, che il precipitato comparifea nel fuo proprio, e genuine colore. 7. Che fa che comparifea alcun' altro colore, allora quando in luego degli acidi, dei quali ha spogliato il Mercurio, viene a somministrarli altre sostanze, che colorifconlo, fecondo, ed a proporzione della tota natura, e quantità. 8. Che in diversi assorbenti calcolati per produtre vari colori, quello, il quale è l'alcali degli altri tutti il più potente, ed efficace, è sempre valevole a distruggere tutto il rimanente; ma che ivi non fegue necessariamente un cambiamento di colore nel liquore, che viene ad effere alterato da una natura meno alcalica ad altra natura più validamente, ed energicamente alcalica. 9. Che un liquore d' una natura potentissimamente alcalica aggiunto alla foluzione dopo l'altro liquore, che era un' alcali più debole, non verrà a produrre cambiamento nel colore del tiquore, qualora non produca altro efficto, falvo quello d'afforbire quantità maggiore degli acidi dal precipitato, e che non viene a fomministrarli altre particelle in luogo di quelle degli Acidi, che ha dal medefimo dilungare. E finalmente, che gli acidi deboli fon valevoli a cangiare il precipitato del cojor rolfo nel bianco; ma che i gagliardi, ed efficaci diffruggono intieramente tutti i colori. Vegganfi Memoires de l'Acad. Roy: des Scienc. de Paris, ann. 1714.

PRECIPITAZIONE, PRECIPITA. 210, un'operazione nella Chimica, cioè una spezie di separazione, onde un corpo disciolco e sospeso in qualche liquor mestruo, staccasi da esto, e cade giù al fondo del vase. Vedi OPERAZIONE.

La Precipitazione è, o spontanea, o areifiziale.

La PRECIPITAZIONE Spontanea è, quando le particelle del corpo disciolto fi separano per se fletse dal diffolvente.

La PRECIPITAZIONE Artifiziale è.

quando qualche altro corpo, chiamato un precipitante, s'aggiugne per proccurare questa separazione. Vedi PRECIPI-TANTE.

Vi è pure una precipitazione totale, nella quale le parti disciolte sono tutte separate, e van al fondo; e una parziale, in cui alcune delle parti disciolte stanno tuttor sospese nel fluido e non ca-

fcan giù.

For Spiegare l'operatione della PRECI-PITAZIONE , offervifi , che un menftruo fluido si può far che sostenga un corpo specificamente più pesante di esto mefiruo, o col rendere la resistenza, provegnente dalla coesson delle parti del fluido, egnale all' eccesso della gravità specifica di cotetti corpi fopra quella del mellino. Vedi MENSTRUUM.

Ovvero, coll'aggiugnersi del corpo pefante a qualche altro più leggiero; così che i due asseme facciano solamente un tutto, eguale nel peso al fluido.

Nel primo caso sappiamo che la resistenza, è ognor proporzionale alla superfizie de corpufcoli, di modo che fendo diminuita la superfizie, è indebolita la refistenza: perciò la proporzione della tenacità del mestruo, colla gravità de' corpuscoli, essendo così tolta, dee seguirne la precipitazione.

La precipitazione si può dunque fare in due maniere, supposto questo fondamento; cioè, coll' infondervi un liquore specificamente più leggiero, o specificamente più pesante. Nel primo caso la gravità del mestruo, che è sempre proporzionale alle gravità composte d' ambedue, diverrà, per questa mistura, più leggiera: così essendo il mestruo diluito, la forza di coessone s' indebolisce e rendest inetta a più sostenere a lungo

i corpi; quindi gl' idrometri, che facilmente sono sollenuti nell'acqua, al versarvi buona quantità di spiriti ardenti, calano al sondo del vetro.

E ciò s' accorda non folo colle leggi della meccanica, ma cogli esperimenti: così lo spirito di sale armoniaco copiosamente precipita le limature de' metalli, disciolte in mestrui acidi; abbenchè egli sia molto più leggiero che alcun d'essi.

La medesima cosa si sapiù presto collo spirito di vino, la cui gravità sappiamo essere quasi la minima di qualun-

que liquore.

Per mezzo di questo spirito altresi, tutti i sali che sono sospesi nell'acqua, vengono precipitati, e così unisconsi in cristalli. Parimenti se gocciolerere dell' aceto distillato nella scoria d'antimonio dissua nell'acqua, ella cade al sondo, e somministra il zosso d'oro.

Nell'istessa maniera l'acqua, l'acto, ec. fanno una precipitatione degli acidi, benchà più parca; anzi gli acidi stessa presenti seria di prate a la cidi, più pesanti, precipiteranno tutto quel che nuota in esti. Così lo spirito di sale precipita il piomo, il rame, lo stagno, disciolti nell'olio di vitriolo: tanto poco sa qui mestieri degli alcali, ancorchè i Chimici d'accordo abbian voluto che eglino sien assolutamente necessa;

Nel secondo caso, la precipitazione si farà coll'aggiunta di un liquore più pefante al mestreo. Imperocchè le particelle di questo liquore, tra per il loro peso, e tra per l'impeto che acquistano nella loro discesa, portan giù e assonate la loro discesa, portan giù e assonato no tutti i corpuscoli folidi che incontra no nel loro passaggio; di maniera che essendo così i corpuscoli giù tirati a for-

za, ed ivi tenuti da questo liquore avventizio non possono più ascendere nella lor prima situazione.

Per provate la verità di quesso raziocinio con esperimenti; non solo gli spiriti acidi, ma anche la pura acqua, si troverà, che precipitano tinture di vegetabili estratte collo spirito di vino e le medesime tinture estrette con l'acqua o col vino, sono precipitate in buona copia dagli spiriti acidi che son più pesanti.

I metalli, quando fono difeiolti nello spirito di sale armoniaco, precipitansi coll'olio di vitriolo, o con lo spirito di nitro. Quando sono sospeti nell'acqua sortis, eglino vengeno precipitati coll'olio di vitriolo, o collo spirito bezoartico dinitro.

Quanto ai corpi sospessi per mezzodella loro un one con altri più leggieri;
quest' è propriamente il cuso de' metalli
disciolti; ed a questo si può ridurre l' ultimo caso della precipitatione. Qui , leparticelle di un metallo estendo separateper mezo di un dissolvente, e rese impercettibili a causa della loro estrema
piccolezza, ssutuano soltanto, perche
unite a leggerissime particelle dello spirrito acido, che le mantien sospese che hanno,
si per conto della loro piccolezza, come
per la loro unione cogli acidi, spessoper la loro unione cogli acidi, spessocontribuisce a fare il medesimo essetto.

Ora, ficeome elleno fino in un equiibirio sforzato col fluido in cui muotano; e le caufe per le quali fi foftengono, nonfono che accidentali; ne fegue naturalmente che vengano precipitate al fondo, qualor l'acido od il meftruo le abbandona; da qualunque cagione che ciò fi. I faccia: balla ancor qualche volta chessa la quantità del fluido, in cui fono fostenute, sia diminuito. Imperocchè allora diverse delle particelle metalliche, tuttutchè sempre unitecol loro acido, venendo ad accozzarse du unissi, prendono una più piccola superfizie rispetto alla loro massa; così, non essendo più sostenute dalla grandezza della loro superfizie, danno giù al sondo.

Quando il mestruo abbandona in un leggiero disciolto; se cotesse corpo è più leggiero che il mestruo, seguirà il contrario alla precipitatione, vale a dire il corpo si solleverà: coss la cansora essendi mischia: a nell'olio d'olive, e tutto essendo disciolto, la cansora s'alza alla

prima, ec.

Se accade, che le particelle, dacchè fon abbandonare dal diffolvente, fieno egualmente pefanti che il fluido che le foftiene, allora nè s'alzeranno, nè caderanno; folo diverse d' esse riunendosi, formeranno alcune picciole masse, batanti per distruggere e guastare la limpidezza e la trasparenza del fluido; sicceme è il caso della resina disciolta nello spirito di vino, se l'acqua sopra vi fi versi, dove l'acqua unendosi strettamente collo spirito di vino, fa ch' egli lasci andare la maggior parte delle particelle resinosse.

Faili a questo modo una precipitazione imperfetta, come la chiamano; e la quale in realtà altro non è, che una disposi-

zione a precipitare.

Se in questo caso, le particelle acquee del fluido s' occultano, e quasi s' alforbiscono tra le grosse molecule della materia disciolta; ciò forma quel che chiamano un canguto. Vedi COAGULAZIONE.

Alle volte quando i liquori sono versati l' un sopra l' altro, i sali de' quali Abbondano, sendo mest in moto, per la loro forza attrattiva corrono mutuamenate ad abbracciarfi l'un l'altro; e perché non fi ritraggono o difgiungono dopo quetto combaciamento, fono a lungo andarecosì uniti, che diventano come un folido, reflandovi pochifima flemma, ficcome è offervabile patentemente nel tartarum vitriolatum.

In questi esperimenti succede un tal constituto ed una tale esfervescenza, che quasi tutta quella umidirà svapora, che disusse i fali. E quasi sonda tutta la ragione della coagulazione Chimica, cosa di grandissma conseguenza nell'affat della precipitatione. Ne possiamo spiegare, come l'olio di tartaro precipiti i corpi disciolti negli acidi, d'altra guisa, che per la spezie di coagulo ch' egli su con questi corpuscoli, onde diventa troppo pesante per rapporto al mestruo, ed eccede la di lui tenacità.

Tali sono i principi generali della precipitazione.

## SUPPLEMENTO.

PRECIPITAZIONE. Nell'Arte del Saggiare è la precipitazione la separazione di qualsivoglia parte d'un corpo composto, mentre sta siquagliandos nel suoco, oppure raffreddantesi dal siquefamento del rimanente della masla in una sissatta maniera, che viene ad affondarsi, a calare, od a precipitare al sondarsi, a calare, od a precipitare al sondarsi nella sommità, e viene a formare la superficie. La patte pesante per sissatto modo precipitata dal rimanento, è detta regolo, regulus, di questo tal dato corpo.

È questa un' operazione, la quale ricerca quasi sempre l'aggiunta di quei

dati tali ingredienti, i quali servano a levar via, ed a togliere la vicendevole connessione, ed unione delle parti del corpo, che effer debbono separate; vale a dire, quei tali ingredienti, che pofseggano virtù, e qualità di menstruo, e che a un tempo stello confervino, e mantengano le altre parti in uno stato di scioglimento. A cagion d' esempio, la parte regolina dell'Antimonio, e lo Zolfo minerale sciolgonsi a vicenda l' uno l'altro, e vengono a costituire l'antimonio crudo: nè queste due sostanze posson' esser disgiunte, e separate l' una dall' altra per mezzo del folo fuoco fenza distruggere il regolo: ma se voi vi farere ad aggiungere il ferro, il rame l' argento, e simiglianti, i quali vengone ad effere più perfettamente penetrati dallo Zolfo, e che vengono così ad effer ridotti allo stato di miniera, allora il regolo dell'antimonio è libero del suo Zulfo, e precipita al fundo, non altramente che fosse più grave dei corpi aggiuntivi, allora quando è congiunto allo Zolfo.

Una simigliante precipitazione per mezzo di fouagliamento avviene appunto nelle vetrificazioni, nelle scorificazioni, e nelle prove delle coppelle, mentre una porzione del corpo cangiali in scorie, el altra parte metallica, se abbiavene alcuna, continuando a confervare la sua forma metallica, viene a raccogliersi, e restare unita nel fondo del vaso sferico. L' argento, el oro pertanto, che fono malagevolissimamente soggetti ad un perfetto vetrificamento, costantemente rimangonsi, e comparisco no nella loro propria forma; e per tal motivo, quantunque si trovassero in una copella in quantità così gicciola, così nonostante sempre, e costantemente compariscono all'occhio chiarissimamente, allorchè le scorie vengono ad effere alsorbite, dove per lo contrario un regolo così picciolo degli altri metalli, sarebbe rimaso, per così esprimerci, sepolto, e nascoso fotto una quantità così abbondevole di scorie.

Nè è punto meno necessaria la precipitazione per via di squagliamento per ottenere presiochè tutti gli altri metalli, che in questo rapporto addimandansi meno perfetti, qualora voi non vi faceste per avventura ad eccettuare una qualche picciolissima quantità di metallo nativo, il quale però nientedimeno a grandissimo stento può appellarsi metallo puro, volendo parlare con proprietà. Inoltre debbon' effer tutti avuti, od in forma di terra, oppure in forma d'una folida miniera, o terra minerale. Nel primo caso voi potete far benissimo un vetro con un semplice, e nudo squagliamento: nel fecondo caso, in evento, che lo Zolfo, e l'arfenico, i quali infieme colla porzione metallica, sieno quelli, che costituiscano una miniera, questi verranno ad effere diffipati, e dileguati nell' abbrugiamento. La miniera spogliata e privata del flogisto oleoso, in un fuoco puro diventa vetro, il qual vetro può effere mescolato colle pietre non metalliche, e colle terre; ma per mezeo d'aggiungere un flogisto, o sia un principio infiammabile alla medefima .. miniera, questo vetro metallico viene ad esfere novellamente ridotto alla sua primiera forma metallica, e per tutto quel tempo, in cui viene conferrato fotto questa stella forma, non può in conto alcuno esfere unito col vetro-delle altre spezie, ma cala, e precipita al fondodel medefimo, a riferva soltanto d'una picciolissima quantità di esso, che viene ad essere rattenata datta viscostità del verto. Pertanto in questo caso il corpo precipitante è veracemente, e realmente il flogisto, o sia principio instammables qualtivoglia corpo, che rolga la connessione, e congiungimento, pel dilungamento, e sconglumento del quale viene a farsi la precipitazione, è propriamen te appellato il corpo precipitante. Veg. Cramer, Arte del saggure, pag. 187.

La precipitazione dei corpi folidi da menstrui fluidi, viene ad effere effectuato , o per mezzo d' eitrarre, o di svaporare lopra un fuoco loave, e mezzanamente attivo il menstruo dissolvente fuori del corpo fillato difciolto, o per mezzo d'aggiungere un fiffatto corpo. che venga ad effere ingordamente disciolto, da questo menstruo : come , se un metallo disciolto per mezzo di un' acido è precipitato da un' altro metallo, oppure da un fale alcalico : A cagien d' elempio, l'argento disciolto nell' acqua force viene ad effere precipitato dal rame, il rame dal ferro, il ferro dal pettro, e tutti i metalli non meno, che i femimetalli, od in parte, od in tutto dalle ceneri proparate pel fapone, dai sali volatili, e dai sali urinosi.

É fatta simigliantemente una precipitazione col versare sopra una soluzione quelle tali sostanze, le quali, o non possono sciogliere il corpo sra mano, se questo sia solo, od unito, e congiunto ad un dato menstruo, che contenga il detto corpo; oppure scioglierlo in altra maniera; ovvero in una quantità minora di quello sarebbesi satto, se il menstruo folle stato mello in opera puro. Nel primo cato viene ad effere essettuata una totale precipitazione, siccome puosti agevolmente toccar con mano nella precipitazione dell'argento fuori dell'acqua ferte, per mezzo dello spirito di sale. Nel l'econdo caso vienvi a fassi un grandissimo sconvolgimento, e precipitazione, ma incontanente ne vien dietro una seconda soluzione, secome avviene allorche il ferro è sciolto nell'acqua forte, allorchè voi vi facciare ad aggiungervi in una maniera dicevole, ed adeguara un liquore perfettamente, ed intieramente libero, e spogliato del sale alcalico fisato. Ma allora rimanvi comunemente, e per lo più una certa parte, la quale non viene ad ellere la seconda volta perfettamente disciolta. Nel terzo caso non vienvi effettuata, ie non se una precipitazione parziale. Voi avrete un'esempio evidentifimo di questo, se il Mercurio disciolto nell'acqua forte, ed il men-Aruo inticrissimamente satollato del medelimo, venga ad esfere precipitato, o dal sale comune, o dal sale ammoniaco, oppure finalmente dal loro (pirito acido. É fatta simigliantemente una precipitazione alcune fiate foltanto per mezzo d' aggrungere una quantità abbondevole d'acqua limpidiffima per diluirla. Tale si è appunto quella fatta sopra il regolo d' antimonio disciolto nello spirito del fal comune, oppure nell' acqua forte, allorchė venga verfata una copiofa quantità d'acqua fredda fopra questa foluzione; avvegnache fiffatti menstrui non isciolgano questo semimetallo, seppure non sia concentrato.

Tutte le divisate precipitazioni veagono ad esfere grandemente promosse da un calore mezzanamente attivo, e soave, per mezzo del qual gentil grado di suoco il corpo precipitante penetra più agevolmente nel menstruo, ed ia seguito è necessaria un'assa considerabile quantità d'acqua per diluire, salva nella precipitazione della prima spezie sopradescritta: conciosiache comunissimamente gli scioglimenti, o dissoluzioni più concentrate assumono la confissenza d'una pasta immediatamente che viene aggiunto il corpo precipitante alle medesime, il che viene ad impedire al medesimo di mescolarsi ugualmente colla soluzione. Veggasi Idem, ibid. pag. 196.

Dal gran Boerhaave vengon fatte le appresso osservazioni sopra le maniere e sogge differenti, in cui viene ad esfere essertuata da vari agenti la preci-

pitazione.

Così 1. Dall' acqua versata sopra gli oli disciolti nell' alcohol, ove il liquore

cangiasi in lattiginoso.

 Dall' acqua versata sopra le resine folide disciolte nell' alcohol, ove il liquore diviene simigliantemente lattiginoso.

3. Dall' acqua nella distillazione degli spiriti oleosi, in evento, che vi scorra sopra alcuna porzione d'acqua, dopo che lo spirito è trattone suori.

4. Dagli acidi fopra gli acidi: Cosi l' argento, ed il mercurio vengono ad ef fere precipitati fuori dello fpirito di nitro, nel quale fieno i medefimi flati dificiolti per mezzo dell' aggiunta dello spirito di sale.

5. Dai metalli con i metalli, e con altri corpi. Così, a cagion d'esempio, diluirai un'oncia d'argento disciolto nello spirito di nitro colla quantità doici volte maggiore d'acqua piovana: porrai delle lastre di rame ridottea perfetto pulimento catro questo liquore; e

l' argento verrà ad esfere precipitato, ed il rame disciolto. Allora porrai questa soluzione di rame in un' altro vaso di vetro, ed aggiungerai alla medefima delle piastre di ferro ridorte a pulimento, il rame verrà allora ad essere precipitato, ed il caso verrà a cadere sopra il ferro; alla perfine il rame cadraffi al fondo . ed il ferro rimarrà disciolto. Verserai questa foluzione di ferro in un nuovo vaso di vetro, e v' andrai gocciolando sopra dell' olio di tartaro per deliquium : il ferro disciolto incontanente, e ful fatto cadrà al fondo, e l' alcali andrassi ad unire coll' acido, e verrà a rigenerare un verace, e genuino nitro dopo numero così grande di cambiamenti.

Così questo sale andrà viaggiando, per così esprimerci, da un corpo all'altro pressochè inalterato, tuttochè venga ad effere attratto più dall' uno, che dall' altro, fino a tanto che viene a rimanersi alla perfine in quello, che in questo rispetto è il più gagliardo di tutti, e quindi viene ad esfer soltanto fatto sloggiare, allorchè sopra il nitro nella divisata guifa riprodotto, e rigenerato vengava versato l'olio di verriolo. Da questi due principi dipende la precipitazione, ed è la verace, ed affaissime fiate l'astrusa cagione di maravigliosissime operazioni fenza numero, non meno dell' Arte, che della Natura.

Prenderai un grano di precipitato, o bianco, o rosse; lo stropiccerai bene sopra una lastra di rame ridotta a perfettissimo pulimento, e ben ricaldata, e per qualunque parte sarà passata la materia, il rame immediatamente, e su satto comparirà simigliantissimo all'argento; avvegnachè il rame attragga l'acido del nitre dalla calcina del mercutio, e

così viene fare in un batter d'occhio un' amalgamazione fopra la superficie del rame, ed in tal caso viene ad acquistare

un color argentino.

6. Gli alcali bene spesso precipitano sostanze disciolte dagli acidi. Questo avviene con assai frequenza, ma non già sempre, e con perfezione. L'alcali precipita Il rame sciolto da un'acido; ma il rame viene ad essere dopoi sciolto da un sale composto dei due.

7. Cli acidi, generamente parlando, precipitano fostanze feiolte a forza d'alcalici; ma in questo caso hannovi simigliantemente alcune operazioni chimiche, che ci fomministrano, e fanno ve-

dere delle eccezioni.

8. I fali acuti, fenz' effere cangiati, e rimanentifi perfettamente occulti, producono degli effetti stranissimi, ed impensari per mezzo della precipitazione. Se uit oncia di Luna Cornea, che è intieramente senza odore, infipidissima, e non attiva, e che non dà tampoco legno d' acrimonia nel fuoco, venga macinata, é congiunta in gagliardo calore entro una storta di vetro con una mezz' oncia di regolo d'antimonio nulla affatto odorofe, ed intieramente infinido, in un' istante ne sorgerà quindi un veleno estremamente possente, od un butirro d' antimonio in grado fommo corrofico, la fola esalazione del quale riesce mortifera. Noi veggiamo in questo un' esempio patentissimo del quanto pericolosa siasi l'arre di mescolare i corpi, e quanta esser debba la precauzione, ed oculatezza, colla quale dobbiamo procedere nelle composizioni dei corpi medesimi Veg. Puerhaave, Chem Pars 2. pag. 338.

PRECIPUT\*, nella Giurispruden ?
za Francese, è un vantaggio che appartiene a qualcuno, in una cosa da dividersi; od una porzione detratta, e messa
parte in suo savore, avanti che sia fatta
la divisone.

\* La voce è formata dal Latino præcipuus, il capo, o principale.

Nella partizione fra nobili, il più vecchio ha sempre il seudo, o la signoria principale, per il suo preciput. — Nel qual senso il preciput coincide col diritto di primogenitura. Vedi Paimogenitura.

PRECISIONE, PRECISIO, nelle Scuole, l'istessa cosa che astrazione. V. ASTRAZIONE.

PRECONIZZARE, o PRECONIZZAZIONE, una proposta, o dichiarazione, che il Cardinal Protettore fa nel Confiforo in Roma, di un personaggio nominato da qualche Principe ad una prelatura, in virtù delle lettere, delle quali
egli è il latore, alla quale confentendo
il Papa dà la fua collazione. Vedi Col-

La data delle Bolle si spedisce sull' istesso giorno che la preconizzazione. Vedi

Bolla.

PRECONTRATTO, PRÆCON-TRACTUS, un contratto fatto prima di un altro: s' usa il termine in riguardo ai Matrimonj. Vedi Contratto.

¶PRECOPIA, Præcopias, città di Turchia, nella Servia, ful fiume Morava, 8 leghe diflante da Nissa all' O.

long. 40. 6. latit. 43. 20.

PRECORDJ, PRECORDIA, ec. le parti intorno al cuore, e. gr. il pericardio, il diaframma, gl'ipocondri, ed anche il cuore flesso, co polmoni, colla milza, ec. Vedi Cuorra.

La parola PRÆCORDIA è anco usata d'ordinario per dinotare la parte dinanzi della region del torace. V. Torace.

Plinio, ed alcuni altri Autori, l' ufano per tutte le viscere, o interiora: Præcordia vocamus uno nomine exta in homine.

Vedi VISCERA.

Una delle principali differenze tra gli uomini ed i bruti confiste in questo che vi ha una maggior corrispondenza e comunicazione tra la testa ed il cuore ne' primi, che ne' secondi: la quale corrispondenza fassi per mezzo d' un maggior numero di nervi, mandati dal cerebro al cuore ed ai precordj; i bruti ricevendo solamente nerviai precordj per via de' rami del par vagum; e l' uomo zicevendone anche dal pajo intercostele.

, Bene offerva il Dottor Willis, che la ragione di ciò si è, perchè i bruti essendo privi di dicernimento, e poco soggetti alle passioni, non abbisognano, come l'uomo, di un doppio passiggio per gli spiriti, l'uno a servigio delle funzioni vitali, l'altro per l'impressione reciproca degli assenti. Vedi Nervo, Sri-

RITO, CERVELLO, ec.

PRECURSORE, PRECURSOR, nella Teologia, una periona, la quale precorre o va innanzi ad uno, per annunziare la fua venura.

Questo termine s' applica particolarmente a S. Giovanni Battista, che è chiamato il Precursore di Gesà Cristo, per quello che di lui scrive S. Luca, prætista antesaciem Domini parare vias ejus.

PREDA. Vedi. PRESA.

PREDECESSORE, una persona, la quale ha preceduto un'altra nel medesimo ufizio od impiego V. Anziano.

PREDESTINAZIANI, quelli che aderifcono alla dottrina della predeftinazione affoluta. V. PREDESTINAZIONE.

Il P. Sirmondo si sforza di dimostrare un'antica Setta di Predostinazioni, contemporanea a Sant' Agostino, la quale insorse e cominciò nell' Africa, nel Monastero d' Adrumetto, per aver male intesa la dottrina di Sant' Agostino. Aggiugness, che la stessi opinione di là sessi sparsa per le Gallie; dove uno di costoro, prete di condizione, e per nome Lucido, su condannato da Fausto Ve-

scovo di Reggio, la cui sentenza su confermata da due Concili.

La medefima dottrina fu di nuovo prodotta e spacciata nel IX. Secolo, da Godescalco Benedettino, il quale, come dice Incmaro in una lettera a Nicolò Pontefice, sosteno già stati anatematizzati, che Dio predesinò alcuni alla vita eterna, ed altri all'eterna morte; che Dio non ha voluto che tutti si falvino; che Gosì Cristo non è motto per tutti, ma solo pegli eletti, o per quelli che si salvan, ec. V. Grazia, ec.

Questa dottrina su di nuovo condannata in un Sinodo tenuto a Mogonza; ma i Giansenisti, particolarmente gli amici de'Sigg, di Porto Reale, e fra gli altri il Presidente Mauguin hanno scritero contro il P. Sirmondo, e si sono studiati di mostrare, che l'eressa de Predessinationi è una chimera; aggiungendo che San Fulgenzio, San Prospero, e gli altri discepoli di Sant' Agostino, non la considerarono che come un'eresia immaginaria, inventata da' nemici della dottrina di Sant'Agostino, affine di screditarla.

In fatti i principali argomenti e tefilmoni che il P. Sirmondo adduce in contrario, fono i Preti di Marfiglia, i quali vengono sospettati di Semi-Pela-

gianismo. (\*)

PREDESTINAZIONE, Prædeftinatio, nella Teologia, un giudizio o decreto di Dio, col quale egli ha risoluto da tutta eternità, di falvare un certo numero di persone, chiamate per ciò eletti. Vedi Eletto.

Altri definiscono la Predeffinazione, un decreto di dare la fede in Gesù Cri-Ro ad un certo numero d' nomini : e lasciare gli altri alla propria malizia, e durezza di cuore. \* Ma questa definizione s'affà alla seguente, adottata dai Rimostranti. Questi \* definiscono la Predestinazione più largamente e generalmente, il decreto di falvare i credenti, e dannare i non credenti, o gl' infedeli. Vedi Arminiani.

Le maggiori difficoltà, ond' è ottenebrata la Teologia moderna, sembran versare sull' Articolo della Predestinazione: i Luterani ne parlano con orrore; i Calvinisti la sostengono con somme zelo; i Molinisti la predicano per una dottrina pericolofa; i Cattolici l'afferiscono come un articolo di fede; gli Arminiani, i Rimostranti, ed i Pelagiani sono tutti nemici dichiarati della Predeftinazione. Vedi GIANSENISTI . MOLINI-STI, CALVINISMO, PELAGIANI, ec.

I Porto-Realisti, strenui sostenitori del Giansenismo, insegnano che Dio predeftina quelli ch' egli prevede che coopereranno colla fua grazia fin al fine. Du Pin aggiugne che gli uomini non cadono già nel peccato, per non essere predeftinati, ma non fono predeftinati, perchè Dio ha previsti i loso peccati. Vedi ELEZIONE RIPROVAZIONE, ec.

PREDESTINAZIONE, fi prende \* da' Faralisti \* anco per una concatenazione delle cause seconde ordinata dalla Providenza, in virtù di cui le cole vengono a succedere per una necessità fatale; contro tutte le apparenze, e ad onta di qualunque opposizione. Vedi FATO, e DESTINO.

I Turchi fono grandi predefinarii; ftimano il più lieve accidente, predeterminato; e per questa cagione sono molto più temerari e arditi nelle battaglie, e corrono maggiori rischi delle loro vite, di quel che altrimente farebbono. Vedi MAOMETTANISMO.

PREDETERMINAZIONE, Przdeterminatio, nella Filosofia e nella Teologia. - Gli Scolastici chiamano quel concorfo di Dio, che fa operare gli uomini, e li determina in tutte le loro azioni , fifica predeterminazione , o premogione. Vedi PREMOZIONE, ed AZIONE.

I Teologi sostengone, che Dio non ha parte nel peccato; conciossiachè egli folamente dà il suo concorso alla parte fisica delle azioni umane, non alla parte morale. Vedi LIBERTA', e NECISSITA'.

La Fifica predeterminazione , o premozione, se mai tal cosa c' è, è quell'azione di Dio, con cui egli eccita una causa seconda a operare; o per cui antecedentemente ad ogni operazione della Creatura, o avanti ch'ella operi in confeguenza dell' ordine della natura, o della ragione, egli la move efficacemente, e la fa produtre tutte le sue azioni: cioè, tutto

contrario , perchè collimano a render vana la verità, e autorità de Concilj, che quella proferi fero.

<sup>(\*)</sup> Tournely in præledt. de Grat. difput. 3. & 4. fa vedere la realità dell Erefia de' Predeftinazioni ; e che i foli Gianfepifti, e Fautori lere intanto fostengono il

quello che la creatura fa od opera, è realmente fatto e operato \* originariamente \* per l'azione di Dio fopra la Creatura.

Si controverte gagliardamente, se una tal sifica predeterminazione fia o no, neces. faria all' azione delle cause naturali? Gli Scotisti mantengono la negativa; instando, che tutte le cause naturali sono di lor natura determinate a certe azioni; onde non par che sia di mestieri chiamare in mezzo alcuna nuova predeterminazione di Dio, e. gr per il fuoco, acciocché icaldi la mano. Imperocchè fe un oggetto, secondo il corso della divina providenza, è applicato al fuoco, qual bisogno c'è d' una seconda appli cazione del fuoco, per fare che egli fealdi l'oggetto applicatovi ? Perocchè non si deono moltiplicare gli enti senza necessicà. Vedi Causa.

Ed una tale predeterminațione da alcuni Filosofi si tiene ancor men necessiria per produrte gli atti deila volontă: almeno, dicono, alla mente umana si dee accordare l'ordinaria potenza, ed il comune privilegio di una causa seconda; e però non se le dee negare il titolo e la ragione a produr gli atti suoi propri, non meno ch'agli altri agenti naturali.

I Tomisti al contrario strenuamente propugnano la fisca predeterminazione: un de' loro principali argomenti si cava dal· la subordinazione delle cause seconde al· la prima. Dove sonovi diversi agenti subordinati, dicono essi, gli agenti inferiori non oprano, se non mossi in prima e determinati all'opera dal primo; questa essendo l'essendo della subordinazione.

In oltre argomentano la stessa cosa dal Chamb. Tom. XV.

dominio di Dio sopra tutte le sue creature : egli è dell' offenza del Dominio, dicono, di applicare, e dirizzare le cose soggette ad esso, alle sue operazioni; eciò, se il dominio è solamente morale, moralmente; ma seè ansor fisso, siscamente. E che questi sia il caso in riguardo a Dio ed alle sue creature, non si può negare. Vedi Dio.

PREDIALI Decime, decimæ PRE-DIALES, fono decime pagate delle cofe che vengono o fi producono dal fondo o terreno: come grano, fieno, frutti, ec. Vedi DECIMA.

PREDICABILE, Prædicabile, nella Logica, è una qualità generale, che può effere predicata di diversi soggetti, o a diversi applicata.

Così animale è predicabile di un uomo e di una bestia: uomo è predicabile di Pietro, di Giacomo, ec. triangolo è predicabile di cento differenti spezie di figure; triangolo rettangolo, scaleno, isoscele, ec. Vedi Predicato.

Gli Scolastici riducono i predicabili a cinque classi, cioè al genere, alla speție, al proprium, alla differența, ed all' accidente; sotto uno, od altro de' quali è inchiuso tutto quello che si può predicare di un qualche soggette. Vedi GENERE, SPEZIE, PROPRIO, ec.

Il predicabile è anche chiamato univerfale logicum, come rifguardante altre cofe particolari, ed inferiori, o foggette: così animale è un univerfale, per riguardo all' uomo ed al bruto.

É chiamato universale logico, per diftinguerlo dal metafisco; che è un estere comune, considerato in se stesso, però denominato universale in essendo. Laddove il logico è solamente universale quante alla nostra concezione, ed alla neg-

PREAra applicazione. Vedi Universale.

Fra gli Scolastici , il predicabile fi definifce comunemente unum , aptum prædicari de multis , univoce , & divifim: ovvero, un po' più chiaramente, il predicabile è una natura che fi può predicare univocamente di tutte le cose alle quali ell' è comune ; e che , secondo che dividualmente vien moltiplicata in tutti i fuoi subordinati, può acconciamente predicarfi di tutti effi.

Così, quando l'appellazione di viriù è attribuita alla giustizia, alla prudenza, alla temperanza , alla fortezza , alla carità, ec. l'istessa ragione si può dare per tutte, del perchè sieno con tal nome ciascuna distinte; come sendo tutte fondate in una mediocrità, e sendo consone alla retta ragione, che è il carattere della virtà.

Quindi, se vi ha diverse cose chiamase con qualche nome comune : ma la ragione di tal nome non è in tutte la ftella, ma differente; queste non vengono fotto il numero di predicabili. Come nell' esempio, canis, cane, che si applica e a un animale domestico distinto per il suo abbajare, e ad una costellazione de'cieli, e ad un pesce marino.

La maniera onde la mente giugne a formare tai predicabili, od universali, è questa: fra quelle cose che cadono sotto la nostra offervazione, troviamo alcuni caratteri e proprietà comuni a diverse, ed altri peculiari a ciascuna: quello che troviamo comune, lo confideriamo a parte, o di per sè : e sì formiamo un universale egualmente applicabile a tutte. Vedi GENERALE.

PREDICABILMENTE, Pradicabiliter, s' usa nelle scuole in opposizione a predicamentalmente. - Così la materia dicefi effere unita alla forma predicabilmente, o per accidens; a fine di escludere la nozione di un accidente predicamentale.

PREDICAMENTALE Accidente. Vedi Accidente.

PREDICAMENTO, PREDICA-MENTUM, nella Logica, una classe, od ordine d'efferi, o softanze, schierate secondo le lor nature: si chiama anco categoria, e alle volte categorema. Vedi CATEGORIA, CATEGOREMA, ec.

La parola prædicamentum fu prima introdotta da Boezio, in luogo della Greca zarnyopia; ed è usata dagli scrittori Scolastici con molta latitudine e varietà: imperocchè o fignifica l'atto di predicare od un predicato comune ; od il genus o fia la base di una categoria; ovver, la collezione di diversi comuni predicati disposti in un cert' ordine: - E quest' ultima è la più usuale accettazione.

Quindi alcuni definiscono il predicamente, una serie di predicati, che corre, dal genere o dal più alto termine, per tutti i generi inferiori e per tutte le spezie. - Così una serie di fostanze tirata dalla foftanza via via nel corpo, nel vivente, nell' animale, nell' nomo, in Pietro, ec. chiamasi il predicamento di sostanza.

La solita definizione appresso i Logici è questa: il predicamento è un ordine o sistema naturale, di alcuna cosa generalissima od universale, e di tutto quello che forto la medefima è contenuto; cioè di tutti i subordinati generi, spezie, e individui.

Le proprietadi di un predicamento, ex parte vocis, cioè del termine con cui il predicamento, o la ferie predicamentale dinotafi, sono, secondo i Logici, l'esser uno, semplice, preciso, e adattato, e concinne,

Vox una, & simplex, rebus concinna locandis.

Le condizioni richieste ex parte rei, o della cosa da disporsi in un predicamento, sono contenute in quest' altro verso:

Entia per fefe, finita , realia , tota. i. e. egli debb' effere un ente positivo, ad esclusione delle non-entitadi, delle negazioni, delle privazioni, e delle impossibilità, ec. ed un'ente per fe, escludendo così le cose accidentali, fattizie, ec. e finito . per escludere Iddio ed altri transcendentali: reale, perocchè egli è destinato all' uso di meglio e più comodamente disporre le cose a' lor luo. ghi, acciocche più distintamente si conoscano e concepiscano; e tutto, intero, o completo, come quello che non è nella relazione di una parte componente, nè come solamente accessorio a qualch' altro.

PREDICARE, nella Logica, è propriamente l'atto di affermare o negare aliquid de aliquo. — Come, L'uomo non è una pietra; il corpo è una fostança. La cosa così predicata, chiamassi predicato. Vedi PREDICATO.

Nella dottrina degli Universali, o de' predicabili, predicare è direo dichia-rare una cosa veramente, direttamente, ed affermativamente. Così, nomo vien predicato di diversi, cioè veramente e direttamente si afferma, che questi o questi sono un omini; come quando io dico; Socrate è uomo, Platone è uomo, Ari-Rotele è uomo. Vedi PREDICABILE.

Le cose predicate d'altre, son riducibili a tre classi: a' gentri, come animale, che si predica dell'uomo, ec. alle forme, come la bianchezza, che si predica di un cigno, ec. ed agli eguali, che predicasi delle cose di eguale ampiezza,

Chamb. Tom. XV.

come la spezie, la differenza, il proprium ec.

Gli Scolastici distinguono varie maniere di predicare; come, I. In quod tantum, che è predicare essenzialmente, si in quanto alla cosa, come alla maniera; come, la giusticia è una virià. 2. In quate tantum, che è predicare accidentalmente e quanto alla cosa e quanto alla maniera; come Pietro è dotto. E 3. In quate quid, o in quale post quid, che è predicare essenzialmente insieme ed accidentalmente; come, L'uomo è rationale.

PREDICARE, (PREACHING \*, nell' Inglese) si prendeda' Teologi per la dichiarazione, e promulgazione della parola di Dio, in pubblico, fatta da una persona che n' ha l'autorità; ed in un luogo che è per tal uopo assegnato. Vedi Sermone, Prete, Evancello, ec.

\* La voce preaching é derivata dull' Ebreo parasch, exposuit.

Anticamente a' Soli Vescovi era permesso il predicare; ora, non solo i Preti, ma i Diaconi il possono fare. Vedi Vescovo, e Diacono.

Wilehins hascritto sopra l'arte del predicare; nel suo Trattato intitolato Ecclessasses, ed il predicatore. Vedi Ecclessasses.

I Religiofi dell' Ordine di San Dome; nico affumono la qualità di Frati predicatori. Vedi Dominicani.

PREDICATO, PREDICATUM, nella Logica, è quella parte di una Propofizione, che afferma o negaqualche cofa del foggetto. Vedi Proposizione.

Così, nella proposizione, Dio ha fatto il mondo; ha fatto il mondo è il predicato: Dio è il soggetto. Vedi Soccetto.

Il predicato, dicono gli Scolastici, è

propriamente un nome predicato o detto di un altro, come suo soggetto: come uomo, nella proposizione, Pietro è un uomo.

Una decantata legge o regola de' predicati fi é, che non fiimafi alcuna cofa
affolutamente detta o affermata di un'
altra, fe non è affermata di effa in si fatto modo, o con tale affermazione, che
niente manchi o nel foggetto, o nel predicato, o nella copula, per renderla vera.
Un' altra chiara proprietà del predi-

eato si è, ch' egli contiene, in qualche misura, il suo proprio soggetto: così, metallo contien l'oro, il rame, il ferro, ec. de'quali esso metallo è predicato.

La voce predicato si usa alle volte indifferentemente per attributo; ma i più accurati scrittori vi fann'una distinzione. Ogni predicato è per verità un attributo, perciocchè chiunque è predicato di una cosa, s'attribusse ad essa; se animato si predica dell'uomo, gli si attribusse parimenti: ma ogni attributo non è un predicato; così, anima, dottrina, ec. sono attribuse all'uomo, ma non si predicano di lui.

PREDIZIONE, PRÆDICTIO, È l'
istesso che divinazione, prosezia, ed il
predire ciò che è futuro; o per rivelazion divina, o per arte ed invenzione
umana, o per congettura; Vedi Divimazione, Rivelazione, ec.

I Teologi fan concordare le pridiçio ni del Vecchio Testamento cogli eventi del Nuovo. Vedi Profezia.

Le predizioni degli oracoli eran tutte oscure ed ambigue. Vedi ORACOLO.

PREDOMINANTE, PREDOMI-NANS, quel che prevale, che fignoreggia, che più apparifce, o che ha qualche fuperiorirà od afcendenza fopra un'altra cofa. Così diciamo, l'amarezza e la qualità predominante fra i sapori, quella che più si percepisce. Ell'è una regola che il zucchero non ha mai da predominare nelle confezioni, nè il pepe ne ragu.

PRE-EMPTION, PREEMPTIO, un privilegio anticamente accordato al proveditore del Re, di aver egli la feelta, e poter il primo comprore grano ed altre provisioni per la casa del Re; ma poi soppresso el evato con lo stat. 19. Car. 2. Vedi Proveditore la caracteria.

PRE-ESISTENZA, PREXISTENTIA, lo stato di una cosa attualmente in effere avanti di un'altra. V. Esistenza.

Gli antichi Pittagorici, e Platonisti asseriscono tutti la presistenza dell'anime umane, cioe ch'elleno eranin essere, avantiche si unissero ainostri corpi. Vedi Metempsychosis, e Trasmigrazione.

Origene pure ha tenuta l'eterna presfificata delle anime. Vedi Anima. Gli Ortodoffi credono, che Dio ha creato il mondo dal nulla; e non da una

materia preefistente. Vedi Mondo, ec.
Alcuni Eretici hanno tenuto, che il
genere umano sosse preefistente ad Adamo.
Vedi Preadamita.

PREFAZIONE \*, PRÆFATIO, un avvertimento nel principio di un libro per informare il Lettore dello fcopo, dell' ordine, del metodo cc. offervati in esso libro: di quel che è necessario, acciocche ei riceva il suo pieno essetto, e per agevolarne l'intelligenza. Vedi Libro.

\* La parola è formata dal Latino præ, e fari, q. d. parlare innanzi.

Non v' e parte di scrittura, o di componimento che richiegga più d' arte, od in cui men d' Autori riescano, che le PRE

proficioni. Il fare proficioni è infatti, una
spezie particolare di scrittura, ed ha il
suo particolar carattere e gusto, che la
distingue da tutte l'altre. Ella non è nè
argomentazione, nè discorso, nè narra-

zione, nè apologia, ec.

PREFAZIONE, O PREFAZIO della Messe sa chiamasi quella parte della Messa che precede alla consecrazione, e si dee recitare in un particolar tuono. V. Messa.

L'uso de presazii nella Chiesa si vuol che siaantichissimo; e si congettura da alcuni passi di San Cipriano ec. che sosse ro in uso al tempo degli Appostoli.

Il prefazio della Mella ebbe un tempo, ed ha tuttavia differenti nomi. Nel rito Gotico o Gallicano, chiamafi P immolazione; nel rito Mozarabico illazione; anticamente appresso i Francesi chiamavasi contestazione; nella sola Chiesa Romano, præsetio.

PREFETTO, PRÆFECTUS, nell' antica Roma, fu uno de' principali Magistrati, il quale governav' in assenza de' Re, de' Consoli, e degl' Imperadori.

Vedi PROPREFETTO.

Il suo potere su alquanto diverso in divetsi tempi; ma su sempre grandisimo sotto gl' Imperadori. La sua cura principale era il governo e l'amminstrazione della Città di Roma.

Egli s' informava di tutti i delitti commessi nella Città o dentro la distanza di 100 miglia da essa. Giudicava capitalmenre, e con finale sentenza, non v' essendo da lui appellazione; ed anche dalla Novella 62 si raccoglie ch' ei presidedette nel Senato; e prendesse luogo avantitutti i Patrizi, e Consolati, ec.

Egli avea la soprantendenza de viveri, della polizia, degli edifizi, e della

navigazione.

Chemb. Tom. XV.

Vi è tuttavia un Profetto di Roma moderna, ch' è una spezie di Governatore; e differisce poco dal Præstedus antico, salvochè la sua autorità solamente si estende a 40 miglia intorno della Citatà, laddove quella del Profetto di Roma antica giugneva a 100 miglia intorno.

PREFETTO del Pretorio, PREFECTUS Pretorii, era il capo o Duce delle Coorti Pretorie, destinate per la guardia dell'Imperadore. V. PRETORIANI.

La Legione Pretoriana, secondo Dione, costava di dicci mila uomini. Svetonio riferisce l'instituzione del Prassedus Pretorii ad Augusto. Aggiugnesi, che comunemente questi prendeasi d'infra i Cavalieri Romani.

Per lo favore degl' Imperadori, la di lui autorità crebbe confiderabilmente, a tal che ei diventò l'arbitro ed il fupremo giudice di tutti gli affari.

Per moderare questa stravagante autorità, Costantino divise la Presentura del Pretorio in 4 Presetture; e ciascuna la suddivise di nuovo in porzioni civili e militari; abbenche il nome di Prassidus siesi riservato solamente a colui ch' era investito dell' autorità civile; e quella isones betti siesi dato a quegli che aventi comando delle Coorti. V. CONTE.

Così l'ufizio di prefetto del pretorio, che nella fua origine, e fin al tempo di Costantino, fu militare, e fuccedette a quello di Magister Equitum, finalmente cominciò ad essere una Magistratura puramente civile: e diventò in fine la prima dignità dell' Impero.

Gl' Imperadori che successero, seguitando la divissone di Costantino, divisero. l' Impero in quattro Prassestara Pratorii, come in quattro Diocesi; cioè le Gallica

PRE 310 I' Illirico, l' Italia, e l'Oriente. Vedi

Diocesi.

Le Provincie delle quali eran composte queste Diocesi, aveani lor particolari Governatori; alla testa de' quali era il Prefetto, il quale ancorche non avesse il comando dell'armata, decideva ultimatamente di tutte le cause, ed avea sutti i contrassegni, ed onori della so-▼ranità.

Giustiniano creò un quinto Prefetto del Pretorio per lo governo dell' Egitto, ch' era flato finembrato dalla Diocesi dell' Oriente per l' invasione de' Vandalinel tempo di questo Principe.

Sotto Augusto, l'ufiziale mandato a governare l'Egitto con autorità Proconfolare, era chiamato Prafedus Augustalis.

PREGIUDIZIO, PREJUDICIUM, una falfa nozione od opinione di una qualche cofa, concepita senza il debito previo esame. V. FALSITA', OPINIO-ME, ec.

Pregiudizio, q. d. Præ-judicium, non dinota un giudizio meramente come priore ad un altro per rifguardo al tempo, ma bensi per rifguardo alla cognizione, od una sufficiente attenzione alla cofa; la qual prepofizione præ esprimendo un' anticipazione, non tanto di tempe, quanto di cognizione e di debita attenzione. Ved ERRORE.

Quindi pregiudizio chiamali anco dagli Scolastici anticipatio, & præventa cognitio, una preconcepita opinione, ec. Vedi GIUDIZIO, VERITA', FALLACIA, SENSO, ec.

PREGNEZZA, lo stato di una donna, quand' ella ha concepito, od è satta gravida. Vedi Concezione.

Il medefimo stato, riferendosi al portare di un feto o d'una creatura nell'uteto, chiamafi geffazione. V. GESTAZIONE. Quindi pure l'atto d' impregnare o fac.

pregna. Vedi GENERAZIONE . FIORE.

SEME, ec.

PRELATO\*, PRELATUS, un fuperiore Ecclesiastico elevato a qualche dignità eminente, e superiore della Chiefa, Vedi DIGNITARIO.

\* La parola è composta dal Latino præ,

avanti, e fero, io porto.

I Patriarchi, i Primati, gli Arcivevi, i Vescovi, i Generali d' Ordini Religiofi, certi Abbati con Pastorale e Mitra , ed anche Decani ed Arcidiaconi, fi metton nel numero de'Prelati.

BRELATO della giartiera, è il primoufiziale di questo nobil Ordine, ed antico quanto l'istituzione istessa dell' Or-

dine. Vedi GIARTIERA.

Guglielmo de Edynton, allora Vescovo di Winchester, su il primo Prelato nell' erezione dell' Ordine, ed è stara. la dignità continuata ognor dapoi in. quella Sede.

Questi è un officio di grande onore, ma non ha nè falario, nè tributi di fervigi o feudi; solamente gli è accordato ed affegnato un alloggio competente nel Castello di Windsor, e sempre che il Prelatovi va (per comando del Sovrano) vi debbe avere Corte, e seguito per lui, e per li suoi famigliari.

PRELIMINARE, cofa da csaminarfi, spedirsi, o determinarsi avanti cheun affare trattar fi poffa intieramente, e-

con efito ficuro.

\* La parola i formata dal Latino præ, innanzi , e limen , foglia.

I preliminari di pace occupano e abbracciano la maggior parte de' trattati. Confistono nell' efaminare le podestà, le: qualità de' Principi, i ranghi degli Ambasciatori, ec...

PRELUDIO, PRÆLUDIUM, nella Musica, una sinsonia che si usa per modo d'introduzione o preparazione a quello che segue.

Un preludio fuol effere un' aria o un fuono irregolare, che il mufico canta o fuona innanzi tratto, per vedere fe la fua voce, o il fuo ifitumento è in tuono, e per disportia de seguir la composizione che ha da cantare, o suonare.

PREMESSE, PREMISSE, nella Logica, le due prime proposizioni di un fillogismo. Vedi Sillogismo.

Quando un fillegismo è in forma, le due premesse essendo concesse, la conclusione non può essere negata. Vedi An-TECEDENTE, ec.

Le premesse, dice Calvino, sono propriamente le parti dell'attecedente di un argomento, quand'è complesso; e chiamansi pramisse, perchèsi premettono alla Conclusione. Vedi ANTECE-DENTE, cc.

Cosìnell'argomento, ogni uomo è animale, Pietro è uomo, dunque Pietro è animale: le proposizioni ogni uomo, ec. e Pietro, ec. sono le premesse. Vedi Proposizione.

Le premesse sono i principje de' nostri raziocinj; essendo chiare, evidenti, e dimostrative proposizioni, dalle relazioni delle quali l'una verso l'altra, noi caviamo o inferiamo nuove verità, proposizioni, ec. Vedi Raziocinio, Principio, Assiona, ec.

Le premesse sono o eguati, quando niuna basta sola per tirare una conclusione, come nell'esempio addotto : o ineguati. l'una maggiore, dalla quale : los si tira la conclusione; l'altra minore, che sola serve per applicare l'antecedente al conseguente. Vedi Conseguente.

Chamb. Tom. XV.

Nella pratica comune delle Scuolè però, ogni fillogifmo, od argomentó formale, di qualunque spezie che stadicesi avere una maggiore ed una mino-re, per eguali che sieno le premesse. V. Maggiore, e Minore.

PREMESSE, Premises, nella Legge Inglese, le terre, ec. mentovate nel preambolo, o principio di uno strumento di contratto, assisto, cessione, o simili.

PREMIO PREMIUM, dinota letteralmente un guiderdone, od una ricompenfa.

Fra i Mercanti si piglia per quella somma di moneta cioè 8,0 10 per cento, che si dà all' assicuratore, per avere assicurato il salvo ritorno di un vascello, o di una mercanzia. Vedi Polizza di assignatione.

PREMIUM, nel traffico o commercio di biglietti, e di denaro, fignifica quello che vien dato al di fopra del pari o dell'eguaglianza.

Cesì, ne' bullettini de' Lotti, ecci i dice che portan tanto, e. gr. 10, 0 20 fe. di premium, quando son venduti per tanto al di là del primo costo, a cui il Governo li ha rilafiati.

PREMONSTRATENSI, Pramonfratenție, un Ordine Religiofo di Canonici Regolari, infiliuito nel 1120 da San Norberto; e quindi anco chiamato de' Norbertini: Il primo Monastero di quest' Ordine su fabbricato da Norberto nel!' Isola di Francia, tre leghe, a Ponente di Laon; e da lui chiamato Premonstri, Pramonstratum, donde su denominato l'Ordine stello; quantunque intorno all' occasione di questo nome, gli Scrittori dell' Ordine sien sra lor divisi.

Fu l'Ordine approvato da Onorio II nel 1126, e di nuovo da diversi Papi che' faccedettero. Da principio l'affinenza dalla carne su rigorosamente osservata. Nel 1245 Innocenzo IV sece lamenti della trascuranza con cui s'osservava a un Capitolo Generale. Nel 1258 il loro Generale Guglielmo procurò la licenza da Papa Niccolò IV di mangiar carne per quelli dell'Ordine, ne'viaggi. Nel 1460 Pio II accordò loro una generale permissione di mangiarne, eccetto che dalla Settuagessma sin a Pasqua.

I Religiosi di quest' Ordine sono vefiiti di bianco, con uno sa polare davanti alla tonica. Fuori del Convento portano una veste bianca, e un cappello pur bianco; dentro, un piccolo camaglio,

ed in Chiesa una cotta, ec-

Ne' primi Monasteri fabbricari da S. Norberto, ve n'era uno pegli uomini, e un altro per le donne, separati solamente da un muro. Nel 1137 con un decreto di un Capitolo Generale, questo costume su abolico, e le donne allontanare, e satte passar in altri nuovi Monasteri, discossi da questi degli uomini.

PREMOZIONE, Pranotio, uelle Scuole, l'azione di Dio che coopera colle creature, e le determina all'arso. Vedi Predeterminazione, ed. Azione.

La premoțione fifica, secondo Alvarez, Lemos, ec. è un complemento della potenza attiva, per cui ella passa dall' atto primo al secondo, cioè da una com sleta e prossima potenza, all'azione. kill'è un influsso, od una partecipazione della virtù della causa prima, che sa attualmente attiva la causa seconda. Vedi Causa.

PREMUNIENTES, nella Legge, fono certi mandati. spediti ad ogni Ve-

fovo, per chiamarli al Parlamento, avvifandoli di menar feco i Decani e gli Arcidiaconi, un Procuratore per ogni Capitolo, e due del Clero della lor Diocefi. Vedi Convocazione.

PREMUNIRE \*, Pramunire, un termine usato in più sensi: cioè per dinotare un' ossesa, od ingiuria; per un mandato accordato in conseguenza di

essa; e per lo gastigo.

\* La proola è una corruțion del Latino piremonere, q. d. avvifare anticipatamente, o comandare al reo che pigli guardin; di chi fi può trarre una ragione dalle parole dello Stat. 27. Edw. 3. e dalla forma del mandato: Premunire facias prefatum prepofitum & J. R. procuratorem, ecquod tune fint corren nobis.

Tutti questi sensi e usi della parola, si inteoderanno da un solo: anticamenta la Chiesa di Roma, per la sua Primazia, e per la dignità della Cattedra di S.Pietro, si assume la disposizione di una grau parte de' Vescovati, Abbazie, ed altri Benesi; Ecclessastici di conto, per via di mandati, o di Bolle, chiamate, grazie ospettative, e provisiones, avanti che vecassero. Ve di Provisione, ed Espetativa.

Edoardo III non volendo ciò tollerare, fece diversi statuti contro quelliche tiravano la gente del Re fuori del-Regno a render conto di ciò che propriamente apparteneva al Tribunale del Re; el uno in particolare, per ristrignere il privilegio del Papa.

Nulladimeno il Pontesice persistè nesle sue pretensioni; ed il concorso de popoli da Inghilterra a Roma era ancorgrande, quanto lo sosse siato mai.

Ciò diè motivo a Riccardo II di fare.

diversi statuti di egual contenuto a quelli d' Edoardo III. ed uno particolarmene, dove ordinava che la pena agl' infrattori sosse a contenuta e la protessa di fire la protessona regia, sosse o imprigionati in vita; e perdesse le loro terre, i loro keni, e kestami; che poi su chiamata la pena di un premunire.

Arrigo IV fece nuovi Statuti contro altri fimili abufi, a' quali non era stato pienamente rimediato o messo obice da' fuoi predecessori; aggiungendo certi nuovi casi e imponendovi la medessma

pena.

\* Dopo la totale separazione dalla Chiesa Romana \*, co' più recenti statuti . l'istelfa pena di premunire intimasi ad alcuni altri rei; e. gr. col 1. di Elif. a quelli che negheranno il Primato ( o la Sapremaçia ) del Re d' Inghilterra una feconda volta. - Col 13. della medefima Elif. a quelli che fosterranno l'autorità del Papa, o negheranno di giurare la Supremazia; a' fediziofi parlatori intorno all'eredirà e successione della Corona; ed a quelli che affermeranno, effere il Re o la Regina, Eretici. - E collo flat. 13. Car- 2. a quelli che afferiranno, che il parlamento cominciato il-Novembre del 1640 non è ancor disciolto; o che vi è dell' obbligazione nel giuramento, o patto, ec. di tentare il cambiamento di governo o nella Chiefa o nello Stato; o che le Camere del Parlamento hanno un' autorità legislativa senza del Re.

PREMUMINE è in oggi un termine principalmente adoprato per dinotare il gassigo ordinato dagli Statuti sopra mentovati. — Così quandò si dice che uno per un delitto od un' ingieria incorrerà in un premunire; s' intende , ch' egli incorrerà nella pena ordinata dallo stat. 16.
Ric. 2. comunemente chiamato lo flatuto di premunire.

PRENDERE, (PRENDER\*, nella Legge Inglese) una facoltà o diritto di prendere una cosa, prima ch' ella venga offerta. Vedi RENDERE.

\* La parola Inglese s' accorda coll' Italiana, e viene dal Francese prendre, pigliare.

Una tal cosa sta in rendere, ma non in prendere. Rep. di Coke part. 1. Il caso del Cavaljer Giovanni Peter.

PRENDERE de marito, Prender de Baron, è una eccezione per rendere una donna incapace di profeguire un' accufa d' omicidio contro l'uccifore del di leiprimo marito, di cui ella è stata privata dopo esfersi maritata con un secondo. Vedi Accusa.

PRENOME, Pranomen, appresso is Romani, un nome proprio, od un nome pressis al nome generale della samiglia; come Cajus., Lucius, Marcus, ec. Vedi same

Il prenome corrisponde al nostro nome di battesimo; Pietro, Paolo, ec. Non su introdutto sia i Romani, se non lungo tempo dopo il nomen. V. Noman.

Il nome della famiglia davafidai Romani ai lor figliuoli il giorno dopo la lornafcita; ma il prenome non mai prima i della veste virile. Vedi Virile.

Varrone conta 30 pranomina fra i Romani. Gli usuali si ponno ridurre a 18.

I Greci non ebber prenomi; un folo "
nome cra appresso loro in uso.

PRENOZIONE, Prenotio, o Præsicognitio, una notizia, od una cognizione che precede qualch'altra, per ordine di tempo. Vedi Nozione.

Tale è la cognizione dell' aatecedene-

te, the dee precedere quella della conclusione. Vedi Cognizione, Presiudizio, ec.

¶ PRENSLOX, Primistavia, città del Brandemburgo, distante 20 leghe. al N. da Berlino.

PREPARANTI, PREPARANTIA Vafa, nella Notomia, i vafi spermatici: cioè, due arterie, e due vene de testicoli: così dette dagli antichi, per l'opinione che aveano che il seme cominciasse a preparatsi in esse. Vedi Vafi Spermatici, Sens, e Generazione.

PREPARARE le vivande. Vedi

Cuccere.

PREPARATO Antimonio, Opio, ec. Vedi Antimonio, Opio, ec.

PREPARATORIA Tortura. Vedi

PREPARAZIONE, Praparatio, apparatus, nella matematica, fa una delle parti, o de'rami della dimostrazione. Vedi Dimostrazione.

Se dee dimostrassi una proposizione in Geometria, la preparațione consiste in certe linee da tirassi nella figura : se nell'Aritmetica, in qualche computazione da fassi, per giugnere più facilmente alla dimostrazione.

PREPARAZIONE nella Chimica e nella Farmacia, fi applica alle diverse maniere di trattare e maneggiare la materia medica, e di disporla a servire a varj fini ed usi.

Vi sono varie preparazioni di mercurio, d'antimonio, e d'altre dreghe, per purgarle, sublimarle, calcinarle, dolcificarle, ec.

L'antimonio crudo si adopera nelle decozioni sudorische; abbenchè, quando egli ha sossera una certa preparazione, diventi un gagliardo vomitivo. Vedi Antimonio.

SUPPLEMENTO.

PREPARAZIONE. Questo termine preparazione importa nell'Anatomia, e viene usato per significare l'arte di preservare le parti dei corpi degli animali per gli usi, ed operazioni Anatomiche.

Viene di pari usato per fignificare le parti medesime così preservate. Il celebratissimo Medico, e Professiora d' Edimburgo Monsieur Monrò ci ha somministrato un Saggio sopra il metodo di preparare, e di preservate insieme le parti dei corpi degli ani miali per gli usi, ed operazioni Anatomiche. Veggansi Saggi Medici d' Edimburgo, Vol. 3. Att. 10.

La maniera di preservare le Anatomiche preparazioni, od è per mezzo di persettamente seccarle all'aria, oppure per via di collocarle in un dicevole, ed adeguato liquore.

Nel far asciugare quelle parti, che sono farticce, allorchè corre stagione calda, fa onninamente di mestieri, che altri prendafi tutta la cura possibile per impedirne non meno la purrefazione, che per tenerne dilungati i mofconi, gli insetti, e somiglianti. Questo viene ad ottenersi agevolissimamente per mezzo dell' uso della soluzione del Sublimato corrofivo fattanello fpirito di vino, nella proporzione di due dramme di Sublimato ad una libbra di spirito. La parte per tanto dovrassi ammolare, ed inumidire con questo liquore via via, ch' ella va feccandofi, e con questo merodo tutto l' intiero per un' intiera Estate eziandio. Le preparazioni secche sono acconce, e disposte sommamente a spacears, ed a mussare in conservandos. As fine d'impedire sistatti inconvenienti vorrassi tutto al di sopra cuoprire la superficie delle medesime con una bon sissa vernice, e questa dovrassi ripetere, e rincovare, qualunque sata lo richieggia. Il occasione. Veggans Saggi Med. d'Edimburgo, Comp. Vol. 2, pag. 8.

Quantunque varie parti del corpo preparate asciutte sieno utili; nulladimeno fa oppinamente di mestieri, che altre parti del corpo medefimo vengano per fiffatto modo maneggiate, che riescano sempremai flessibili, e più vicine, che esser mai possano allo stato loro naturale. La difficoltà è stata nel rinvenire un' acconcio, ed adeguato liquore per un sì rilevante effetto. Dice il valentisimo Monfieur Monrò, che il migliore, che egli abbia conosciuto, si è uno spirito di vino fenza colore egregiamente bene rettificato, al quale venga aggiunta una picciolissima quantità di spirito di nitro. Allorchè queste sostanze: trovansi adeguatamente mescolate, noncangiano ne il loro colore, ne la confistenza delle parri, salvo in quei casi, ove nelle parti medefime trovinfi contenuti: dei liquori, o serosi, o muccosi. Il cervello, ben' anche di un picciolo bambolino, in questa divisara mistura prende una confistenza si valida, che giunge ad ammettere un dilicato maneggio delle mani; non altramente che faccianfi di pari gli umori vitreo, e cristallino dell' occhio. Il liquore delle glandule febacce, e lo stello seme vengono da questa. mittura ad etfere coagulati; ed effa rialza fimigliantemente il color rosso dell' injezione dei vafi fanguiferi in guifa, che dopo che le parti sono state in essa miltura un picciolissimo tratto di tem-

po, compariscono, e fannosi vedere parecchi vasi, i quali erano prima invisibili. Se voi vi farete a confrontare questi effetti con quello, che ha detto del suo bassamo il Russchio, voi tocherete con mano, come il liquore della pur or descritta missura avvicinasi grandemente al medesimo bassamo Russchiano.

Fa di mestieri, che la proporzione dei due divisati spiriti venga mutata, secondo, ed a norma della parte preparata, conciossiache, non meno il cervello, che gli umori dell' occhio, ricerchino di necessità, che ad una libbra direttificato spirito di vino voi aggiungiate due dramme di spirito di nitro. Nelprefervare altre parti, le quali sono più: dure, verranno ad effere bastevoli trenta, . o quaranta gocciole dell' acido : una: quantità più abbondevole farà le offa: pieghevoli; ed eziandio arriverà a scioglierle. La parte in simigliante guifa : preservata vorrebbe essere sempremai mantenuta coperta col divisato liquore; che perciò grandissima dovrà ellere la cura, che lo studioso si prenderà di chiudere la bocca del vaso di vetro con 1 un turacciolo incerato, e fopr' esfo devravvi cucire un pezzo di vescica per: impedire lo svaporamento dello spirito: ma ficcome, malgrado tutte queste precauzioni, a'cuna porzione d' esso spirito volerassene via , così farà di mestieri l'aggiungervene dell'altro via vià, che l'occasione lo richieggia. Allorchè gli : spiriti cangiansi in un' oscura tintura, lo . che alcuna fiara fuol benissimo accadere, , vorrannosi versire, e levar via dal vaso, . ed in luogo di ella fosca tintura vorrassi... metrervi dello spirito recente, ma però con minor porzione dell' acido della prima volta...

I vasi di vetro, o di cristallo, che contengono le anatomiche preparazioni, vorrebbon' esiere d' una spezie sommamente sina, e ben massicci; avvegnachè per sistati vasi le parti possano esier vedute, ed osservate con somma distinzione, e di un color vero, e genuino, e l'eggetto verrà ad esser per sissato modo ingrandito, che suori d'esso vaso non potevano essere in conto alcuno veduti, e rilevasi.

Siccome il vaso di cristallo, allorche è pieno del liquore, ha un certo dato foco. così viene a rendersi indispensabilmente necellario, il confervare, e mantenere la preparazione in esso contenuta ad una dicevola, ed adeguata distanza dai lati del medefimo vafo, lo che viene ad ottenersi con somma agevolezza per mezzo di dicevoli fuscelletti, o bacchettine proporzionatamente, e per acconcio modo piantate, e diiposte; oppure per mezzo di fospenderle con un filo entro il vaso stesso di cristalle in un acconcia, e propria fituazione. L' Operatore vorrà usare somma cautela di non porre le sue dita entro questo liquore con maggior frequenza, di quello rendasi meramente, e puramente necessario; avvegnaché ei venga per coral modo a produrre un torpore, el uno intirizzamento nella pelle della dita, che viene a rendere le dita medesime inabili . e difacconce per qualfivoglia dilicata, ed esatta, e diligente operazione. Il rimedio migliore per impedire un fiffarto inconconveniente si è quello di lavarfe. 1. ben bene nell' acqua, nella quale fieno flate mesculate adquante poche gocciole d'olio di tartaro per deliquium. Veggafi Saggj Medici d' Edimb. Vol. II del Compend. pag. 9.

Il Celebre Dottore Cristiano Jacopo Trew preferisce alla sopramentovata mescolanza de due spiriti , lo Spirito rettificato di grano per preservare le preparazioni anatomiche, come anche lo antepone allo spirito di vino non solo, ma eziandio alle Composizioni decantatissime d' Alcohol, d'Ambra, di Canfora, e somiglianti; avvegnachè tutte queste convertanfi in tratto cortissime di tempo in un liquore di color bruno; dove per lo contrario lo spirito proccu-: rato dal malto per la birra, ec. conferva e mantiene perpetuamente la fua limpida, e chiara apparenza. Alloraquando alcuna parte di queste preparazioni dee effere confervata umida, dovrai ben bene andarla lavando coll'acqua, fino a tanto che non abbia in sè parte menomissima di tintura. Ciò fatto l'acqua dovrà essere novellamente dilungata: dalla parte medefima lavata con gli spirici, ed allora la preparazione dovrassi. collocare in nitidiffimo vafo di cristallo: fra gli spiriti, e la bocca d'esso vaso do. vrà effere ferrata con un capitello a vite, fimigliantemente di cristallo, e sopra questo capitello dovrannovisi cambagiare, aggiustare, e cucire un pezzo di vescica bagnata, ed una foglia di stagno. Veggafi Commerc. Littera. Norimberg. ann' 1731. Semestr. 1 Specim. 1X.

PREPARAZIONE d'Infetti, nell' Anatomia. Veg. l'Art. INSETTI.

PREPENSATO, (Prepenfed nell'Inglefe) gl' Italiani direbbono premedutato. Prapenfus, nella Legge Anglicona, distora un penfere anticipato, una cofa penfata innanzi.

Nel qual senso dicesi prapensa malitia.

ec. Se, quando un uomo viene uccifo per una improvifa querela, o contefa, v'era tra i due già per lo passato della malizia prepensata, Præpensa, ciò sa un omicidio, o come in alcuni statuti chiamassi prepensat murder, omicidio pensato innanzi. Vedi Omicidio.

PREPOSIZIONE, Prapofitio, nella Gramatica, una delle parti dell'orazione o del discorso. Vedi Favella, e

ORAZIONE.

La preposizione è una particella indeclinabile, che non ostante serve a governare i nomi che la seguono. Tali sono per, pro, propter, in, con, da, ec. V. Particella.

Sono chiamate preposizioni, perché proposito, poste avanti i nomich'elleno

governano. Vedi Nome.

Il P. Buffier non accorda che la propossizione sia una parte dell'orazione; ma bensì un modificativo di una parte dell' orazione, cioè del nome; e serve solo a modificarlo o circostanziarlo. Vedi Mo-PIFICATIVO.

PRÆPOSITUS Villæ qualche volta fi prende per il principale ufiziale del Re in una picciola Cirtà, in un Castello, in una Signoria, o in un Villaggio:

Nell'antiche memorie, il prepofitus villæ non era altro che il bailivo del Lord della Signoria, o del Feudo. Vedi Baltivo.

Præpositus vittæ qualche volta, ne'scrittori più recenti dinota il Contestabile di una Città. Vedi Contestabile.

PREPOSITUS Ecclefiæ. Vedi l'Artic.

Quatuor homines Pa E rosser, in Crompton, ec. dinota quatto uomini di cadann caftello, o terra, che han da comparire davanti ai giudici della Foresta nel loro giso. PREPUZIO, PREPUTIUM, nell' Anatomia, è una prolungazione della cute del penis, che cuopre la glans o fia l'estremità della verga. — Vedi Tav. Anat. (Splanch.) fig. 10. lit. cc. Vedi

anco PENIS, e GLANS.

Il Dottor Drake offerva, che la natura in niuna parte delle sue opere sembra effere più varia che nel prepuzio i per la ci cui figura e proporzione non parche vi sia alcuna certa norma o misura.

Di quà probabilmente è nata la necessità della circoncisione, così generalmente praticata nelle regioni Orientali ; non già da per tutto per motivo o capo di religione, ma con la mira alla mondezza, ed a tener lontane alcune malattie, che il trattenimento del muco delle glandule subprepuziali generarebbe, in que caldi pacsi. Imperocchè anche qui, aggiugne il medefimo Autore, si sa di parecchi, che avendo prepuzi grandi, e che perciò son chiamari filbertprepuces , prepuzi di nocella, si fono spaventari alla comparsa di un muco stillante a causa di mera pienezza, d' infra il prepuzio e la glans : il che, stimano alcuni probabile, che dal Legislarore degli Ebrei siesi avuto in mira, nella prima instituzione della Circoncifione; \* ma ciò non ne' fu l' oggetto\*. V. CIRCONCISIONE.

La pelle del prepuzio è doppia: nella connession della pelle interna, coll'altra parte, vi sono diverse glandule ovali, e rotondette, situate irregolarmente dovo oli presso, si congiunge la glans ai corpi cavernosi, e sulla glans medessma.

daun caftello, o terra, che han da comparire davanti ai giudici della Foresta nel rendere faccile l'agitazione del prepusio318 PRE

fulla glans. Quando questo liquore divien rancido, come ne'vecchi, o a cagione di venereo contatto, egli escoria la glans ed il prepuzio; ed alle volte anco lo contrae, e rende necessaria la divisione. per dare passaggio alla glans. Vedi Fi-MOSI, e PARAPHIMOSIS.

PREROGATIVA. PREROGATIVA. un privilegio, od una preminenza, che una persona ha sopra di un' altra. Vedi

PRIVILEGIO, ec.

La parola è presa dall' appellazione di una Centuria in Roma antica, la quale dava il primo voto, o suffiagio, ne' Comizi, o nell'aisemblee per l'elezione de' Magistrati ; quasi prærogati ; perchè ell' era prima addimandata, od il voto d' essa centuria era il primo richiesto. V. CENTURIA, e SUFFRAGIO.

Il fuo voto era chiamato omen prærogativum, perchè gli altri davano il voto per l'istesso verso. Vedi OMEN.

PREROGATIVA del Resprærogativa Regis, è quel potere, quella preminenza, e quel privilegio, che il Re ha fopra non folamence altre persone, ma sopra l'ordinario corso della Legge comune, come diritto della fua corona.

Tali sono queste, che il Re può perdonare a una persona condannata alla morte: che la persona del Re non è soggetta a processo o lite di a'cuno: che le fue possessioni non se gli posson torre per violenza, con ingiurioso spossessamento; che i suoi beni ed i suoi bestiami non sono foggetti a tributo, a tassa, o gabella, ec. Vedi RE.

PREROGATIVE Court , è una Corte, o un Tribunale appartenente all' Arcivescovo di Canterburi, in cui tutti i te-. stamenti vengono probati, e accordate cutte le amministrazioni, che apparten-

gono all'Arcivescovo per sua prerogativa. Tutte le citazioni e tutti i decreti di questa Corte corrono in nome dell Arcivescovo. Vedi ARCIVESCOVO.

Questa Corre, per la provincia di Canterburi, si tiene nella common hall, o fala ordinaria del Collegio de' Giurisperiti il dopo pranzo, il giorno appresso che si è tenuta la Corte, detta Arches.

Il Giudice è accompagnato e fervito da un Cancelliere o registratore, il quale itende o icrive i decreti e gli atti della Corte, e tiene o conserva le memorie ec.tutti i testamenti originali delle patti morte con de' beni notabili . bona notabilia, cioè più di cinque lire sterl.

Il luogo fi fuol chiamare l' ufizio della prerogative, ( prerogative office ) che in oggi tiensi neila Dean's Court.

L' Arcivescovo di York ha pure una Corre simile, chiamara il suo Exchequet.

PRESA, o PREDA, in Ingl. prife, o prize, nella Navigazione, un naviglio tolto in mare a' nimici dello Stato, od a' Pirati, da un vascello di guerra, o da nave mercantile, che ha commissione dall' Ammiraglio.

I naviglj fi riguardano come prefa legittima, se combattono sott' altra bandiera che quella dello Stato, dal quale hanno la lor committione; se non hanno a bordo qualche carra di contratto tra' mercanti e'l Capitano, o alcuna polizza di carico; fe sono carichi di effetti spettanti a' nimici del Re, o di merci di contrabbando.

Quelli de' sudditi del Re, ritosnati o ricuperati di mano de' nimici, dopo d' esser restati ventiquattr' ore in potere di questi sono giudicati presa legittima. Què' vascelli, che ricusano di abbas-

PRE

319

sa le vele, dopo la chiamata sattane loro dalle navi del Re, possono essere costretti a sarlo; e se sanno resistenza, e combattono, sono di legittima presa.

PRESA, Prife, negli Statuti Inglefi, fi dice di cofe tolte a' Sudditi da' Provveditori del Re. Vedi PROVVEDITORE.

Spelman descrive queste prest come grani od altre provvigioni toste a contadini, a minor prezzo del solito, per lo mantenimento della Casa del Re, delle Guernigioni, ec.

Ruggiero di Monte alto, che sposò la forella di Ugone de Albeney, pretendeva i seguenti privilegi, cioì, il suo castello di Refinge, cum priss 40 dierum, con profe di 40 giorni: la qual frase dal suddetto Autore s'intende della franchigia o libertà di prendere provvigioni pel manteuimento della guernigione del suo Castello, pagandole nello spazio di 40 giorni. Vedi Stat. 12. Car. II. cap. 34.

PRESAGIO, PRÆSAGIUM, un augurio, o fegno di cosa avvenire. Vedi Augurio.

I Romani giudicavano degli eventi futuri da certi fegni, che la loro superfizione o l'artifizio de' lor Sacerdoti, avea inventati. I loro più celebri presagi eran sondati sul vole degli uccelli, o sull'interiora delle vittime: tutti gli uccelli notturni passavan per uccelli di malo augurio, o presagio. Vedi Vittima, ec.

È un error popolare che le comete prefagiscano disgrazie. Vedi Cometa.

Il tempo serrato, ed il vento meridio nale presagiscono pioggia. V. Tempo, ec.

PRESA'ME, in Ingl. rannet, o rennet, un sugo acido, che si trova nello stomaco de vitelli, i quali non si sono alimentati d' altro che di latte, e si uccidono prima che in loro si persezioni la di, gestione. Vedi LATTE.

Questo presame è quello che per lo più fi adopera a quagliare il latte, e a ridurlo in cacio. V. QUAGLIARE, CACIO, ec.

Il suo proprio luogo è l'abomasu. — Si dice, che una tal materia si trovi anche in capre, e lepri. V. Abomasus.

Quanto più a lungo fi conferva il prefame, tanto n'è egli il migliore.—Bench' egli prontamente coaguli il latte: pure fe ve lo mettono, quando è già coagulato, ei lo diffolve. Vedi Coagulaziobe e Dissoluzione.

Se si mette sale nel latte, prima di applicarvi il presame, ne impedisce la coagulazione. — Se vi si mette dentro il sale dopoi, egli indura il coagulo. Vedi SALE.

Aristotile pretende, che il presame sia la propria sustanza del latte; ma egli sbaglia, quando dice, che si trova in tutti gli animali, che danno il latte, spezialmente in tutt' i ruminanti. Vedi Ruminanti.

¶ PRESBURGO, POSON, Posonium, città forte, e considerabile Capitale dell' Ungheria superiore e della Contea: del medesimo nome, residenza dell' Arcivescovo di Strigonia, e d' un Palatino d' Ungheria, la quale è guardata da una buona Cistadella. Qui negli anni 1703, e 1704 seguirono parecchi fatti d'armi fra gl' Imperiali ed i malcontenti dell' Ungheria. Presso la Città ergesi un monte, sopra del quale vi è un un Castello, ove Giuseppe Cesare su coronaco Re nel 1687, parimente Carlo VI Imperadore nel 1712. Presburgo giace ful Danubio, in paese fertile, ed abbondevole di buon vino , e di bestiame, su i confini Austriaci, ed è distance all' E. 13 leghe da vienna, 29 al N.O. da Buda. long. 35. 14. lat. 48. 12.

PRE PRESBYTA, Aprofores, nell' Optica, un termine applicato a quelle persone, nelle quali la configurazion del cristallino dell'occhio è troppo piatta o schiacciata; così che veggono le cose distanti chiaramente ma le vicine confusamente. Tedi VISIONE.

. La ragione è, che negli oggetti vicini, i raggi visuali passando la recina avanci che ii uniscano, non vi può essere distinzione; perocchè la base distinta cade troppo rimotamente di là dalla retina. Vedi CRISTALLINO, e RETINA.

Questo differto s' ajura sol co' verri od occhiali convessi, che facciano convergere più presto i raggi; e se sono bene adattati, li faccian cader puntualmente fulla retina. Vedi Convesso, ed Oc-CHIALL.

La parola è formata dal Greco mososos, fenex, perchè i vecchi sono naturalmente a questo differto soggetti; il tempo ed il fregamento delle palpebre, ec. a gradi a gradi logorando e schiacciando la pupilla.

I presbytæ sono opposti ai myopes, ne' quali il cristallino è troppo rotondo V. MYOPES.

Se la distanza tra la recina ed il cristallino è troppo picciola, la persona sarà pure un presbyta.

PRESBYTER, un Prete, od una personache hagliordini presbiterali. Vedi PRETE.

Egliè così detto dal Greco mperBurepos, fenior, da messeus, vecchio; perchè anticamente non si ordinava Prete, se non chi era avanzato negli anni. Vedi VEC-CHIO, ETA', ec.

É celebre la gran controversia tra i Calvinisti, ed i Cattolici intorno alla differenza, o identità de'Presbyteri, e de'

Vescovi nel tempo degli Apostoli. Vedi VESCOVO, ed EPISCOPATO.

Il carattere presbyterale fi tiene per indelebile. Vedi CARATTERE.

PRESBYTERIANI, un nome affunto dai Calvinisti della Gran Bretagna. Vedi CALVINISMO.

I Presbyteriani, quanto alla dottrina. s' accordano colla Chiesa Anglicana; la loro principal differenza sta nel punto di disciplina, cioè chi abbia da ordinare o creare i Governatori e Rettori della Chiesa, e quale subordinazione vi debba effere fra effi? Vedi GERARCHIA.

I Presbyteriani non ammettono gerarchia, nè subordinazione nelle persone de' loro ministri ; eglino sostengono, che i Vescovi ed i Preti, a' tempi degli Apostoli, erano gli stessi; e però quantunque concedano che l'Episcopato com' è stabilito in oggi nella Chiesa d' Inghilterra, sia antichissimo, non ostante negano ch' egli sia jure divino. Vedi Vesco-VO . ed EPISCOPATO.

In luogo di una serie di ministri gli uni sopra gli altri, in qualità di Preti, V escovi, ed Arcivescovi, la loro polizia consiste in una serie d'assemblee . o Sinodi : così ogni ministro ha da esfere ub. bidiente alla classe sotto la quale ei vive; e quella classe ad un Sinodo, provinciale, classico, od ecumenico. Vedi CLASSE. SINODO, PRESENTERIUM, AC.

La podestà dell'ordinazione apprello loro, risiede in una classe; e non sono ammelli ad amministrare il Sacramento, se non quelli che sono ordinati coll' impolizione delle mani d'altri ministri.

Eglino fann' uso di Diaconi, destinandoli ad aver cura de'poveri, e nel governo della Chiesa fanno entrare alcuni Laici , da lor chiamati lay-elders ; elder,

fignifica fenior, e coincide col Greco

Questa è la disciplina che regna oggidi nella Chiesa di Scozia; ed era quella anco d' Inghilterra, al tempo dell' interregno.

PRESBYTERIUM, PRESBYTERIO, npisturapur, un'affemblea dell'ordine de'Preti, co'feniori Laici (lay-elders) per l'efeccizio della disciplina della Chiefa. Vedi PRESBYTERIANI.

La Chiesa di Scozia è divisa in 69 Presbyterii, ciascuno de' quali consta di un numero di Parrocchie, che non eccede 24, ned è meno di 12.

I ministri di queste parrocchie, con un etder o seniore reggente scelto di mezz' anno in mezz' anno , costituiscono un pressyterium, che raccogliendosi nella loro principale Città o terra, da cui il pressyterio è denominato, scelgono un moderatore, o prolocutore ogni sei mesi.

Eglino decidono in tutte l'appellani dalle feifioni della Chiefa, cioè dalle diverse assemble e parrocchiali: ma non giudicano mai di ciò, che in prima inftanza, si dee determinare davanti a una sessione particolare. V. Kirk fessione.

Compongono tutte le differenze tra i ministri ed il popolo; per lo qual fine tengono vistte presbyteriali in ogni parrocchia, dove esaminano i registri delle Kirk-sessiones ec.

S'informano e s' adoprano intorno a' riftori delle Chiefe; pongon cura che le terre parrocchiali non foffrano dilapidazioni; affegnano fcuole nelle parrocchie; e vedono che l'entrate non fien male implegate.

Eglino foli possono escludere dalla comunione: licenziare studenti, sospen-

Chamb. Tom. XV.

dere, deporre, ed in fatti decidere di tutte le materie Ecclefialliche, dentro il loro distretto. Dal Presbyterio v'è un appellazione in tutti i casi ai finodi Provinciali.

Presbyterium, Presbyterio, fi prende anco alle volte per il Coro di una Chiefa, perché anticamente eta appropriato ai Preti. Vedi Criesa, e Coro.

In opposizione a Nave, od al corpo della Chiesa, che occupavasi dal poposo, Vedi Nave, ec.

PRESCIENZA, nella Teologia; previsione, o anticipata cognizione; quella cioè che Dio ha delle cose future.

La dottrina della predestinazione è fondata sulla prescienza di Dio, e sulla supposizione che tutto il suturo a lui è presente. Vedi PREDESTINAZIONE.

E' malagevole alla ragione umana\* fenza la fede \* conciliare la prescienza di Diocolla libertà d' operare dell'uo-mo. Vedi LIBERTA', e NECESSITA'.

Quanto abbiam noi amnirare la profondità della presciența e della sapienza di Dio; che, nel dare il primo movimento alla materia, previde tutte le possibili combinazioni, che questa prima impressione averebbe sostenute per fecoli infiniti! Malebr.

PRESCINDERE, Omettere nella Legge Inglefe, Omittere.— Non omittos e un mandato, che haluogo, quando avendo lo Secuifo confegnato uno feritro o processo al Balivo di un luogo privilegiato (franchife) in cui la parte ha da esser fervita in abitazioni, e avendo il Balivo ricusato o negletto di somministrare un tal servizio; sul rapporto facto dallo Secusso di avere ggli confegnato il sudetto servizio al Balivo, questo secondo mandato sarà diretto allo Secusso.

con ordine di entrare in quel terreno, e di efeguirvi il comando del Re, da se stesso, o per mezzo di qualche ufiziale.

PRESCIUTTO, nel Commercio, ec. fi prende per la cofcia o la gamba del porco, feccata, flagionatacon fale, e preparata, acciocche duri, e riceva an fapore piccante e grato.

1 presciunti di Westfalia, cotanto in voga, si preparano con salnitro, tenendoli stretti in un torchio per otto o dieci giorni, macerandoli in acqua di ginepro, e seccandoli al fumo de' legni di ginepro.

PRESCRIZIONE, PRESCRIPTIO, nella Legge un diritto o titolo acqui-

stato coll' uso e col tempo.

La Prescrizione è una sorta di titolo introdotta per assicurare la proprietà de, gli effetti in favor di coloro che li hanno posseduti un certo tempo; e tener lungi chiunque volesse strata, o ricuperare la cosa posseduta, dopo il corso di tempo sistato dalle Leggi. Vedi Possessione.

Tourreil chiama la Prescriçione una pena imposta dalle leggi alla negligenza; ed aggiugne che i possessivi i quali non hanno altro titolo di vantare e provare che la Prescrițione, non sono se non usurpatori legali.

In fatti però la legge di Preferițione non puoisce già la stupidità de' proprietari, ma solo interpreta il loro silenzio per un consenso; presumendo, che un nome il quale trascura di asserie e vendicare il suo diritto per una lunga serie d'anni, lo cede.

Vi fono alcuni Giureconfulti i quali dubitano, se il tempo e la Prescrizione ingiusta sia un mezzo legittimo di acquistare; Altri più favorabili, la chiamano l' Avvocata, o Protettrice dell' amore genere; come quella che è una prefunzion generale, fotto cui la legge studia e vuole, che gli uomini vivano in pace.

Nella Legge comune, la Preferițione ordinariamente s' intende di un possessi în da tempo immemorabile, o che passe la memoria d'uomo; come, quando i miei antenati, o gli antenati di colui, dal quale io ho un bene, l' han goduto ed usato tutto il tempo di cui ci resti qualche memoria.

Manella legge civile, ed anche nella nostra legge comune in Inghilterra, vi sono delle prescrizioni di mosto più corta data. La Prescrizione di 40 anni esclude tutte le azioni di qualunque sorte. Resorm. Leg. Eccles.

Il costume di Parigi accorda una Preferizione di foli anni dieci, se le parei sono presenti; e di venti, se lontane; in savor de' pacifici possessori d'un' eredirà, se v' hanno qualche titolo, ancorchè controverso; e di trent' anni, in savor di quelli che possedono senza titolo veruno.

In Normandia, una Preferițione di 40 anni di pacifica possessione, equivale ad un titolo, per le cose stabili; e per le mobili, e per leazioni personali, basta una Preferițione di anni trenta.

Ne' paes soggetti al Pontesce Romano, la Prescrițione non vale contro la Chiesa, se è minore di cent' anni. In Francia, la Prescrițione di 20 anni è ammesa contro tutti i delitti, eccettuatone il duello, il quale su escluso con una dichiarazione dell'anno 1679. In materie d'adulterio, cinque anni bastano i. e. purchè vi sia staza in tutto il frattempo discontinuazione di causa o processo.

Per li nostri statuti, un Giudice o Cancelliere, o Notajo convinti di falso registro di placiti, di sentenze, ec. possono farsi soggiacere all'ammenda dentro il corso di due anni; ma, passati questi, eglino Prescrivono contro la pena dello Statuto.

Il delitto di sospensione illegittima, e di collosione in una causa, ec. onde si commette spergiuro da un consesso di Giudici giurati, a Jury, si dee profeguire dentro il corso di sei giorni, altrimenti le patti prescrivono. Vedi Jury.

Non si prescrive contro il Signore da un vassallo; non vale alcuna prescricione, per levar via qualche servicà o qualche tenure, o sia poisesso dipendente : ed è sempre qui necessario un titolo.

L' Autore della Storia dell' Inquisizione osserva che niun tempo di preserizione havigore in materie d' eresia; la morte stelsa non assicura colui che n'è fossetto, dalle ricerche ed inquisizioni contro di esso.

Prescrizione, nella Medicina è l' atto o l'atte d'alsegnare un idoneo e adequato rimedio per una malattia; dopo l'efame de' di lei fintomi, e con la cognizione delle virtù e degli effetti della materia medica. Vedi Rimedio, e Malattia.

Il methodus præseribendi dà l'ultima mano e persezionea ciò, ond esser debbe fornito il medico, ed è quasi il risultato di tutte l'altre sue parti e cognizioni; unito ad un protto e presente pensamento e giudizio. Vedi Medicina, e Medico.

Per prescrivere con giudizio, con eleganza, ec una mediocre notizia della Farmacia, cioè delle forme e prepara-

Chamb. Tom. XV.

zioni delle medicine richiedesi. Vedi FARMACIA.

Il merito di una ricetta o preferițione confife nell' esser concisa, pertinente, essicace, e grata; nella trascelta de migliori e de più convenienti materiali; e questi, tuiti inseme colle più giudiziose proporzioni, ridotti in comoda forma, ed applicati in giusta dose; il debito riguardo dovendes pur avere alle cose non naturali, al metodo di vitto o dieta, agl' intervalli fra un' applicazione e l'altra ec. Sidenham su eccellente nelle preservioni. Vedi Dosa, Diera, ec.

La prescrizione è officinale, o estempoi ranca; la prima consiste nell'ordinare le medicine, tenute dagli Speziali bell' in pronto e preparate, secondo il loro Dispensatorio. Vedi Officinale, e Dispensatorio.

L'estemporanea è quella che il medico forma e compone da se pro re nata, secondo le circostanze e il bisogno del paziente, da unirsi o manipolarsi dallo
Speziale giusta la ricetta, e ordinazione
del medico. Vedi ESTEMPORANEO.

## SUPPLEMENTO.

PRESE. Gli Ufiziali, ed i Marinari delle Navi, e dei Bastimenti Reali non meno, che degli altri Vascelli, e legni di Mare Britatnici, che hanno, com'es s' esprimono, Lettere di marco, hanno ittolo al solo interesse, e proprierà di tutti i bastimenti, e di tutte le mercatanzie, ed altri beni dai medessimi press, e che legalmente vengono giudicati, e dichiarati press, o bottini dal Tribunale dell' Amiralirà. Veg. Statuto XIII. Giorgio II. Cap. 1V. Sezione 1. e 24

Ха

La prefa effer dee divisa fra gli Ufiziali, ed i Marinari detle Navi, e battimenti Reali, ficcome verrà dichiarato dal Proclama. Piesso i Pirati, o Corsali poi la divisione medessima è a norma, e secondo l'accordo, e convenzione, che è stata satta fra i proprietari. Ibidem.

Al Tribunale dell' Ammiraglio incombe la disamina di quelle tali persone, le quali cifer debbono esaminate per rilevare, e provare la legalità, e legittimità della presa, o bottino fatto; la qual faccenda des effere dal Tribunale medesimo ultimata, e decisa nel brevissimo tratto di cinque giorni dopo la presentazione del memoriale, od istanza fatta per tale effetto. Il Monitorio dee effere eseguito nel termine di tre giorni. Ed in evento, che non venga fatto riclamo, e che la cattura sia stata debitamente fatta, per la quale dalli lo spazio di venti giorni dopo il Monitorio; oppure se abbiavi un richiamo, o prosestazione; e che il reclamante non dia valida e sufficiente mallevadoria, e ficurtà di sborfare il doppio del valfente della roba presa dai Captori, in evento, che la prefa, obottino venga giudicato legittimo, ed a norma delle Leggi, in tal caso il Tribunale medefimo foppradditato dee onninamente procedere alla fentenza nel tratto di dieci giorni. Ibidem, Sezione III.

In Caso di dubbietà, oppure del trovarsi iontani i testimoni, il Tribunale può rilasciare la presa fatta, quallora il reclamante albia presentato al Tribunale medesimo una buona mallevadoria per i Captori dell'intiero pagamento della prezzata valuta, in evento, che la prefa, o bottino medesimo venisse giudicato legittimo, e legale. Ibid. Sez. III. verso il fine. I Giudici, e gli Ufiziali in una mancanza del loro dovere, in rapporto alla condanna delle divifate prefe, vengono puniti con un' amenda di 500 lire sterline coll' intiero costo della prefa medesima, una metà delle quali somme va

al Re, e l' altra metà al delatore. Ibid.

Sez. VI.

I Giudici, e gli Ufiziali del Tribunale dell'Ammiraglio nelle piantagioni,
o deminj Regi per ogni dove, non riceveranno oltre la fomma di dieci lire
sterline, in evento che la presa sia minore di cento Toni di Carico. Ibid. Sez.
VII. Nè oltre la somma di quindici
lire sterline, se il Carico trascenda il divisato peso. Ibidem.

I Commissar delle Appellazioni nelle Cause delle prese, debbon essere destinati, e costituiti sotto il figillo grande: ele appellazioni medessme posson essere state ad essi dentro lo spazio di quattordici giorni dall'emanazione della sentenza. Ibidem, Sezione VIII.

Gli Agenti per le prese debbon essere scelti, ed eletti dai Captori medesimi. Ibid. Sezione. X.

Il Tesoriere della flotta, od armata navale dee pagare agli Ufiziali, ed ai Marinari sopra i bastimenti ampi da guerra, o qualle dei Corfari, in qualsivoglia azione, in cui qualsivoglia Nave da guerra, o legno de' Corsari, sarà stato preso dal nemico, o distrutto ed asfondato, cinque lire sterline per cadaun uomo, chesi è trovato ad una tal presa, o Nave assondata, o distrutta sin dal principlo dell'attacco. Ibid. Sezione XV.

Le catture delle Navi da Flotta, o Galeoni, o Bastimenti di registro', vegnenti da Buenos Ayres, oppure da Honduras, possono essere esaminati soltanto nel Tribunale alto dell' Ammiralità. Ibidem , Sezione XVII.

Questo Statuto impone parecchie penalità, amende, e consistazioni a coloro, che prendono le prese per collusione. Per i Cersali viene consistata la presa mezza pel Re, e mezza pel Delatore; ed un Comandante di Navi da guerra dovrà in tal caso pagare mille lire sterline, da essere simigliantemente divise fra il Re, ed il Delatore. Ibid. Sezione XIX.

PRESENTATO, nella Legge Canonica, un Chierico che un Patrono, cioè colui che ha il gius patronato, prefenta al Collatore. V. PRESENTAZIONE.

PRESENTAZIONE, PRÆSENTA-TIO, nella Legge Canonica, l'acto di un Patrono, che nomina ed offerifce il fuo Cherico al Vescovo o Collatore per effere instituto in un benesizio da da sè dispensato, il quale è vacante. Vedi Patrono, Collazione, ec.

La presentacione debbe esser fatta al Vescovo dentro giorni cent' ottanta due dopo che il benefizio èvacante: altrimente il benefizio passa in disposizione del Vescovo; e se il Vescovo dentro altro mezz'anno nol conferisce, passa all' Arcivescovo; e da lui al Superiore.

Per alcune consuetudini, un Patrono Laico ha solamente quattro mesi di tempo per sare la sua presentazione; e s' egli ha presentata una persona incapace, può scambiarla, e sare una nuova presentazione dentro i quattro mesi. Vedi BENEFIZIO.

La voce è formata dall' antica frase, prafentare ad Ecclesiam, che originalmente significava la missione ed il colloca-

Chamb. Tom. XV.

mento di una persona in una Chiesa; e questa da representare, che giusta l'osfervazione di Seideno, viene usata nel Concilio di Laterano, ed altrove, per prafintare. Vedi Parraco.

PRESENTAZIONE della Vergine, è una festa, chè ficelebra a' 21. di Novembre, in memoria di essere stata la Santa Vergine presenta da' suoi genitori nel Tempio, acciocchè fosse ivi educata. Vedi Vergine.

Si pretende, che alcune giovani doni zelle venissero osierte nel Tempio di Gerusalemme; e da alcuni ciò si prova, dal secondo sibro de' Maccabei, dove si dice, Sel 8 virgines qua conclusa erant, procurrebant ad Oniam; e questi è il sentimento di Eutochio su questo passo. E Lirano aggiugne, che altri più antichi Autori osservano, che delle giovanette erano educate uel Tempio sinche si maritavano; o almeno in alcune case contigue al Tempio.

Emanuele Comneno, il quale princia piò a regnare nel 1143. sa menzione di questa Festa nella sua Costicuzione. Alcuni anche s' avvisano, ch'ella sia stata instituira nell' undecimo secolo fra i Greci, e pensano di trovarne prove evidenti in alcune Omilie di Giorgio di Nicomedia, il quale vivea nel tempo di Fozio: così che pare un abbaglio, quel di alcuni Critici mederni, i quai ne rapportano l'instituzione a Gregorio XI nel 1172.

Alcuni credono che sia stata instituita in memoria del rito praticato fra gli Ebrei per le loro fanciulle di fresco nate, e che corrispondea alla Circoncisione e che si facea de maschi l'ottavo giorno. Vedi Circoncisione.

La PRESENTAZIONE di Nofira Signora

X 3 '

dà altresì il titolo a tre Ordini di Mona-

che. Vedi RELIGIOSE.

Il primo, fu abbozzato nel 1618 da una Signora, per nome Giovanna Cameracenfe, L'abito delle sue Monache, secundo la vinone ch' ella avea avuta, doveva effere una tonica grigia di lana naturale, ec. ma il suo dilegno non su mai adempito.

Il secondo su fondato in Francia verfol' anno 1627 da Nic. Sanguin, Vescovo di Senlis. Fu approvato da Urbano VIII. Quest' Ordine non ha fatto

mai gran progressi.

Il terzo fu stabilito nel 1664. allorchè Fed. Borromeo, essendo visitatore Appostolico nella Valtelina, fu supplicato da alcune donne divote a Morbegnobourg, che permettesse loro di vivere in comunità in un luogo ritirato; lo che egli accordò, e le cresie in una congregazione, fotto il titolo della Prefentazione di Nostra Signora. Vivono sotto la regola di S. Agostino.

PRESENTE, PRESENS, nella Gra. matica, è il primo tempo o la prima inflessione de' verbi, ch' esprime il tempo presente, o quello che è adello. Vedi:

TEMPO.

Ell' è una particolar finezza nell'eloquenza, il fervirfi del Prefente per un tempo passato, affine d'esprimere un' azione passata con più di forza e di calore - e. gr. La Flotta appena è in alro mare, che il Cielo comincia a turbarfi, i venti sbucano, l'onde s'incavalcano, mormora il tuono, e fiammeggiano i lampi da tutte le parti, i vascelli perdono i loro alberi, ed i loro timoni, e vengon impesuofamente spinti contro gli scogli.

PRESENTI, PRESENTIA, doni, o regati; spezialmente quelli che si danno PRE

dal Clero, o dagli Stati di un Regno. ad un Re. Vedi BENEVOLENZA.

Sono cusì chiamati perchè fi danno nelle mani di una persona presente; conche si distinguono da munera, doni, i quai mandansi, o dansi coll' intervento di una terza persona.

Cosi la XVIII legge, de Verb. Signif. Absentibus res donari dicantur, munera au-

tam mitti, & præfentia offerri.

Non si può alcuno accostare a' Principi Orientali, senza far loro de' bei prefenti. I Re sogliono sare de' ricchi prefenti agli Ambasciatori spediti alle loro Corri.

PRESENZA, PRÆSENTIA, un termine di relazione, usato in opposizionad affença, e fignifica l'efistenza di una persona in un certo luogo; o lo stato di una persona considerata come coesistente con un' altra. Vedi Coesistenza.

In questo senso, si dice che un' obbligazione è stata contratta e sipulata in presenza di un notajo, e di testimoni. All' aprich o comperfi il figillo di un minore, o di una persona assente, è necesferia la prefenza di un fostituto.

Gli Scolastici tengono, che presenza, parlando de corpi, dinota non folamente una coefillenga, ma una speziedi contatto.

Eglino distinguono due spezie di prefenza; l' una virtuale, nel qual fenfo uno spirito si dice effere prefente ad un corpo, quando agifce fopra quello; l' altra corporale, che confifte in un contatto fifico.

I teforieri, ec. di Francia hanno quel che fi chiama diritto di presenta, cioè una certa fomma dovuta loro per l'attuale assistenza ne' loro ufizj; assine di obbligarli ad effere più affidui nella lore funzione...

Una persona assente, nel servigio del Re, o di una Comunità, si reputa come presente.

I Cattolici credono la reale presenza di Gesù Cristo nell' Eucaristia, in corpo ed in anima. V. TRANSUSTANZIAZIONE.

PRESEPIO, PRESEPE, nell'Astronomia, un nome dato a tre stelle nebulose nel petto del segno del Cancro, due d'esse della settima, e una della sesta magnitudine. — Le lor longitudini, latitudini, ec. vedansi tra quelle dell' altre stelle di Cancro sotto l'Articolo Cancro.

PRESERVATIVO, nella Medicina, un rimedio che fi piglia per modo di cautela, o per allicutarfi dall' attacco di qualche morbo che ne minaccia. Vedi RIMBDIO.

I principali preservativi, secondo Boerhaave, sono l'assinenza, la quiete, il bere acqua calda; e dopo questa un le. ne e continuato moto sin che appaja il sudore; quindi un largo dormire, col corpo ben coperto.

Per cotai mezzi, gli umori crassi si diluicono, i vasi si rilassao, e la mareria nociva s'eccerne. Egli aggiugne, che la miglior disea contro la sorza del freddo esterno, è scemare i vestimenti d' inverno tardi vestimento di State, presto giugnere al vestimento di State, presto in autunno.

Nel tempo della pestilenza, i preservativi sono moltonecessari contro il contagio dell'aria, ec. Vedi Pesse, o Controlle.

I vici generofi, i cordiali, ed i fudorifici sono preservacivi.

Il Dottor Alprunus dice, d'avere fatte delle incissoni con una lancetta in inguine dextro & finistro, e postivi de'

Chamb. Tom. XV.

setacci, per lasciar iscorrere e passar suori il veleno; il che riuscì un eccellente preservativo contro la pesse che infierì a Praga nel 1680.

Il Dottor Wenceslao Dobr. Zenski de Nigro Ponte, ci dà un preferrative universale contro l'infezione in tutte le malattie. Chiunque, dic'egli, nel conversar con infermi di qualsivoglia spezie, desidera preservați dall'infezione, dee, mentre si trova dentro la sfera de'loro essilvaj, non inghiottir mai il suo sputo o la sua saliva; ma sputarla suori: imperocché egli s'imnagina che lo sputo sia il primo ad imbevere l'infezione. Vedi Saliva,

PRESIDENTE, PRESES, un ufiziale creato, od eletto, per prefiedere fopra una compagnia, o adunanza; così detto, per contradifinzione dagli altri membri, che fi chiamano residanti.

Lord President, of the council, il Presidente del Consiglio, è il quarto grande usiziale della Corona; antico quanto il Re Giovanni, nel tempo del quale egli era chiamato conciliarus espitalis. Vedi Concilio.

PRESIDIALE, un tribunale o bauco di Giudici , flabilito nelle città confiderabili della Francia, per giudicare in ultimo ricorfo, tutte le caufe recate davanti a loro per via d'appellazione da Giudici fubalterni.

I Prefidiali fann'una compagnia cogli ufiziali de' balliaggi e fenesciallati, dove son stabiliti.

L'editto del 1551 infittuisce Prefidiali fotto queste due condizioni; prima, che giudichino difinitivamente, efenza appellazione, fin alla fomma di 250 lire; e la secondo luogo, fin alla somma di 1500 lire, per provisione.

X 4

Quando giudicano nel primo cafo, fono obbligati a proferire la lor fentenza con queste parole, par jugement dernier; nel secondo, par jugement presidial.

Quando giudicano definitivamente 'dell' appellazione da Giudici inferiori, non possono pronunziere la sentenza a vuoto, au neint : ma hanno da pronunziare semplicemente, che ell i flata bene o male giudicata. - Per giudicare prefidialmente e finaliter , debbono effere almeno fette.

TRESSIGNY, PreTiniacum, nome di un luogo di Francia nel Poitou, nella giurisdizione di Poitiers, e di due borghi, uno in Anjou nella giurisdizione della Fliche, l'altro in Turena nella giurisdizione di Chinon, sul siume Clare, con un castello e un Capitolo.

PRESSIONE, nella Filosofia Cartehana, un moto impulfivo, o piuttofto · uno sforzo di movere, impresso sopra un mezzo fluido, e progagato per elfo. Vedi Moro, Fluido, e Cartesiani.

In una tale pressione i Cartesiani suppongono che confista la luce. V. Luca. E nelle varie modificazioni di questa pressione mediante le superfizie de corpi. · onde cotesto mezzo è così premuto, suppongono confiftere i vari colori, ec. Vedi COLORE.

Mail Cav. Newton ha una miglior dottrina sopra di ciò : imperocchè se la luce, e. gr. confifteffe fotamente in una · pressione propagata senza moto attuale, ella non agiterebbe nè scalderebbe que' · corpi che la riflettono e la rifrangono, · siccome attualmente troviamo ch' ella : fa ; e se confiftesse in un moto instantaneo o in un moto propagato a tutte le s distanze in un istante, come una tal pref. fione suppone, richiederebbefi una forza infinita per produrre il moto ogni momento in ogni lucida particella.

E fe la luce confiftesse o nella pressione. o nel moto propagato in un mezzo fluido, sia instantaneamente, o sia col tempo, ne dovria seguire, che ella s'infletterebbe ad umbram; imperocche la preffione od il moto in un mezzo fluido; non può propagarfi in linee rette di là da ogni ostacolo, il quale impedisce qualche parte del moto; ma forza è, che si pieghi e fi diffonda per ogni verso in quelle parti del mezzo quiescente, le quali stanno oltra il detto ostacolo.

Cosi la forza della gravità tende verfo all'ingiù, ma la pressione che nasce da cotesta forza di gravità, tende per ogni verso con forza equabile; e con pari facilità e forza fi propaga in linee curve, come in rette. L'onde su la fuperfizie dell' acqua, mentre sdrucciola. no lungo i lati di qualche grande ostacolo, s' inflettono, a dilatano, e diffondono a gradi a gradi nell' acqua quiescente, che è di là dell'ostacolo. L'onde, i battimenti, o le vibrazioni della nostr'aria, nelle quali confistono i suoni, manifestamente s'infiertono, benchè non tanto come l'onde dell'acqua; imperocchè il fuono di una campana, o lo strepito di un cannone si può sentire di là da un collè, che intercetta l' oggetto fonoro dalla nottra vista; ed i suoni propaganfi con egual facilità per tubi recurvi, che per tubi diritti.

Ma la luce non s'offe: va mai che vada in I'nee curse, ne che s'infletta ad umbram. Imperocchè le stelle sife immediate faitrebbono per l'interpolizione di qualche pianeta, non men che alcune parti del corpo del Sole per l'interpofizione della Luna, di Venere, e : di Mercurio.

PRESSIONE dell' Aria. Vedi l'artic.

I più degli effetti, anticamente attribuiti alla fuga vacui, fi spiegano in oggi col peso e colla prefione dell' aria. Vedi Vacuum.

La prefione dell'aria sulla superfizie della nostra terra, è contrapessa da una colonna d'acqua dell' istessa base, e circa 35 piedi alta; o da una di mercurio di circa 29 polisici. Vedi Torricebellano Esperimento, e Barometro.

La pressione dell'aria sopra ogni pollice quadro della superfizie terrestre, comparati ellere circa quindici libbre. Vedi BAGNARE.

PRESSIONE de Fluidi. Vedi l'articolo

PREST \*, una fomma di danaro, che lo Sceriffo dee pagare fopra i fuoi continell' Exchequer del Re Britannico, per lo danaro, che s'è lafciato, ed è reftato lo fue mani.

\* La parola ? Francese prest, o pré: , e significa pronto.

PREST MONEY, è una forama di danaro, la quale obbliga coloro, che la ricevono, a flare prouti al comando, in tutt' i tempi definati: e s' intende per lo più, nell'arrolare i foldati.

Paesa sait, o Vela presta, nel linguaggio de' Marinari Inglesi, è quando un vascello porta tutte le vele, e in tutta

la quantità polibile.

Questo si satalvolta nel dar la caccia, ec. ma é specimento pericoloso, potendos arrevelciare il vascello, o farne troppo piegare git alberi sul fianco; nel qual ultimo caso la naveresta facilmente in preda al nemico.

Auditore del Prest: V. Unitore.
PRESTABILITA Armonia di Leib-

PRESTATION MONEY, presso gli Ingless, una somma di danaro, che si paga ogni anno dagli Arcidiaconi, ed altre persone di dignità, al loro Vescovo, pro exteriori juristiccione.

PRESTATION, Preffictio, chiamavanfi anticamente eziandio altri pegamenti; Et quieti fint de prefistione muragii, Chart. Hen. 7. — E talvolta la fuddecta parola dinotava anche pourreyance, cioè, provedimenti di grani, e fimili.

PRESTERE, PRESTER\*, una meteora, che confla di un' efalazione gittara dalle nuvole in giù con tanta violenza, che per la collifione mettefi afuoco. Vedi METEORA.

\* La parola è Greca neperne, nome di un '
ferpente, chiamato anche diplus, a un '
que, fla meteora è fappofta raffoni gliava.
Il proftere differifice dal fulmine, o dalla faetta, nel modo della fua infiammazione; e nel fuo abbruciare e spezzare
ogni cofach' ei tocca, con maggiore vio-

lenza Vedi Fulmine.
PRESTER John, o Jean. Vedi PRE-TEGIANI.

PRESTIMONIA, Praftimonia, nella s' Legge Canonica, un termine, intorno al quale gli Autori fon molto divifi fra al loro. — Egli è dirivato a praftatione quattiliana, e da alcuni firdifinifee per una spezie di benefizio, fervito da un solo Sacerdote : nel qual senso, prastimonia è la stella cosa che una cappetta prassituriati. Vedi Benefizio.

Altri vogliono che prefimonia sia l'
usiciatura o l'impiego di una cappella,
senza alcun titolo o collazione; come
ve ne sono moltissime di tali ne Castelli,
ove si dice messa, o si sanno preghiere;
e che son meri Oratori senza dote.

Donde pure s'applica il termine aello

Chiesa Romana a certi uffici perpetui, dati a' Canonici, a' Religiosi, od altri, per dir messe, quasi in aumentazione de'

lor benefizj.

Altri ancora vogliono, che la prestimonta lia una concessione di un fondo Ecclesiastico, o di unarendita appartenente ad un Monastero, da godersi vita durante.

Da Moulin fa la prestimonia un benefizio profano, il quale però ha un titolo perpetuo, ed un ufizio Ecclesiastico, con certe entrate annellevi, che il beneficiato può vendere, e che si pollono possedere senza tonsura: come sono per avventura le guardianie Laiche della Chiesa di Nostre-Dame. Egli aggiugne, che propriamente, i Canonicati delle ·Cappelle sono benefizj di questa natura.

In fomma, l' opinione la più sicura par che sia questa; che la prestimonia è un fondo od una rendita appropriata dal fondatore per la fusificenza di un prete, senza essere eretta in titolo di benefizio, cappella, prebenda, o prioria; e che non è foggetta ne al Papa, ne all' Ordinario; ma il patrono della quale, e quelli che hanno diritto da lui, sono i Collatori, e nominano e conferiscono pleno jure.

PRESTON, Præftonium, Città grande e bella d' Inghilterra nella Provincia di Lancastro, la quale è poco popolara. Invia 2. Depuraci al Parlamento ed è notabile per la rotta dell' Elercito del Presendente, nel 1715. Giace ful fiume Ribble, 70. leghe da Londra al N. O. long. 14. 45. lat. 53. 44.

PRESUNTIVO Erede, il parente proffimo, o l'erede legittimo di qualche persona; da cui egli ha da ereditare ab inseffato; e che, prefumeli, farà l'erede: non altro, fuorche una disposizione contraria del tellatore, potendo impedirnelo. Vedi EREDE.

PRESUNZIONE , PRÆSUMPTIO. nella Legge, una sospezione od una congettura fondata fopra verifimiglianze.

La presunzione è di tre sorte. - 1. Violenta, che molte volte si ammette per prova piena: come se uno viene ucciso in una casa, e vedesi un uomo uscire dalla casa medesima con una spada insanguinata, ned altra persona era in quel tempo nella stessa casa: questa, benchè folo una prefunzione, è una prova. - 2. Probabile, che ha poco effetto. - 3. Lieve, o temeraria, che non ha valore alcuno. Ne' casi di patenti, d' istrumenti, o infeudamenti, se tutti i testimoni dell' atto sono morti; la presunzione violenta che serve di prova, dà un posfesso quieto e continuo : Stabit præfumptio, donce probetur in contrarium. Coke fopra Lit.

PRESURA, nel Commercio Inglese, Seizure, un arresto di qualche mercanzia, o mobile, o altra materia, in confeguenza di qualche legge, o di qualche ordine espresso del Sovrano.

Gli effetti di contrabbando, e quegliche con frode si danno in nota, o s' introducono nel paese senza darne la minima nota, o si sbarcano in luogli indiretti, fono foggetti a prefura. Veui Con-TRABANDO.

In queste prefure, presso gl' Inglesi, una metà va al prenditore, o informatore, e l'altra merà al Re. - In francia, la metà de' panni lini dipinti, ec. prefi, folca condannarfi alle fiamme, e l'altra metà fi mandava fuori del paefe : ma nel 1715, per un decreto del Configlio, fi ordinò che si brucialle tutto.

PRETE, Sacerdos, una persona or-

dinata, separata, ed assegneta per il compimento del Sacrifizio, e per altri uffici, e ceremonie della Religione. Vedi Sa-CRIFIZIO, RELIGIONE, ec.

Così i falsi Dei e Dee de' Gentili, aveano i loto preti ; i preti di Marte, di Bacco, di Ercole, d'Iside, ed alcuni avean anche delle Sacerdotesse. Vedi PONTEFICE, ec.

Gli Ebrei ebber due Ordini, cioè quello de' Preti, o Sacerdoti, e quello de' Leviti, che servivano nel Tempio. Vedi LEVITA , ec.

I Maomettani hanno i loro preti, chiamati feheik e muphti ; e gl' Indiani ed i Cinefi hann'i loro bramini, e bonzi. Vedi MUFTI, BRACHMAN. ec.

PRETE, PRESEYTER, nella Chiefa Cristiana, è una persona vestita degli Ordini Sacri, in virtù di che ell'ha il potere di fare o amministrare i Sacramenti, ec. Vedi ORDINI.

Per li Canoni, deve uno effere in età di 24 anni avanti che sia ammesso al Sacerdozio; anticamente trenta anni vi fi richiedeano. Vedi ORDINAZIONE.

La S. Scrittura par che confonda il titolo di Prete, Presbyter, con quello di Vescovo, Episcopus; e pare in oltre che non dia alcuna superiorità all' uno sopra dell' altro : pure, l'assoluta eguaglianza tra tutti i Preti nel Governo della Chiesa ha pochi esempj, e questi anco son contrastati. Vedi PRESBYTER.

Blondel, e Salmafio Calvinifti, foftengono, che nella Chiesa primitiva i Preti governavano con perfetta eguaglianza, e

(\*) 1 Padri, i Téologi della Chiefa, e il Concilio de Trento Sell. 23. cap. 4. fostengono colla scorta della Scrittura essere il Vefcovato d'ordinazione divina, e i Vefcovi fucceffore degle Apoftoli , diffinte da Preti, fenza alcun' altra preminenza che quella dell' età; ciò non offante, se consultiamo i l'adri, e la tradizione, la forma presbyteriana di governo difficilmente trovasi che sosse cognita agli antichi. V. PRESBYTERIANI.

In facti, gli Scrittori primitivi non parlano d' altro che dell' Episcopato, e ne parlano spesso in tali termini, come fe lo stimassero d'instituzione apostolica (\*) Vedi Episcopato, e Vescovo.

Come, nell'anrica Chiesa, i Diaconi avean' il maneggio e l' amministrazione delle rendite della Chiesa, la loro autorità presto crebbe, e si resero in breve tempo superiori ai Preti. S. Girolamo dovette adoperarfi con sutto lo sforzo. per far vedere, che i Diaconi erano originalmente inferiori ai Preti ; ed il Concilio di Nicea fece de' decreti a favore di questi. Vedi Diacono. - Egli è vero bensì, che essendo stato instituito un Ordine di Diaconi, senza alcun' altra funzione loro annessa, che di assiftere il Sacerdote all' Altare, questi non ebbero difficoltà di riconoscere la superiorità de' Preti. Aggiugai, che l' Ordine di Diacono essendo oggimai diventato necessario, per arrivare a quello di Prete, non rimane più adito a contesa di precedenza. Con tutto ciò i Diaconi, i 4 quali avean ritenuta la loro funzione. ebber tattora il maneggio e la disposizione dell' entrate, come quelli che pagavano a' Preti le loro penfioni ; e per questa cagione mantennero la soperiorità. Per lo che, il sesto Concilio in -

e Superiori a' medefimi; pronunciando di più il fuddetto Tridentino , cit. loc. Can. 6. e 7. scomunicato chiunque ofa affermare il. contrario. \*\*

PRE

Trullo pronunciò ancora di nuovo su questa controversia, e diede la preminenza ai Preti.

Arci-PRETE. Vedi ARCIPRETE.

PRETE Cardinale. V. CARDINALE.
PRETE Regulare. Vedi REGULARE.
PRETI dell' Oratorio V. ORATORIO.

PRETI dell' Oratorio V. ORATORIO. PRETEGIANI, o PRETE Gioanni, un' appellazione data all' Imperador degli Abiffini; perchè anticamente i Principi di questo paese erano realmente Preti: e la parola Gioanni nel loro linguaggio fignifica Re.

I Francesi surono i primi a renderlo noto in Europa sotto questo titolo. Il suo Impero su anticamente di una vasta estensione; in oggi è ristretto in sei Regni, ciascuno eguale in circa al Porto-

gallo.

Il nome di Prete-Giani è affatto ignoto nell' Etiopia, e prese di qua la sua origine, cioè che il popolo d' una Provincia, dove questo Principe ordinariamente risiede, quando supplica o domanda qualche cosa, dice Jun-coi, mio Re: Il suo vero titolo è, Il Gran Negus.

Vi è un altro Prete-Giani, o Giovanni dell'Afia, mentovato da Marco Polo Veneziano. La fua giurifdizione è nel paefe di Cangingu, tra la China, Sifan, e Thibet; Paefe e Regno grandemente flimato da' Chinefi per la fua politica, e per il numero delle fue Citrà fortificate, contutto che i Chinefi fogliano difprezzare affatto l'efirance Regioni.

Alcuni dicono, che quest' ultimo è così chiamato da un Prete Nestoriano, il quale riferice Alberico, verso l'anno a 145. essere asceso sul Trono. Altri, ch' ei prende tal nome da una Croce, la quale egli porta in mano per un simbolo della sua Religione.

PRETERITO, PRETERITO, paja. fato, nella Gramatica, un inflessione de verbi, ch' esprime il tempo passato. Vedi VERRO.

Preterito, è un nome generale che comprende tutte le inflesioni corrispondenti ai diversi tempi, o alle diversi circostanze e relazioni del tempo passato; che da' Latini si distinguono con altrettante particolari inflesioni o terminazioni del verbo, che fanno la giusta nozione de' tempi. Vedi Tempo.

I linguaggi moderni, particolarmente l'Inglete, in luogo di terminazioni differenti dagli stessi verbi, ricorrono per lo-più a quelle de' loro ausiliari e de' participi. Vedi Verbo, e Participio.

Il preterito, o tempo passato, è suddiviso da Grammatici in preterito-impersito; come I had, I thought; le aveva, lopensava nel Latino Habebam, cogitabam; nel Francese, j'avois, je pensos; — in preterito perfetto, come I have had, I heve thought, habui. cogitavi, j' ai eu, j' ai pensi; — ed in preterito più che persitto, come, I had thought, I had had, habueram, cogitaveram, e...

Gl'Inglesi propriamente noti hanno se non due casi o spezie di tempo preterito cioè il tempo preterito dell'azione imperfetta; come, I was ae supper then, cioè, io era a cena allora, ma non avea ancora sinito: ed il tempo preterito dell'azione perfetta; come I had then superd, io aveva allora cenato, ed era allor la cena sinita. — Il tempo preterito è spessissimo formato dal tempo presente con aggiugnervi ed; come da burn, il preterito I burned.

I Francesi hanno un caso particolare del preterito persetto, che il P. Bussier chiama il preterito semplice, in opposizione al primo, che è chiamato il preterito compoflo; altri lo chiamano il preterito indefinito perchè esprime una cosa fatta indeterminatamente, come; p'ècrivis hier, io forissi peri. Questi forse corrisponde all' Aoristo de Greci, e nella distinzione di questo preterito semplice dal composto una delle grandi delicatezze consiste, quanto alla pratica del linguaggio Francese. L'istelso assatto si può dire del linguaggio Italiano. Vedi Aoristo.

Nella voce passiva, i Latini, i Frangesi, ec. ricorrono a' participi ed agli ausiliari, come gl' Inglesi, per sormare i lor tempi preteriti; come I was loved, ama-

tus eram , j'etois aimé , ec.

PTETERITO, PRÆTERITUS, nella Giurifiprudenza Romana. — Infans PRÆ TERITUS è quello del quale il padre s' è-scordato di fare menzione nel suo tesamento; il che lo rende intieramente nullo. Vedi Testamento.

L'esederazione del proprio figliuolo è permessa in un padre, ma non mai la

preterizione.

PRETERIZIONE, o Pretermissione, nella Rettorica, una figura con la quale, quasi volendo trascorrere una cosa senza toccarla, se ne sa una sommaria menzione. Vedi Paraplesis.

E:g. Io non dirò ch' egli fia valorofo, ch' egli fia dotto, ch' egli fia giufie, ec.

Le lodi le più artifiziofe sono quelle che si danno per modo di preterizione. Vedi RETICENZA.

PRETERNATURALI Pioggie. V.

P. Artic. Proggia.

PRETER Naturam, nella medicina, ec. Vedi NATURA.

PRETESO Diritto, nella Legge, à quando, unci è in possessio di terre, o fondi ec. che un altro, il quale n' è fuori,

ridomanda, e pretende. — Quì il diritto preteso è in colui che così domanda, ec.

PRETESTA, PRETEXTA, appresso i Romani, era una lunga e bianca vesta, o toga, la quale avea una lista di porpora nel fondo. Vedi Toga.

Portavasi da' giovinetti di condizione, fin agli auni della pubertà; cioè sino ai diccisette, nel qual tempo assumeano la toga virile. Le donzelle la portavano sin al tempo del loro matrimonio. Vedi VIRILE.

Pigliò il suo nome pretexta, secondo Godwyn, quod ei purpura prætexta erat, perchè era orlata o guarnita attorno con

drappo di porpora.

La pretesta, da principio, su una veste di pompa, e di cerimonia, che i principali Magistrati solean portare, ed anco i Sacerdoti; ned era lecito citare alla giustizia, o sentenziare coloro che la portavano, prima che l'avesser deposta.

Nel decorfo di tempo fu permessa a' figliuoli de' nobili; ed alla fine, anco a'

fanciulli Romani in generale.

PRETESTO, un colore, motivo, o causa, sia reale, od apparente. V. Co-

PRETIUM feputeri, no' vecchi libri legali ec. furon que' beni, che accrefez-bant alla Chiefa, nella quale un corpo

era fepolto.

Ne' Canoni Irlandess; tib. 19. cap. 6. fo ordina, che insteme con ogni corpo il quale si seppellisce, vi vada la sua vacca, il suo cavallo, il suo fornimento, e quello del suo letto; delle quali cose non si può altramente disporte, che per pagarei debiti, come cose familiari e domensiche del morso. Vedi Harror, Montuario, ec.

PRETORE, PRETOR, un infigue

Magistrato, o quegli, che amministrava la giustizia, in Roma antica. V. Giu-

DICE, e GIUSTIZIA.

Ne' primi secoli della Repubblica, entti i grandi Magistrati eran chiamati Pretori: poscia il titolo su dato a tutti gli usiziali principali dell'esercito: ed in sine il titolo di Pretore si consinò a un Magistrato particolare.

Verso l'anno 388. il popolo, affin d'avere un de' Consoli, scelto d'infra'l lor numero, i Senatori glie l'accordaro, a condizione che si erigesse un nuovo Magistrato, che solo i Parrici occupar potessero: tale si su l'origine della Pretura, Pratura; a riempire il qual posto su il primo Sp. Furio: el'usizio della quale era attendere all'amministrazione della giustizia e dell'equità tra umo e uomo.

Ma crescendo i negozi e l' Impiego, a misura, che su dilatato l' Impero, creossi un secondo Pretore, il quale avesses de da informarsi e giudicare degli affari de forastieri che stavano in Roma; ed allora il primo su distinto col titolo di Pretor urbanus, o major; l'ultimo con quello di Prator pergrinus, o minor.

Il numero de' Pretori, ne' tempi che feguirono, fu molto accrefeiuto: fotto il Regno d' Augusto, vi eran dodici Pretori, e in appresso dicciotto: due de' quali erano chiamati Pretores cereales, perche incaricati di provedere formento e grano; ed altri due, Pretores fidei commissarii.— Nel Codice, l. 1 t. 39. trotroviamo una legge degl' Imperadori Valentiniano e Marciano, la quale riduce i Preteri a tre.

L'ufizio del Pretore, o del Prætor urbanus, era di rendere la giustizia nella Città: egli avea podestà d'interpretare le leggi, di suppline ad esse, e di rifore marle; e anche di farne di nuove; quando il ben pubblico lo richiedeva. Vedi Legge CIVILE.

Negl' Instituti, gli Editti de' Pretorè eran chiamati ius honorarium: donde parrebbe, che questi editti avesser solo la forza di leggi, per rispetto a quell' emi, nente magistrato; l'assar de' Pretori essendo più tosto vedere e procurare l'osfervazione delle leggi vecchie, che fara ne di nuove. Vedi EDITTO.

Alcuni fon di parere, che egli non avesse sui gladii: la cognizione delle materie criminali essendo la speziale Provincia del Presento di Roma. Vedi Presento

Ma altri son di un parere diverso. Generalmente parlando, è difficilissimo determinare precisamente sin dove il suo poter s' estendesse. Quando egli usciva, era preceduto da sei littori; e vestito colla trabra.

La sua autorità, come quella degli altri magistrati, su molto indebolita, e ridotta a sini angusti setto gli Imperadori. Nel digesto e nel Codice vi è un titolo de essico Pratoris.

Pretore su anche un titolo fra i Romani, dato al Governatore di una Provincia, il quale avea già fornito in Roma l'ufficio di Pretore. Vedi PROPRETORE.

Donde le Provincie governate da' Pretori, o ristrette a quelli che avean questo ufizio fornito, chiamavansi Provincie Pretorie, Vedi Provincia.

PRETORIANE Guardie, PRETORIAS cahorits, erano i foldati della guardia dell' Imperadore: così chiamati, come penafano alcuni, dal loro poste, o stazione, nel Palazzo o nella Corte detta prasecium. Vedi Prezorio.

. L'ifituzione di tai Coorti fi debbe a Scipione Africano, il quale primo stabili una compagnia de' più valorofi uomini nella sua armata, scelti perchè fosfero la sua guardia, e non si staccassero mai dal suo fianco nella battaglia. Vedi GUARDIA.

Il loro numero fu alla fine cresciuto, come narra Vione, sin a dieci mille. Eran comandati da un ufiziale creato da Augusto, e chiamato Prafedus Pretorii. Vedi PREFETTO.

PRETORIO, PRETORIUM, appres. foi Romani, il luogo, la sala, o corte, dove stavail Pretore di una Provincia, e dove questo Magistrato sedeaper amministrare la giustizia al popolo. Vedi PRETORE.

V'eran di questi Pretorii in tutte le Città dell'Imperio Romano. - La Scrittura fa menzione di quello di Gerusalemme fotto il nome di Sala del giudigio; e si vedono tuttavia gli avanzi di uno a Nimes in Linguadoca.

PRETORIO fu anco la tenda, o il padiglione del Generale dell'Esercito Romano; in cui si tenevano i Consigli di guerra, ec. V. Tenda, e Padiglione.

Dal tempo d'Augusto, la tenda dell' Imperadore nel campo fu distinta col titolo di præterium Augustale.

Pretorio fu anche un luogo in Roma dov' erano alloggiate le guardie Pretoriane. Vedi PRETORIANO.

Alcuni vogliono che il Pretorio fosse propriamente il Tribunale del Prafidus prætorii ; o un auditorio destinato per rendere lagiustizia nel Palazzo dell'Imperadore. Vedi PREFET TO.

Ciò s' arguisce dall' Epistola di S. Paolo a' Filippeli ; e da tal luogo, chiamate Pretorium, si vuol che le guardie fieno state denominate Pretorione, perchè ivi fi radunavano per la ficurezza dell' Imperadore.

Altri negano che il prætorium felle un tribunale, o la sede ove si rendea giustizia; ma tengono che meramente fosse l' alloggio delle guardie Imperiali.

Perizonio ha scitta una Dissertazione, per provare che il Prætorium non era una Corte di giustizia al tempo di S. Paolo; ma bensi il campo od il luogo dove erano acquartierate le goardie Pretoriane. Egli aggiugne, che il nome Prætorium non diedefi ai luoghi dove era amministrata la giustizia, se non lungo tempo dopo, quando l'ufizio del Præ» fedus prætorii fu convertito in una funzione civile.

PREVARICATORE, PREVARI-CATOR, nella università di Cambridge. è un Dottore, o mastro dell'arti, che viene scelto ne' Comizj Academici, acciocche faccia un' ingegnosa e satirica Parlata, in cui tocchi la mala condotta de' membri principali dell' Università. Vedi TERRÆ Filius.

PREVARICAZIONE, PREVARI-CATIO, nella legge civile; è, quando l' accusatore collude col teo, e sì sa solo una prosecuzione finta.

Sylvio, ne' suoi Commenti sopra Cicerone, pro Cluentio, ci dà la differenza di tre termini, calumniari, prævaricari, e tergiversari. Colui che nella sua accusa inventa colpe non mai commesse, è detto calumniari : quegli che affume la causa di uno, e o non aggiugne ragioni per il suo cliente, o non rispondealle obbiezioni del fuo avverfario, quando può, è detto prævaricari: e quegli che desiste nella sua accusa, e lascia cadere la causa, diceft tergiverfari.

PRE

PREVARICAZIONE, nella legge Ioglefe, è, quando un uomo falfamente ed inganuevolmente pare che intraprenda una cofa, con intenzione di rovinarla: e. gr. quando un Caussidico agisce per collusione, ec.

Parvaricazione, fignifica pure un tacito abuso, commesso nell'esercizio di una carica pubblica, o di una commissione data da una privata persona.

PREVENZIONE, PRÆVENTIO, nella Legge Canonica, ec. è il diritto, che una persona superiore, od un ufiziale ha di apprendere, di tirare a sè, o transigere un affare, priormente ad un'altra inferiore, a cui per altro quell'affare più immediatamente appartiene.

La parola è fopra tutto usata, parlando del prevenire che sa il Pontesice Romanogli ordinari collocatori; e de' Giudici reggii, che prevengono i Giudici subalterni. Vedi Collocatione, Giuntice, Giuntspizione, ec.

I Canonisti Romani sostengono, che il Papa, il quale è il sonte d'ogni giurisdizione, non l'ha trassmessa privativamente ai collatori ordinari; ma ch'egli può tuttavia sempre non sol conferire, in concorso con essi, ma anco prevenisti; usando della sua podestà originale, come capo della Chiesa. Vedi Aspettattiva, e Provisione.

Queste prevenționi în diversi paes non si ricevono che con molte modificazioni e restrizioni; e la podestă civile in Francia sempre giudica in savore de collatori ordinari. Vedi Pagnunise.

Il papa non ha prevenzione, a pregiudizio de' patroni taici; ma col concordato egli s'è rifervato il diritto di conferire i benefizi elettivi per prevenzione, ed anche le dignità Cattedrali, e Collegiate. Vedi Concordato.

Se le provisioni del Papa, e le collazioni dell' Ordinario, portano la data dell' istessi giorno, i Canonisti Oltramontani dan la preserenza al Papa; i Francesi all' Ordinario.

I Cardinali hanne un indulto particolare di non essere prevenuti dal Papa

dentro lo spazio di sei mesi.

9 PREVESA (la) Nicopolis, Città antica dell' Albania, fulle sponde Settentrionali del gosso di Larta, con Veccovato Suffraganeo di Lepanto, la quale su supporta dall'armi Venete nel 1684, e smantellata in virtù della Pace di Carlo Witz, nel 1699. Ell'è piantata sopra d'un monte, ed è discosta 28 leghe al N.O. da Lepanto, 41. all'O. pel S. da Larizza. long. 38, 42. latit. 39. 16. Appartiene a' Veneziani.

PREVOSTO. Vedi Provosto.

PREZIOSA Pietra, chiamata anco gemma e groja, è una pietra straordinariamente dura, trasparente, durevole, e di un bel colore, o acqua. Vedi Pigtra, e Gemma.

Di queste ne possiam distinguere tre spezie:

- 1. Quelle che sono intieramente trasparenti, le quali di nuovo si ponno dividere in quelle o non colorate, come il
  diamante, o colorate, come lo smetado: la qual divissone di gemme colorate
  si può suddividere in quelle di un colore, come il rubino; e quelle di diversi;
  come l'ametisa.
- 2. Le Brillanti, o risplendenti, come il granato di Boemia.
- 3. Le Semi trasparenti, come l'opalo: Vedi Opalo.

Il Vescovo Wilkins divide le pietre preziose in più, e meno trasparenti.

Le meno trasparenti egli le distingue

dai loro colori; in rolle, come la pierra fardia, e la cornalina; pallide, color di earne, simile all' unghia umana, come l'onice; cerulee o turchiniccie come la turchese; porpora smorta, come il calcedonio; e quelle di varii colori, come l'opalo el'occhio di gatto.

Le più trasparenti ei le distingue in quelle che non hanne colore, come il diamante eil zassiro bianco; e colorate, le quali sono o rosse, come il rubino, il carbonchio, ed il granato; gialle, come il grisolito, e il topazio; verdi, come lo smeraldo, e il berillo, turchiniccie, come il zassiro; e di porpora, o violacce, come l'ametista, ed il giacinto.

Il Dr Woodward divide le pietre preziose alquanto più precisamente, in opache, semi opache, e trasparenti.

L'opache o fono di un colore, come la turchese, o di vari colori come il lazuli, e il diaspro.

Le femi opache o hanno i loro colori petmanenti, come l'agata, il calcedonio, l'onice, il fardonyx, la cornalina, ed il berillo; od i lor colori variano tecondo la pofizione del lume, come l'oculus cati, e l'opalo.

Le pietre trasparenti sono o con cotori, come il topazio e Il giacinto, gialli, o del giallo partecipanti; il granato, il rubino, e l'amerista, rossi; il zassire, e l'aquamarino, violetti; e lo smer.ldo, od il grisolito, verdi, o del verde partecipanti:— ovvero fența colori, come il crissallo, il diamante falso, il zassiro bianco, e il diamante.

La floria naturale, i caratteri, le proprietà ec. di ciafcuna pietra, vedi fatto il fuo proprio Articolo, Diamante, Ru-BINO, ONICE, SMERALDO, ec. Quanto alle virtù medicinali delle pietre preziofe,

Chamb. Tom, XV.

vedi fotto l'articolo PIETRA. — Quanto all' atte d'intagliare fulle pietre preziofe, vedi Scolubre. — L'arte di tagliarle, vedi fotto Lapidaria. — L'opera a Mosaico di pietre preziofe, vedi fotto l'artic. Mosaico.

PREZZO, Pretium, il valore di una cosa. Vedi Valore.

Prezzo corrente, nel commercio, un computo o dettaglio ebdomadario del valore corrente di molte derrate, o merci.

PRIAPEIA, nella poesia, un nome dato a certi epigrammi ofceni, ed altre composizioni libere, fatte sul Dio Priapo; delle quali abbiamo non pochi esempj ne' Greci Ca:alecta. V. PRIAPO.

PRIAPISMO, Πριαπισμος, nella medicina, una continua, e dolorosa erezione o tensione della verga. Vedi Erezione, e Penis.

Il termine è dirivato da Priapus, Dio de' Gentili, da' poeti e da' pittori rappresentato con una verga sempre tesa ed eretta. Vedi Priapo.

Siccome i satiri vengon comunemente dipinti nella stella maniera, così quesso male vien anco chiamato sutyriasis, o satyriasimus.

Alcuni nulladimeno distinguono tra la fairitasi ed il priapisme; in quanto che l'ultimo è senza esfusione, e senza desiderio di coito; ma la fairiasi ha ambedue queste cose.

La causa immediata del priapismo è il caiore, l'acutezza, e l'acrimonia del seme, accompagnati da una convulsione de' muscoli della parte, che comprimendo le vene ed i corpi cavernoss, impediscono il ritorno del sangue.

Le cause più rimote sono i cibi troppo calidi, acri, stimolanti; trovasi anco che le cantaridi fan l'istesso essetto, ma con molto più di violenza. Vi sono degli esempi di uomini, sopra tutto di vecchi, i quali sacendo uso delle cantaridi per abilitarsi a soddissar meglio alle loro passioni, sono stati assalti da un priapsimo, a cui susseguirono convussoni universali, ed anche la morte. Vedi Can-

PRIAPO, Priapus, « 12275, un termine alle volte applicato alle parti genitali degli uomini, cioè al penis, ed ai testicoli. Vedi GENITALI.

Il nome ha presa la sua origine da Priapo, deità favolosa, adorata particolatmente a Lampsaco, luogo della sua nascitta. Per la stuata mole de le sue parti verende, egli eta oltre modo riverito e adorato dalle donne; a tai che la Scrittura par che ci dica, che il Re Aba buttò giù dal Trono sua madre Maacha, perchè ella avea confactaro un boschetto a Priapo, e presiedeva ne' suoi facrisi/j.

PRIGIONE. Vedi GAOL, e la sua etimologia.

PRIGIONIERE, nella legge, è colui il quale è confinato e stretto, si che non può far uso della sua libertà; e ciò per qualche azione civile o criminale, o per supremo comandamento.

SUPPLEMENTO.

PRIGIONIERI. I Prigionieri, Capiivi, presso gli Antichi Romani dissesivano dai deditii, che noi diremmo acconciamente volontari, in questo, che i primi venivano presi per sorza, dove per lo contrario questi secondi arrendevansi di buon grado, e per se medesimi. Veggali Aquin, Lexicon Milit. Tom. 12

Ber la Legge Cornelia un Cittadino Romano fatto prigioniero, in cafo, che fosse ricornato dalla cattività, veniva riputato non altramente, che se non sosse siato prigionero. In evento, cha sosse il medessimo morto nella cattività, veniva riputato, e tenuto per morto nel tempo medessimo, in cui era rimaso prigionero. Nel primo caso veniva a ricovarae ogni, e qualsivoglia suo dritto, ed eziandio il dominio sopra i propri sigliuoli, nel secondo caso il costui siglio lo diveniva libero sin dal tempo della prigionia del padre sino. Vegg. Justinia-

mus, Institut. Lib. 1. Tit. 12.5 5.

Formalmente i prigionieri, Captivi, nella guerra divenivano schiavi di coloro, che tali gli sacevano; (a) e quantunque la schiavità, tale appunto quale era in vigore, e sufficeva presso gli Antichi, sia di presente abolita, nulladimeno alcuna ombra, per così esprimerci, della medesima continua tuttora a suffisere in rapporto ai prigionieri di guerra, i quali vengono riputati vera, e reale proprierà di coloro, che gli hanno fatti tali, e non hanno alcun dritto alla libertà, se non se per concessione dei loro Cattori (b).

I Romani trattavano i loro Schiavi o prigionieri di guerra con una grandiffima feverità: i loro colti erano espossiti ai Soldati, perchè vi faltassero sopra a lor piacimento; e dopoi le loro persone erano vendute al pubblico incanto. Veggass Priise. Lexicon Antiq. Tom. 1. pagg. 356. & seq.

Venivano i prigionieri di guerra assai frequentemente arsi ed abbrugiati nelle

(2) Veggafi Juftinianus , Inflitut. Tit.

3. S. 3. (b) Cale. Lexicon Juris pag. 147.

pire funerali degli Antichi Guerrieri, non altramente, che vittime, e fagrifizi agl' Iddii infernali. Veggafi l' Articolo Sepultura.

Quelli di Sangue Regio, e Principesco venivano ad esfer tosati, ed i loro capelli erano spediti a Roma per servire come d' ornato alle pulzelle, o fanciulle, e per usi somiglianti. Questi prigionieri Reali venivano condotti, e strascinati in Trionfo carichi di catene per turta la Città di Roma nel seguito, e treno dei Romani Imperadori, o Generali vincitori, o per lo meno fino alle falde del Monte Capitolino, avvegnachè non fosse loro permesso il por piede, e l'ascendere sul monte sagro, ma giunti, che erano al piè di questo monte, venivano quindi strascinari alla prigione. Quelli della prima qualità, vale a dire i Re, e Monarchi venivano onorati con catene d' oro non meno alle loro mani, che ai loro piedi, e con collari d'oro al loro collo. Se fosse venuto fatto a questi infelici Monarchi di fuggirsi, o che si fosfero colle proprie mani data la morte per ischifare l'ignominia d'esser condotti in Trionfo, con affai frequenza vedevansi in vece d' essi condocte in Trionfo le loro immagini, o Simulacri effi rappresentanti.

PRIMA Naturalia, nella Fifica, sono gli atomi, o le prime particelle, delle quali son primariamente composti i corpi naturali; chiamate anco minima naturalia. Vedi MINIMA, PARTICELLA, ATOMO, ec.

Tria PRIMA, nella Chimica, vedi l' articolo TRIA.

PRIMÆ Viæ, nella medicina, i pri-Chamb. Tom. XV. mi passaggi del chilo; che inchiudono l'esosago, lo stomaco, gl'intestini, ele loro appendici. Vedi Chilo. Vedi anco Vis

PRIMAGGIO, PRIMAGE, una gabella, o un diritto, ordinato con uno fiatuto d' Enrico VIII da pagarfi al Capitano, ed ai marinari del vaícello, da' mercanti, gli effetti de'quali fi caricano o difearicano.

Pagafi al Capitano per l'uso e logo; ramento delle sue corde, e gomene, nel movere le mercanzie; ed a' marinari per il loro servigio.

Il primaggio è differente in diversi luoghi; in alcuni 12 d. per tonnellata; in altri un foldo per libbra; in altri sei soldi per balla, ec. Vedi GABELLA.cc.

PRIMARIO Pianeta, un pianeta il quale fi rivolge actorno del Sole come di un centro. Vedi Pianeta.

Tali fono Saturno, Giove, Marte, la Terra, Venere, e Mercurio; così chiamati, in oppolizione ai pianeti fecondari, o facelliti. Ved' Săturno, Venere, ec.

Alcuni Autori ristringono i pianett primari a quelli che sono superiori, cioè Saturno, Giove, e Marte, ma senza ragione.

PRIMARIE Affectioni. Vedi l'articolo Affectione.

PRIMARI punti collaterali. Vedi l'art.
Collaterale.

PRIMARJ Oriunti a Sole. Vedi l'artic. Orologio a Sole.

PRIMARIO. Moto, Luogo. Qualità Védi gli articoli Moto, ec.

PRIMA 1 E. Primas, un Arcivescovo, investito di una giurisdizione sopra diversi Arcivescovi o Vescovi. Vedi Az-CIVESCOVO.

Y a

11 P. Sirmondo diriva l'origine de' primaticosì: Effendo state le Provincie grandi divise e suddivise dagl' Imperadori, le prima divisioni surono chiamate primi, le altre secondi, le altre terzi, ec. ed il tirolo di primate su dato al Metropolitano, cioè al Vescovo della Cirtà ch' era la capitale della provincia, avanti che la divisione solle fatta.

V. METROPOLI, e METROPOLITANO.

Questo Primate Metropolitano avea qualche giurifdizione sopra de' Vescovi delle Provincie inferiori; ed era anco chiamato Patriarca. Vedi PATRIARCA.

Il termine di *Primate* è Latino, e fignifica il primo o prefidente di una Società: la parola Greca che gli corrifponde è quella di Εζαρχος, Efurca. Vedi E-SARCA.

Quelli che sostengono una rigorosa e vera Gerarchia Ecclessastica, vogssiono che un Primate sia quegli il quale ha diversi Metropolitani sotto di sè; siccome un Patriarca ha diversi Primati. Ciò non ostante egli è manisesto dalla Storia, che da principio surono i Primati consusti cos Patriarchi: così Socrate, noverando dieci Patriarchi, non fa di essi distinzione veruna da Primati.

In Africa, dopo che fu fatta la diffinzione, i Primati non futono punto al Patriarca foggetti: così il Vescovo di Cartagine, ch' era Primate, non esercitava ubbidienza verso il Vescovo d'Alesfandria, ch' era Patriarca.

Ned era necessario, esser Primate, assin d'avere de Metropolitani per sustraganei: ogni Provincia d'Africa, eccettuate quelle che componean la Diocesi d' Alessadria, avea il suo Primate; dandosi tal qualità all'età.

In Francia, la suddivisione delle Pro-

vincie diè motivo all'erezione de' Primati: così l' Aquitania e. gr. essendo divisa in due Provincie, l' Arcivescovo di Bourges diventò Primate dell' Acquitanie, perchè Bourges era la Capitale della prima.

Così pure la divisione d' Inghilterra in due Provincie, Canterburì, e York, nel 1152 diede occasione all' introduzion delle Primație fra noi; Canterburì ch' era dianzi la Metropoli, indi în poi avendo dato il titolo di Primate di tutta l' Inghilterra al suo Prelato, ancorchè l' Arcivescovo di York tuttavia pretenda quello di Primate d' Inghilterra. E però, il primo ha qualche giurisdizione sopra tutta l' Inghilterra, in riguardo all' amministrazioni, ec. che quello di York non ha se non dentro la sua propria Provincia. Vedi Provincia.

PRIMATICCIO. Vedi il termine Francese HASTIVE, usato dagi' Inglesi nell'istesso senso.

PRIMAVERA, Ver, nella Cosmograsia, dinota una delle stagioni dell' anno; che comincia, nelle parti Settentrionali del mondo, il giorno, in cui il Sole entra nel primo grado d'Ariete, cioè verso li 10. di Marzo; e termina, quando il Sole lascia il segno di Gemini. Vedi STAGIONE.

Ovvero più rigorofamente parlando e più generalmente, la Primavera comincia nel giorno, in cui la distanza dell'altitudine meridiana del Sole dal Zenith, essendo ful crescere, è in uno stato o grado di mezzo tra la più grande e la più picciola. Il fine della Primavera coincide col principio della State. V. STATE.

.. PRIMICERIO, PRIMICERIUS, nell' antichità, la prima o principal persona in un ufizio, o in una dignità. V.Caro, PRINCIPALE, ec. In questo senso la parola occorre spesso nel Codice, ed anche nelle nostre antiche leggi Inglest: benchè ivi pure s'adoperi occasionalmente per dinotare un nobile; come Primiterius totius Anglie,

I Romani ebbero una gran varietà di Primiserii, sì nella Chiefa, come nella Corte dell' Imperadore; un Primicerius dell' Imperatrice, Primicerius Augustalis, Primicerius de Bardariota, Primicerii delle Legioni, della Corte, della Camera, del Palasto, ec.

Il Primicerius Ecclesiastico, secondo l' offervazione di Du Cange, era l'istesso che il Cantor appresso noi. V. Cantor.

Nella Chiesa di Metz, il Primicerius è il primo dignitario della Diocesi, e pretiede nell'ailemblee del Clero, a pregiudizio del Vescovo.

In Vinegia, il Decano della Chiefa di San Marco è chiamato Primicirio: egli è indipendente dal Patriarca di Venezia. e gode de' privilegi Episcopali.

PRIMIER Seifin, nella Legge Ingles, Prima Seifina, il primo pollesso, una parte della prerogativa del Re, mediante la quale egli ha il primo possesso di unito capo, (e il possesso del lui in capo, (e il possesso del sei una parte della prerogativa delle medente i si un capo, de motto in possesso del seudo): e per conseguenza, unche delle rendite e profitti delle medente e finche l'erede, s' egli è in età, ne faccia l'omaggio; e, se non è ancor in età, sino a tanto ah' egli vi arrivi. — Maturt' i cari, hi, risultanti da primier Seisin, sono stati annullati per lo Stat. 12. Car. Il. Vedi Seisin.

PRIMIPILARII, o PRIMOPILARII, e PRIMOPILARIS, nell' antichità eran propriamente coloro che avean già avuro il carico di Primipilus, o di primo Cen-

Chamb. Tom. XV.

turione di una Legione, a cui era confidata la custodia della bandiera o del vessillo. Vedi Coorte.

Alcuni credono che Primopilarii sia stata una denominazione data a' soldati della prima Coorte di una Legione.

I Primipilarii ebbero de' vantaggi confiderabili; uno de' principali era questo, che la maggior parte de' foldati i quai morivano nella campagna, li lafeiavano loro eredi.

PRIMIPILUS, o Primopilus, o Pr

PRIMITIVO, nella Gramatica, una radice, ovvero una parola in un linguaggio, la quale ned è da alcun altro linguaggio dirivata, nè d'altre parole del medefimo linguaggio composta. V. RADICE, PAROLA, ec.

Così, Dio è un primitivo; Divino, un dirivato; Vice Dio, un composto.

PRIMITIVO, nell' Aritmetica. Vedi PRIMO, e NUMERO.

PRIMIZIE, PRIMITIE, î primi frute raccolti della terra, de' quali fi facean de' doni, o delle offerte, agl' Iddii. V. FRUTTI.

Nel Levitico, le primizie di tutti i frutti vien comandato, di offerirle a Dio. Vedi Decima.

Nella nostra Legge le primitie sono i prostri di un anno d'ogni benesizio spirituale, dopo ch'egli è stato evacuato; giusta il computo ed assegno fattone ne' libri del Re. V. Panni fratti.

PRIMI Frutti, Annate, o Primiție, 3 proficti di un benefizio, per il primo ant no, dopo la fua evacuazione. V. Pase, MIZIE, ec.

Y 3

PRI

I primi frutti furono originalmente sifervati per vantaggio del Para,e avanti la \* pretesa \* Riformazione, a lui si pagavano; ma il parlamento, fotto il Re Arrigo VIII. li trasferì alla corona, 25. Hen. VIII. cap. 20. V. ANNATE.

La Regina Anna, nel terzo anno del suo Regno, accordò, ed assegnò tutta la rendita de' primi frutti, per stabilire un fondo, in aumentazione del sostenta-

mento del Clero povero.

Per l'atto 25 d' Arrrigo VIII. colui ch' entra in qualche benefizio, avanti di aver pagato o pattuito per li primi frutti, fe è convinto, perde il doppio del valo-

re di effi.

Ogni Cherico adunque avanti la sua induzione, o installazione, o subito dopo', dobb' egli stello andare con un amico, o mandare due amici per sè all'ufizio de' primi frutti, ed ivi registrare il fuo obbligo del pagamento de' primi frutti del suo benefizio, dentro lo spazio d'anni due proffimi feguenti, in quattro eguali semestri. Solamente si dee dedurre una decima parte di tutta l' annua fomma registrata ne'libri del Re; perchè questa dee pagarsi dal benefiziato stello nel primo anno.

Da principio, fi davano quattro obblighi o scritti per li quattro diversi pa-gamenti; ma per lo statuto 2. e 3. della Regina Anna, un obbligo solo è ordinato di darfi ; e le fomme dell' annata di tutti i benefizj, secondo i libri Regii, Sono dichiarate inalterabili.

PRIMO, PRIMUS, il primo in ordine, grado o dignità fra diverse cofe della ftella, o fimile spezie.

Cosi, diciamo, primo minifiro, primo motore, ec. V. MINISTRO, ec.

PRIMO, O Minute PRIMO, nella Geo-

metria, dinota la fessantesima parte di un grado. Vedi GRADO.

l'Rimo alle volte si rrende per la decima parce di un' unità. V. DECIMALE.

Ne' pesi si prende per la 24 parte di un grano. Vedi GRANO. Numero PRIMO, nell' Aritmetica,un

numero il quale può sol effere misurato dall' unità; o di cui 1.è la fola parte aliquota: tali sono 5, 7, 11, 13, ec. Vedi NUMERO.

Primi numeri inter fe, fono quelli che non hanno comune milura oltre l' unità: cosi 12. e 19. fono primi numeri inter fe. Figura PRIMA nella Geometria, è quella che non fi può dividere in altre figure più semplici di esta. Vedi Figura.

Tale è il triangolo fra i piani; e la piramide ne'folidi.- Imperocchè tutti i piani sono fatti del primo, e tutti i corpi o folidi fono composti della feconda.

Verticale PRINO, è il circolo verticale che palla per li poli del meridiano. V-

VERTICALE.

Verticali l'RIMI, nella Gnomonica, od Orologi a Sole verticali PRIMI. fono quelli difegnati ful piano del primo circolo verticale, o fovra piani paralleli 2d ello. V. OROLOGIO a Sole.

Quetti fono quelli che d'altra guifa chiamiam directi ceretti, fettentrionali o meridionali Orologj. - Ma poiche ogni piano ha quel polo elevato, o depreilo sopra di eilo, che li sta esposto; perció quello piano (le è diretto meridionale) ha il polo meridionale elevato, e confeguentemente lo stilo ( la cui altezza debb' effere il complemento della latitudine del luogo) guarderà verso all' ingiù. Il perchè per trovare la distanza dell' ora dal meridiano su questo piano.

la proporzione è, come il raggio è al seno dell'altezza dello stilo, o co-latitudi ne ; così è la tangente dell' ora, od angolo al polo, alla tangente della diftanza delle diverse ore dal meridiano. Con questo canone, le ore richieste per il piano, come anco le mezz' ore, i quarti .ec. essendo calcolare e ordinare sopra una tavola, si descrive l'orologio alla maniera di un orizzontale. Gli Orologi diretti, eretti, settentrionali, non sono che il rovescio de meridionali, perocchè stanno nello stesso azimuth; laonde non occor che voltare l' Orologio meridionale di forto in su, e lasciar fuori le ore superflue tra 5 e 7,e 4 ed 8,e l'Orologio settentrionale s' è fatto. Notate folo, che lo silo debbe guardare in su al polo del Nord. Harris.

PRIMO della Luna, è il novilunio alla fua prima apparenza, quafi tre giorni dopo il suo cambiamento. Vedi Nuova-LUNA

PRIMA, ne' riti e negli ufizi della Chiefa, e l'ora Canonica, che succede alle Laudi. Ved: ORE, LAUDI, ec.

Prima, nella scherma, è la prima e principale delle guardie, cioè quella nella quale è il corpo immediate dopo aver dirizzata la spada; perocchè ell'è la più idonea a minacciare ed atterir l' inimico; a cagion che la punta della spa. da tiensi alta all' occhio, più che in altra delle guardie nella scherma. Vedi GUARDIA.

PRIMO Seneficio ecclefiastico habendo. nella Legge, un mandato indiritto dal Re al Lord Cancelliere, ordinandogli, che dia il beneficio che primo, scaderà ec. al di topra o al di fotto del tal valore, a questo od a quel Cherico. Vedi BENEFIZIO.

Chamb. Tom. XV.

Propositio de PRIMO adjacente. Vedi PROPOSIZIONE.

PRIMO postesto. V. Primier. Seifig. PRIMOGENITURA, il diritto del primo nato, o del più vecchio de' figliuoli.

Pare che il diritto di primogenitura fial una prerogativa ingiusta, e contraria al gius naturale: imperocchè essendo la sola nascita quella che dà a figlinoli citolo alla paterna fuccessione, il caso della primogenitura non dovrebbe mettere fra ef-

fi alcuna ineguaglianza.

Però, il diritto di primogenitura, che chiama alla corona il primo nato, con preferenza agli altri, non fu introdotto in Francia se non assai tardi: egli era ignoto alla prima razza de' Re; e lo fu anche alla seconda.

I quattro figliuoli di Clodoveo spartirono il regno egualmente fra essi; e Luigi il Mansueto fece la stessa cosa; non fu le non al tempo d' Ugo Capeto che la prerogativa della successione venne appropriata al primonato.

Per la consuerudine antica di gavelkind, che ancor ritiensi in alcune parti della nostra Isola, la primogenitura non è di alcun conto; i beni paterni dividendofi egualmente fra tutti i figliuoli. V.

GAVEL-KIND.

PRIMOPILUS. V. PRIMIPILUS. PRIMUM Ens. Vedi l'Articolo Ens.

PRIMUM Mobile , nell' Aftronomia Tolemaica, è la nona, o la più alta sfera de Cieli, il cui centro è quello del mons do, ed in comparazione di cui la terra non è che un punto. Vedi Mobile.

Si vuol, che questo contenga tutte l'altre sfere dentro di sè, e dia moto ad esse, girandosi, e girandole tutte interno, in 24 ore. Vedi MOBILE,

PRIMUS Peronæus. V. PERONÆUS.
PRIMUS Scalenus. Vedi Scalenus.

PRINCIPALE, PRINCIPALIS, la capitale, la più confiderabile, o neces-

saria parte, di una cosa.

Così diciamo, il mayor è il magistrato principale di una Città: un configlio di gueria c. nsta de' principali usiziali i una perorazione, i punti principali, su quai s'inssite in tutta la Causa, o Dicesia, deon brevemente ricapitolarsi. Il principale di un Collegio, ec. è il mastro d'essi Collegio, ec. Vedi UNIVER-AITA.

PRINCIPALE, nel Commercio, è il capitale di una fomma dovura o prestata; nel qual senso la parola si prende come opposta al termine interesse. Vedi Ingra-

RESSE.

PRINCIPALE si prende anco per il primo sondo, o per la prima somma messa da consorti nell' istesso comune capitale, e distinguessi così dalle giunte che alle volte si richiedono, quando la prima somma diventa insufficiente.

Ranto P. RINCIPALE, nella prospettiva, è un punto nel piano prospettivo; sopracui cade una linea tirata dall' occhio, perpendicolatmente al piano. V. Punto.

Questo punto è nell' intersecazione del piano orizzontale, e del verticale, e chiamasi anco il punto di vista, ed il punso dell'occhio. Vedi Vista, ec.

Raggio PRINCIPALE, nella Prospectiva, è quello che passa perpendicolarmente dall'occhio dello spertatore al piano prospettivo, od alla pittura. Vedi Raggio.

Donde il punto, dove questo raggio cade sul piano, è da alcuni pur chiamato il punto grinzipale, che chiaman altri il centro della pittura, ed il punto di concorfo? Vedi Punto.

5 PRINGIPATI (i) due Provincie d'Italia nel Regno di Napoli, l'una delle quali chiamafi Principato, Città, e l'altra Principato Ult. Il Principato città confina verso il S. e l'O. col mate, verso il N. col Principato Ult. e verso l'E. cella Basilicata. Ha 25, leghe in circa di lunghezza, e 17 di larghezza. La Capitale è Salerno.

PRINCIPE, PRINCEPS, nella Politica, una persona investita del supremo comando di uno Stato, o di un Paese; indipendente da ogni superiore. Vedi So-VRANO, MONARCA, RE, ec.

PRINCIPE fi piglia anco per una perfona la quale è Sovrano nel fuo terrirorio; ma pur dipende da qualche altro, come da fuo Superiore o Lord, a.cui-paga.omaggio, o tributo.

Così tutti i Principi della Germania fono feudatarii dell' Imperadore: eglino fono tanto affoluti ne'lor rifpettivi Principati, quanto l' Imperadore fteffo; ciò non offante fono tutti legati a lui e tenuti in certi fertigi. Vedi IMPERADORE. Vedi anco Elettori, Elettorale.

PRINCIPE, nelle scritture e memoricantiche, spesso significa niente più che Lord, o Signore. — Du Cange dà un gran numero d'esempi di quest'uso. V. Lord.

In fatti, la parola Princeps in Latino, donde Principe nell' Italiano, e Prince nell' Inglese, fignisica il Capo, o il Primo : ell' è composta di primus, e caput; ed è propriamente un termine di dignità e d'usizio, non di proprietà, o di sovranità.

dopo i Vescoviche vi sottoscrivono i loz-

to nomi leggiamo, Brordanus patritius, Binnanus Princeps ; e quindi fottofcrivono i Duchi i nomi loro.

Ed in una del Re Edgaro, nel Mon. Angl. Tom. 3. p. 301. Ego Edgarus rex rogatus ab Episcopo meo Deorwelfe, & Prineipe meo Aldredo , ec. Ed in Mat. Parif. pag. 155. Ego Halden Princeps regis pro virtbus affenfum præbeo, & ego Turketillus dux concedo.

PRINCIPE della gioventi. - Tra gli antichi Romani, vi fu il costume che l' Imperadore nominalse in fua vita, colui il quale avea da succedergli nell' Imper.o, let o il titolo di Princeps juventutis, & Cafar. Vedi CESARE.

Nel ludus Trojanus, il giovane, ch' era scelto capitano, era pur chiamato Princeps juventutis. V.TROJANUS.

PRINCIPE è anco un tirolo dato a' fi. gli de' Principi, od a quelli della real famiglia. V. FIGLIUOLO, FIGLIUOLA.

Nel qual senso eglino sono chiamati, particularmente in Francia, Principi del Sangue; come quelli che partecipano del fangue a cui è appropriata la fovranità: e non per alcun dritto ereditario, ma come un patrimonio sostituito a tutta la ftirpe reale. Vedi SANGUE ..

In Inghilterra, i figli del Re sono chiamati figli , e figlie d' Inghilterra; il maggiore vien creato Principe di Galles. Vedi PRINCIPE di Galles. I cadetti od i giuniori, sono creati Duchi, o Conti, con qual titolo piace al Re. Non hanno appanaggi, come in Francia; ma folo quello che il beneplacito del Re accorda loro. Vedi APPANAGGIO.

I figliuoli fono tutti, per la loro nascita Configlieri di Stato: le figlie sono chiamate Principesse; violare la maggior delle quali, non maritata, è in oggi delitto d' high treefon, proditionis majoris, come chiamali,

A tutti i figliuoli del Re appartiene il titolo di Real altezza : tutti i sudditi 6 devoro inginocchiare, quando fon ammessi al bacio della lor mano; ed a tavola, fuor della presenza del Re, vengono serviti col ginocchio piegato.

Il primo Principe del sangue in Francia è chiamato assolutamente Monfieur le Prince .- La qualità di Principe del fangue dà un rango e precedenza, ma non inchiude alcuna giurisdizione. Eglinofono Principi d' ordine, non d'ufizio.

Wicquefort offerva, che non ha cinquant' anni dacchè i Principi del sangue di Francia davan luogo a tutti gli Ambasciatori, anche a quelli delle Repub-bliche; e fu a richiesta del Re, che venne poi loro accordata la precedenza.

Nel momento in cui un Papa è eletto, tutti i suoi parenti diventano Principi. Vedi PAPA, NEPOTISMO, ec.

PRINCIPE de Galles, PRINCE of Wales, il primo o più vecchio figliuolo d' Inghilterra. Vedi Figliuolo.

Egli nasce Duca di Cornwal; ed immediate acquista ragione o titolo a tutti i dritti, vantaggi, rendite cc. che li appartengono; come quegli che si considera, nella legge, già in piena età sin dal primo giorno della fua nascita.

Egli è poi creato Principe di Galles; la cui investitura si compie e celebra, coll' impofizione di una folenne e macstosa berretta, ed una picciola corona (a coronet) una verga d'oro, e un anello. Egli ha questo principato per patente, accordara a lui ed a' suoi eredi, Re d' Inghilterra.

Il ticolo ed il principato furono in prima dati dal Re Edoardo il primo al sue, nice Princeps.

216 PRI maggior figliuolo : sin a quel tempo il maggior figliuolo d' Inghilterra venia chiamato Lord Prince. Finche la Normandia restò in possesso del Re d'Inghilterra, il maggior figliuolo era fempre chiamato Duca di Normandia; dopo l'unione, il suo titolo è Magnæ Britan-

Egli è ripurato nella Legge, la stessa persona che'l Re: macchinar la sua morte, o violar la sua moglie, è delitto di high-treefon, proditionis majoris. - Le fue rendite come Duca di Cornwall . fi computano 14000. 1. per anno. Le rendite del principato furono flimate. 300 anni fa , 4680. 1. per anno.

Metallo del PRINCIPE, O PRINCE'S Metal. Vedi l'artic. METALLO.

## SUPPLEMENTE.

PRINCIPE. Principe del Senato. Aveavi un Membro del Senato Romano perpetuamente distinto dal rimanento di quella venerabile Assemblea, coi Titolo di Principe del Senato. Questo titolo veniva affegnato di confenso comune a quella persona, il cui nome era il primo chiamato nella lettura del Ruolo del Senato medefimo, qualunque volta veniva questo Ruolo ad essere rinnovato dai Censori. Questi era sempre, e costantemente uno, che avuto avesse le Dignità Confolare, e Cenforia.

Dopo l'instituzione dei Censori, ella divenne una costumanza quella di conferire fimigliante Titolo di Principe del Senato al Senatore più vecchio di Dignità Cenforia attualmente vivente. Con tutto questo però non aveanvi dritti particolari annessi al medesimo Titolo, nè il menomissimo altro vantaggio, salvo

quello di un' accrescimento d'autorità. che proveniva da una nozione, od ideala quale naturalmente veniva ad imprimere nella gente un merite grandeggiante , e superiore in quel tale, che ne era decorato. Veggasi Middleton, del Senato. di Roma, pag. 147. 149. Veg.di pari l' art. SENATO.

PRINCIPE de' Metalli. Il rame, tutà teche sia uno dei metalli meno preziosi. nulladimeno è stato sperimentato d' uso così grande nei comuni affari, e faccende della vita, che a stento grandissimo avravvene alcun' altro fra essi, che sia flato fottoposto a numero così grande di cimenti, e d' esperienze pel suo miglioramento, oppure per renderlo, o più bello, ed appariscente, o più acconcio, ed aduttato per alcune imprefe.

Una delle prime scoperte in questa tentativi, e cimenti li fu il convertirlo in bronzo per mezzo d'una giunta della pietra calaminare; e tutto che questa in quel tempo non fotle conofciuta come una pietra, la quale conteneise in sè alcun a etallo, nulladimeno venne fempre e coltantemente trovato, che il bronzo petava un terzo di più del rame, che era flato mello in opera nel cimento, od operazione.

Il color giallo di questo metallo se nascere in cuore a moltissime persone la speranza di far si, che il rame s'avvicinasse vie maggiormente all' oro; e senza . conscere, che il peltro era la parte metallica feparata dalla pietra calaminare, 🕻 cimentatori incontanente rinvennero per un fortunato accidente, o per un ripetuto cafo, le mescolanze, le quali davano al rame un color giallo più fino eziandio, e più puro del naturale : ma venne rinvenuto altresì, e toccato con

mano, come questo metallo mescolato veniva ad effere grandemente più fragile del bronzo fatto col metodo comune. Questo però non rattiene il mondo dal continuarlo a valutare per quelle tali opere, e lavori, che debbon effer terminati per via di getto, e che non richieggiono il martello : e noi che fammo i primi ad averlo nella fua perfezione, lo addimandammo principe de' metalli, appunto dal Principe Ruperto, che da certuni vien supposto esfere stato l'inventore del medefimo : ma la maffima perfezione, alla quale venne ridotto queflo merallo, è dovuta a due uomini Franzefi, vale a dire, a Monfieur La Croix. ed a Monfieur Le Blanc. I costoro mesodi di fare la composizione, tuttochè entrambi bellissimi, nulladimeno sono affatto differenti. La composizione di Monsieur le Blanc era brillantissima, e d' un colore affai vago, ed appariscente: ma quella di Monsieur La Croix era in-Enitamente superiore all' altra per rapporto alla duttilità, ed alla morbidezza, di modo che questo metallo compoflo era perfettamente, ed agevolmente martellabile.

Rinvenne Monfieur La Croix una spezie di vernice, o lacca pel suo metallo, la quale veniva ad aggiungere una tinta alquanto più carica al medefino, ficcome egli era naturalmente foverchio pallido; ed aveva di più questo vantaggio, che mentre rimanevasi nel metallo, conservavalo egregiamente bene dalla ruggine, o dal rimanere pregiudicato. É quello un punto materialifsimo in rapporto al metallo, del quale il rame è la base, conciossiache quello fiafi fra gli altri meralli tutti il più fortoposto ad essere pregiudicato, e danneggiato dall'aria, od eziandio dal contatto dei liquidi, pressochè d'ogni, e qualfivoglia spezie. Il metallo di Mons. Le Blanc è d' un color più carico, ma a un tempo medelimo egli è di pari rifaltante, e vivace, ed affai confiderabilmente rilucente, e brillante; e quello. che è infinitamente più valutabile, egli si è d'una tal tempra, che è acconcisfimo, e nato fatto per effere lavorato. Tutta l'istoria di questi metalli è certif. fimamente, che essi sono composti di peltro, e di rame in differenti proporzioni deil' una all'altra di queste due sostanze; ma ella non è già cosa agevole fenza l' ajuto, e fiancheggio d' atlai numerofe esperienze, il determinare, quale effer debba la propria, adeguata, e vera proporzione per l'una, e per l'altra delle sossanze medesime.

Dal microscopio però vien mostrata, e fatta chiariffimamente rilevare una manifettiffima differenza, la quale può benislimo guidarci a rintracciare una fisfatta proporzione : conciossachè venga rilevaro, come il metallo di Monsieur La : Croix è composto di sta irregolari meramente, e femplicemente, dove per lo " contrario distinguesi, effer composto di due lessi delle medesime costantissimamente regolari, che vanno ad incontrarfi 🔧 nel centro del pezzo del metallo; quindi è, che questo viene ad effere, ed a riuscire perpetuamente fragile, e che non ammette un perfetto pulimento. La fabbrica di fiffetti metalli per lungo tratto di tempo venne confervata arcana. e non altramente che un fegreto; ma farebbe fempre venuro a feuoprirfi collo fouagliarlo in un crolliuolo ad un fuoco fommamente attivo, ed energico, mena : tre ei manda perpetuamente fuori nello fquagliamento, o spinge all' insh evidentissimi fiori di peltro, ed il metallo, che rimansi nel crociuolo, null' altro apparisce, se non se rame alterato dalla pietra calaminare: che è quanto dire il Bronzo comune. Veggansi Memoires de l' Acad. Roy. des Scienc. de Paris, anso 1732.

PRINCIPIO, Principium, un termimine frequentemente usato per la cagione, la sorgente, l'origine di una cosa. Vedi CAUSA, ec.

Nel qual senso diciamo, il principio del pensare, del volere, ec.

Nella Fisica, dobbiamo sempre riricorre a un primo principio, ch' è Dio. Vedi Causa.

I Manichei ammettono due peincipi, l' uno del bene, l'altro del male; eli pongono come due contrarie Deità, che costantemente sioppongono e combattono l'una coll'altra. Vedi MANICHEI. Vedi anco Bene, e Male.

Secondo la dottrina di Pelagio, le nofire volontà sono i principi delle nostre buone azioni, e noi stessi i principi de' nostri buoni voleri. V. PELAGIANI.

Il Principio fi definifee, appresso i Filosofi Scolastici, questo da cui una cosa è, o fi sa, o si conosce: unde atiquid est, aut cognoscitur, che è una molt' ampia fignificazione, e s'accomoda a tutte le specie di principi.

Cosi le premelle fono principi, in riguardo alla conclusione; esì il fuoco, ed ogni altro agente, sono i principi delle cose, ch' eglin' producono. Vedi Azio-NE, ed A GENTE.

1 Tomilti definifeono il principio fimigliantemente, id a quo aliquid precidit aliquo mode. I Filosofi sogliono distinguere i prins cipi, in quelli d'effere, principia effendi; e quelli di conoscere, principia cognoscendi, o principia rei, e cognitionis.

De' primi e' fanno due spezie; cioè princip' d'originatione, che son quelli dai quali qualche cosa procede realmente la stessa come nella processione del Figliuolo e dello Spirito dal Padre nella Trinità. — E princip' di dipendenta; nel qual senso ogni causa è un principio, rispetto alla cosa causata; od un soggetto, per risguardo agli accidenti inerenti in essa.

I ficondi son quelli, da' quali noi prendiamo, o deriviamo la nostra cognizione di qualch' altra cosa: ovvero quelli che fan che la cosa è conosciuta.—
Tali sono gli assioni, le desinitioni, le ipotesi: tali pur sono gli esempi, l'esplanazioni, ec. Vedi Cognizione.

PRINCIPJ Innati. V. l'art. INNATI.
PRINCIPIO, nella Fisica, o Principio
di un corpo naturale, è quella cosa che
contribuisce all'assenza di un cerpo, o
quello di che un cerpo naturale è primariamente costituito. Vedi Corpo.
Aristotele dehnisce i principi, quello
cose, che non sono scambievolmente
fatte o costituite di sè, ne di altre cose,

cose, che non sono seambievolinente et e cossituite di sè, nè di altrecosse, ma turte le cose di ess: Que non siant ex se invicem, nec ex alis, sed ex iis emnia.

Par dare un'idea de' nrincipi naturalla.

Per dare un'idea de' principi naturali, considerate un corpo in dives si stati, un carbone e. gr. che poc'anzi era un pezzo di legno: egli è evidente che v'è non so che nel carbone, che prima esisteva nel legno: questo, checchè egli sia, è un principio, ed è quello che chiamiamo materia. Vedi Materia.

In oltre vi debb' essere qual che cosa

unita con questa materia, per sarla legno piuttosto che suoco: quest'è un altro principio, cioè quello che si denomina Forma. Vedi FORMA.

La materia, e la forma adunque sono principi universali de' corpi naturali.

1 Peripatenci aggiungono un terzo principio, cioè la privazione; imperocchè
quantunque, dicon essi, una cosa non
sia fatta dal nulla, pur ella debbe esser
fatta, dal suo non esser prima quella tal
cosa. Ciò chiamasi da Aristotele privazione, e si ammette da iui questa per un
terzo principio. Ma i moderni lo rigettano: imperocchè se la privazione è un
principio, lo è almeno in un senso diversissimo dalla materia e dalla forma.
Vedi Privazione.

. Alcuni recenti Filosofi non ammettono altri principi che l'acido, e l'alkali. Vedi Acido, ed Alkali.

Aristotele distingue due sorte di principi naturali, in quanto concorrono nella generazione, o nalla composizione de' corpi.

PRINCIPJ di Generatione, o del corpo in fieri, sono quelli, senza de'quali una generazione naturale non può ned essera nè concepirs. — Tali sono i tte principi sepramentovati, materia, forma, e privazione.

Painciri di compositione, o di un corpo in sado esse, già fatto, sono quelli de' quai realmente costano i corpi naturali. — Tali, secondo lui, sono la materia e la soma; a cui alcuni ne aggiungono un terzo, cioè l'unione, per connettere gli altri due. — Ma questo è sol necessario, in supposizione delle Forme Sostanziali. V. Sostanziale Forma.

· I principi comunemente vengon con-

fusi cogli etementi; pur vi ha una real distrenza fra' due: elementi sono propriamente i primi e più semplici esseria dirivanti dalla prima determinazione quadunazione de' principi. Eglino sono le più semplici cose, nelle quali la materia e la forma combinansi. Elementi, e principi adunque disteriscono in questo, che un principio come la materia, è sol una incominciata, ma non completa natura; all' opposto, l'elemento è una natura perfetta e completa. Vedi ELEMENTO.

A questo capo si può anco rapportare quelli che chiamansi principi meccanici de corpi, che servono a spiegare il meccanismo, o l'artifiziale struttura delle cose, e tutte le varietà e differenze de corpi, dal moto, dalla figura, e da altre affezioni comuni. Vedi MECCANICO.

Questi principj sono differentemente sostenuti da tre o quattro disserenti Sette di Filosofi; dagli antichi Epicurei, o Corpusculari, a' quali si può aggiugnere i moderni Gassendissi; da' Cartesiani, e da' Newtoniani. Vedi Epicurei, Corpusculari, ec.

PRINCIPJ, nella Chimica, fono le prime, e le più femplici parti, onde fon composti i corpi naturali, e nelle quali fon risolubili di nuovo, per mezzo del fuoco. Vedi Parte.

Questi sono più propriamente, e più comunemente, chiamati elementi. Vedi ELEMENTO.

I Chimici fan cinque principi; tre de quali chiamanfi principi attivi; che fi suppone che operino da sè, e non abbifognino d' esfere messi in moto da altri: tali sono il sale, il zosso, o l'olio; ed il mercurio, o lo spirito. Vedi Attivo.

Il sale reputasi da'Chimici il sondamento di tutti i sapori; Vedi SALE. II

PRI zelfo, di tutti gli odori. Vedi Zolfo: e lo spirito, od il mercurio, de' culori. Vedi SPIRITO.

I due principi passivi, che non hanno forza incrente to sè ed operan folo per effere uniti con alcuni degli altri, fono la fiemma, ed il caput mortuum, che da' Chimici fon pur detti principi elemensari. Vedi Passivo, e FLEMMA.

PRINCIPI, appreilo i Filoloti Hermetici; secondo costoro, i due principi universate della natura sentibite, fono il fottile, ed il folide, che fendo uniti in maggiore o minor grado, generano tutta quella bella varierà d'elleri, che coftituisce 1 Universo.

I tre principi naturali sono il sale, il zolfo, ed il mercurio. Questi principi generano i quattro elementi; e sono, quali, elementi fecondari, in quanto che fon contenuti in tutti i corpi misti. Il zolfo è il primo, e tiene il luogo del mafchio; il mercurio, il fecondo, e sta in luogo della femmina; il fale, il terzo, e copula gli altri assieme. Ded. Hermet.

PRINCIPIO, s' applica ancora ai fondamenti dell' arti e delle scienze. Vedi ARTE . e SCIENZA.

In questo senso diciamo, i principi non fi han da provare ; eglino sono nozioni comuni. Vedi Nozione, e Assioma.

Non v'è da disputare con un uomo, il quale nega i principj: il peggior raziocinio è quello che inchiude una petitio principii, cioè che suppone un principio il quale era da provarfi.

Paincrio, s'applica ancora per estenfione alle prime regole o massime di un' arte. Vedi Rudinento.

In questo senso diciamo, il tale è ignorante de principi della Geometria; intendendo, ch' egli non ha imparati gli elementi d'Euclide .- I principj della maggior parte dell' arti e delle scienze si trovano in questo Dizionario, sotto i lore, rispettivi capi.

## SUPPLEMENTO.

PRINCIPIO. Alcuni fra gli antichi Filosofanti facevano della diftinzione reale fra i principi, apat, ed elementi sorgeia, principj, elementi; e secondo i primi non erane composti, nè prodotti; ma gli elementi per lo contrario erano enti complessi, o composti. Veggasi Plutarch. apud Eller. Nelle Memorie della Reale Accademia di Berlino. ann. 1746.

Sarebbe un' imprendere una briga fenza venirne mai a capo l' imprendere a noverare tutte le opinioni dei Filosofanti rifguardanti gli elementi dei corpi. Da un' Autore moderno ci è stata somministrata una spezie di sommario di moltissime di queste opinioni; ed egli ultimamente aggiugne del suo, che il suoco, e l'acqua fono le fole cofe, le quali propriamente meritanfi il nome d' elementi, o principi dei corri naturali, esfendo il fuoco il principio, od elemento attivo, od agente, e l'acqua il principio, od elemento passivo, o paziente. Secondo il coftui opinare, l'acqua è convertibile in aria, ed in terra per mezzo del fuoco. Quindi i quattro appellari volgarmente, e comunemente elementi, postono esfere ridotti a foli due. Questo Scienziato fi studia, e fi arrabatta di stabilire e di fissare la sua dorrrina sopra le esperienze del Boyle, di Hales, e del Muschembroeck. Veggasi Eller, nelle Mem. dell'Accad, di Berlino ann. 1747.

PRINCIPIO originale , Principium orig

winale. É questa una denominazione data dal Tachenio, e da alcuni altri Autori eziandio, al fale, fenza farfi a confiderarlo, come acido, come alcali, o come d' alcun' altra spezie particolare di qualfivoglia altra modificazione d'efiftenza. Il sale delle legne, o de' vegetabili, non essendo alcali, se non se dopo l'abbrugiamento, e così del rimanente; ma il fale, che è la base di questi, essendo evidentissimamente nei corpi, ed in rapporto al legno, sembrando veramente. che venga a softituire il suo carattere. come tale; avvegnachè lo svaporamento del medefimo cagioni, che il legno perda tutta la sua forza, e si perda; conciossiachè noi troviamo, e tocchiamo con mano, come nel legno marcito, ed infracidato non trovali menomissimo atomo d'alcali; ed i prodi Veneziani, i quali affondano il loro legname per la fabbrica delle navi entro l' acqua, mentre per anche esso legname è verde, vengono per fiffatto giudiziolissimo mezzo ad impedire lo svaporamento di quei sali . e fanno sì , che fopra simiglianti principi il Tachenio fassi a supporre, che il sale sia il vero, e genuino principio originale dei corpi. Ma parecchi altri Autori vogliono, che una tale denominazione convenga alla fola acqua in presso che tutti i corpi naturali sia la parte la più abbondevole, la più attiva, e quella, che abbia sopressi la massima, e fovrana influenza. Ciò non offante però noi rileviamo, come questo stesso conviene, ed addicesi molto meglio con alcuni corpi, che con altri. La Scopa Britannica, ed il Sambuco allignano più volentieri, e' si pascono in un fottile umido uliginolo; l'olmo, il pino, l'abeso, ed il cedro amano un liquore più

gagliardo. Nulladimeno questi, e parecchi altri di vantaggio, i più manifestamente differenti , che effer pollana l' uno dall' altro, veggionfi con grandiffima frequenza ritrarre l' intiero loro fostentamento, e groffezza, fiafi quella, od annua, o perenne, dal medelimo pezzo di terreno impregnato quanto mai esfer possa giudicato della spezie medesima di sughi, e dall'ambiente dell' aria, e dalle guazze, e rugiade, quando; ficcome nei possiamo benissimo rilevare. e distinguere per mezzo della nostra più accurata diligenza, i liquori, ed i fali approfimantifi ftrettifsimamente alle varie loro respettive radici ; e se ci faremo a toglier via, ed a cangiare tutto quel terreno, che trovasi intorno alle radici d' alberi, le cui correcce, succhio, e frutto, polleggono fali fommamente differenti infra sè . e che fono di tutt' altre spezie, e differentissime; nulladimeno noi toccheremo con mano come ciaschedun di questi alberi riusci: à asfai meglio, e verrà su più prospero, e rigogliofo, per mezzo del cambiamento divisato del terreno, anzi che presto venga a rimanere danneggiato, e progiudicato.

Quindi noi possiamo a buona equità farci a sospettare, che le vere, e genuine stesse tessiture dei corpi delle piante. dal primo germogliamento del seme dipendano, e comincino, e siccome esse formanfi grado per grado, e successivamente dai principi invisibili dei loro semi, e fono quantunque piccioli, ed impercettibili, i lambicchi naturali, entro i quali l'acqua comune, e l'aria vengono ad effer cangiate nei differenti fughi, gomme, refine, e fomiglianti, non altramente che l'organizzazione mimale nel corpo della vacca cangia i fughi di cialcheduna spezie d'erbe, e di vegetabili esculenti, in uno, ed in un medesmo larre.

Le piante marine, che allignano, e vengon fu fopra i Testacei, o nicchi, o che attaccanfi eziandio a pietre di quelli affai più dure, non prendendo nutrimento da quella data toftanza, fopra la quale crescono, e vengon su, ma essendo, per così esprimerci, turte radice, e prendendo totto ciò, di che abbilognano dall' acqua ambiente, o che le circonda; nulladimeno quell' acqua fomministra alle spezie d'fle enci d'esse marine piante, turtoche ella stella sia la medefima a tutte, e per tutte, ad alcune d'esse la varia testitura delle piante erbacee, ad altre una teffitura fila, e cornea; e ad alcune dà una teilitura ailo Intamente pietrofa; come a cagion d' esempio, ai coralli, molti dei quali sono stati riputati dall' universale degli Scrittori affolute pietre.

Alberi di varie spezie differenti sono trovati nell' America crescere e venir su dalla medefima asciuttissima, e durissima rupe, come anche le varie spezie di piante succulente, o suguse. Le piante velenose, e quelle a queste contrarie, o sieno i loro rimedi, come a cagion d' esempio, l'enforbio, e l'antienforbio: le grandemente agre, e pungenti, e le fommamente molli, ed emollienti, veggionfi venir fuori dei medefimi nudi terreni dell' Arabia, nei quali niuno farebbeli promesso, che potesse allignarvi, crescere, e venir su nemmen per ombra alcuna spezie di pianta. Quindi egli è agevole l'apprendere, come i seminel loro tempo, e dopo essi le radici, i pedali , e le foglie degli alberi effer possano i propri, ed adeguati vagli, filtri, colaroj, per separare, ed insieme per preparare i varj succhi, e sughi, come anche per fermentare i liquori nei loro parechi respettivi sali particolari. Veggansi gli Articoli Vegetalione, e Sale.

PRINCIPIO nella Chimica.

Egli è impossibile lo scuoprire, ed il rintracciare le virtà di qualfivoglia corpo od il trovare, e rinvenire, quanti fieno i corpi mescolati di spezie differenti, che abbiano relazione al corpo umano, o pel prefervamento delle intiere fue funzioni, oppure per ricovrarle, allorche fieno state, o perdute, od alterate, e progiudicate; o finalmente pel totale diftruggimento delle medefime, fino a tanto che noi non arriveremo a conoscere i principi, dei quali questi corpi sieno composti, e simigliantemente la mescolanza, e la proporzione di tali principi nei corpi, ai quali i loro effetti sono principalmente dovuti. Avendo noi pertanto rilevato, e scoperto per mezzo di varie strade le parti, nelle quali una verace, ed adeguata analifi chimica risolve i corpi, ci è giuoco forza il farci ad esaminare quelle tali parti semplici, nelle quali sono risolvibili tutte le mescolanze, o parti miste, e di quali sembri, che esse sieno composte, e che queste tali parti semplici noi ci facciamo a confiderarle, come loro principj veri, e genuini.

Avendo gli Antichi Chimici osservato, come in analizzando tutti i corpi, quali essi fi fossero, ne venivano ad ottenere uno spirito, o mercurio, Zolfo, fale, acqua, e terra, si secero quindi a conchiudere, i principi di tutti i corpi esser cinque di numero. Se il vino, a caŧ

â

1

á

0

ð

ŧ

¢

è,

gion d' esempio, venga distillato entro un dicevole, ed adeguato lambicco, verrà alla prima a sollevarsi un' acqua ardente, od abbrugiante, o sia spirito; e dopo di questo ascenderà in esso lambicco un' acqua infipida, cui essi addimandarono flemma, rimanendo nello stillatojo soltanto una fissa massa viscosa: Questa collocata entro un'altro vaso, oppure in una storta, ed esposta ad un calore più intenfo, e più violento, alla bella prima ne scaturirà fuori una picciola porzioncella di flemma, quindi forgerà un' aqua acida, che secondo i medelimi seguita ad essere spirito, o mercurio, e dopo di questa gocciolerà fuori una sostanza grassa oleosa, appellata zolfo: ciò, che seguita a rimanersi nella storta, viensi poscia ad abbrugiare, ed a ridurre in ceneri in un fuoco aperto: queste ceneri vengon poste in un valo diterra cotta con una proporzionata quantità d'acqua bollente, cui esse ceneri impregnano con i loro fali: quest' acqua venendo filtrata per carra a cartoccio, e dopoi essendo svaporata, lascia il sale nel fondo del vaso; e l'altra parte delle ceneri, che non è stata dall'acqua afforbita, o che non ha prodotto alcun' effetto sopr' essa, viene denominata la terra della fostanza, oppure il suo Caput mortuum.

Di cinque dei divisati Principi, od Elementi, due sono stati dai Chimici riconosciuti passivi, o pazienti, vale a dire l'acqua, e la terra, e tre attivi, od agenti, vale a dire, lo spirito, lo zolfo, ed il sale; e sonosi fatti ad immaginare, che in questi tre ultimi consistesse, e stanziasse tutta la virtà del corpo mescolato. In questa analisi noi possiamo osfervare, avervi un doppio spirito, vale a dire, uno oleofo, ed infiammabile, it quale vien su nel lambicco alla bella prima per mezzo d' un calor foave, e mezzanamente attivo, e che addimandali spirito di vino, e l'altro acido, penetrante, somigliantissimo a quello dell' aceto. Oltre di questi chiamano i Chimici Spiriti eziandio altri liquori penetranti, volatili od urinofi, proccurati, ed ottenuti dalle parti degli animali; tali sono appunto, a cagion d' esempio, lo spirito d' urina, di corno di cervo, ed altrettali simiglianti sostanze. Ma dai moderni Chimici questi spiriti sono stati banditi dal numero dei loro Principi. od Elementi, come quelli, i quali in fostanza null' altro, sono salvo che od uno zolfo, ed un sale disciolto nell'acqua. Così lo spirito di nitro, e gli altri tutti di quella spezie, altro non sono. che soli s'ali acidi nell' acqua: lo spirito di corno di cervo, o d'orina, puri, e meri fali alcalici, e lo spirito di vino, o quello di trementina, un olio etereo

affortigliato. Alcuni fra i moderni fannosi simigliantemente a negare, che lo zolfo, od il sale meritino i nomi di Principi, od Elementi, come quelli che non fono le semplicissime sostanze producibili dalla Chimica. Conciossiachè lo zolso. allorche viene colla dovuta cura riscaldato, può benissimo risolversi in sale, in acqua, ed in terra, siccome rimane evidentissimo nel distillare gli oli feridi distillati più, e più fiate colla calcina viva, i quali per mezzo d' un fiffatto trattamento vengono a somministrare in abbondevolissime quantitadi un sale volatile, disciolto nella slemma, insieme con un caput mortuem, o sia terra. Gli olj eterei fimigliantemente, altro in fo-

Chamb. Tom. XV.

PRI 854 Itanza non fono, che semplici oli grassi e fisi, fomigliantifsimi a quello delle ulive, affottigliati dai fali, e difciolti in acqua, ficcome può effer provato, e cimothato da queste due Esperienze.Se I olio d'ulive, od alcun altro di questa Inezie . fia metcolato con un liquore fermentante, quale farebbe, a cagion d' esempio una soluzione di miele nell'acqua, il tutto effer può convertito, e cangiato in uno spirito inflammabile. E se un quartuccio di spirito di vino . diluto, ed innacquato con sei quartucci d' acqua comune, venga esposto in un luogo fresco all' aria aperta, i sali vola: ili se ne voleranno via e lafceranno delle gocciole d'olio nuotante nella superficie, le quali gocciole fono in ogni, e ciafchedun rispetto le medesimissime, che l'olio

d'ulive, o di mandorle, ec. Il sale poi ha più dritto, di quello abbialo lo zolfo, di effer tenuto, ed appellato un principio od elemento; avvegnaché per mezzo d' un' acconcio, e proprio manipolamento possa esfere alla perfine ridotto a terra, e ad acqua. Così il nitro per via della dillillazione può effere prefloché inticramente ridotto ad uno spirito acido : ma se quello nitro venga abbrugiato infieme, e di conferva col tarcaro, o colla polvere di carbone, diverrà un fale alcalico, appellato nitro fiffato. Queflo in evento, che venga lasciato precipitare per deliquium e se dopoi venga filtrato per mezzo d' una carta a cartoccio, lascie: à dietro di sè una quantità abbondevolitima di terra: e fe il liquore medefimo venga diftillato fino all'a, fura, afcenderà, e verrà fu un'acqua infipidiffima, ed il fale rima. nentesi nei fondo della storta, toccheraffi con mano, aver perduto una gran parte di sua quantità; ed in evento, che l'operazione sia bene spesso ripettua, null'altro alla persine verrà a rimanere, se non se terra. Di più, il verrificamento dei sali alcalici sembra, che non sia altro in sossanza, che una conversione, o cambiamento dei sali medesimi in terra, avvegnacchè il verro non possegga quantitadi da quelle della terra differenti.

Ciò che noi abbiamo a forza d' esperirienze provato nello scioglimento. o riloluzione dei corpi , può effere anche di vantaggio confermato da altre rifguar. danti, ed aventi relazione alla formazione, ed alla composizione dei corpi medefimi; e ma'limamente dalla famofa esperienza del salcio satra da Van Elmonzio. Prefe costui circa dugento lib. bre di terra feccata in un forno e collocella in un vafo coperto con un cererchio di ferro tutto foracchiato, o pieno di fori. In questa terra posevi questo Chimico un ramo di falcio, che pefava intorno a cinque libbre : questo ramo di falcio incontanente gittò le sue radici, e crebbe, ed aumentoili a fegno, che nel tratto di tempo, d'otto anni arrivò a pefare cento felfanta libbre. La terra poi, in cui era stato il salcio in tutto questo lungo tempo non arrivò a perdere più di pochissime once del primiero suo peso; di modo che è giuoco forza, che tutto lo sterminato accrescimento dell' -a!bero foste dovuto all'acqua piovana. con una infinitamente picciola porzione di terra; ed è fimigliantemente giucco forza il dire, che i sali, e gli zolfi in esso contenuti, fossero composti di due fuli principi, od elementi. Le esperienze dispezie somigliante fatte dal sempre illustre nostro Monsieur Boyle, fopra picciolissimi ramuscelli di menta, di

maggiorana, di balfamina, di puleggio, e fomiglianti posti in picciole ampollere ripiene foltanto di purissima asqua, sono eziandio da viemaggiormente confiderare. Quelli crebbero , e s' aumentarono in cortiffimo tratto di tempo dal doppio del loro primiero pefo; ed effendo dopoi diftillati, vennero a fommini-Arare i medetimi medefimithmi principj. che avrebbono somministrato, se avessero vegetato, e fossero venuti sù nel terreno il più appropriato del Mondo. Da tutto questo non può senonsè essere conceduto, che il sale e l'olio debbono la loro origine all'acqua, ed alla terra.

E vaglia il vero, l'acqua, e la terra, in un fenfo strettissimo, e rigorofissimo meritano, e son degni del nome di Principj, od Elementi: ma nella formazione dei corpi mescolati, forz'è, che di necessità concorra con essi due un terzo principio: concioffiacche, ficcome esti fono per se medefimi intieramente privi d'azione od affatto inattivi, così è giuoco forza, che alcuna cofa venga fupposta, la quale dia loro il loro moto, e la loro accività: fenza di questa l'acqua cangerebbesi immedia:amente in ghiaccio; e ficcome pochi fono quei corpi in natara, fuori de'quali non possa cavarsi il funco; così egli è più che evidente, che forz' e, che abbiavi in tutt'ein alcun principio attivo, mobile, al quale dovuto sia non meno il moto, che le altre parti. Adunque, tuttoché un fiffatto principio non venga a cadere fotto i nostri sensi, come cadono gli altri due principj, acqua, e terra, nulladimeno effer non vi può ragione per rivocare in dubbio la fua efiftenza, avvegnacché faccia onninamente dimestieri, che concorra

Chamb. Tom, XV.

nella composizione di tutti i corpi,i quali corpi fe fossero composti di fola terra. e di fola acqua, fi rimarrebbono perpetuamente fenza virtà, e fenza energia. Questa virtù, e questa energia forz' è. che la ricevano da un' altro principio; e secondo le differenti combinazioni di tutti e tre, i corpi vengono ad effere formati con differenti proprietadi, e facoltà. Noi conosciamo pertanto, ed accordiamo nei corpi tre femplici fostanze, le quali veracemente, e propriamente fono Elementi, o Principi, una cioè attiva, od agente che può dirfi a buona equità, fuoco, e due passive, o pazienti, e sono l'acqua, e la terra. Dalla semplicitlima unione, o connessione di quefte tre fostanze, o principj, forge, ene risulta il sale, il quale per conseguente dee effere confiderato, e stimato come il più semplice di tutti i corpi mescola. ti. Il più semplice dopo di questo, si è lo zolfo, o l'olio, fatto, e composto da un' unione di questi tre principi, e del fale. Veggafi Geoffroy, Tract. pag. s.

La terra elementare è la medesima. che la terra danna:a, oppure caput mortuum dei Chimici; effendo questa una fostanza semplice, stritolabilissima, porosa, scevra e spogliata d'odore, e di fapore, composta di particelle non aventi figura regolare e totalmente inabile. e disadatta al moto. La porosità della terra fembra che nafca appunto dalla figura irregolare delle fue particelle; e ficcome queste medefime particelle ognie qualunque fiata vengono a toccarsi l'una l'altra, foltanto si toccano per i loro angoli, così forz'è che tutta la massa di necessità sia stritolabile, e la privazione, o mancanza dell'odore, e del fapore può esser dovuta alla inabilità delle particelle medesime della terra al moto.

In qualtivoglia analifi dei corpi, l'ultima cosa è sempre mai questo principio, od elemento terra; nella loro composizione poi sembra, che questo serva non altramente che per una base, o sondamento alle altre parti della mescolanza o del corpo misto, e ad esso principio è in grandissima parte dovuta l'asciutezza non meno, che la solidità, e la durezza dei corpi, e tutt'esse queste cose ad esso principio esser debbono assolutamente attribuite. Veggasi Geosfroy,

Tract. pag. 11. L'acqua elementare è una sostanza liquida semplice, senza odore, intipidiffima, pellucida: la fua fluidità è intieramente, ed unicamente dovuta all'azione del fuoco, ed allorche quella azione medefima è grandissima, le sue parci trovansi attualmente divise, ed il tutto viene a cangiarli, e rifolverli in vapori; ma allorché per lo contrario questa azione è picciolissima, queste parti unisconsi validiffimamente,e fi trasformano in ghiaccio. Alcuni fra i Chimici addimandano questo elemento fiemma, e puossi concepire, che sia composto di picciolissime particelle lisce, e d' una bislunga figura ovale, e perfettissimamente rigide, ed inflessibili. A motivo della somma minutezza delle sue particulle penetra questo elemento con estrema agevolezza i pori dei corpi presso che tutti. Una figura ellistica, od ovale sembra più appropriata, e più coerente alla fluidità delle acque, come anche di pari al moto loro, d' una figura sferica: e fimigliantemente rifpetto alla folidità, che noi offerviamo nel ghiaccio, i punti di contatto nei corpi sferici fono foverchio

difacconci per formare una si gagliarda, evalida coesone. Se le due particelle fossero angolari, e stessibili, verrebbero a riuscire soverchio deboli per penetrare e per isciogliere i fali; e verrebbero ad essere similare e ma siccome la loro superficie è liscia, così elle possono agevolmente penetrare la sostanza dei sali, e quindi separare colla medessima agevolezza e disgiugnere le loro parti, che è quanto dire, sciogliergli colla loro rigidezza e per mezzo della loro figura ovale.

Lamancanza poi del fapore non meno, che dell'odore nell'acqua, fembra, che dipenda unicamente dalla lifeezza, dalla ottufità, e dalla picciolezza delle fue steffe particelle, le quali perciò non possono vellicare le papille nervee della lingua, e delle narici.

La fluidità dell'acqua nasce dalla picciolezza, dalla lifcezza, e dalla figura delle sue particelle, e dalla loro agevolezza al moto prodotto dal fuoco e contenuto nei loro interstizi. Senza l'azione del fuoco separante queste particelle, e conservante le medefime in un continuo moto, la loro fluidità verrebbe incontanente, e sul fatto ad effer perduta, tuttochè la loro naturale figura possa quanto fi voglia disporte alla medesima fluidità, e per conseguente verrebbero a divenire una folida massa. Per l'altra parte se l'azione del fuoco sopra esse particelle sia grandissima, queste vengono piuttosto a separarsi . e disgiugnersi l' una dall' altra, e volansene via e dile. guansi in vapore,ed in fumo.

Ultimamente l'acqua è trasparente, perchè le sue perosità trovansi per sistatto modo dispose, che possono intieramente, e perfettamente trasmettere i raggi della luce. Veggasi Geoffroy, Tra-

ctat. pag. 10.

Noi riconoschiamo, e tenghiamo il fuoco elementare pel principio primo dei corpi, come quello, dal quale gli altri principi od elementi tutti ricevono la loro attività : egli è questo un corpo femplicissimo, e sottilissimo, trovantesi in un continuo vivacissimo moto, riempiente, e con somma agevolezza penetrante le porofità di tutti gli altri corpi. La sua immensa sottigliezza è evidentissima da questo, ch'ei giugne a penetrar la foltanza d'ogni, e qualunque corpo, fiafi quale effer fi voglia; e di pari il suo vivacissimo moto da quella rapidità, che è capace di comunicare ai corpi medelimi. La sua forza è in proporzione alla quantità di esso trovantesi in un luogo qualunque siasi, unita, e raccolta. Nel Sole, il quale esfer può a buona equità confiderato, come una vaitissima congerie di questa stessa sostanza, il suo moto è violentisfimo. Nei fuochi ordinari delle cucine la quantità, ed il moto della sostanza medefima non fono così grandi, ma fono però maggiori di quello lo sieno nei liquori spiritosi, e volatili, nei quali è cofa malagevole, e dura il rilevarvela, falvo, allorche questi vengano posti sul suoco. Non solamente ogni, e qualunque moto, ma eziandio il calore è dovuto al fuoco il quale ficcome efitte nei corpi, così di pari egli è nulla altro, che i' eccessivo moto delle loro parti. Egli è a fegno fottile, ed infieme attivo, che non può ia verun conto effer raccolto puro nelle Analisi Chimiche : in qualunque luogo esso trovisi, trovasi sempre, e costantemente unito coll' acqua, Chamb. Tom. XV.

e colla terra nei fali, e negli zolfi; e trovasi talvolta concentrato nei corpi in quantità, e congerie così grandi, che arrivaad aumentare in guisa considerabile il loro peso; siccome toccasi evidentissimamente con mano nell'antimonio calcinato, nel quale vienvi fatta nell' operazione un' aggiunta preso che d' una quinta parte. Veggasi Geoffroy, Tra-

ctat. pag. 9.

Quello , che dai Chimici vien chiamato olio, o zolfo , non è una fostanza semplice, mabensi un corpo composto di terra, di fuoco, d'acqua, e di fale; ma ficcome nelle Chimiche analifi viene comunemente ad essere disgiunto e feparato intiero, così egli è stato comunemente tenuto, e riputato un principio? od elemento chimico dei corpi ; ed è, a vero dire tutto che un composto reale. di siffatta indole, che non senza malagevolezza grandissima viene ad esfere ridotto a i suoi principj. Puosi con tutta acconcezza definire effere un corpo fluido , viscoso infiammabile , trasparente; scevro di sapore non meno, che di odo. re (quantunque col variamente mescolarlo coi sali vengano, in esso ad essere prodotte queste differenti qualitadi)composto di fuoco, di acqua, di terra, e di fale ; e puotfi a buona equità concepire, che sia composto di parecchi socchetti, ciascheduno dei quali sia simigliantemente fatto, e composto d'estremamente piccioli filamenti fietlibili, formati dei quattro elementi o principi soprammentovati, per via di fermentazioni non folamente nelle viscere della terra, ma eziandio nei corpi di vegetabili, e degli animali. Cosi una pianta aromatica yegnente su nell' acqua, per mezzo della distillazione viene a somministrare un olio non farebbeli giammai potuto ottemere in veruna maniera dall'acqua, entro la quale questa pianta trovavasi ; e gli oli tutti posson essere a forza d' arte disciolti in acqua, in terra, ed in sale : dalle varie concrezioni di questi medesimi filamenti, nascono i fiocchetti già mentovati, i quali sono di differenti grossezze, e nelle porofità dei quali trovafi stanziato l' elemento del fuoco, che fimigliansemente precipita in picciole correnti per i loro interstizi. Da questi dipendono appunto la leggerezza specifica, infiammabilità, e la fluidità dell' olio; ma ficcome son oftante il moto intestino prodotto, e cagionato dall' elemento del Luceo, i fiocchetti continuano in qualche forma a rimanersi attaccati insieme; così forz' è , che questo fluido sia di necelsità più viscoso di qualsivoglia altro.

Da ciò, che è stato detto in risguardo all'indole, e natura dei fali alcaliei, ed alla figura, e ftruttura di questi fiocchetsi oleofi, ella è cofa fommamente age. vole a concepire, onde tutti gli alcalici disciolgano tutti gli zolh : imperciocchè ficcome le particelle alcaliche sono sfeziche, e fpinose, così elle non possono penetrare gl'interstizj di questi fiocchetti . lenza condur via alcuno dei medefimi dagli altri, o dal rimanente, e così grado per grado giungere a disciogliergli. Ma le dense, rigide, e puntute, od acuminate molecule degli acidi infinuandoß entro questi medefimi interstizj, vengono ad accrescere la densità, e vengono a confolidare, e fortificare la tessitura degli stessi fiocchetti; e dalla diversità di queste punte, e degli aculei dell' acido mescolato con essi, nascono,. e produconsi le varie spezie degli Zola.

Gli zolh formati nella terra, di fuo-

co, di sale acido, d'acqua, e d'una flu nissima terra, vengono denominati semplici bitumi ; e questi medetimi bitumi disciolti in abbondevole quantità d'acqua, vengono a formare gli oli minerali, o sieno petrolj, petrolea: ma se questi stessi vengano mescolati colla terra. e col sale, ne vengono ad esser prodotti i comuni bitumi solidi, differenti gli uni dagli altri in gradi di purezza, fecondo, ed a norma della quantità non meno, che dalla groffezza della terra medesima, o dei differenti gradi di mistura. Così il carbon fossile, o sia carbone di miniera, l'jetto, l'ambra, ed i bitumi comuni, come anche le terre tutte bizuminose, vengono ad essere prodotte. Se abbiavi foltanto una picciola porzioncella di terra, e moltissima parte di un fale acido, viene ad efferne formato lo Zolfo minerale comune, o sia Zolfo folido: se il bitume originale minerale trovisi congiunto ad una terrasquagliabile, capace di vetrificamento, viene a comunicarle una forma metallica, che è quanto dire, il suono, la lucentezza, la morbidezza, la duttilità, la marrellabilità, e tutte le altre qualità feosibili dei meralli.

Questa origine dei bisumi minerali può esser benissimo comprovara, e confermara con parecchie esperienze. Se venga digerita inseme per tratto di tempo considerabilmente lungo ad un soavissimo, e leggierissimo calore una mescolanza di parti uguali d'olio di vertiolo, e d'olio di trementina, e chedopoi questa mistura medesima così digerita venga distillata in una storta, allabella prima ne gocciolerà suori un liquore giallognolo assomigliantesi persettissimamente al petroleo non meno

hell'odore, che nella confistenza; e ciò, che rimansi nella storta, è dapprima un bitume morbido, e dopoi questo medesimo cangiasi in una massa dura, di color nero agevolissimamente accendibile, od infiammabile, e spirante; mentre abbrugiasi, un'odore, che è a capello il medefime di quello che tramanda il carbon fossile. Ma in evento che la distillazione venga continuata, ne verrà in feguito ottenuto un liquor bianco acido, il quale col prolungarsi dell' operazione diviene una polvere grigia, la quale è veracifsimo e sommamente genuino Zolfo minerale comune ; una fostanza gialla d' indole, e natura somigliantissima, aderente di pari al collo della storta: e ciò, che vien lasciato indierro, è una sostanza nera, lucida, leggiera disposta in fottilissimi strati, o lamelle disgregate, assomigliantesi ad alcuni dei talchi spogliati, ed in queste medesime lamelle o firati può effere scoperto e rinvenuto il ferro coll'ajuto della calamita. In questa divifata guisa per tanto tutti questi birumi esser possono a forza d' arte prodotti; e le sommamente esatte, ed accurate analifi dei bitumi stessi naturali vengono a confermare la maniera di loro formazione.

Per simigliante guisa hanno mostrato i Chimici, e fatto vedere, come i metalli null' altro in sostanza sono, salvo che sostanze bituminose, le quali hanno fofferto, e fono passate per una lunghisfima digestione; conciossiache, per mezzo di spogliargli dei loro Zolfi, posson' essere prima ridotti in ceneri, e dopoi in vetro : questo viene con somma agevolezza veduto, e toccato con mano nei metalliimperfetti; imperocchè se alcuno d'essi venga tenuto esposto ad un lun-

go calore, e massimamente ai raggi folari raccolti, ed uniti ad un specchio uflorio di buona grandezza, il principio sulfureo volasene via, e dileguasi, e vienvi soltanto lasciata indietro una spezie di calcina, o delle ceneri, le quali in un grado di fuoco più veemente ve 4 goro ful fatto, ed in un fubito a rimanere vetrificate; e per mezzo di ricovia. re lo Zolfo questo vetro esfer può novellamente ridotto a metallo.

Le sostanze infiam mabili negli animali, enei vegetabili sono composte d' una differente combinazione del principie dello Zolfo, e del fale acido; concioffiachè l' olio, o lo Zolfo in queste fostanze viene ad effere formato da una p'cciola porzione di terra congiunta al fueco elementare, all' acqua, ed al fale acido: quest' olio, allorchè è congiunto ad un fale acido, produce le gomme : allorchè trovasi congiunto ad un acido finisfimo, ed ad una nuova accessione di particelle di fuoco viene a produtre gli oli essenziali, e gli spiriti infiammabili; ma in evento, che gli acidi sieno più grossi a motivo d' una più abbondevole quantità di terra congiunta, ed unita ad essi. viene a formare le refine, ficcome noi venghiamo ad imparare appunto dalle artifiziali composizioni di tutte queste sostanze. Per mezzo di mesculare lo spirito d? vino collo fpirito volatile d'urina, noi venghiamo ad ottenere una concrezione mucilaginosa, od una gomma sottile: l'olio d'ulive, ed il sale di tartaro mescolati insieme formano una spezie di sapone, o' gomma fissa; e se venga digeri o lo spirito di vino per lungo tratto di tempe con l' olio di vetriolo, e poscia distillato viene 2d ottener ene un olio infi. mm. + bile, affomiglianteli nell' odorenen nieg

Chamb. Tom. XV.

po che nelle altre qualitadi, agli oli effenziali delle piante effendo lafciate indietro nella florta una verace, e genuina refina.

Negli animali questo medessimo Principio oleaginoso soma il grasto, e l'altre sostanze, glutinose, o gelatinose quest ultime estendo composte di un sale volatile acido e di un olio, siccome apparisce manifestamente dalla loro analisi; ma il grasso è composto del medessimo olio, e del fale acido; conciossiache se vengano mescolati insteme l'olio d'ulive, e lo spirito di nitto, e che vengano digeriti, ne sarà formata e prodotta una sostanza assomigliantesi in ogni ed in qualsivoglia rispetto al grasso degli animali.

Le so Aanze sulfuree trovate nei corpi, o fono sistate, o sono volatili. Gli Zossi sissati, o sono solidi, quali appunto sono si grasso, la resina, ed i bitumi, o sono sluidi, come gli oli. Gli Zossi volatili sono di sistata indole, che volansene viz, e si dileguano con un picalismo grado di suoco, ed hanno un' apparenza composta di quella dell'olio, e dell'acqua. Tali sono appunto gli spitati sinfiammabili procurati, ed ottenuti da frutti non meno, che da' sori delle piante. Veg. Geossioy, Trast. pag. 17.

Quantunque il sale stassi realmente un corpo mescolato, nulladimeno nella analisi comune de' corpi viene ad ottenersi intiero, ed è perciò passato presso. Grandissima serie di brighe e di stesti si è ne-cessaria per giungere a scomporto, e per tidurto ai suoi principi naturali; ma colla dovuta accurarezza, e precauzione viene ad essere ridotto ad acqua, ed a serra. Egli è il sale la sola ed unica ori-

gine del sapore, dell' odore, e di moltissime altre delle più ovvie, e patenti qualità, e proprietà de' corpi, e può con fomma proprie:à effere definito, un corpo mescolato, formato dalla concrezione del fuoco, dell' acqua, e della terra. in una sostanza solida, rigida, sciolibile nell'acqua, e squigliabile nell' suoco. Siccome può effere concepito, che le fue particelle rimangano infra sè unite, e congiunte foltanto per mezzo di grandi superficie, così non può il sale esfere stritolabile come la terra, ma richiedesi una forza confiderabile per separare . e disgiungere le sue parri, le quali volansene via l'una dall'altra con un rumore, o sgretolio sensibilissimo non altramente, che quelle del verro. Ciò diviene la cagione. dell'odore infieme, e del fapore, avvegnachè le sue particelle terminano in validis. sime punte, le quali velicano le membrane nervose della lingua, e delle narici.

É il fale propriamente di tre spezie. distinte, acido cioè, agro, od alcalico, e neutro, o sia ciò, che gli Autori denominano fat fatsus, che è composto degli altri due. Veggas Geoffroy, Tract. pag. 12.

Il fale acido è una congerie di parti folide inficisobili, d'unafigura bislunga, puntura, od acuminata ad ambedue le fue câtremità. Che le sue particele sieno rigide, e dure, apparisce dalla forza colla quale dividono, e disciolgono i corpi solidi; e la loro acuminatezza, el facoltà pungitiva sono evidentissime dall' effetto, che producono nella lingua, che è differente, e tutt'altro dalla corrosione de' (ali agri, od alcalici. Il sale acido viene ad essere agevolissimamente disciolto dall' acqua, e dopo d'una sissata soluzione, le sue partitrovansi uguali

mentre disperse per quel sluido, ed hanno il moto medetimo, che il fluido sesso. Quindi egli è patente, e manifesso, che le particelle d'ambadue queste soflanze, hanno a un dipresso la medesima specifica gravità; e simigliantemente che il moto delle parti acquee è grande tanto, quanto basti per soverchiare, e disfare la coesione delle parti del sale.

Rispetto poi alla maniera, nella quale le particelle del fale acido fono composte di fuoco, d'acqua, e di terra, nulla puessi determinare con certezza. Può effere però congetturato, che le varie parti dell' acqua ellendo raccolte entro una picciola malfa, vengano ad effere cementate insieme, per così esprimerci, da alcune particelle di fuoco, e di terra flanzianti negli interstizi lasciaci fra esse; e che tutte queste prese insieme sieno disposte in una forma ovale, od in quella di due coni congiunti, od uniti alle loro basi. Simigliante configurazione però non è la medefima in tutti i sali-acidi: ma tutte le differenze possono bellamento affere ridotte a tre fole, vale a dire all' acido nitrofo, al muriatico, ed al getriolico. Veg. Geoffioy, Tractat. pag. 13.

Il Sale Alcali Alkali, prende la fua cominazione dalla voce Araba Kali, che è una pianta, dalle ceneri della quale veniva ottenuto, e proccurato un fale proprio per fabbricarne il vetro; e quindi venne il termine ufato per esprimere i fali fistei, che cavansi dalle ceneri di ogni, e qualsivoglia pianta, e dopoi per tutti i fali non meno, che per l'altre sonanze, quali esse si fossero, quali cele fi fossero, le quali fermentano con gli acidi.

Il fale agro, od alcalico poi fembra, che sia una congerie di particelle sferiche d'una superficieruvida, è pungente.

a motivo della loro grandissima disposi-. zione al moto, e del loto sapore corrosivo, ed ardente. Le punte, od aculei delle loro superficie agiscono sopra le papille nervee della lingua non altramente che altrettante lime; dove per lo contrario il sale acido è soltanto pungente. Ma allora per mezzo di queste punte viene ad effere esposta all'azione del fuoco una superficie più grande, di quello che essere altramente potrebbe ; e così le particelle d'alcuni fali alcalici, vengono ad effere fommamente volatili, oppure vengono ad alzarsi, ed a selevarsi per mezzo d'un mezzanistimo grado dicalore. L' origine di questo sale nasce probabilmente da una connessone delle punte acide, e delle particelle terrestri; conciossache in moltissime operazioni nella Chimica, forgono simiglianti sali. dalla mescolanza dei sali acidi, e della terra, ficcome noi veggiamo, e rileviamo particolarmente nella preparazione del nitro fillato, e nella fermentazione dell' urina.

Essendo distillato il nitro, lascia dietro di se un fale fiffato composto della fteffa fteffiffina indole, e natura del fal marino, fuori del quale, per via d' una più diligente distillazione, può esserne estracto un liquore acido, senza alcuna porzioncella di fale volatile, o fe ve neha, ella si è una parte infinitamente picciol i, e tale da non efferne fatto conto; ma fe il medefimo fale fillato venga previa nente fermentato, e dopoi distillato. in tal caso viene a somministrare una: quantità abbondevole d'un sal volatile. ed una picciolissima porzioncella di sale fissato, o sia sale acido: conciossiaché: per mezzo, o della fermentazione o della calcinazione, le particelle acide, e=

terree vengono a rimanere intimamente mescolate, le picciole punte, od aculei acidi penetrando le porofità della terra, e così formando nuove molecole, le quali son dense, e serrate verso il centro, e pungenti, ed aguzze nella superficie, a motivo delle punte acide sporgenti in fuori. Tali fono le particelle degli alcali volatili, dei quali, se trovinsi în numero grande congiunti, ed uniti insieme, è giuoco forza, che s'attacchino, ed uniscansi tenacissimamente per mezzo delle loro punte, e vengano a formare delle molecole di figure irregolari, nelle porofità delle quali poffon' essere benissime ricevute, ed assorbite le particelle acquose, sulfuree, terree, oppure acide.

Quindi è appunto, che radissime volte, ed a stenio grandissimo questi sali fon puri ; e siccome trovansi i medesimi spessissime fiate ripieni di particelle di terra, così resistono, e fanno testa bravamente ad un grado violentissimo di fuoco, e verranno ad alzarsi, e sollevarsi più presto, che ad essere dal suoco medelimo squagliati. Questa è la verace. e genuina natura del fale alcalico fiffato, quale si è appunto il sale di tartaro, od i sali, che vengon suori dalle ceneri delle piante appellati comunemente sali lissiviali. Se questi sieno impregnati di particelle sulfuree, continuano ad essere in grado fommo volarili, e vengono ad essere alzati, e sollevati ad un mezzanisimo grado di fuoco, ficcome noi veggia. mo manifestamente nel fale dell'urina, del corno di cervo, e d'altri fali, che escono,e si cavano da parti degli animali.

I fali agri squaglians, e liquesannoss con somma agevolezza, allorche vengono esposti all' aria umida; imperciocchè le particelle dell'acqua contenute in una tale aria penetrano intieramente le loro porofità. Quando questi fali sono in sistata maniera squagliati divengono propriamente rannate, lixivia, e comunemente sono denominati olj, come a cagion d'esempio, l'olio di tartaro per deliquium. I sali alcalici volatili, diluti coll'acqua, vengono denominati spiriti volatili urinosi, quale si è appunto lo spirito volatile d'urina, quello di corno di cervo, quello del sague, ed altri tali. Vegg. Geosfroy. Tractat. pag. 14.

Il sale neutro è una spezie di sale composto di molecole acide, ed alcaliche unite, e congiunte insieme, e la figura delle sue particelle è principalissimamente dovuta alla spezie dell' acido, che entra nella fua composizione. L' impressione, che queste particelle fanne sopra la lingua, è più ottusa, e più languida di quella fatta dalle fole particelle acide, od agre; imperciocchè le molecole formate dall' unione, e congiungimento di queste sono maggiori in grosfezza, od in mole, e per confeguente meno disposte pel moto; e perciò, quantunque abbiavi una quantità maggiore di punte, od aculei, in una di queste molecole, che in una delle prime; nulladimeno la loro mole, o groffezza le viene a rendere meno capaci di penetrare le porofità della pelle, e di vellicare le papille nervee, di quello far potlano, allorche trovansi in uno stato disgiunto. Il sapore di questi sali è appellato salino, e varia a norma, e secondo le differenze, non meno delle particelle acide, che delle particelle alcaliche, le quali compongono i medefimi, secondo la speffezza, e fatticcezza degli aculei, o punte, fecondo il loro numero, e fecondo

Je altre parti, le quali possonsi provare mescolate con essi. Che questa sia la genuina, e veracissima origine di questi fali, o di questa particolare spezie di sali, è evidentissimo dalla composizione artifiziale d' un siffatto sale dalle particelle acide, ed agre mescolate, incorporate, ed immederimate infra effe , e dallo scieglimento di essi nelle medesime. Così per via di versarelo spirito di nitro. di sal marino, e di vetriolo, sopra il sale di tartaro, vengono ad esfer prodotti de' nuovi fali dell'apparenza a capello, ed esattissimamente la medesima, del nitro. del fal marino, e del verriolo : e per mezzo di ridurre forto l' analifi questi tre sali, esser possono ottenuti, e proccurati i sali essenziali delle piante, il sale ammoniaco, e gli altri dei fali neutri, un sale acido, ed un sale alcalico, in alcuni fisato, in altri per lo contrario volatile. Veggali Geoffroy , Tract. p. 15.

PRINCIPIO. Vanno i Filosofi , ed i-Matematici universalmente daccordo, nell'ammettere, che hannovi degli Afsiomi, che è quanto dire, certe veritadi indimostrabili , le quali è giuoco forza, che vengano riconosciute fra i principi dell' umana cognizione nello strettissimo senso, o significato. Sembra, che Hobbes metta innanzi e sostenga il contrario, allorché costui dice nella sua Logica, o dire la vogliamo la prima parte del suo Libro De corpore, che le definizioni, o le loro parti fono le fole proposizioni primarie ( propositiones primæ) che è quanto dire in un senso stretto affoluto . Principj. Ma la costui dottrina non può effere in modo alcuno ammessa da chicchessia. Conciossiache quantunque ella possa esser vera in se stessa, ed in rapporto alla mente Divina, aulladimeno sembra cerro, che la mente umana non è per ancora arrivata, nè peravventura arriverà giammai ad una perfetta analisi delle sue proprie nozioni in tutti i casi. E qualunque volta cessi que sta analisi, cessano di pari con essa le definizioni ; ed ove cessino le definizioni, noi venghiamo ad eller forzati, qualora vogliamo dimostrare alcuna cosa del soggetto indefinito, a ricorrere agli Assiomi, od a quelle indimostrabili vericadi. che sono dagli uomini tutti ammesse. tuttochè fino a di nostri nemmeno da un solo d' essi nomini dimostrate. Questo comparirà evidentissimo a coloro, che farannosi ad attentamente considerare gii Elementi d' Euclide. Egli è noto, come questo Sovrano Geometra non definisce strettamente parlando, una linea retta; perchè egli non analizzò probabilmente la nozione di rettitudine; conciossiache quella, che viene comunemente detta la sua definizione d'una linea retra ful bel principio de'fuoi Elementi non è definizione, nè vienvi ezian. dio applicata dopoi, ficcome le definizioni d' un triangolo equilatero , d' un: quadrato, e d' un circolo vengonvi bravamente applicate. Ma per supplire il luogo d'una definizione, ha quel fommo uomo assunto gli assiomi .- che due linee rette non possono comprendere uno. spazio ; e = che le medesime non possono avere un segmento comune; e questi assiomi rendonsi più d'una fiata d'uso. in progrello. Non vi è stato finora testad'uomo, che sia stato valevole a suppli. re con riuscita quello che Euclide ha: tralasciato di fare; imperciocchè quantunque certuni non meno fra gli Antichia. che fra i moderni abbiano dimottrato parecchi pianissimi Assiomi, comequello, a cagion d'elempio, = che il tutro è maggiore della sua parte; = nulladimeno niuno finora si è fatto a dimostrare tutti i principi della grandezza estensiva assuri da Euclide, i quali Proclo, ed altri amarono meglio di distinguere col termine Postulara, postulati. Veggasi l'Artic. Postulato.

Il Signor Sapientone a mal tempo Monsieur Hobbes stiracehia questo steffissimo esempio della dimostrazione, che il tutto è maggiore della sua parte, per provare, che le propofizioni univerfalmente Assiomi appellate, non sono strettamente parlando, propofizioni primarie, ma soltanto secondarie e realmente deducibili dalle definizioni. Se costui avesse impreso a tentare la dimostrazione di tutti gli Assiomi, e di tutti i Postulati d' Euclide, avrebbe incontanente toccato con mano, come aveva fatto una scempiara induzione; e ciò, che egli dà per una dimostrazione delle proprietadi dei paralleli, mostra evidentissimamente, e fa vedere quanto poco valevole ei si fosse a supplire, ciò, che da Euclide era stato tralasciato. Ciò, che quì da noi vien derto d' Hobbes, può essere fimigliantemente applicato ad altri, i quali fi son messi in testa di voler migliorare, e raffinare il lovrano Geometra Euclide, e che hanno avuto la fmania di condurre le analisi di loro dimostrazioni di là dalla veneranda testa di quello venerabilitimo Antico. Altro fatto non hanno tutti costoro se non se metterci palpabilissima sotto gli occhi la loro impotenza, e poca abilità di dimofirare, senza prendere per garanti e fiancheggi e per conceduti alcuni assiomi, o Postulati: Eper vero dire, parecchi fra coftoro ammettono questo espressamente pretendendo soltanto, che i principj, cui essi assumono, sieno più evidenti diquelli dello stesso Euclide. Ma se questi sieno, o non sieno tali, non rileva gran fatto alla quistione, che di presente abbiamo alle mani, che è se noi non siamo forzati, od obbligati sovente a ricorrere agli Assiomi, vale a dire a cose per se medesime evidenti o dire le vogliame verità indimostrabili, in uno strettissimo, e rigorolissimo senso; e se queste postano effere supplite per diduzione o raziocinio fillogistico dalle sole definizioni. Noi non avremmo preso alcuna contezza di questa opinione, se non si fosse. ro nella medefima imbarcati con foverchio impegno Hobbes non solamente. ma eziandio parecchi altri Metafifici, e Logici, che hanno della riputazione non mezzana nel Mondo.

Ma tuttoché noi venghiamo forzati ad allumere nella Geometria degli Affiomi, e dei postulati, nulladimeno vi può effere una quistione, vale a dire, se alcuna cola di spezie somigliante sia necessaria nell' Aritmetica, o sia la scienza dei numeri; e se le analisi delle nostre nozioni. non possano ivi esser fatte ascendere alle nozioni della unità, e dell' atto d'aggiunta, tanquam poffibilia prima; e se peravventura ella non foile alcuna confiderazione di spezie somigliante quella lasciataci da Aristotile, allorchè asserì, che l' Aritmetica era più accurata ( axpl-Assepor) della Geometria. Egli si è per lo meno indubitato, che l' Analifi può effer condotta, quantunque ciò sia assai di rado, più innanzi, e vie maggiormente inoltrata nella prima di quette scienze, di quello esser lo possa nella seconda. Conciossiache gli Assiomi comunemente assunti, e particolari all' Aritmetica, quali appunto sono le Tavole d'addizione, e di multiplicazione, non sono niente più, che aggregati di semplici segni, o dire gli vogliamo semplici notamenti di numeri; e possono agevolissimamente effer dimostrati dalle definizioni dei semplici segni, dei quali vien fatto uso, come, a cagione d' esempio, quello di - 1 + 2 = 2; 2+1=3; 3+1=4, e fomi-

Il famoso Vescovo Berkley (a) fassi ad offervare con somma dirittura di giudizio, come i principi della scienza non fono oggetti ne di senso, ne d'immaginazione, ma bensi nozioni di relazione, che è quanto dire, atti della mente. Così lo spazio, il tempo, il numero (b) non fono oggetti di senso, o d' immaginazione, tuttochè le cose coestese collo spazio, e col tempo, o le cose numerate fieno oggetti di senso. Questo è infinitamente evidente nel numero, che è pianamente differente dalla percezione delle cose numerate. Nè può l' atto, per cui noi numeriamo, essere insegnato, ed esemplificato. A cagion d'esempio, quell' atto della mente, per cui noi concèpiamo 1 + 1 = 2, non può effere spiegato, analizzato, od appianato in altri; e supponendo, che si potesse, ci è giuoco forza il fermarci in alcun luogo; e qualora, ed in qualunque modo ciò fosse, sarebbe una tal cofa, che lo scolare avrebbe appresa di per se, come dice lo stesso Aristotile, per se, non a Præceptore, Di modo che strettamente, e rigorosamente parlando, i Principi non sono insegnati. E coloro, i quali sustengono i medesimi Innati, non fono per aventura immersi

nell' affurdo, ficcome il nostro Monsieur Locke pretende.

Sostiene Monsieur Leibnitz che i principj di cantradizione, e d'una ragione sufficiente, sieno i fondamenti di tutte le scienze; che i primi sieno bastevoli per la dimostrazione di tutte le verità necessarie; e gli altri per quella di tutte le verità contingenti. Ma quantunque sia vero, che il principio di contradizio. ne che è quanto dire la « Reductio ad absurdum « bene spesso occorra espressamente, e con maggior frequenza implicata nella Geometria; nulladimeno apparisce da ciò, che è stato detto, che questo principio non è per se solo sufficiente per dimostrare tutti gli altri principi di quella scienza universalmente ricevuti. Molto meno egli è vero, che noi venghiamo ad esfere abilitati dal principio d'una ragione sufficiente, la quale alla perfine, ed in sostanza risondesi all' esclusione del puro caso fuori dell' universo, per dimostrare tutte le verità Fisiche, e Morali; ma è giuoco forza, che vengano assunti i principj addizionali, derivati dalla Esperienza.

PRIORATO, il ritolo di Prioria, e di dignità Ecclesiastica, o cavalleresca.

PRIORE, o primo, in senso particolare s'usa per dinotare il Superiore di un Convento di Monaci, o la seconda persona dopo l' Abbate. Vedi Superso-RE . e MONASTERIO.

I Priori fono o clauftrali, o conventuali.

PRIORI Conventuali fono gli Ressi che gli Abbati; tutta la differenza tra effi

fleffioni interno all' Acqua di Taro , o Ci-

<sup>(</sup>a) Reflections on Tar water, ciol Re. trame , Articolo 264. (b) Idem ibidem Art. 288.

effendo nel nome; ambedue avendo gli ftessi diritti, ed essendo in simil modo governatori di monasterj. Vedi ABBA-TE. e CONVENTUALE.

PRIORE Claustrale, è quegli che governa i Religioli di un' Abbazia, o di un Priorato in Commenda; così chiamato, perchè ha la fuperiorità nel Chiofito di un Monastero. Vedi Commenda.

La sua giurisdizione è totalmente dall' Abbate; e termina colla morte dell'Abbate; quand' egli non sia stato eletto da stutto il Convento.

I Priori Conventuati sono di due spezie; regolari, i quali governano un corpo religioso in comunità; e secolari, o commendatari.

I Priori Conventuali fono obbligati a prendere gli ordini del Presbiterato dentro un anno, o al più due, dopo la data della fua provifione; e fe mancano a ciò, i loro benefizi fono dichiarati vacanti.

I Priori debbon' essere in età d'anni 25 avanti che possano governare il Convento; e di 20, se il Convento è governato da un altro.

Gran PRIORE; è il superiore di una grande Abbazia, dove si richiedono diversi Superiori; come nelle Abbazie di Clunì e di Fecamp.

Nel Monastero di San Dionigi, v'erano anticamente cinque Priori; il primo de' quali era chiamato il gran Priore. — Nella maggior parte de' Monasteri viè anco un Settopriore. Vi souo anco de' gran Priari negli Ordini militari; come in quello di Malta, o di San Giovanni di Gerusalemme, ec.

PRIORI Alieni, certi Religiofi nati in Francia e in Normandia, Superiori di cafe Religiofe, erette per i loro coamuni villerecci qui in Inghilterta. Vedi ALIENO. Arrigo V, confiderando questi membri non buoni, li soppresse; ed i loro benesizi furono poi dati da Enrico VI ad altri Monasteri, e Case di scienze; ma sopra tutto, come osserva Stow, per ergere que' due samosi Collegi, chiamati i Collegi del Re, di Cambridge, e d' Eaton.

Arct-PRIORE. Vedi Arct-PRIORE. PRIORITA', Prioritas, la relazione di una cosa, considerara in quanto ell'è avanti, o priore ad un'altra; cioè più vicina al principio, od al primo. Vedi Posteriorita'.

I modi principali della priorità fono cinque, cioè, per rifguardo al tempo: come quando diciamo, uno è priore a due; per rifguardo all' ordine, alla dignità, ed alla confatità; e tutti questi fon compendiati nel feguente distico tecnico.

Tempore, natura, prius ordine, die &

` Effecto causam dicimus effe prius.

PRIORITA' nella legge, dinota un antichità, o anzianità di possessione, in comparazione di un' altra meno antica. Vedi TENURE.

PRISAGE, Prifagium, quella porzione, che appartiene al Re, o all' Ammiraglio d'Inghilterra, di quelle tali mercanzie, che si pigliano in mare, di prefa legittima: il che suol esfere una decima parte. Vedi Pressa.

PRISAGE de'vini, una gabella in certi porti, per cui il Repretende, da ogni naviglio catico di vino, e coateneme venti o più tonnellate, due tonnellate di vino, l'una davanti, e l'altra dietro all' albero, a suo proprio prezzo; che è 20 scillini per tonnellata. Vedi Dazio.

Questo dazio varia alquanto, in vari luoghi: a Boston, e. gr. ogni barca carica di dieci tonnellate di viao paga il prifage.

Il termine è andato era in disuso; e in vece di prifage, dice Cowet, questo dazio fi chiama volgarmente butlerege; perchè il primo Canovaio, o Butler del Re, è quello che lo riceve. Vedi Bur-LERAGE.

PRISCILLIANISTI, Prifcittianifl.z, Eretici antichì che forfero nella Spagna, o piuttosto colà furono dirivati dall' Egitto, versó il sine del IV secolo.

L'origine di questa Eresia non è ben nota; ma appar ch' ella fia flata portata nella Spagna da un certo Marco di Memfi, il quale ebbe per suo discepolo il Retore Elpidio, fotto cui fa educato Prifeilliano.

Quali fossero le loro particolari opinioni, non è facile discoprire; ma eglino vengono accagionati da' loro avver-Sari d'essere stati dediti a tutte le spezie di secreta immondezza, e d'aver somentate societadi e mescolamenti notturni. fotto pretesto di Religione. - Tra gli altri loro dogmi ne vien decantato quello : Jura . perjura , secretum prodere noti. Vedi Floriniani.

Teneano, che le anime son dell'istessa natura e fostanza che Dio: ammetteano tutti i libri della Scrittuta, ma li allegorizzavano, tirandoli nel proprio lor corrotto fenfo. Forbes.

Priscilliano, loro capo, fu un uomo 'di nascita illustre, di grandi fortune, talenti, e dottrina : fu condannato con alcuni Vescovi suoi aderenti, in un Concilio a Saragozza, ed in un altro a Bourdeaux; ma appellò all'Imperador Maffimo, ed ebbe ún' udienza a Treveri; dove, convinto di avere introdotte novità, fu condannaro alla morte con diversi de' suoi seguaci. Vedi LIBERTINI.

T PRISDENE , o PRISREN, Ulpia-

num , gran città della Turchia Europea fu i confini della Servia, della Macedonia, e dell' Albania superiore sul fiume Drin, discosta so leghe al S.E. da Ragufa, 78 al N. da Belgrado, 13 al N. E. da Albanopoli. longir. 38. 38. laritua. 42. 6.

PRISMA\*, nella Geometria, un corpo solido bislungo, contenuto sotto più di quattro piani, e le cui basi sono eguali, parallele, e similmente situate. Vedi Solido, cc.

\* Egli è così chiamato dal Greco zgioma, che fignifica una cosa segata, o

Il prifina è generato dal moto di una figura rettilineare, come A C B ( Tay. Geom. fig. 16. ) discendence sempre parallelamente a se stessa, lungo la linea retta A E.

Se il describente è un triangolo, il corpo fi dice effere un prifma triangolare; se quadrato, un prisma quadrangolare, ec.

Dalla genefi del prifina, egli è manifesto, ch' egli ha due eguali ed opposte basi ; ch' egli è terminato da tanti parallelogrammi, di quanti lati la bafe confiste; e che tutte le sezioni di un prifma parallele alla fua bafe fono eguali.

Ogni prisma triangolare si può dividere in tre piramidi eguali. Vedi Pira-

Misurare la superfizie e la solidità di un Prisma. - Trovate l'area della bafe, e. gr. ABC, (vedi TRIANGOLO)emoltiplicatela per 2; trovate l' arce de' piani o parallelogrammi, che l'inchiudono o circonscrivono, ed aggiugnete ·la loro femma al primo prodotto. La: fomma è la intera superfizie del prisma.

Moltiplicate poi la base BAC, per l'altitudine CD; il prodotto è la solidie

208 PRI tà del cubo ABCDEF. Vedi CENTRO-BARICO.

Tatti i prismi sono in una ragione composta delle loro basi ed altitudini: se dunque le loro basi sono eguali, eglino fono l' uno all' altro come le loro altezze; e vice verfa. I prifmi fimili , ec. fono in una ragione triplicata de' loro lati homologhi, come anco delle loro altitudini.

PRISMA nella Dioperica, è un vetro in forma di un prisma triangolare, che si usa negli esperimenti intorno alla natura della luce e de' colori. Vedi Lu-CE. ec.

I fenomeni e l'uso del prisma nascono dal separar ch'egli fa i raggi della luce nel loro passaggio per esso. V.RAGGIO.

I più generali di questi fenomeni sono i feguenti : imperocchè a noverarli tutti, non si farebbe mai fine; ed anche questi per altro sono sufficienti per dimostrare, che i colori non consistono o nella contorsione de' globuli della luce, come immaginò il Cartelio, o nell'obliquità delle pulsazioni della materia eterea . come pensò Hook; o nella costipazione della luce, e nella fua maggiore a minore concitazione, come congetturò Barrow; ma ch'eglino sono proprietà originali, ed immutabili della steffa luce.

Fenomeni del PRISMA .- T.I raggi del Sole trasmessi per un prifina ad un'oppo-Ra muraglia, gittano e disegnano un' immagine simile all' iride, o all' arcobaleno, di varj e vivi colori: i principali de' quali fono il rosso, il giallo, il verde, il turchino, ed il violaceo. Vedi ARCOBALENO.

La ragione si è, perchè i varj raggi colorati, ch' erano prima affieme framischiati e confusi, sono omai, in virtà delle loro differenti refrangibilità, separati per la rifrazione, nel passare per lo prisma, e gittati ognuno da per sè. Vedi Refrancibilita'.

Imperocchè i raggi turchini, e. gr. rappresentati dalle linee punteggiate, ( Tav. Opt. fig. 50. ) cominciando a fepararsi dagli altri nel lato o banda ca, del prisma a b c, colla prima rifrazione in dd, fono di nuovo separati maggiormente nell' altra banda o faccia del prifma b c, con una seconda rifrazione per l'istesso verso in e e : laddove in un verso piano, od anche in un prisma di posizione differente, i raggi turchini separati per la prima rifrazione nella prima superfizie, di nuovo si mischiano colla seconda nell'altra superfizie, la qual seconda rifrazione si fa ad un verso contrario. Vedi RIFRAZIONE.

2. L' immagine così disegnata, non è rotonda; se non quando l'angolo del prisma è 60, 0 65 gr. cinque volte in circa più lungo che largo.

Perchè alcuni de' raggi sono rifratti più che altri, e perciò esibiscono diverle immagini del fole distese in lunghezza, come se non fossero che una.

3. Que' raggi ch' esibiscono il color giallo, traviano più dal corso rettilineare, che quelli i quali efibiscono il rosso; ed i verdi più che i gialli; ed i violetti più di tutti.

4. Se il prisma, per cui sono trasmelfi i raggi, fi volta attorno del fuo affe; di modo che i raggi rossi, i gialli, i verdi, ec. sien ricevuti ordinatamente sopra un' altro prisma dodici piedi in circa distante dal primo, per un picciolo foro, e di là projetti più oltre, i raggi gialli, ross, ec. quantunque cadano nell' istessa maniera (ul lecondo prifina, pure non faranno gittati full'istesso luogo che i rofsi, ma saran deviati più in là a quel verso, ove è la rifrazione.

É se, il luogo del secondo prisma, eglino si riceveranno sopra una lence un poco convessa; i raggi gialli, verdi, ec, raccoglierannosi, ciascuno nel suo ordine, in un più vicino soco, che i rossi.

— La ragione de' quali due ulcimi senomeni si è, che i raggi gialli si risrangono piu che i rossi, i verdi più che i gialli, ed i vieletti più di tutti.

5. I colori de' raggi colorati ben feparati, non possono ned essere distrutti, nè in veruna maniera alterati per via di ripetute rifrazioni per una moltitudine di prismi; nè col pasate per uno spazio illuminato, nè per le loro mutue decus fazioni, nè per la vicinanza dell'ombra, nè per essere rissertuti da corpi naturali.

Perche i lor colori non fono modificazioni, provegnenti dalla rifrazione, ma proprietà originali ed immutabili. Vedi

COLORE.

6. Tutti i raggi colorati raccolti affieme in quaffivoglia maniera, o per via di diverfi prifini, o d' una lente convessa, o d' uno specchio concavo, formano la bianchezza; ma essendo di nuovo sepazati dopo la decussione, ciascuno esibisce il suo proprio colore. Vedi BIANCH EZZA.

Perchè, ficcome il raggio era bianco avanti che le sue parti sosse coeste parti et per la rifrazione; così coteste parti et sendo rimischiate, egli ricupera la sua bianchezza; ei raggi colorati, quando si uniscono, non si distruggono l' un l' altro, ma solamente s' inframmischiano

Quindi le polveri rosse, gialle, verdi, turchine violette ec. mischiate con cetta proporzione, diventan grigie; o

Chemb. Tom. XV.

del colore provegnente dalla mistura del nero o del bianco; e sarebbero persettamente bianche, se non che alcuni de'

raggi vengono afforbiti.

Così, se un circolo di carta venga unto di tutti questi colori difgiunti, o di per sè, e si giri velocemente attorno del suo centro, così che le spezie de' diversi colori si consondano nell'occhio per la velocità del moto, i diversi colori spariranno, e di l'tutto vedrassi d'un color uniforme tra il nero e il bianco.

7. Se i raggi del Sole percuotono molt' obliquamente l'intiera superficie d'un prisma, i raggi rissettuti saran vio-

letti, gli trasmessi saran rossi.

8. Se vi faranno due prifmi, l'uno pieno di un liquor rosso, l'altro d' un turchino o cilestro; li due congiunti infieme sarann' opachi; abbenchè, se ambedue si riempiranno o di un color ceru-leo o d' un color rosso, faranno insieme trassparenti: imperocchè l'uno trasmettendo solo raggi turchini, e l'altro sol raggi rossi, li due assieme non ne trassmetteranno di niuna satta. Vedi Tur-

9. Tutti i corpi naturali, spezialmente i bianchi, guardati per un prisma tenuto all'occhio, pajono simbriali, o da una banda di rosso e di giallo, e dall'altra di turchino e di violetto.

10. Se due prifini fi pongano di tal maniera, che il rosso dell' uno, ed il violacco dell' altro, consorrano sopra una carta cerchiata da oscurità, l'immagine sarà smorta; ma veduta per un terzo prisma tenuto all'occhio ad una debita distanza, apparirà doppia, ross, e violacca.

E se due sorte di polvere, l'una perfettamente rossa, l'altra turchina, se

PRI mischieranno, ed un picciolo corpo fi coprirà ben bene di questa mistura, queflo efibirà un' immagine doppia, l' una. ro'sa, l'altra turchina, per un prifma applicate all' occhio.

11. Se i raggi trasmessi per una lente convessa si riceveranno sopra una carta avanti che si uniscano nel foco, il confine della luce e dell' ombra parerà tinto di un color roso : se al di là del foco. parerà tinto di un color turchino.

1 2. Se i raggi proffimi a trasmettersi per una parte della purilla, verranno insercetti mercè l'interpolizione di qualche corpo opaco, vicino all'occhio, gli estremi de corpi che stan di là da esso, pareranno tinti di colori, come se si vedellero per un prifina, abbenche meno. vivaci.

Perchè i raggi trasmessi per il restodella pupilla si separano per rifrazione in diversi colori ; ed i raggi intercetti. che si rinfrangerebbono per verso contrario, son impediti dal far di quelli una mescolanza o confusione; donde pure avviene, che un corpo veduto con ambedue gli occhi per due piccoli fori fatti in una carta, non solamente appar doppio, matinto eziandio di colori.

PRISMOIDE, PRISMOIDES, nella. Geometria una figura solida, terminata da diversi piani, le cui basi sono parallelogrammi rectangoli, paralleli, e fimilmente figuati. Vedi PRISMA.

PRISTINA, gran Città della Turchia Europea nella Servia, nell'Hersegovina. Fu saccheggiata dall' Imperadore nel 1689. Giace sulla Rusca, ed è distante 23 leghe al S. O. da Nissa, 60 al S. E. da Belgrado. long. 39, 40.latit. 42.43.

PRIVATIVA, nella Gramatica una

particella, la quale prefissad una parola, la cangia in senso contrario. Vedi-PARTICELLA.

Così tra i Greci, l' a si usa come privativa ; come in a - teos , ateifla, acephalus, ec. I Latini hanno la loro privativa in , come incorrigibilis, indeclinabilis, ec. Gl' Inglesi, i Francesi, ec. nell'uopo. s' accomodano delle privative Latine, e: Greche.

PRIVATIVI modi. Vedi Mono

PRIVATIVA quantità , in algebra , dinota una quantità minore che nulla; chiamata anco una quantità negativa ; in: opposizione alle quantitadi affermative: o positive. Vedi QUANTITA', NEGA-TIVO . ec.

Le quantità privative si dinotano col: carattere della fottrazione - che ad efse prefigefi.

PRIVATO configlio (PRIVY council). cioè Configlio Domestico e Secreto; eglièquel'o che si tiene dal Re co'suoi: Configlieri per cose di pubblico vantaggio, per l'onore e per la salute del Regno ec. Vedi Ponsiglio.

Il Configlio privato è , o debb' effere. il primum mobile de lo Stato, e quello che dà il moto e la direzione a tutte le parci inferiori. Egli è parimenti un tribunale di giustizia di grande antichità; il primitivo e ordinario metodo di governo in Inghilterra esfendo per mezzo del Re e del Configlio privato.

Egli s'è frequentemente praticato da tutti i nostri Re per decidere delle controversie di grande importanza: i giudici ordinarj hanno alle volte sospeso di dare il lor giudizio, prima che non aveffer consultato il Re, ed il suo domestico privato Configlio; ed il Parlamento anch' ello vi ha molte volte rapportate le materie di gran momento; come ad un Configlio, che per la lunga ef-·esperienza de' Consiglieri è il più idoneo a giudicarne, e per la lor secretezza e speditezza, a transigere e terminare alcuei affari di stato, di quel che lo fieno i Lordi ed il popolo, o fia la Camera alta, e la Camera bassa del parlamento.

In oggi, il Configlio privato prende cognizione di poche o di non altre materie, salvoche quelle, che non si possono ben decidere per via delle note leggi, e de' tribunali ordinarj; quali fono le materie di lamento, o querela, ed i casi o bisogni improvvisi.

Il giuramento di un Configliere privato è, di configliare il Re con quanto egli ha di forza e discrezione, con verità, e con giustizia, e di tenere secreti i configli del Re.

Anticamente il colpire o ferire nella casa d' un Configliere domestico o privato, oppure d'altra guisa in sua prefenza era gravemente punito: cospirare, o machinare la sua morte, è fellonia; e I'effettuarla , tradimento (treafon).

Coll' avviso di questo Configlio, il Re manda proclami che legano i sudditi; purchè non sien contrari alla legge. Vedi PROCLAMAZIONE.

Nelle dispute, l'inferiore dà primo Ja sua opinione; l'ultimo a darla è il Re : e con ciò decide l'affare.

Un Configlio non si tiene mai senza la presenza d'un Secretario di Stato. Vedi SECRETARIO.

I membri del Configlio privato nell' anno 1710 erano 57.iloro ministri, quattro clerks del configlio, tre straordinarj, tre nell'ufficio del Configlio, un custo. de delle memorie, o degl' istrumenti, e

Chamb. Tom. XV.

due custodi della Camera del Configlio. Lord prefident, of the PRIVY counfil, il Lord Presidente del Configlio privato. Vedi PRESIDENTE.

PRIVATO figillo. PRIVY feat un figillo, che il Readopera, previamen-

te a quelle concessioni ec. che hanno poi da passare sotto il grande sigillo.

Pure il sigillo privato alle volte si usa nelle materie di minore confeguenza. che non richiedono il gran figiilo. Vedi SIGILLO.

Lord PRIVY feat, è il primo gran Ministro delia Corona, per le di cui mani palfano le carte patenti, e le Concellioni del Re, e tutti i perdoni fottoscritti da lui, avanti che vengano al gran figillo. come anco le materie di minor momento, che non passano per il grande figillo, v. gr. per pagamenti od esborsi di denaro, ec.

Egli è un Lord per ufizio, ed un membro del Configlio privato, anticamente egli era giudice principale della Corre delle suppliche. Vedi PRIVATO Sigitto. e LORD.

Clerks del figillo PRIVATO. V. CLERK. Camera PRIVATA. Vedi CAMERA.

PRIVATE carte. Vedi CARTA. PRIVATO Spirito. Vedi Spirito.

PRIVAZIONE, PRIVATO, l'assenza, la mancanza, o il difetto di cosa che fa di bisogno, o è necessaria.

Nella Legge Canonica, privazione fignifica un' interdizione, o fospensione.

I Theologi mistici usano la frase, privacione delle divine consolazioni, per quelle aridità che l'anima sperimenta, a cui Dio non si fa sentire.

La Teologia insegna, che i fanciulli morti senza Battesimo, vanno al Limbo. dove foffrono privazione della vista di Dio. PRIVAZIONE nella Fisica, è un principio negativo, il quale con la materia e la forma, concorre a costituire i corpi naturali, Vedi MATERIA, e FORMA.

Privatione non fignifica altro che I af. fenza della forma futura, così ogni cofa, fecondo Ariflotele, è formatada queflo, cioè dal non effere in prima quella tal cofa; e. gr. un pollo nafce, appunto
perch' egli non era un pollo, prima che
fosse generato, e ciò si chiama dal Filofoso privatione. Vedi Principio.

Arithotele se la prende acremente cogli antichi, perchè non ammetteano la
privatione come principio, e l'ascrive alla loro ignoranza. Ma ell'è un' ingiustizia il rimproverarli di un' ignoranza di
ciò, che è impossibile ignorare; ed è
un, illusione metter suori questo misero
principio della privatione come un si
grande e possente arcano, non essendovi
alcuno, cho non suppongacome cosa notissima, che una cosa avanti d'esser fatta
aon è. Vedi Aristotello, ec.

PRIVATIONE. Vedi l'articolo DE-

PRIVILEGIO \* PRIVILEGIUM, in genere, ogni diritto, prerogativa, od avantaggio, annesso ad una certa persona, condizione, od impiego, esciusine gli altri.

\*La parola è formata dal Latino pri-

Paivilegio, nella legge, è un diritto particolare concello ad una periona, ad un luogo, a una Comunità ec. con cui s'efentano dal rigore delle leggi comuni.

Il privilegio è o personate, o reale.
Parvilegio Personate è quello che si
accorda ad una persona, contro o al di
là dell'ordine della legge comune.

Tale e. gr. è quello d'un membro del parlamento, che non può essere arrestato, nè alcuno de' suoi fervi, finchè durano le sessioni del parlamento, e per un certo tempo prima e dopo. Vedi PARLAMENTO

PRIVILEGIO reale è una franchigia accordara ad un luogo. V. FRANCHIGIA. Tal: è quella, che viene concella alle nostre Università, in vigor dicui, niuno membro di esse può essere chiamato alla Corre o al Palazzo di Westminster per qualunque contratto fatto dentro il giro o ricinto di esse.

Cosi pure, una persona che appartiene alla Corte della Cancelleria noa può esfere citata o tirata in lite in altra corte, o tribunale, ecceutuati certi casi; e se viene citata, ec. può scansarsene col mandato di privilegio.

Egli è un antico privilegio che ognuno sia esente dagli arresti dentro il giro, o confini della Cotte; cioè nel Palazzo-o vicino al Palazzo dove rissede il Re: perchè, in tai casi, succedono spesso delle contese; ed ivi si deverigorosamente mantenere la pace. Vedi Paxa

Nelle leggi d'Arrigo. I. è. espresso, che la pace dev'essere mantenura religiosamente e riverentemente dentro igiro di quattro miglia dalle porte del Reverso i quattro cantoni. Vedi Pace.

Privilegio, nel Commercio, è una permissione data da un Principo o da un Magistrato, per sare vendere una certa mercanzia, o per impegnassi e ingerirsi in un certo commercio, o esclusivamente da altri, o in concorso con essi. Il primo è chiamato un privilegio esclusivo. Il secondo semplicemente privilegio.

1 privilegi escusivi si deon concedere

di raro, a cagione dell' impedimento

che apportano al traffico, pure alle volte fono giulti e ragionevoli, per modo di premio verso chi ha inventate macchine, fabbriche, manifatture ec. utili al pubblico.

I privilegi esclusivi per il commercio estratate d'ordinario si accordano colle condizioni seguenti: — Che le merci sien recate da paesi lontani, dove non si va senza graodi rischi: che il privilegio sia solo per un tempo limitato: che le persone privilegiate non possano monopoticare, cioè alzare ed abbassare il prezzo delle loro merci a talento; ma che la vendita ed il prezzo sien sempre propozionati alla spesa, agl'interessi, ece che i privilegiati assistano lo stato, nel bisogno, di parte de' loro guadagni.

PRIVILEGIO per la fixmpa de libri, espropriamente esclusivo, cioè una permisione che un autore, o librajo ottiene sotto il figillo d'un principe, per aver egli solo l'impressione d'un libro; con divieto a tutti gli altri, di stampare, vendere, o distribuire il medesso, dentro un certo corso d'anni, per lo più 1.14. sotto le clausule e pene in esso

espresse.

Questi privilegi furono ignoti sin al principio del 16 Secolo, quando furono introdotti in Francia: il più Antico dicesi che abbia la data dell'anno 1507. e gli abbian dato motivo alcuni stampatori, che contrasaceano o falsisicavano le opere d'altri, subito ch'erano apparse.

Ma erasi ancora in libertà di prenderli, o lasciarli a piacere, sinchè gl' interessi della religione, e dello stato, diero occasione di ristrignere questa libertà.

Nel 1563. Carlo IX, pubblicò una celebre ordinazione, che proibiva a chicchessia, sotto pena di confiscazione del

Chamb. Tora. XV.

corpo e de' beni, di stampare alcuna Lettera, diceria, ec. senza permissione.

Il fimile s' è dipoi fatto in Inghilterra; benchè al presente, i privilegi non folamente non sien richiesti, ma, per l'atto recente, con cui s'assicurano le proprietà de' libri, pajono anche supersui.

PRIVILEGI del Clero. Vedi CLERO.

Debito PRIVILEGIATO. Vedi l'articolo Debito.

PRIVY, cioè privato, o particolare, nella Legge Inglese, dicesi di una persona, ch'è partecipe, od ha interesse in un'azione, o cosa.

la quelto fenso dicesi, privies in blood, privati di sangue: ogni erede in tail è privy aricuparare la terra sostituita o intailed.

Ne' vecchj libri legali, la parola merchants privy si trova opposta a merchants strangers, mercanti stranieri.

Coke sa menzione di quattro sorte di privies, o privati. — Privies in blood, di singue, come l'erede verso suo pode e; privies di rapprestatoine, in reprifentation, come esceutori e amministratori della persona defunta; privies in estate, ne'beni, come quegli che ha lariversone, e quegli che ha la rimanenza, o remainder; il donatore e il donatario; l'allogatore, e'l situario; e sinalmente privy in tenure, nel titolo di possessione il Lord, o Signore, per eschetat, ciod quando la terra ricade in mano del Lord per mancanza di eredi.

Paivy Council. V. Privato Configlio. PROBABLLE opinione, un termine che da lungo tempo è in controversia tra i Casuisti; e che si suol desinire, ua opinione sondata sopra un grave motivo, o sopra un sondamento apparentemen-

Aa 3

te buono; e la quale ha abbastanza d'autorità dal suo lato per persuadere ad abbracciarla un' uomo savio e spassionato. Vedi PROBABILITA'.

Altri definifono l'opinione probabile, quella che esfendo comparata coll'opinione contraria, diventa problematica, mercè d'una persetta egualità delle ragioni dall'una parte e dall'altra; così che non vè niente in ragione o in natura, che determini un uomo più tosto a questa parte che a quella.

Ma i Gesuiti vann' ancora più oltre, e sostengono, che per rendere un' opinione probabile basta, che sia sondata sopra una ragione di qualche conseguenza e sull' autorità di qualche grave dottore. Con queste condizioni, secondo essi è permesso feguitarla, eziandio s' ella è meno probabile, e meno certa che la contraria: qui sta il veleno della probabilità. Questa dottrina è attaccata con infinito vigore, ed ingegno dal Sig. Paschal nelle Lettere Provinciali.

\* Castro palao, asserisce che un giudice, in una quistione di dritto può dare la sentenza secondo un' opinione probabile, contro una più probabile: e ciò, contro il giudizio, e la persuasione dell' animo suo; imo contra propriam opinionem. Escobar, tr. 6. ex. 6. n. 45.

Così Vasquez sostiene, che è lecito seguitare la men probabile e la men sicura opinione, disapprovando la più probabile e la più sicura.

Lessio ed Escobar trattando la quifitione, se uno può ammazzare un' altro che gli ha dato uno schiaffo; decidono ch' ell' è un' opinione probabite, e speculativamente vera ch'ei lo possa abbenchè ci sieno per avventura alcun' inconvenienti nella pratica, per li quali non farebbesi così facilmente da ammettersi.
In praxi tutam & probabilem judicarunt.—
fed non facile admittendam. Lett Provinc.

PROBABILISTI, una\* scuola \* fra i Cattolici Romani, la quale aderisce alla dottrina delle opinioni probabili, che sossiene, che l'uomo non è sempre obbligato a prendere il partito il più probabile, ma può appigliarsi al men probabile. Vedi PROBABILE.

I Gesuiti sono strenui probabilisti. Vedi Gesuiti, ec. Quelli che si oppongono a questa dottrina, ed asseriscono, che siamo obbligati, sotto pena di peccato, di prendere sempre il partito il più probabile, sono chiamati probabitioristi.

PROBABILITA'\*, nel ragionare, o argomentare, è l'istesso, che verismisgliança; o sia apparenza di verità. Vedi Verita'.

Per definirla filosoficamente, la probabilità è l'apparenza di congruità, o di difconvenienza di due cose per lo mezzo di prove, la connesisone delle quali noa è fissa od immutabile, o non si conosce bene che lo sia; ma è, od appare, per lo più, esser tale; di maniera che bastano per indurre l'animo a giudicare, la proposizione esser verao falsa, più tosto che la contraria. Vedi EVIDENZA.

Quella proposizione adunque è probabite, per la quale vi sono degli argomenti e delle prove che la san passare, od esser ricevuta per vera. V. Probabile.

Quell'approvazione che la mente dà a questa sorte di proporzioni, è chiamata eredenza, assenso, od opinione. V. Fede.

Avendo dunque la probebilità da supplire al diserto della nostra cognizione, versa sempre intorno alle proposizioni, delle quali non abbiamo certezza, ma solamente alcuni motivi a riceverle per vere. V. OPINIONE.

Secondo Aristotele una proposizione è probabile se appar vera a tutti od alla maggior parte degli uomini, e questi i più saggi ed i più gravi : ma quando dice, che appare, egli intende, che appaja vera dopo un attenta e studiosa ricerca.

Vi sono var) gradi di probabilità, dai confini della certezza e della dimostrazione, venendo giá per l'improbabilità, e per l'inverifimiglianza ai confini dell' impossibilità; e vi son pure de' gradi d' assenso dalla cognizion certa, e dalla piena ficurezza e confidenza, fin alla congettura, al dubbio, alla diffidenza, e al discredere.

I fondamenti della probabilità fono, in breve, questi due seguenti ; cioè la conformità d'una cosa colla nostra propriz cognizione, esperienza, od osfervazione, chiamata probabilità interna ; e la testimonianza d'altri, che asseriscono la loro offervazione o la loro esperienza, chiamata probabilità efterna. Vedi CRE-DIBILITA'.

Probabilita', nella poesia, dinota l'apparenza di verità nella favola o nell' azione di un poema. Vedi Azione, e FAVOLA.

Vi sono quattro spezie d'azioni; imperocchè una cosa può essere o solamente vera, o solamente probabile; o vera e probabile a un tratto; o nè l'un nè l' altro. V. AZIONE.

Queste quattro spezie d'azioni son ripartite fra quattro arti ; l' istoria che s'appiglia alla prima, e sempre s'attiene alla verità, senza riguardo alla proba bilità. Vedi ISTORIA.

La poesia Epica, e la Drammatica han la seconda, e tuttavia preferiscono

Chamb. Tom. XV.

la probabilità, benche falfa, a una improbabilità, benchè vera ; così la morte di Didone, che si uccise per essere stata abbandonata da Enea, abbenche falsa in se stessa, è un soggetto più idoneo per un poema, che l'azione di Sanfone . o della Donzella d'Orleans.

La Filosofia morale s'appiglia alla terza : ed i Favoleggiatori, come Esopo, Fedro, ec. alla quarta. V. FAVOLA.

Bossà aggiugne, che l'epopeia, per la fua natura ed effenza, ufa la probabilità. e la verità non men che la morale; pur nella fua certezza e nelle fue espressioni. si prende una libertà simile a quella d' Esopo: n' abbiam degli esempi nell' Eneide.

La probabilità puetica può esser tale per riguardo o alle regole della teologia, o a quelle della ragione, della natura, dell' esperienza, o dell' opinione. Quanto alla teologia, appena v' è alcuna cosa che non sia probabile, per rispetto suo; perchè niuna cosa è imposfibile a Dio. A quest' espediente i poeti spesso ricorrono, affine di recare le cofe finte , contro l' ordine della natura, dentro i confini della probabilità. Vedi ciò confiderato fotto l' Articolo Mac-CHINA.

Quanto alla morale, abbiamo offervato, ch' ella richiede e la verità, e la verifimiglianza: un antico poeta fu condannato ful teatro per aver peccato contro il vero o probabile morale; cioè per aver fatto dire a una persona ch' ei rappresentava per un uomo onesto, la mia lingua ha giurato, ma l'animo nò.

Seneca accusa Virgilio di aver' offesa la probabilità naturale, nel dire, che i venti stavan appiattati e sospesi in caverne ; imperocchè , dice questo Filosofo, che la verità di tali relazioni fosse dal dotti creduta in que' tempi.

In fatti, ognuno trova quì il suo conto e la sua ragione; il popolo pensa di fcorgere il vero ; e i dotti veggono realmente le verità, e verità più solide ancora, che quelle nelle quali s' affisa il popolo; e più certe che quelle della storia, le quali il poeta trascura. Più intelligenti che sono, tanto meno ricercano queste verità storiche in un poema, il quale è indiretto ad altri e più profondi fini. Le verità ch' e ricercano, sono verità morali ed allegoriche. L' Eneide non fu scritta per farci sapere la storia di Didone, ma per mostrare, sotto questo nome, il genio e la condotta della repubblica da lei fondata, e l'origine, la serie de' suoi contrasti con Roma. Noi vediam ciò con piacere ; e queste verità sono più disettevoli, più certe, e notorie, che qualunque altre che il poeta potesse prendere da una storia, così poco nota al suo tempo.

A queste spezie di probabilità se n'aggiunga un'altra che chiamafi accidentale; ella confiste non nel mettere in opera diverfi casi e accidenti, ciascuno probabile da per sè; manel disporli così, che stieno assieme probabilmente.

Un uomo e. gr. può morire probabilmente d'apoplesia; ma è sommamente improbabile che ciò accada giusto appuntino, quando il poeta n' ha bilogno per uno sviluppo, o scioglimento.

Contro questa sorte di probabilità si pecca, producendo un incidente ex abrupto, e senza alcuna preparazione, il quale non ostante n' avea bisogno. Virgilio è mirabilmente efatto in questo punto: Giunone prepara la tempesta, suscitata nel primo libro ; Venere nello stesso libro prepara gli amori del quarto. La morte di Didone nel fine del quarto, è preparata nel primo giorno del maritaggio; Ellena nel terzo dispone tutta la materia del sesto; e nel sesto, la Sibilla predice tutte le guerre che seguono.

## SUPPLEMENTO.

PROBABILITA'. Nella dottrina della probabilità può effere fatta un' offervazione di fommo pelo o momento, vale a dire, che se sia probabile una sola premessa dell'argomento, la conclusione è di necessità simigliantemente probabile; ma se sieno probabili due, o più premesse, la conclusione non verrà ad essere necessariamente probabile. Così, a cagion d' esempio, supponendo la probabilità di ciascheduna premessa espresfa per -7 la probabilità della conclusione non verrà ad effere, senonsè 42, lo che mostrala esfere improbabile. Conciossiachè noi possiamo appellare qualsivoglia cosa improbabile se la misura del suo cambiamento, od accidente pel suo accadere sia minore di 1. Se sienovi state tre premesse, e che la probabilità di ciascheduna d'esse sia uguale a -7, la probabilità della conclusione verebbe ad esfere 1111, lo che è affai confiderabilmente improbabile. Di vantaggio facendoci a supporre, che la probabilità della verità di ciascheduna premessa venga ad essere 2. a 1., oppure espressa per 2, la probabilità della conclusione nel caso delle due premesse verrebbe ad essere ; ed in caso di quattro premesse la probabilità della conclusione verrebbo ad essere soltanto 👯 , che è meno d' 🕹 di maniera tale, che uno con vantaggio potrebbe por giù 4. 3 1. contro la verità - d'unaconclusione sondata sopra quattro premesse probabili, perchè verrebbe ad esser posta giù la verità presa separatamente di 4. a 1. Dee esser osservato in tutti questi casi, che le premesse vengano ad esser supposte independenti, che è quanto dire non necessariamente connesse l'appianare, come egli avvenga, che i raziocioj uon meno fisci, che politici grandemente plausibili, conducano con tanta frequenza a conclusioni, le quali realmente, ed in fatto son false.

Da Monsieur le Moivre sono stati sciolti due Problemi, tendenti a stabilire il grado d'assenta, che dovrebbe esser dato all' Esperienza. Questo Valentuomo sassi dalle sue soluzioni a determinare, che se dopo aver fatto un numero grande d'esperienze sosse suo sono che o gli avvenimenti, o le mancanze di un' evento si sossemble prossimati sommamente in una ragione d'uguaglianza, possa con ogni sicurezza esser concluso, che le probabilità del suo avenire, e del suo mancar fra mano, in qualsivoglia tempo assenta sono sommamente vicine ad essere uguasi.

E se dopo aver satto numero grandissimo d'esperienze, venisse a comprendersi, che gli avvenimenti, e le mancanze, sono stati ad un di presso in una certa data proporzione, quale sarebbe a cagion di esempio, di 2. a 1., possa con ogni sicurezza esser esconcluso, che le probabilità dell'avvennire, o del mancar fra mano in qualsivoglia tempo assegnate, veranno ad esser grandemente prossime ad una tal proporzione, e che quanto maggiore sia stato il numero delse esperienze, tauto più prossime alla verità veranno ad effere le congetture; che fono dalle medesime derivate.

Pochissimo alterati vengono dal caso gli eventi che nella loro naturale inftituzione, erano destinati ad accadere, od a mancare, secondo alcuna Legge determinata. Conciossiache per ajutare il nostro concepimento noi ci immaginiamo un pezzo rotondo di metallo, con due opposte facce ridotte a pulimento, in niuna cosa in fra se differenti, salvo nel folo colore, una delle quali possa esser supposto esfer bianca, e l'altra nera; egli è evidente, che il divisato pezzo di metallo può colla facilità medefima, ed uguale mostrarci una facciata bianca, ed una facciata nera ; e noi possiamo eziandio supporre, che questa fosse fabbricata con questa particolar mira di mostrare alcune volte l' una, altre l'altra facciata; e che per confeguente, fe questo pezzo di metallo fosse mosso, od agitato, il caso venisse a decidere, o fosse per decidere dell' apparenza. Ma tuttochè il caso possa produrre una disuguaglianza d'apparenza, e che una maggiore disuguaglianza, secondo la lunghezza del tempo, in cui può presentar se ttesso, posta continuare l'apparenza, od in una od in altraguisa, nulladimeno tenderà fempre, e costantemente ad una proporzione d'uguaglianza. Questo viene ad esfere in fimigliante maniera applicabile alla ragione di disuguaglianza; e così in tutti i casi verrà ad esser trovato, che quantunque il caso produca delle irregolarità tuttavia i dispari veranno ad essere infinitamente grandi, di modochè in processo di tempo quelle irregolaritadi non porteranno proporzione alla ricorrenza di quell' ordine, il quale risulta naturalmente da disegno originale. Veggafi

De Moivre, Dodrine of Chance, eioè Dottrina del Caso, pagg. 231. 243.

PROBANDA Proprietate. Vedi PRO.

PROBATICA Pifcina. V. Piscina. PROBATOR, nella Legge Inglese, un accusatore, o approver, uno che intraprende di provare il delitto, di cui un altro è accusato: propriamente, un complice nel delitto, che accusa altri. Vedi Approver, e Provatore.

PROBATUM eff., cioè, fi è provato; un termine, che sovente soggiugness ad una ricetta, per la cura di qualche male.

Vedi RICETTA.

PROBAZIONE, in fenso monastico, dinora il tempo d'una prova, o l'anno del noviziato, che un religioso ha da passare in un Convento, per dar sagio della sua virtù e della sua vocazione, e per vedere se egli porrà reggere alla severirà della regola. V. Noviziato.

L' anno della probazione comincia dal giorno in cui i novizi prendono l'abito.

PROBAZIONE, nelle Università, dinotal'esame e la prova d'uno studente, che ha da prendere il Dottorato. V. GRADO.

PROBAZIONISTA, nell' Inglese
PROBATIONER, secondo la disciplina
de Presbiteriani, è una persona licenziata da un presbiterio, per predicare; il
che d'ordinazio si fa un anno avanti la sua
ordinazione. Vedi PRESBITERIO.

Uno studente in Teologia non è ammesso probationer sinchè non è passato per diversi esperimenti od esami; il primo è privato, davanti un presbiterio, il secondo, pubblico, davanti a una congregazione, essendo il presbiterio presente.

Gli esperimenti privati sono un' omi-

lia, ed una exegesi; cioè dassi un argomento Teologico in tesi davanti al presbiterio, ed il Candidato risponde alle obbiezioni, che vengono satte.

Gli esperimenti pubblici sono un sermone popolare, sed un esercizio, e la sua giunta; cioè si maneggia un resto per mezz' ora, logicamente e criticamente, e per un' altra mezz' ora, praticamente.

S'egli fi diporta nell'azione in modo, che ne resti soddissatto il presbiterio, ei sottoscrive la Confessione di Fede, riconosce il governo presbiteriano, ec. Dopo ciò riceve una facoltà o licenza di predicare.

PROBLEMA \*, nella Logica, una questione dubbiosa; od una proposizione, che nè appare assolutamente vera, nè fassa; ma che è probabile da ambedue le parti, e si può afferire o nella negativa, o nell'affermativa, con eguale evidenza.

\* La porola è originalmente Greca noo-Banua, e fignifica la flessa cosa ch' abbiamo detto.

Così, che la luna ed i pianeti sieno abitati da animali, per qualche conto simili a noi, egli è un problema: che le stelle fisse sieno uttre Soli, e ciascuna sa il centro d'un separato sistema di pianeti e di comete, è un problema. V. Planetta, Stelle, ec.

PROBLEMA è auco una proposizione esprimente qualche effetto naturale proposto a fine di scoprire la sua apparente o verissimi cagione. — Tali sono i problemi d' Aristotele.

Un problema logico, o dialettico, dicono gli Scolassici, costa di due parti; del soggetto, e della subietta materia intorno a cui si sveglia il dubbio; e d'unpredicato o attributo, che è la cosa di580

cui si dubita se sia vera o nò del soggetto. Vedi Soccetto, e PREDICATO.

· Vi sono quattro predicati topici, cioè, genus, definitio, proprium, ed accidens; donde nascono quattro diverse spezie di problemi dialettici.

La prima, quando la cosa attribuita al foggetto è nella relazione d'un genus: come, se il suoco sia un elemento o nò?

Vedi GENUS.

La seconda, quando la cosa attribuita fa l' effetto d' una definizione ; come, quando si domanda, se la rettorica sia o no l'arre di parlare? V. DEFINIZIONE.

La terza quando l' attributo importa una proprietà; come, se appartenga alla giustizia dare ad ogni uno il suo? Vedi PROPRIO.

L'ultima è, quando la cosa attribuita è avventizia : come, se la giustizia sia da defiderarfi. Vedi Accidente.

I problemi si possono di nuovo dividere in quelli che riguardano le cose da farfi , o da schivarsi , e chiamansi problemi etici; quelli che rifguardano la cognizione della natura chiamati fifici; e quelli che rifguardano gli spiriti, e che chiamansi problemi metafisici, ec.

PROBLEMA, nella Geometria dinota una proposizione in cui richediamo qualche operazione, o costruzione; come, che si divida una linea, che si faccia un angolo, che si descriva un circolo per tre punti che non sono in linea retta, ec. Vedi Proposizione.

Li Sigg. di Porto-Reale definiscono il problema geometrico, una propofizione data da dimostrarsi, in cui si richiede che venga fatta qualche cofa : e quel che fi fa, provisi esfere la cosa richiesta.

Un problema, secondo Wolfio, costa di ere parti. Della proposizione, che esprime quello che vi ha da fare. Vedi Pros Posizione. — Della risoluzione, o soluzione, in cui ordinatamente si rapportano i diversi passi, co' quali s' ha da effettuare quel che è richiesto. Vedi RB-SOLUZIONE. - Della dimostrazione, ia cui mostrasi, che col fare le diverse cose prescritte nella resoluzione, la cosa chiesta s' è ottenuta.

Il tenor generale adunque de problemi è questo : Le cose prescritte nella resoluzione, essendo fatte, la cosa che si cerca o chiede, è facta. Vedi Dimostra 4-ZIONE.

PROBLEMA nell' algebra, è una questione o proposizione, che dimanda, sia investigata o scoperta qualche verità ignota ; e si dimostri la verità della scoperta.

In questo senso egli è un problema, trovare un teorema. Vedi TEOREMA, ed INVESTIGAZIONE. - L' Algebra vien definita, l'arte di risolvere tutti i problemi, che son risolubili. V. ALGEBRA.

PROBLEMA di Keplere , nell' Aftronomia, è il determinare il luogo d'un pianera dal tempo: così chiamato dall' Astronomo Keplero, che primo lo propropose. Vedi Luogo, e PIANETA.

Il problema, messo in forma, sta così: Trovare la posizione d' una linea retta, la quale passando per uno de fochi di un' ellissi, tagli o resechi un' area descritta dal suo moto, che sia in una data proporzione a tutta l' area dell' elliffi.

Il proponente non vedea la strada o maniera di sciorre il problema direttamente e geometricamente; e però ricorse a un metodo indiretto; a cagion di che egli è stato tacciato d' àyeumer par in; e la sua Astronomia su accagionata di non esfere geometrica. Ma il problema e stato poi sciolto direttamente e geometricamente in più maniere, da diversi autori; patricolarmente dal Cav. Neuton, dal Dr. Keill, ec. Vedi Pianbra, Luoco. ec.

PROBLEMA Determinato, Limitato, Lineare, Locale, Piano, Solido, Surfolido, Illimitato, ec. Vedi ciascuno sotto i suoi rispettivi articoli.

PROBLEMA Deliaco, nella Geometria, è la duplicazione d'un Cubo. V. Cu Bo.

Questo problema su così detto da' popoli di Delos, i quali avendo interrogato l' oracolo, per avere un rimedio contro la peste che gl' infestava, ebbero in risposta, che la peste cesserebbe quando sosse duplicato l'altare d' Apollo ch' era in forma d' un Cubo. Vedi Duplica-Zione.

Questo problema coincide con quello, di trovare due medje proporzionali tra due date linee; donde anche questo è chiamato il problema Deliaco. Vedi Propusationa LE.

## SUPPLEMPNTO.

PROBLEMA. Problema del Keplero. Respecto alla soluzione, o scioglimento di questo Problema il non ha guari defunto Sovrano Mattematico Monsieur Machin sali ad osservare, come sono stati fattimolissimi tentativi, in tempi disferenti, ma con mai fino al suo tempo con una riuscita tollerabile verso lo scioglimento del Problema medesimo dal famoso Keplero proposto. Dividere l'area d'un semicircolo in parti date per mezzo d'una linea tirata da un dato punto del diametro, asser di trovare una regola universale pel moto, o movimento d'un corpo in un'arbita ellitrica, Condiano corpo in un'arbita ellitrica, Condiano come con monte del un corpo in un'arbita ellitrica, Condiano come con come con controla del corpo in un'arbita ellitrica, Condiano come con controla con controla del corpo in un'arbita ellitrica, Condiano come con con controla con come con controla controla con controla con controla con controla controla con controla controla con controla con controla cont

ciostiache fra i varj metodi, che sono stati presentati, alcuni sono soltanto veri in ispeculazione, ma in fatto, e realmente non sono d' alcun servigio. Altri non sono differenti dal suo proprio, cui egli stesso giudica, e tiene per improprio. Quanto poi agli altri, sono tutt' essi, o per uno, o per altro verso per fiffatto modo limitati, e confinati a condizioni, ed a circostanze particolari, che continuano a lasciare il Problema intatto, e qual era appunto per innanzi generalmente parlando. Per venir più al particolare, egli è evidente, che tutte le co. struzioni fatte per via di curve meccaniche, sono soltanto in apparenza soluzioni; ma in fatto, ed in realtà sono inapplicabili : che le radici di serie infinite fono,a motivo delle loro note limitazio ni in tutti i rispetti, e rapporti così lontane dal formministrarci un apparenza di effere regole sufficienti, che effer non posfono le medefime bene ed adeguaramente supposte come presentate per alcuna cosa, che sia superiore'a mere esercitazioni in un metodo di calcolare E poirispetto al metodo universale, che procede da una continuata correzione degli errori d' una polizione falfa, eglinon è, quando venga a dovere confiderato, in fe stesso in conto veruno un metodo di scioglimento; imperciocchè, se non abbiavi una, od alcuna regola, odipotefiantecedente per principiare l'operazione ( come a cagion d' esempio supponi quella d'un moto uniforme intorno il foco superiore per l'orbita d' un pianeta; oppure d'un moto in una Parabola per perielio, parte dell' orbita di una Comera; o d' alcun altro somigliante) sarebbeci impossibile il fare un semplice passo innanzi. Ma siccome sino a questa ... nostra età, non e stata perancora messa giù , e presentata una regola generale, per fiancheggiare, ed affiftere questo metodo in guifa, che lo venga a far fempre operare, così viene in fatto, ed in realtà a riuscire la cosa stessa, che non vi fosfe metodo alcuno. E coerentemente nella Esperienza vien trovato, e toccato con mano, che non avvi di presente regola, che sussiste, se non se ciò, che è .assolutamente inutile nelle orbite ellittiche delle Comete : imperciocchè in casi simiglianti non abbiavi altra via di procedere, se non se quella che venne battuta dal Keplero. Il computare una tavola per alcuna parte dell' orbita, ed in essa farsi ad esaminare, se il tempo, al quale il luogo vien assegnato, o ricercato, verrà a cader fuori, per ogni e qualunque verso in quella parte. Dimodo che egli apparisce sopratutto evidentisfimo, che questo Problema (contrario all' opinione ricevuta, ed accettata) non ha guadagnato un attomo con tutti gli affaccendamenti de'SignoriMattematici. nè si è mosso d'un pelo verso il suo scioglimento. Veggali Machin , nelle nostre Transazioni Filosofiehe, sotto il numero 497. e Compend. Martyn, Vol. 8. pag. 73.

Procede dopoi il valorofissimo Monfieur Machin a dire il suo propriocioglimento di questo medessimo Problema che è particolarmente necessario nelle orbite d'una grande eccentricità; e queflo valentuomo illustra il suo metodo proprio con gli esempli, per le orbite di Mercurio, di Venere, della Cometa vedutasi l'anno 1682. e della grandissima Cometa comparsa l'anno 1680. i quali esempi tutti mostrano, e sanno vedese l'universalità di questo suo metodo. Veggansi le Transazioni Filosofiche 447.

PROBLEMATICA Rifolucione, neil' algebra, è un metodo di sciorre questioni difficili per via di certe regole, chiamate Canoni. Vedi Soluzione, e Panone.

PROBOSCIDE, Probofeis \*, nella Storia naturale, è la tromba, od il grugno di un elefante, e di alcuni altri animali. Vedi TROMBA.

\* La parola è Greca nos sons, ed ha nel Greco la stessa significazione.

La proboscide è un membro, che esce fuora, o sporge dal mezzo della fronte, e se serve in luogo di una mano; ed ha una picciola appendice attaccata alla sua estremità, in forma di un dito. — Colla proboscide l'elesantessa succia il latte da sè medesima; e colla stessa proboscide lo trasmette, e dà ai suoi figliuoletti.

Il Sig. Derham osferva, che la proboscide è un membro così maravigliosomente fatto, con si raro artifizio lavorato, e che con tanta agilità questo pigro animale l'applica e l'usa, ch'ei può passarle per un esempio ed un argomento della infinita sapienza e cognizione del Creatore, ec.

PROCATARTICA \* causa, è una originale, primitiva, o precsistente cagione od occasione di un effetto.

\* La voce è Greca προκαταρτίκ@; formata dal verbo προκαταρχω, che fignifica, io preefifio.

Tale v. gr. una malattia, che coopera con qualche altra malattia fuffeguente. — Così fe la collera, od il calore del Clima porta feco una tal difpofizione di fughi, che vi cagioni la febbre: la prava

disposizione è la cagione immediata; ed il calore del Clima, o la collera è la

eagione procatartica.

PROCEDENDO, nella Legge, è un mandato, in vigor del quale un placito, o una causa chiamata prima da una corte inferiore alla cancelleria, al banco del Re, o al banco comune (commonples ) per mezzo del privilegio habeas erpus, o certiorari, viene rimelfa all'altra corte per procedervi; apparendo che il reo non abbia causa di privilegio, o che non sia ben provata la materia compresa. nell'allegazione della parce.

PROCEDENDO, nella Legge Inglefe. Non PROCEDENDO ad Affifam Rege inconsulto, un mandato per arrestare il processo o decisione d'una causa spertante ad uno, ch'è in servizio del Re, ec. finchè fi sappia l'ulterior volontà.

del Re.

 PROCEDERE (proceedings) inlegge fignifica il corfo di varj atti, fpedizioni, ed istruzioni di una lite, o processo. Vedi Processo.

Si procede o civilmente, o criminalmente, - Civilmente, quando si riguardano folamente i beni:criminalmente o straordinariamente allorchè si procede contro la persona.

PROCEDUTO (procede ) tra i mercanti fignifica ciò che procede, o deriva da una cosa - nel qual senso essi dicono il netto proceduto. Vedi NETTO.

PROCELEUS MATICO # PORE A EU O MATICO rix@. nella poesia antica, è un piede composto di quattro sillabe brevi, come: arietat. Vedi PIFDE.

PROCESSIONE, Processio, in Teologia, è un te mine usato per esprimere il modo con cui si concepisce che lo Spirito Salto deriva o procede dal Pa-

dre, e dal Figliuolo nel Mistero della Trinità. Vedi SPIRITO , TRINITA'. PERSONA, ec.

I Greci Scismatici coi Latini non sono d'accordo intorno alla Processione dello Spirito Santo. Vedi GRECO.

PROCESSIONE fignifica altresì nella Chiefa Romana una Cerimonia, che confiste in uno stuolo formale del Clero in cotta o sopravvesta Ecclesiastica, e nel popolo che gli va dietro porgendo preghiere a Dio, cantando Inni ec. e in tal guisa visitando qualche Chiesa, o altro luogo facro.

Vi sono processioni generali di tutto il popolo ne Giubilei, e nelle pubbliche caiamitadi. Vedi GIUBILEO. - Le processioni del Santissimo Sacramento sono. molto solenni. Vi sono parimente delle processioni spesse volte d'intorno alla: Chiefa, alle falutazioni ec. nella Messa.

Anticamente tra noi ogni i fettimana: dell' Ascensione in ogni parrocchia erano in costume certe processioni del Parroco, e del Protettore della Chiesa, coll'infegna principale, o bandiera fanta, col seguito degli altri Parrocchiani, per far un giro d' intorno a i confini della Parrocchia, e fare orazioni per: la benedizione de i frutti della Terra. - Del qual costume vi resta tuttavia: un' ombra in quella annuale camminata, che ancora si chiama andar in procesfione ( proceifioning ); benche fiafi quafiperduto l'ordine e la divozione delle: processione antiche.

PROCESSO, processus, nella legge, dinota tutte le scritture fatte in qualua. que causa od azione, reale o personale, civile, o criminale, dal principio al fane. Vedi Azione ...

In Francia fi continua un processo foes.

male contro la memoria delle persone uccise in duello, o che s'uccidono da per sè.

I corsari quando sieno colti sul fatto, come altresì i ladri talvolta vengono im-

piccati fenz' alcun processo.

Processo in un fento più ristretto è quello, per cui uno viene primachiamato in qualivoglia corte temporale; essendo quest'il principio, o parte principale, in vigor della quale si dirige il resto dell'affare.

Il divario tra il processo, ed il precetto o ordine della giustizia si è; che il precetto ovvero l'ordine arresta solamente o cita la persona, prima di alcun indisment, o convinzione, e si può fare o in nome del Re, o della Giustizia, ma il processo si sa sempre in nome del Re, e per ordinario dopo un indisment, o accusa. Vedi Preserto.

PROCESSO per convinzione (by attainder) spezie d'accusa. Vedi Convinzione, Attainder.

Processo nella Chimica, è il corso inticro d' una operazione, od esperimento. Vedi Operazione, ed Espe-RIMENTO.

PROCESSO nell' Anatomia, è un termine, il quale fignifica lo stesso che apophysis, prominenta, protuberanta, o produtione. Vedi Aposisi ec.

Processo fi applica particolarmente a certe eminenze dell'offa, e d'altre parti; fi diftingue con nomi peculiari esprimenti il loro fito, forma, o cosa fimile. Vedi Osso.

Tali fono i processus peritonei, processus vermisormes, processus papillares, ciliares ec. Vedi Vermisormes, Papillares, Ciliares, Peritoneum, ec.

PROCESSO Aliforme. Vedi ALIFORMIS processus.

PROCESSO Corniculare. Vedi CORNI

PROCESSO Pirenoide. Vedi PYRE-

PROCIDENTIA Uteri, la discesa dell'Utero cagionata da una rilassazione dei ligamenti che devono tenerlo nel suo sito. Vedi UTERO.

Se l'utero cade nella vagina, talmente che il fuo orifizio o si possa rilevare col dito dentro le labbra della vulva, o coll'occhio al di fuori; si chiama difecsa dell'utero. — Se cade intieramente, sicchè sia sospeso e pendulo fuor delle labbra, ma non appaja del di dentro che l'orifizio, appellasi protapsus, o procidentia. — E se cadendo a basso in talmodo, il di dentro è rovesciato, ed è pendente come un sacco carnoso con una ruvida ed inegual supersicie nominasia allora perverso uteri.

Questi mali ponno procedere da moti violenti, da una veemente tosse, dagli starnuti, dal fluor bianco. Sono più frequenti nelle donne gravide, a cagione del peso che preme sopra l'utero; ma specialmente se il seto è morto, se giace in una falsa positura, o venga estratto con violenza.

Dopo la ripofizione della parte, vi fi adoperano degli aftringenti e internamente, e per intezione; come fi pratica nelle diarree, nell'emorroidi, nella gonorrea femplice, ec.

PROCIDENTIA, o PROLAPSUS uvulæ, la discesa o rilassazione dell' uvola, o delle tonsille. Vedi Uvola.

PROCESSUM continuando, è una ferittura, per la continuazione d'un processo dopo la morte del justice principale (chief justice) od altri justici, nella commissione dell'oyer and terminere. Reg. Orig. 128,

PROCIDENTIA, o PROLAPSUS Ani, nella medicina è, quando dopo uno scarico di ventre, l'intestino retto esce in tal guisa, che non si possa ritirarlo entro il corpo; oppur quando ritirato che fia, cade di bel nuovo. Vedi RECTUM. -o RETTO.

·· Ell'è talvolta una malattia cronica, specialmente quando deriva da una paralifia : le cagioni che la producono fono una rilassazione delle fibre dell' intestino retto, o del muscolo sphincter; dopo una stitichezza di ventre, una diarrea, dissenteria, o tenesmo.

La guarigione è molto difficile, quando il male è accompagnato dall' emorroidi. La cura principale è cogli astringenti. - E necessario altresì l'ajuto e-Rerno per riporre l'intestino uscito fuori; il quale se presto non si ripone, è facile a gonfiarti, ed a mortificarfi, pel

zione ne' fanciulli, particolarmente dopo un violento gridare, ed è malagevole tenerlo su, nel caso d' una diarrea.

PROCIONE procyon nell' Astrono. mia è una Stella fissa della seconda magnitudine nel canis minor, o cane piccio. 10. V. CANIS MINOR, e CANICULARE. ¶ PROCITA, Prochyta, Isola d'Italia, nel golfo di Napoli, vicina a quella d' Ischia. Ha ; leghe in circa di giro, ed è molto fertile, e popolata. Procita n'è la capitale. Questa città è mediocremen. te bella, ed alquanto fortificata. Giace sopra una punta di terra alta, e molto scoscesa dalla parte del Mare. long. 31. 33. lat. 40. 50.

PROCLAMAZIONE of a fine ( spe-🖹 🚅 zie di convenzione), è una notizia, che apertamente e solennemente si dà di essa

contatto dell'aria.

Egli è facile a ricadere dopo la tidu-

Le Proclamazioni o proclami han: no vigor di leggi, ma allora che si suppone che tieno esfenzialmente confacenti alle leggi già stabilite ; altrimenti seno ttalasciate. Vedi LEGGE.

PROCLAMAZIONE si usa parimente per una solenne dichiarazione di guerra, o di pace. Vedi GUERRA, ec.

PROCLAMAZIONE dinota altresì l'atto di notificare al popolo l'accessione di un Principe alla Corona. Vedi Acces-SIONE.

La PROCLAMAZIONE non investe il principe dell'autorità reale; si suppose ch' egli ne sia già investito, e solamente serve a darne la notizia al popolo.

PROCLAMAZIONE in un fenfo monaflico, è l'accusa di un frate contro un altre frate in capitolo aperto, ed alla presenza del superiore e della comunità,

guita, ed a tutte le Affife, o Corti tenute nella Contea o' provincia, dentro un anno, dopo ch'è registrata. Vedi FINE. Coteste proclamazioni alle Assise, si

fanno mediante una copia della convenzione, che viene trasmessa dai giudici (justices) della Corte comune, a quelli dell' Assisa e della Pace.

PROCLAMAZIONE \* PROCLAMATIO. è un instrumento, o scrittura pubblicata dal Re, coll'opinione del suo privato configlio, per mezzo della quale fi fa sapere al popolo qualche cosa, che sua maestà crede opportuno di fargli nota; e colla quale talvolta il popolo viene incaricato di fare, o di non fare certe cofe. Vedi R's, e PRIVATO CONSIGLIO.

\* la parola è di origine latina, formata da proclamare, palam & valde cla-

Chamb. Tom, XV.

per qualch' efterna traigressione, che gli ha veduto commettere.

PROCONBENTI foglie, nella Botanica, sono certe foglie di piante, che fi stendono o strisciano per terra. Vedi POGLIA.

PROCONDILO PROCONDILUS 700mordunes, è un nome dato alla prima puntad' ogni dito. V. Condylus, e Dito.

PRO CONCESSO, nella Legge -Quando dopo una scrittura (bill) elibita in cancelleria, il reo comparisce, ed è in contumacia per non rispondere, ed in arresto : in vigore d' un habeas corpas ( che viene concesso per ordine ) per condurlo alla barra (bar), la corte gli affegna un giorno per rispondere, spirato il qual tempo, e non data la risposta. viene concesso un secondo habeas corpus, ed affegnato un altro giorno, nel quale fe non risponde, il bill, ad ogni istanza dell' attore, farà prefo pro confesso, quando però non venga adotta dal reo una causa legittima di non esser comparso in quel giorno, che per ordinario la Corte concede. In difetto di tal causa mostrata, ad ogni istanza, il contenuto del bill dell'attore viene decreato come se fosse flato confessato dalla risposta del reo: o pure dopo una quarra risposta insufficiense fatta al bill, ovvero quando non fi abbia soddisfatto alla materia di fatto. Sarà prelo pro confesso.

PROCONSOLE PROCONSUL, ETA un Magistrato Romano, spedito a governare una Provincia con autorità confolare. Vedi Console, e Provincia.

IPROCONSOLI erano estratti dal corpo del Senato; e per ordinario, quando spirava l'anno del consolato di alcuno, era egli mandato Proconsole in qualche l'aovincia.

I Proconsoli aveano gl' istessi onori ec. che i confoli ; a riferva che aveano folamente dinanzi a loro fei littori, e fa-Sci. Vedi Fasci.

I Proconfoli ordinariamente non udivano nè terminavano processi in persona, ma faceasi questo uffizio dai loro assesfori, od altri giudici, stabiliti o delegati da loro.

Siccome i Proconfoli aveano la direzione della giustizia, della guerra, e delle rendite : così aveano vari luogotenenti di tutta la capacità, che fi nominavano Legati, ed erano comunemente nominati dal Senato. Vedi LEGATUS.

La funzione Proconfolare durava folamente un anno: le spese del lor viaggio avanti e indietro erano pagate dal pubblico, e si chiamavano Viaticum. Vedi VIATICUM.

Dopo la divisione delle provincie tra Augusto ed il popolo quelli che presiedevano alle provincie del popolo erano chiamati specialmente Proconfoli.

Proconfole ne i nostri antichi libri legali fiusa talvolta per un justice in eyre o fia justice errante. Vedi Justice.

PROCREAZIONE, Procreatio, l'azione di generare figliucli. Vedi GENE-RAZIONE.

PROCTOR. Vedi PROCURATORE. PROCURA (proxy) tra i giurisconfulti, dinota parimente una commissione data ad un Procuratore (profter) da un cliente, per trattare, o maneggiare una causa, in luogo suo. V. PRUCTOR,

PROCURA ( letter of attorney ) unaferittura, che autorizza un Procuratore ( an attorney ) a fare degli atti legali invece d' un altro. v. g. a sequestrare delle serre, a ricever debiti, a citar in giudig zio una terza persona, ec.

PROCURA ( warrant of Attorney 1 è quella, in vigor della quale uno destina un altro per far qualche cofa in nome suo, ed assicura la sua azione. Vedi PRO CURATORE (attorney).

Pare che tal procura sia disferente da una lettera di procura (letter of attorney ), la quale passa sigillata e firmata da quello, che la fa, dinanzi a testimoni degni di fede : la dove la procura ( warrant of autorney ) in alcune azioni reali personali, e mifte, indispensabilmente si fa col mezzo de procuratori (attornies), dell' attore, o del reo.

Benchè una tal procura, acciò vaglia a permettere una comune ricupera dal tenant, o dalla persona citata in giudizio, dev' essere riconosciuta dinanzi a quelle persone, che hanno la commis-

fione di ciò fare.

Nella Corte of common-pleas v'è un elerk of the warrants che registra tutte le procure ( warrants of attorney ) che appartengono ranto all'attore che al reo. Vedi CLERK.

PROCURA ( procuracy ) è un atto, ovvero un istrumento, in vigor del quale uno ha l'autorità di trattare, terminare . ricevere ec. a nome d' un altro , come se egli stesso fosse attualmente prefente. Vedi PROCURATORE.

Quando uno tratta per un altro, la prima cola è, d'esaminare la sua procura.

Tale procura ufasi poco in questo senfo, eccettuatone il caso d'una persona, che raccoglie i frutti d'un benefizio per un altro.

Procura, nella Legge canonica, fi usa per il pasto o trattamento che si dava anticamente a i ministri di Chiesa (churchofficers), od ordinarj, che andavano a vistare le Chiese, o i Mona-

Chamb. Tom. XV.

sterj, o sia che fossero Vescovi, o Arcidiaconi, o Visitatori. V. VISITAZIONE.

La Procura era dovuta ai Legati del Papa, ed anche a i Papi stessi, quando andavano in Francia; e le spese erano comprese nelle bolle allora permesse.

Ma dopo che furono fatte varie lamentazioni al Papa intorno alle speso gravissime delle procure de' Vescovi, ed Arcidiaconi, furono proibite da di-

versi Concili, e Bolle.

La bolla di Clemente IV. mentoval ta nel monasticon, è molto chiara : dove codesto Papa dice, ch' è stara farra una querela, che l' Arcidiacono di Richmond, visitando la Diocesi, viaggiava con cento e tre cavalli, venti cani. e tre falconi ; e in tal guisa aveva aggra. vato un Convento con quel vasto equipaggio, che fu cagione, che i Monaci hanno speso in un' ora quello, che gla avrebbe per lungo tempo mantenuti.

Procura ora fi ufa per una fomma di soldo pagato annualmente da i Parrochi al Vescovo, o all' Arcidiacono in vece di quel trattamento, per supplire alla spesa della loro visita. Vedi Visi-

TAZIONE.

PROCURATORE è uno che ha un incarico od uffizio a lui commesso di agire per conto di un altro. Vedi PROCURA.

Così i deputati (proxies) dei i Lordi o Signori nel parlamento, ne' nostri libri di legge, fi chiamano Procuratorici Vedi Procuratore ( proxy).

Si usa pure codesta parola per significare un vicario, o luogotenente. -Così in Pietro Blesense leggiamo di un Procurator regni.

Quelli che trattano cause nella Corte nominata Doder commons nominanti pe;

Bb 2

ze Procuratori, o Prodori. Vedi PROCU-

Qualche volta i Vescovi diconsi Procuratores Ecclessarum, ed i rappresentanti mandari dal Ciero alla convocazione sono chiamati Procuratores Cleri. Vedi CONVOCAZIONE.

Ne' nostri statuti, uno che coglie i frutti d' un benesizio per un altro, si chiama particolarmente Procurator; e l'instrumento che gli dà la commissione di riceverlo, si nomina (procuracy) procura.

PROCURATORS è altresi una spezie di Magistrato in varie Cirtà d'Italia, ethe ha cura de pubblici interessi. Vi sono Procuratori di S. Marco, Procuratori in Venezia, ed in Genova, cc.

Da principio in Venezia v' era un solo Procuratore di S. Marco: Nel 1442. il numero era cresciuto sino a nove, quando il Senato fece un decreto, che per l'avvenire non si dovesse ammettere alcuno alla dignità suddetta, se non dopo la morte di qualcheduno de i nove.Ma nell'indigenze della Reppublica il numezo crebbe fino a quaranta; benchè di questi ve ne sono solamente nove , che portano il titolo di Procuratori, ed il luogo de' quali viene regolarmente riempiuto. Eglino sono amministratori della Chiesa di S. Marco, e delle rendite appartenentivi, li Protettori degli orfani, e gli esecutori de'testamenti. Quest' utfizio riceve più lustro dal

Quest' utfizio riceve più lustro dal loro merito, che dalla autorità della carica. — Vanno vestiti in toga di color mero, o pavonazzo, con Maniche Ducali.

PROCURATOR Monoferii anticamente era l' Avvocato d' un Convento, ch' era definato a follecitare gl' interessi, trattare le cause della società. Vedi Avyocazo. PROCURATORES Ecclesia Parrochialis fono li Church Wardens, quasi Custodi di Chiesa, ili cui usfizio è di agire come Procuratori, e persone che rappresentano la Chiesa. Vedi Church Warden

PROCUBATORE ( Attorney \* ) Atturnatus; od Atternatus, nella Legge, è una persona destinata da un'altra a fare qualche cosa in vece sua; particolarmente a sollecitate, e proseguire un processo. Vedi Agenta, Deputato. Vedi pure Processo, Azione, ec.

\* La parola è composta del Latino ad, a del sírance se tourner, girare, cioi commettere ad un altre un assare. — L'antico nome Latino, secondo Bracton, è responsa Lis.

Eglino nella Legge comune sono la stessacosa, che Procuratori Produrj, o Sindici nella Legge Civile. Vedi Procuratore (produr).

Anticamente quelli ch' erano autorevoli nelle Corti, aveano la potessa di permettere o non permettere, che ascuni comparissero, o litigassero per un altro; come appare da Feit de Nat. Brev. nella Scrittura dedimus potessatem de atturnato seciendo; dove si vede che v' era l' obbligo di procurarsi delle lettere o patenti del Re, per stabilire un Procuratore in sua vece; ma pois' è proveduto dal parlamento, che sossiero come appare da vari Statuti, 20 Hen. 3. Cap. 10. — 6. Edw. 1. cap. 8. ec.

V' è una grande varietà di Scritture nella tavola del registro, deve il Re co. manda che i Giudici ammettano dei Pracuratori; per lo che vennero tanni Procuratori inesperti, e ne derivarona tanti danni, che per raffrenatli su doe ctetato 4. Hen. cap. 18. che i Giudici gli dovelfeto efaminare, ed escludere gli inesperti; e di nuovo 33. Hen. 6. cap. 7. che ve ne sosse sollamente un certo numero in Norfolk., e Susfolk.

Un tal Procuratore o è Generale , o particelare.

PROCURATORB Generale è quegli, ch' è destinato per maneggiare gli astari, o le liti d una comunità; o pure più tosto è quegli, ch' è deputato a dirigere tutte le liti in generale, o sia d'una comunità, ovvero d' una persona particolare.

Tal'è il Procurator generale del Re, il qual è lo stesso che Procurator Casaris nell'Imperio Romano. Vedi Procuratores.

A lui giungono gli ordini di far patenti, perdoni ec.

Egli è alla tetta del maneggio di tutti i legali interessi della Corona, o fia nelle cose criminali, o altrimenti; ed in fipezie nelle materie di tradimento, sedizione ec. In tutte le Corti egli tratta la sua lite dentro la barra (bar); ma quando è un configliere di stato, non può litigare in qualssia Corte, suorchè degli assari del Re, senza ottenere un figillo privato a quest' effetto.

PROCURATORE particolare è quegli ch' è impiegato in una o più cause spe-

cificate particularmente.

I Procuratori si distinguono parimente rispetto alle Corti, in Attorneys latlarge, ed Attorneys special, appartenendo a questa, o aquella Corte unicamente.

PROCURATORE della cotte del Ducato di Lancasser (attorney of the dutchy court of Lancasser), Atturnatus curiue ducatus Lancasseria, è il secondo usiciale in quella cotte, e vi è messo, per la sua peri-

Chamb. Tom. XV.

zia nella legge, come affessore del cancelliere della Corre. Vedi Corre, Ducato, ed Assessore. Vedi ancora Cancelliere.

PROCURATORE (Proctor) Procurator, è quegli che ha commissione di agire come delegato, per coato di un'altro. Vedi PROCURATORE.

Procuratore (proctor) nella legge civile, è un uffiziale destinato a comparire nella Corte, el a maneggiare le cause di quelli, che si serviranno della su procura. Vedi LEGGE CIVILE.

Anticamente ognuno era obbligato di compatire in parfona, e fe accadeva che l'affare folle molto procraftinato, era allora permello di creare un *Procu*ratore nella fua caufa.

Ma questo su un favore concesso solamente per un certo tempo, sino verso la metà del Secolo decimo sesso, nel qual tempo si decretò che ogn' istrumento di' procura valer dovesse sino che sosse in-

PROCURATORI de comuni (prodors of the commons) (ono persone erudite nelle leggi civili, e criminali, che presenziano le loro procute (proxies), e s' interessano per i loro clienti, ad estrare atti e scritture, a produrte testimoni, a preparar ragioni per le sentenze, e ad informare gli Avvocati delle Scritture. Vedi COLLEGIO.

Sono effi trenta quattro di numero; vengono ammessi in vigere d'un fin dell' Arcivescovo; e portano una toga nera, ed una spezie di capuccio soderato d'una pelliccia bianca.

PROCURATORI del Clero, sono certi deputati, o rappresentanti scelti del Clero d'ogni Diocesi, due per cadauna; e dalle Chiese Cattedrale e Collegiata

B 6 3

uno per ciascheduna; per adunarsi nella camera bassa di convocazione. Vedi,

PROCURATORI nell' università (procors in the university) sono due usiziali scelti tragli sudenti, per vedere i buoni ordini, ed esercizi che vi si fanno giornalmente. Vedi Universita'.

PROCURATORE (Proxy) Procurator è un deputato, ovvero una persona che ussizia in vece di un altro. Vedi Pro-

CURATORE.

I Principi comunemente si maritano per mezzo di Procuratori, o rappresentanti.

PROCURATORE, è propriamente quegli, che tratta e difende le cause, e inegozi altrui.

PROCURAZIONE. V. PROCURA.

PROYON. Vedi Procione,

PRODITTATORE tra i Romani era un Magistrato, che avea la facoltà, e sacea l'ussizio di un dittatore. Vedi DITTATORE.

I Romani talvolra creavano un prodittatore, nel caso di non poter aver un dittatore. Fabio Massimo su prodittatore.

PRODOTTO nell'aritmetica e geometria, è il factum di due numeri; o fia la quantità che nafce, o che rifulta dalla moltiplicazione di due o più numeri, linee ec. l'una per l'altra. Vedi Factum.

Così se si moltiplica 6 pei 8, il prodotto è 48. Vedi MULTIPLICAZIONE.

Nelle linee sempre (e tavolta ne' numeri) dicesi il rettangolo di due linee moltiplicate l'una per l'altra. V. Ret-Tangolo.

PRODROMO mpospose. letteralmente dinota un precurfore, un furiero. Quindi Prodromus morbus tra i Medici, usafi per una malattia che precorre precede una maggiore.

Così una strettezza del petto è un Prodromo d'una consunzione ec. una vertigine è talora un prodromo d'una apoplessia. Vedi Pharysis, Apoplessia, Vertigine ec.

PRODURRE, in geometria, dinota il continuare una linea retta, o prolungarla ulteriormente, fino che abbia una lunghazza assegnata. Vedi Linea.

PRODUZIONE nell' Anatomia è una continuazione, o processo. Vedi Processo.

## SUPPLEMENTO.

PRODUZIONE o prodotte. Produzioni, o prodotti Marini. Per investigare l'indole, e natura dei prodotti, o produzioni marine il tanto benemerito di queste cose il dotto Cavalier Franzese Conte Marfigli, fecesi ad ammollare nell' acqua marina alcune rame di corallo, di fresco trattene fuori, o pescate, e trovò, come i tubercoletti così frequenti nei ramuscelli del corallo medefimo dopo un picciolissimo tratto di tempo andarono aprendoli in fiori regolarissimi, ciascheduno dei quali veniva terminato da orto punte. Questi fiorellini erano bianchi, e venivano ad esser forretti, e sostentati da una coppa, o calice diviso nel medesimo numero di fegmenti; e nel cavar fuori dell' acquadi bel nuovo i medefimi ramuscelli di corallo, egli ebbe con sua sorpresa a toccar con mano, come questi horellini immediaramente, e. ful fatto ferravanfi di bel nuovo, e venivano a formare, ed a comparire folcanto piccioli tubercoletti irregolati : ed i rami più nutriti, e più vigorofi del corallo medefimo ritennero questa proprietà d'aprire, e di serrare i loro fiori per serre, od otto giorni, dopo essere stati pescari, e trat: i fuori del mare. I tubercoletti divifati, allorchè venivano feriti, mandavan fuori un fugo lattiginoso, nel quale non vi è ombra menoma di dubbio, che stanzi, e contengasi il seme del corallo.

Poiche questo curioso, e prode Naturalista ebbe trovato, e toccato con mano, che il corallo era una vera, e genuina pianta nelle sue respettive organizzazioni, gli riusci una cosa sommamente, ed in estremo desiderabile, l' investigare se ella venisse a somministrare dei principj vegerabili, o quelli di un' altra spezie, in un'analisi Chimica. Questa esperienza cimentolla il valentuomo diligentissimamente non solumente sopra il corallo, m: e iandio fopra varie altre piante della spezie pierrosa, ed ebbe a rilevare, come tutt' effe veniva. no a somministrare de principj od elementi i medelimi medelimilisimi, che quelli dei vegetabili. Tutt' esse per tanto somministrarono in questo commendabilissimo cimento, una slemma, uno spirito volatite urinoso, avente cottantissimamente più, o meno un' odore d' acqua marina, ed un fisso olio ferido nero tendente al rofsiccio, ed effendo stato calcinato il refiduo rimaso nella storta, ebbe a somministrare perpetuamente un sale alcalico fissato somigliantissimo a quello delle piante.

Tutte le produzioni marine ebbero a somministrare, più, o meno, di ciascheduno dei divifati principi, od elementi; ma que: marini prodotti medesimi, che erano stati da molto tempo innanzi cavati del mare, ebbero sempre, e costanten'ente a somministrare quantità minore di materia fluida, di quelli, che ne erano stati pescari di fresco. Era il dottiffimo Monfieur Geoffroy in estremo bramoso di tener dietro al prode Conte Marfigli in quelle medefime inchiefte; e ficcome non gli fi prefentò l'occasione di proccurar dal mare alcun corallo di fresco pescato; così egli si risolse di porre in una storta una libbra del comune corallo rollo comprato dai Droghieri, che è appunto quel corallo, al quale manca l'incamiciatura, o superficie esteriore, e che d' ordinario è grandissimo rempo, che è stato pescato dal mare. Questo pertanto gli obbe a somministrare la quantità di due dramme, e sei grani d'uno spirito urinoso volatile rossiccio, e due, o tre grani di un olio ferido; ed il residuo rimaso nella storca, per mezzo del manipolamento, o trattamento chimico comune, venne dopoi a fommistrare a un di prello due dramme d'un' fale lissiviale d'un supore salino, e la materia rimafa dopo la divifata rannata comparve una spezie di calcina.

Lo spirito comparve a Monsieur Geoff oy ellere intieramente, e perfettamente il medefimo, che quello, che il Conte Marfigli stesso avea spedito alla Reale Accademia fotto il titolo di spirito di corailo vecchio, e quetto fembrò a grandissimo stento disferente d' un menomo che da quello del corno di cervo. Fece venir d' una tinta verde lo sciroppo di viole mammole, e produste un coagulamento bianco colla folazione di fublimato corrofivo. Quantunque questo fosfe prello che il medefimo, che lo spirito del Conte Marfigli, i sali però estrattine dal caput mortuum furono differea-

Chamb. Tom. XV.

ti . e tutt' altti ; conciossiache quello proccurato da Mr. Geoffrey formasse un coagulamento bianco infieme colla foluzione di fublimato corrotivo, e quello del Conte Marsigli non venisse a produrre un' effetto somigliante : sì l' uno però, che l'altro di questi sali, facevano venir verde lo sciroppo di viole mammole ; e Monfieur Geoffroy fecefiagiudicare, che la differenza nell' altra esperienza dipendesse soltanto dall' essere stato il sale del Conte Marsigli fatto con minore accuratezza, e che contenelle in sè alcuna porzione di terra. la quale veniva ad indebolire la sua sua forza. e .facoltà, ed impediva, che il fale medesimo producesse questo stesso effetto. Da tutto questo ne seguita, che i coralli, e tutte le altre produzioni marine di quella classe sono veracemente, propriamente, e realmente piante, tuttochè elleno fieno della durezza della pietra: e nell' uso interno del corallo ella può essere dicevolissima cosa il farsi a considerare il medesimo non già come un puro, e semplice afforbente, ma bensì come una fostanza, la quale contiene eziandio un fal volatile, ed un' olio, i quali puossi a buona equità supporre, che contengano delle virtù l'uperiori a quelle delle mere terre afforbenti; e di più che havvi differenza, grandissima fra le virtà di quel tal dato corallo, che è stato da lungo tempo pescato dal mare, e tenuto conservato suori del medesimo. e quel tal dato corallo, che è stato di fresco pescato dal mare. Il prode Conte Marfigli, dopo d'avere analizzato il corallo in questa maniera, cimentò le esperienze medesime sopra parecchie parti degli foogli, fopra i quali il corallo vien su, e cresce; ma questo valentuomo ebbe a toccar con mano, come queste non somministravano neppur'uno degli attivi principi, od elementi divifati; di maniera tale che, quantunque durezza dei coralli, e delle pietre sembrasse al medesima medesimissima a capello, nulladimeno vi hauna disterenza grandissima fra esse sommina se se si loro esservi, al loro natura, ed i loro esservi.

Rimanvi tuttavia una questione da essere onninamente determinata per rapporto a questo punto. la quale è: Quale fia la natura, e l'indole di quel fugo lattiginofo, contenuto, ficcome divifammo, nei tubercoletti dei fiori del carallo, e per avventura nelle altre parti. del corallo medefimo. Il Conte Marisgli non ci ha fatto tampoco parola intorno alle qualità del medefimo fugo. Ma Boccone ci afferisce, che questo sugo è calorofo, acre, e quali caustico: quindi egli è per avventura il succhio naturale della pianta, ed è analogo a quel sugo lattiginoso degli spurghi d' alcune altre piante. Dovrebbe effere affervato come questo liquore potrebbesi benissimo sperimentare con gli acidi, e con gli alcali, ed eziandio con gli altri merodi noti, e dovrebbe effere conosciuta la sua analisi : Questo nuovo cimento verrebbe per avventura a darci una perfettissima, ed intiera cognizione della natura di questo petroso vegetabile. Veggansi Memoires de l' Acade Roy. des Scienc. de Paris, ann. 1708.

PROEDRUS mored por, nell' antichi-

PROEMIO è un termine che usavafianticamente in vece di prefazione. Vedi Prefazione. PROEMPTOSIS, nell'Aftronomia, è ciòche fa apparire il novilunio un giorno più tardi, per mezzo dell'equazione lunare, di quello che farebbefi fenza tal equazione. Vedi Luna, ed Equazione.

PROFANAZIONE, in materia di religione, si è il fare qualche cosa senza rispetto alle cose Sante, o Sacre. Vedi

PROFANO.

PROFANO è un termine usato in opposizione alle voci Santo, Sacro. Vedi

SACRO ec.

Eccettuate le Chiefe, ed i Cimiteri, ogni altro luogo fi reputa profano. —
Per la Legge canonica un calice facro, o coppa facra diviene profana, col darle un colpo col martello.

Profano si applica parimente in generale a tutte le persone, che non channo il carattere sacro, ed a tutte le cose, che non apparengono al servigio

di religione.

In tal fenso Senofente, Seneca ec. sono Autori profani.

1 Sacerdoti Pagani Pontefici ec. paffano pure per profani tra di noi.

PROFESSIONE, in un senso monafiico è l'entrare in un ordine religioso, ovvero è un'azione, in vigor della quale una persona si offerisce a Dio con un voto di osservare tre cose, cioè obbedienza, castità, e povertà; e promette di mantenerle inviolabilmente. Vedi Voto, Ording, ec.

Ciò chiamanfi Santæ religionis professio, e la persona si chiama religioso, o religiosa professa. Vedi Relligioso-Non vien ammesso alcuno per sar pro-

Tessione, se non se dopo un anno di prova. Vedi PROBAZIONE, NOVIZIATO.

PROFESSIO viduitatis. V. VIDUL.

PROFESSO Monaco, o Monaca, è quegli, che avendo fatto il Voto è ammello in un ordine religiofo. Vedi Voto, Monaco, e Religioso.

In tal senso codesta parola usasi in opposizione al Novizio. Vedi Novizio,

e PROBAZIONE.

PROFESSORE nelle universitadi è una persona che insegna, o legge pubblicamente qualche arte, o scienza in una cattedra stabilira per tal effetto.
Vedi CATTEDRA.

1 PROFESSORI nell'altre univerfità infegnano l'arti, ed anno le sue classi d'allievi; nelle nostre universitadi fanno le pubbliche lezioni ne'gior-

ni curiali. Vedi TERMINE.

Noi abbiamo un gran numero di Professio, alcuni denominati dall'arti che professione, come professiore cassia, di lingua Etraica, di Fisca, di Teologia ce. Altri denominati da quelli che sono stati sondatori della professione, od hanno assegnata un'entrata, o rendita pel mantenimento del professore i Professiori Savillicni d'Astronomia e Geometria, il Professor Lucosano di Matematica, il Professore Margaret di Teologia ec.

PROFETA\*, προφρατας, è una persona infpirata da Dio nella cognizione deglieventi futuri; e destinata a dichiarare le sue leggi, la sua volontà ec. al mondo V. Profezzace Divinazione.

\* La parola è derivata dal Greco προ, .
e φατος detto; da φυμι, dico; donde ·
anche i latini derivano il loro fudus ·
detto.

Tra i libri canonici vi sono quelli deci i sedici Profeti; quattro de' quali sono...

PRO

denominati Profeti maggiori, cioè Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, e Daniel; così chia- \ che i Christiani hanno ciò di comune mati per la lunghezza, o estensione de i loro scritti, ch' eccedevano quelli degli altri, cioè Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonas, Micha, Nahum, Habakkuk, Haggai, Zechariah, e Malachi; i quali fono chiamati Profeti minori per la brevità de' loro scritti.

Gli Ebrei riconoscono solo tre Proseti maggiori; escludono Daniello e pretendono che non se gli convenga il sango tra i Profeti più, che a Davide, non perchè si l' uno che l'altro non abbiano predette molte cose importanti; ma perchè la loro maniera di vivere era diffesente da quella degli altri Profeti, effendo David un Re, e Daniel un Nobile. Nella Chiefa greca i Profeti minori Sono posti in ordine avanti i maggiori; forse perchè molti de minori Profeti sono più antichi de' Profeti maggiori.

Tra i Greci parimente, Daniel è posto nel rango de' Profeti minori. - Nel ·Capitolo 48 dell' Ecclesiastico, Isaiah particolarmente fi chiama il gran Profeta; sì in riguardo alle gran cofe, ch' egli ha predette, come alla forma magnifica, con cui le prediceva.

Spinosa dice che diversi Profeti profetizzavano secondo i loro rispettivi umori : v. gr. Jeremiah melancolico, ed afflitto dalle miferie della vita non profetizzava se non se disgrazie. Si veggano le confutazioni.

Dacier offerva, che tra gli antichi si dà il nome di Poeta talvolta a i Profeti; come altre volte il nome di Profeta a i Poeti. Vedi Poeta:

PROFETICO Tipo. Vedi Tiro. PROFEZIA mprometera, è una predidizione fatta per inspirazione divina. Wedi PROFETA ed INSPIRAZIONE.

Un Autore de nostri tempi offerva co' Gentili, che stabiliscono egualmenmente la loro Religione su la Profezia. e divinazione. Vedi Divinazione, ed AUGURIO. Ma le Profezie de' Gentili sono favole.

Egli aggiunge, che la divinazione era un arre insegnata dai Romani nelle Scuole, o fotto la disciplina; come facevano gli Ebrei profecizzando nelle Scuole, e ne' collegi de' Profeti.

In coteste Scuole, siccome offerva l'erua dito Dodwell, i Candidatinella Profezia imparavano le regole della divinazione praticata da i Gentili; i quali possedevano l'arte molto prima di loro. Si aggiunge, che il dono della Profezia non era una cosa accidentale, ma una materia costante di fatto; e talun pensa, ch' eglino abbiano scoperto lo stabilimento d'un ordine di Profeti nel testamento vecchio analogo ai Teologi Pagani. \* Ma

ciò farebbe superstizione, non Profezia \*. Egli è certo, per molti passi della Scrietura, che v' era un gran numero di falli Profeti tra quelli, che non folo impiegavano il loro talento nelle materio di governo, e di religione, ma eziandio nella scoperta de' beni perduti, e nel dire l'avventure.

Una delle massime difficoltadi nel Cristianesimo concerne l'adempimento delle Profezie della Scrittura: ne' Profeti del testamento vecchio vi sono frequenti predizioni del Messia : ciò che gli Scrittori del testameoro nuovo frequentemente rimproverano agli Ebrei. ed ai Gentili, come effettuato in Gesà Cristo: e su tale principio provano la verità della sua missione : ma codesti tefti del testamento vecchio così citati nel

testamento nuovo, non si trovano talvolta nel vecchio; ed altre volte non si trovano citati nel nuovo nel senso letterale ed ovvio, che pare ch'abbiano nel vecchio; onde molti de' commentatori Cristiani, Teologi, e critici, antichi e mo derni giudicano che debbasi applicarli in un senso secondario, tipico, allegorico, o missico. Vedi Allegorico A-DEMPIMENTO, ec.

Cosi e. g. S. Matteo dopo un racconto della concezione della Vergine, e della nascita di Gesì, dice: « Tutto queste acciò si poresse adempire quanto n su predetto dal Profeta dicendo: Ecce virgo concipiet, & pariet filium, & vocobitur nomen gius Emmanuel.

Ma le parole, come sono in Isaia, donde suppons che sieno prese, nel loro senso ovvio e letterale si riferiscono ad una giovane donna che stava per parto rire un siglio ne' tempi d' Ahaz; come appare dal contesto, e come viene confessaro da Grocius, Haetius, Castalio, Curcellæus, Episcopius, Hammond, Simon, le Clerc, Lamy ec.

Questa Profezia allora non essendos adempira in Gesù, nel senso primario, evvio, o letterale delle parole, si suppone che come l'altre Frostric citate dagli Appostoli, si dovesse adempire in un senso secondario, tipico od allegorico: cioè questa Profezia che prima su adempira letteralmente per la nascita di un siglio del Profezia al rempo di Ahaz, si verincò di nuovo per la nascita di Gesù, come un evento della stessa significato o dal Profeza, o da Dio che dirigeva il discorso del Profeza.

Grotius offerva effervi que to caso nella maggior parte, se non in tutte le Prosezie e citazioni allegate dal vecchio nel nuovo testamento; e Dodwell, infieme col Cavalier Giovanni Marsham, riferisce anche la più samosa Profeziata Daniello intorno alle settanta settimane al tempo d'Antiochus Epiphanes; mostrando che l'espressioni prese di là da Cristo, ed avanzate da esso lui per predire la distruzione di Jerusalem per i Romani, riguardano codesta distruzione solamente in un senso secondario.

E parimente la famosa Profezia nel Pentareuco, « Prophetam tibi ficut me » fuscitati Dominus Deus tuus : ipsum » audies » che viene riferita da S. Luca come se folse stata dateta da Gesù Crifto, vien interpretata da Simone, da Grotio, da Stillingsleet, che fignischi nel suo senso come se forma di professi. Sentono in opposito i Teologi Cristiani, \* e danno del loro sentire ragione. Vedi Graveson. Tract. de Script. sac. par. 1, 6, 7.

Per opinione di alcuni, gli Appostoli applicavano le Profezie che citavano dal testamento vecchio, in un senso tipico; ma sfortunatamente si sono perdute le regule con cui le citavano. Il Dutter Stanhop compiange la perdita dell' Ebraiche tradizioni, o regole per interpretar la serittura, ricevute tra i Rabini, e seguitare dagli Appostoli. Ma Surenhufio professore delle lettere Ebraiche in Amsterdam pensa di aver ripara:a tal perdita dal Talmud Ebraico. e dagli Antichi commentari Ebraici: e-perció ha pubblicate al Mondo le regole, con cui gli Appostoli citavano il testamento vecchio.

Ma la verità è, che tali regole sono etroppo precatie, stiracchiate, e non naturali per acquistarsi gran credito. Vedi a le note all'articolo Citazione.

M. Whiston condanna ogni spiegazione allegorica delle Profezie del testamento vecchio citatenel nuovo, come debole, entusiastica ec. Ed aggiunge, che se si coacede, che tutte le Profezie abbiano un doppio senso, e non vi sia altro metodo di mostrare il loro adempimento, se non se coll'applicarle seondariamente, e ripicamente al nostro Signore, dopo di essere state nella lor primaria intenzione già da lungo tempo adempite ne' tempi del testamento vecchio, noi perdiamo tutti i reali vantaggi delle Profezie antiche, quanto alle prove del Cristianessimo.

Egli per tanto in opposizione a ciò erige un nuovo schema: concede, che prendendo per vero e genuino il testo presentado per vero e genuino il testo presente del testamento vecchio, è impossibile di spiegare le citazioni degli Appostoli delle Profezie del testamento vecchio, con verun altro sondamento che coll'allegorico; e perciò, per sciogliere la difficoltà, egli è costretto a ricorrere ad una supposizione contraria al senso di tutti gli Scrittori Cristiani che l'hanno preceduto; cioè che il testo del testamento vecchio è stato molto guasto e corrotto dagli Ebrei dopo il tempo degli Appossoli. Vedi Traro.

La sua Ipotesi è, che gli Appostoli ricavassiero le loro citazioni del testamento vecchio legittimamente, e sinceramente dalla vessione dei settanta, la quale in quel tempo era in uso di tutti, ed estatamente coincideva coll'originale Ebreo; e che, siccome essi secvaro esatte citazioni, così arguivano giustamente elogicamente dal senso ovvio e letterale delle dette citazioni, come allora suavano nel tessamento vecchio: mache dopo que' tempi gli esemplari Ebrei e

dei settanta del testamento vecchio sone stati tanto corrotti, e vi sono stati introdotti tanti disordini e consussimi, che hanno dato motivo a molte notabili disferenze, ed incongruenze tra il nuovo, ed il vecchio testamento in riguardo alle parole, ed al senso di coteste citazioni. Vedi SETTANTA, ec.

Quanto alla maniera, con cui furono introdotte coteste corruzioni, dic'egli, che gli Ebrei nel secondo Secolo guastarono, ed alterarono grandemente sì l' Ebraico che li settanta, spezialmente nelle Profezie citate dagli Appostoli. per far comparire inconcludente il loro ragionamento; che nel Secolo terzo hanno posto nelle mani d'Origene uno di cotesti esemplari corrotti dei settanta, il quale preso da Origene per vero e genuino, fu inserito da esso lui nel suo Hexapla, e cost fu introdotto nella Chiesa un corrotto esemplare dei settanta; e. che nel fine del quarto Secolo, gli Ebrei hanno messo nelle mani de' Cristiani, che fin allora erano stati quafi universalmente ignoranti nella lingua Ebrea, un esemplare corrotto dell' Ebraico testamento vecchio.

La discrepanza poi tra il testamento vecchio ed il nuovo in riguardo alle dette citazioni, egli pretende che non abbia luogo nel testo genuino del testamento vecchio (ora non esistente in verun luogo) ma soltanto nel testo presente corrotto del testamento vecchio, e nuovo. E però per giussiscare i detti degli Appostoli, ei propone di restaurare il testo del resamento vecchio, come stava avanti il tempo d'Origene, e rimetterlo nello stato, in cui era nel tempo degli Appostoli; elal qual testo in tal guisa restitutto, egli dice che sea,

za dubbio fi vedrà, che gli Appostoli citavano esastamente, ed arguivano giustamente e logicamente dal reslamento vecchio.

Ma cotesto schema di adempire le Profezie è soggetto a dissicoltà almeno così grandi, quanto lo schema allegorico. Il suo fondamento è incredibile, e ciò che vi è costruito sopra, dal principio sine al fine, è precario. In fatti non è concepibile che il testamento vecchio dovess' esfere così corrotto: e ciò ancora può rendersi manifesto, poichè l' Ebraico ed i settanta erano discrepanti nel tempo degli Appostoli. Aggiungere a ciò, che il modo, con cui egli propone di rimettere il testo vero, non corrisponderà mai ad un tal fine : nè egli stesso con tutti i mezzi, de' quali era in possesso, è stato capace di restaurare una citazione Proferica in guisa tale, che paja applicato letteralmente quello, che prima sembrava di esferlo allegoricamente. Vedi PENTATEUCO ec. Cosi Whiston, come Grozio, e loro seguaci, sono stati fortemente confutati.

## SUPPLEMENTO.

PROFEZIA. Le Profezie nell'ansico Testamento, massimamente quelle aventi relazione al Divino Messa, viene accordato, e conceduto da tutti i Cristiani esfersi adempiute, e compiute in Gesu' Cristo; ma la disputa si è intorno al senso, od alla maniera, colla quale esse anno ricevuto il loro compimento, ed avveramento.

Rispetto a questo capo sono stati sabbricati dei sistemi opposti. Il Grozio, il Vitringa, il Le Clerc, Mons, Whiston, Collins, Ohandler, e somiglianti, fra i quali alcuni hanno tenuto, che le Profezie sono state adempiute in un senso, alcuni in un altro, ed altri snalmente in tutt' e due i senso. L'opinione di Mons. Whiston viene esposta di sopra.

Un moderno dottillimo Avvocato per la Cristianità mostra, e sa vedere, come ell' era costumanza degli Scrittori Giudaici quella di dire, che una cosa era adempiuta, e compiuta, quando essi facevano delle allusioni alla medesima, più o meno remote; che però hannovi alcune Profezie formali, le quali letteralmente hanno relazione foltanto al Messia: altre Profezie tipiche, le quali debbon essere simigliantemente in un senso letterale applicate al Messia; e che altre sono soltanto citate come compiute, od adempite allegoricamente per via. d'argomento ad hominem, come dicono le Scuole, a quei Giudei foltanto, che ammettono questa maniera di raziocinare. Veggasi Chandter, Difesa del Cristianesimo. Bibbia Inglese, tom- 12. pag. 458. 459. & feq.

Il metodo del Grozio dee effer prefo, e considerato per un compimento. od adempimento negli affari Giudaici intorno al sempo, in cui i Profeti scrifsero; oppure negli affari delle Nazioni confinanti, e circonvicine, colle quali. esti Ebrei ebbero delle guerre. Questo metodo disapprovato, ed impugnato dal 🗈 Vitringa non meno, che da parecchi altri, viene difeso da Meffieurs le Clerc. Maffon , l' Enfant , ed altri tali, i quali . anche lo inoltrano di vantaggio, giungendo perfino, a fostentare , non avervi nel Vecchio Testamento Profezia, la quale non abbia un compimento letterale, e che se abbiavene alcuna, in cui non venga ciò riconosciuto, ciò si è per mancamento, e disetto d'Istoria. Veg. Hist. Crivic. Rep. Litter. tom. 6. art. 2.

pag. 43. 44. & feq.

Concede il Grazio, che le Profezie al Divino Mellia applicate nel Nuovo Testamento, quantunque per innanzi avessero un compimento letterale, ebbero poscia in Cristo Signore un altro compimento, e adempimento più sublime, e particolare. Questo, che ora afferiamo, apparisce man festamente dalle sue Annotazioni a San Matteo, e ad Isaia, ove quel sommo Uono dice espressamente, che ciò, cui egli interpetra letteralmente di Geremia, conviene, e s' accorda in una maniera più sublime a Ges v' Cristo Signor Nostro. Veggansi di pari le sue Annotazioni sopra il Salmo XXII. I., ed eziandio il fuo Trattato intitolato. « De Veritate Religionis Christianz., Lib. 5. cap. 14. \$. 17.

Questa opinione risguardante il doppio senso delle Profezie non è nuova. I massimi allegoristi, ed eziandio quelli fra i Giudei, che sanno uso di questa foggia d'interpretare, hanno conceduto un doppio senso, siccome vien dimofirato da Monsieur Surenhuysius: nè lo rigettò il medesimo Vitringa nel Libro Conciliat. Vengasi Biblioteque Choise,

Tom. 25. pag. 411.

La disputa adunque fra il Grozio, ed i suoi avversari, non è s' e' vi sieno due sensi nelle Profezie, ma se varie Profezie del Vecchio Testamento, le quali hanno relazione a Crisco Signore, a vessero un compimento, o adempimento letterale, meno sublime, e meno perfetto, prima che venissero ad avversarsi, ed adempiersi in Caisto Signore.

RE medelimo. Il Grozio sostiene la parte affermativa, i suoi avversari testè citati stanno per la negativa. Veg. Le Ctere, Biblioteq. Choisse, tom. 27a. p. 191. & seq.

Rispetto poi al compimento, o adempimento delle Profezie particolari noi troviamo delle dispute senza confine fra i Critici, e fra gl' Interpreti, risguardanti quelle del concepimento di una Vergine, del seme d' una Donna, della parcenza dello Scettro da Giuda. della Radice di Jeise: Fuori dell'Egitto io ho chiamato il mio Figliuolo, ed egli sarà appellato Nazareno; delle settanta settimane di Daniello, della Cata tività Babbilonese, della dispersione, e del ricovramento de' Giudei. Veggafi Matth. xx11. 23. Surenhuyfius , Liber Conciliat. Biblioteque Choifie, to. 25. pag. 414. Jaquelot, Differtation fur le Messie, Oeuvres des Scavaers, Dec.ann. 1698. pag. 538. Marshal , Tab. Chronic. Journal. des Scavants, Tom. 56. pag. 325. Saurin. Disfert. 41. Observat. Halenf. Tom. 2. Observ. 12. S. 7. pag. 304. Whithy, Comment. ad locum. Works of Learned , cioè Opere di Letterat. Tom. 5. pag. 342. Memoires de Trev. ann. 1719. pag. 1243. Matth. cap. 2. verf. 23. Olear. ubi fupra p. 343. Witf. Melet. Leidens. Memoires de Trevoux , ann. 1911. pag. 1895. Ayrol. Liber 70. Hebdom. resign. Giornale de' Letterati d' Italia. Tom. 10. pag. 309. L'Enfant Reflexions sur Di-Sput. de Martianay, Nouvelle Regub. Letter. Tom. 47. pag. 492. Limborch, » De Veritate Religionis Christianæ ... Biblioteque Univers. Tom. 7. p. 304. Manaís. Ben. Ifrael, Sect. 29. pag. 36. Pochi sone i moderni eventi d'alcun momento considerabile, i quali, od uno od altro Interprete non trovi essere il compimento d'alcuna Profezia della Scrittura. L'ultima guerra, e morte del Re di Francia, ed altre numerossime vien prereso trovarsi nella Divina Scrittura.

蝜

9

Ŀ

t

ż

1

â

d

Le visioni nel Nuovo, e nel Vecchio Testamento sono state poste ad una tortura maggiore in rapporto ai loro avveramenti, di quello fienolo state le medesime Profezie. Tale si è appunto il caso del Tempio del Profeta Ezechiello, come anche il Regno temporale di Cristo Signore sopra la Terra, la distruzione di Anticristo, lo scioglimento del gran Dragone, la frazione, od aprimento de' Sigilli, ed altre parecchie. Veggansi. L' Enfant, e Beaufobre, Verston du Nouveau Testament, Journal des Sçavants, Tom. 65. Edit. Amstelodam. pag. 350. Vintring. Anaerif. Apocalypf. Iournal Liter. Tom. 10. Par. 2. p.474. Meyer. Differt. Theol. a De Profetica Visione Ezechielis «, Journal des Sçavants, Tom. 11. pag. 3. 4. & feq. Nouvelle Republique Letter. Tom. 42. pagin. 269. Wuf. Exercitat. Academ. Ouvrages des Scavants, ann. 1695. p. 17. Whifton, Vindiciae Apostol. Constitut. pag. 45. de Revelat Nouvelle Republ. Letter. Tom. 29. pag. 586. Ouvrages de Sçav. Mart. ann. 1689. pag. 227. Harmonie, & accomplissement des Propheries sur la durée de l' Antichrist, & les souffrances de l'Eglise, cioè Armonia, e verificamento delle Profezie rifguardanti la durata dell' Anticristo, e le vessazioni della Chiesa, p. 5. « avec

(\*) Rispetto at senso tra ti suddetti diversi, in cui si deono interpretare rispettipamente le Prosetie, e gli altri pasi della we un Journal pour l'accomplissement de ces Profeties pour les quattre dermeines miers mois de l'annèe 1687. & ler deux premiers de l'annèe 1688. », cioè, con un giornale pel verificamento di queste Profezie per i quattro ultimi mesi dell'anno 1687. e per i due primi dell'anno 1688. in 12. Amsterdam, anno 1688. Biblioteq. Universelle t.9, pag. 354. 355. & seq. Usher, « de Chrimit Ecclesse continuata successione «. Biblioteque Universelle, Tom. 9. pagin. 13, Harmonie & complissement, dove sopra pagg. 356. & seq. L'Ensont, & Beaushire, loco citato (\*).

PROFFERTA \*, in legge, è il tempo affegnato pei conti de' Sheriffi ed altri uffiziali da effere prodotti all Exchequer; lo che dev' effere due volte l' anno fecondo lo Stat. 51. Henr. 3. Vedi Sheriff ed Exchequer.

\* La parola è formata dal Francese proferer produrre.

PROFFERTA usas altres per un' offerta, o tentativo di procedere in un' azione, e tal proserta si sa dalla persona: che n' ha interesse.

» Il termine detto della Trinità comincierà il Lunedi feguente alla Domenica della Trinità, in qualunquetempo venga a cascare, per l'osservazione degli essoria, prosserte, ritorni, ed altre cirimonie, che per lovavanti si usavano. » Stat. ann. 32. Hen. 9.

PROFILO, nell' Architettura, è lafigura, o la pianta d'un edifizio, for-

Scrittura. Veggofi spezialmente PROFEZIB,.
e le note agli articoli TIBO, CITAZIONES.

PROtificazione, o cosa fimile, in cui sono espresse le varie altezze, larghezze, e groffezze, così che pare che l'edifizio

fia tagliato giù perpendicolarmente dal

tetto fino al fondamento.

Quindi il Proffito fi chiama eziandio sezione, talvolta sezione Ortografica; e da Vitruvio ancora sciagrafia. Vedi Sa-ZIONE . ed ORTOGRAFIA.

Proffico in cotesto senso significa lo stesso ch' elevatione ; ed è opposto al piano, o all' Icnografia. Vedi PIANO

ed Icnografia.

PROFFILO si usa altresì per dinotare il contorno o circonferenza d' una figura, edifizio o membro d' Architettura, o simile; come d'una base, d'una cormice , ec.

Quindi ridurre in Proffilo si usa alcune volte in vece di disegnare, o descrivere quel tal membro colla riga, col com-

passo ec.

PROFFILO nella Scultura, e pittura. Una testa, un ritratto ec. dicesi esfere in proffilo, quando sia rappresentato obbliquamente, o in fianco. Siccome, quando in un ritratto vi è solamente una parte della faccia, un occhio, una guancia, e niente dell' altra. - Quasi in tutte le medaglie, le faccie sono rappresentate in Proffilo. V. MEDAGLIA.

PROFICISCENDUM. Capias conductos ad proficifcendum. V. CAPIAS.

PROFILATICA προφυλακτικα, quella parte della Medicina, che dirige a preservare, e prevenire le malattie. V. MEDICINA, PRESERVATIVO, ec.

PROFLUVIO in Medicina, si è ogni forte di flusso, od evacuazione liquida.

Vedi Frusso. Quindi

PROFLUVIUN ventris , flusso di ventre, dinota una diarrea, V. DIA B'REA.

PRO PROFONDITA' , ( depht ) in Geo; metria ec. Vedi ALTITUDINE, ec.

Gl' Inglesi chiamano depht of a squadron, or battalion la profondità d'un fquadrone, od' un battaglione, o sia il numero degli uomini in una fila ; il qual numero in uno squadrone è di tre, e in un battaglione generalmente è di sei. V. SOUADRONE, FILA ec.

Si dice , the battalion was drawn up fix deep the evemies horfe were drawn up five deep; cioè il battaglione era schierato di sei in fila ; la Cavalleria nemica era schierata di cinque in fila.

PROFONDO profundus nell' Anaromia è un muscolo detto anche perfe-

rans. Vedi PERFORANS.

PROFUMO, un odor grato artifiziale, che colpifce il fenfo, o l' organo dell' odorato. Vedi Odore.

Generalmente i profumi sono fatti, o composti di muschio, ambracane, zibetto, rose, e legni di cedro, fiori d' arancio, gelfomini, giunchiglie, tubero-

se, ed altri fiori odoriferi.

V' entra pure lo storace, l' incenso, il belgivino, i garofani, il mace, ed altre fimili droghe comunemente chiamate aromati. Vedi Aromatico. - Alcuni profumi sono altresì composti d'erbe o foglie aromatiche, come nardo, majorana, falvia, timo, isopo ec.

I PROFUMI anticamente molto si usavano; particolarmente quelli, in cui entra il muschio, l'ambracane ed il zibetto : ora universalmente sono in disuso, dopo che le persone sono diventate senfibili del male, che fanno al capo. - In. Ilpagna, ed in Italia essi sono ancora alla moda.

PROFUMI, Suffitus, nella Farmacia ec. sono medicine topiche od esterne, composte di certe polveri, e gomme, le quali essendo mescolate insieme, e gettate sopra il carbone acceso, producono un vapore, o sumo salutare in parecchie malartie. Vedi Suffitus.

Gli affetti della matrice fi curano col profumo, o fumo delle piume di pernice, cuojo vecchio ec. il mercurio bruciato talvolta fi applica per via di profumo, chiamato fumo di cinabro.

Vi sono des prosumi secchi in trocisci, pillole ec. satti d'olibano, mastice, aloè, ec. ed alcuni altri prosumi umidi viscosi di sughi d'erbe ec.

PROGETTILE. V. PROJETTILE. PROGRAMMA anticamente dinotava una lettera figillata col figillo del Re. Vedi Sigillo.

Programma è parimente un termine del collegio, che fignifica uno feritto, o avvertimento che fi dà in mano, o fi promette ad un'orazione, o altra cerimonia del collegio, e che contiene l'argomento, o ciò ch'è necessario per intenderso. — Si mandano dei programmi per invitare il poposo ad essere presente alle declamazioni, all'opere drammatiche ec.

PROGRESSIONE, progressio, è un avanzamento con ordine, o sia andar avanti nella medesima maniera, cammino, tenore cc.

PROGRESSIONE, nelle Matematiche, è o Aritmetica, o Geometrica.

PROGRESSION E Aritmetica è una ferie di quantità equidiftanti l'una dall'altra; cioè o crescenti, o decrescenti collo stello comune intervallo, o disserenza. V. Series.

Cosi 3, 6, 9, 12, 15, 18 ec. formano una Progreffione Aritmetica; imperocche crescono o differiscono egual-Chamb, Tom. XV. mente del 3. Così pure 25, 20,15, 10, e 5, fono nella Progressione Aritmetica decreteente per una comune differenza,5.

In ogni Progressione Aritmetica o crefeente, o decrescente, la somma del primo ed ultimotermine è eguale alla somna di ogni due termini intermedj equidistanti dagli estremi; come pure, se il numero dei termini è ineguale, al doppio del termine medio. — Pez escempio.

24, 24, 24, 34

Quindi 1° troviamo la fomma di ogni Progressimo e Arizmetica col moltiplicare la fomma del primo ed ultimo termine per la metà del numero dei termini.

2. Avendo per tanto il primo termine, e data la differenza ed il numero dei
termini; fi ha la fomma della Progressione moltiplicando il primo termine col
numero dei termini, ed al prodotto aggiungendo il prodotto, che nasce dalla
differenza moltiplicata nella semidifferenza del numero dei termini, dal quadrato di quello stesso numero.

Così supposto il primo termine 3, il numero dei termini 7, e la differenza 3; il prodotto di 3, e 7, = 21 essendo aggiunto al prodotto 63, della differenza 3 moltiplicata nella semidifferenza 3 moltiplicata nella semidifferenza del numero dei termini 7, dal su quadrato 49 = 21, daià 84, ch'è la somma della progressione.

 Il numero dei termini meno uno fe fi moltiplica per la differenza comune, e fi aggiunge il primo termine al prodotto, la fomma è l'ultimo termine.

Così in una Progreffione di 52 figure,

dove la differenza è 3, ed il primo termine 5; moltiplicandofi 51 per 3, il, prodotto è 153, cui aggiungendo 5, la fomma 158, è l'ultimo termine ricercato.

4. Se la Progressione comincia dal o, la fomma di tutti i termini è eguale a mezzo il prodotto dell'ultimo termine moltiplicato per il numero dei termini.

Donde ne segue che la somma d'una Progressione, che principiadal o, è suddupla della somma di altrettanti termini, tutti eguali al massimo.

5. In una Progressione Ariemetica, come la differenza della fomma del primo ed ulcimo termine dalla doppia fomma della Progressione, si a alla differenza del primo termine dall' ulcimo; così sta la fomma del primo ed ulcimo termine alla differenza della Progressione.

PROGRESSIONE Geometrica è una ferie di quantità che crescono, o diminuiscono nella stessa ragione, o proporzione; o pure è una ferie di quantità, che sono continuamente proporzionali. V. Proporzione, e Geometrico.

Così 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ec. formano una Progressione Geometrica, o pure 729, 243, 81, 27, 9, 3, 1.

il prodotto degli eltremi è eguale al prodotto degli eltremi è eguale al prodotto dei due termini intermedj equiditanti dagli eltremi, come pure al quadrato del termine medio, fe il numero de' termini è dispari. — Per ofempio.

288, 288, 288.

2. Se la differenza del primo ed ultimo termine d' una Progressione GeometriPRO

ea dividesi per un numero minore del denominator della ragione, cioè minore del quoziente d'un termine maggiore diviso per un minore; il quoziente sarà la sorama di tutti i termini eccettuatone il massimo: quindi coll' aggiungere il termine massimo, noi abbiamo la somma di tutta la Progessione.

Così in una Progressione di 5 termini, che principiano dal 3, essendo il denominatore similmente 3, il massimo termine sarà 243.

Se poi la differenza del primo, ed ultimo termine 240 fi divida per 2, numero che è minore del denominatoro di 1, il quoziente 120 aggiunto al 243, darà 363, la fomma della Progressione.

Quiodi 3. il primo o minimo termine d'una Progressione. Il a alla somma della Progressione, come il denominatore meno uno, sla alla sua porestà, similmente meuo uno; sl'esponente della qual potestà è eguale al numero dei termini.
Così supponendo il primo termine 1.

Così supponendo il primo termine roil denominator 2, ed il numero dei termini 8; la somma sarà 255.

4. Quindi pure la differenza tra l'ultimo termine, e la fomma, fla alla diferenza tra il primo termine, e la fomma, come fla l'unità al denominatore: e però, fe la differenza tra il primo termine, e la fomma, fi divide per la differenza tra la fomma, e l'ultimo termine, il quoziente è il denominatore.

Arco di Progressione Vedi A Rco.

SUPPLEMENTO.

PROGRESSIONE. Siccome una linea retta, od una figura può crelcere, ed aumentath continuamente, e tuttavia non pervenite ad una data linea, od, area; così vi sono delle progressioni di frazioni, le quali esser possono continuate a piacimento, e che ciò non ostante la fomma de termini venga ad effere fempre minore di un numero dato. Se la differenza, che passa fra la loro somma e questo numero diminuisca, e scemi in una siffatta maniera, che per via di continuare la progressione, possa divenir minore di qualfivoglia frazione per quanto picciola ella possa mai essere, la quale possa esfere assegnata; questo numero è il limite della somma della progressione medefima, ed è ciò, che viene ad essere inteso pel valore della progressione, alloraquando vien supposto, che questa sia continuata all' infinito. Questi Ilmiti fono analoghi ai limiti di figure, ed essi assistonsi, e fiancheggiansi vicendevolmente l' uno l' altro. Le aree delle figure possono in parecchi casi esfere non altramente espreise che per simiglianti progressioni; e quando i limiti del le figure sono conosciuti, o noti, i me defimi effer postono alcune volte applicati vantaggiofamente per l'approfsimamento alle somme di certe progresfioni.

Così, a cagion d'esempio, poni che i termini di qualfivoglia progressione vengano ad effer rapprefentati dalle perpendicolari AF, BE, CK, HZ, ec-ec. stantisi in una data distanza sopra la bafe AD; e poni fimigliantemente, che PN sia qualsivoglia Ordinata della Curva, FN e passando sopra le estremità delle divisate perpendicolari. Fatti a supporre, che sia prodotta AP; Allora fecondo che l' area AP NF ha un limite, al quale ella può approssimarsi continuamente, ma non mai trascenderlo, oppure può essere prodotto fino a tanto Chamb. Tom. XV.

che vie ne a trascendere qualsivoglia dato spazio; così avvravi simigliantemente un limit e della fomma della progressione oppure ella potrà effere continuata fino a tanto e he ella venga a trascendere qualsivoglia dato numero. Conciossiache supponendo i rettangoli BF, EC, KH, LI, ec. ec. compiuti, l' Area APNE

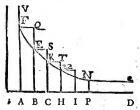

verrà ad essere sempre, e costantemente minore della somma di que' rettangoli. ma verrà ad esser maggiore della loro fomma dopo il primo. Pertanto l' Area AP NF, e la somma di questi rettangoli, ed entrambi hanno limiti, ovvero entrambi non ne hanno alcuno. La cofa medefima dee effer detta della fomma delle Ordinate AF, BE, CK, HI, ec. ec. e della somma dei termini della progressione da esse, o per esse rappresentata. Se la Curva FN e, a cagion d' esempio, fia la comune Iperbola 6 fia il suo centro, b P fia l' Afintote; ed AB effen. do uguale a bA, in evento che AF rappresenti Unità, la serie delle Ordinate verrà a rappresentare la progressione 1. 1, 1, 1 1, 1, 1, 1, ec. ec. la quale può perciò esfere continuara fino a tanto chè ella venga a trascendere qualsivoglia dato numero, come l' area iperbolica può effere prodotta fino a tanto che ella venga'a trascendere qualsivoglia dato spazio (a). Mase FN e sia un'Iperbola di qualfivoglia ordine più alto, di modo che la Ordinata FN sia reciprocamente come qualsivoglia forza della base bP, il cui Esponente è maggiore dell' Unità, 1' Area APNF (b), e la fomma della progressione rappresentata dalla serie delle Ordinate, avranno limiti. Quindi avvi sempre e costantemente un limite della fomma delle frazioni, che hanno per loro comune denominatore Unità; ed i quadrati, i Cubi, o qualunque altra delle forze dei numeri 1, 2, 3, 4, ec. ec. i cui Esponenti trascendano l' Unità per loro successivi denominatori. (c)

Allorche l' Area À PNF ha limite, api possiamo non solamente conchiudere, che la somma della progressione, rappresentata dalle ordinate, ha un limite; ma alloraquando il primo limite è conosciuto, o noto, noi possiamo per esso appressimarci al valore dell' ultimo; e viceversa, allorche il limite della progressione è dato, può essertovato il limite dell'Area. Veggasi Mact-Laurin, Lib. citato, Art. 352.

Le progressioni delle frazioni possono essere trovare a piacimento, quelle però, che hanno numeri assembli uguali al limite della somma dei termini. Così essere di qualivoglianumero di quantitadi condituamente scemanti, e diminuentis, le loro successive differenze vengono a formare una suova serie di termini, la sorma della quale dal principio è sempre, e costantemente uguale all'eccesso, o di

più del primo termine della prima ferie fopra il suo ultimo termine. A cagion d' esempio, se A , B, C, D, E ec. ec. sieno i termini della prima serie, egli è manifesto, che la somma della differenza di A, e di B, di B, e di C, di C, e di D, di D,e di E,e l'eccesso, il di più il trascendimento di A sopra E. Se i termini della prima serie scemino e diminuiscansi in una fiffatta maniera, che per mezzo di continuare la progressione essi possano divenir minori di qualfivoglia quantità; la quale elser polsa alsegnata, in tal cale il primo termine della prima serie è il limite della somma della seconda series In simigliante maniera la differenza dei termini alternativi della prima ferie, come di A, e di C, di B, e di D, di D, e di E, ec. ec. viene a formare una nuova progressione di termini, la somma di qualfivoglia numero della quale è uguale all'eccesso, o trascendimento della fomma di A, e di B, primo, e secondo termine della serie, sopra la somma dei termini penultimo, ed ulrimo; e la somma di A, e di B viene ad essere il limite della fomma della nuova ferie. Generalmente parlando, se una progressione viene ad esser formara per mezzodi prendere la differenza del primotermine A, ed il termine, il cui luogo nella serie viene ad esfere espresso per qualfivoglia numero n, del fecondo termine B, e che il cui laogo fi è n+ 2, e così in seguito, in tal caso il limite della fomma di questa nuova progressione verrà ad essere uguale alla somma dei termini A, B, C, D, ee. ec. che precede quel termine, il cui luogo viene ad essere espresso da n, o per n. In simi-

Laurin Trattato delle Flussioni , Lib. 2. pag. 290.

<sup>(</sup>a) Veggafi onninamente l' Articolo I. BERBOLA. (b) Ibidem. (c) Vegg. Mac-

gliante maniera polion' effer trovate le progreffioni a piacimento, e queste posson'esfer continuate senza confine, e che hanno dato numeri per i limiti delle loro somme.

A cagion d'esempio, poni, che la prima ferie sia 1, 1, 1, 1, 1, 1, ec. ec. le successive differenze des termini delle quali sono 1/4, 1/6, 1/2, 1/2, ec. ec. ed il limite della fomma di questa progresfione verra perciò ad essere 1. Se noi ci facciamo a moltiplicare ciaschedun termine di quest' ultima serie per 2, e che il primo termine può essere unità, noi verremo ad avere 1 + , + , - , i cui denominatori fono i numeri triangolari, essendo l'unità il numeratore comune, ed il limite della somma di questa progressione è 2. Le differenze successive dei termini di quest' ultima serie essendo ciaschedun d'essi moltiplicato per 🛂, e che il termine della nuova ferie può essere unità, viene a dare 1, 1 1 , 10, 20, ec. ec. che hanno per loro succelsivi denominatori numeri piramidali; ed il limite della somma di questa progressione è 1. Nella maniera medesima il limite della somma delle frazioni avendo esle l'unità per loro denominatore comune, ed i numeri figurati di qualfivoglia ordine dinotati da m, per loro succelsivi denominatori, è trovato elsere m - 1.

Laterie medesima. — 1,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{4}$ , ec ec. venendo di nuovo assunta le disferenze dei termini alternativi sono  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{4}$  ec. ec. il limite della somma della qual progressione è 1,  $\frac{1}{4}$ . Facendoci a dividere ciaschedun termine peç 2, il limite della somma di  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{14}$ ,  $\frac{1}{14}$ , ec. ec. viene ad essere  $\frac{1}{4}$ . Se noi

prendiamo le differenze del primo termine, e che il cui luogo fiasi m, il condo termine, e che il cui luogo fiasi m, il condo termine, e che il cui luogo fiasi m+1, ec. il numeratore comune di quelle differenze verrà ad effere m-1; ed il loro denominatori fuccessivi i prodotti di  $1 \times m$ ,  $2 \times m + 1$ ,  $3 \times m + 2$ ; ed il limite della fomma di questa progressione è la fomma d'altrettanti termini  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{4} = c$ . ec. ficcome vi fono unità in m-1. Ora se ciaschedun termine della nuova progressione venga diviso per m-1, la quale unità può effereil

numeratore comune, i termini veranno a rilevaarfi. + 2, 3 + m + 2. il cui limite è uguale alla fomma delle frazioni 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ec. ec. ( continuare fino a tanto che il loro numero venga ad effere m - 1) diviso per m - 1. In guisa simigliante per mezzo d'affumere altro alternativo, oppure quali esser si vogliano termini equivalenti della ferie 1, 1/2, 1/4 ec. noi pofsiamo formare delle nuove progressioni, il valore delle quali può essere rinvenuto. Così se noi prendiamo i termini 1, 40 1, -1, ec. ec. palianti lopra tre termini, e ci facciamo a dividere le differenze successive di questi termini per 96, noi ver-

13. 24, 13.17.24. effer equivalente alla Serie C, form-ministrara da Monsieur di Monmort, nelle nostre Transazioni Filosofiche sotto il numero 353. pag. 651. vale a dire

$$C = \frac{1}{1.2.3, 4.5.} + \frac{14}{5.6.7.8, 9}$$

$$+ \frac{55}{9.10.11.12.13} + \frac{13.14.15.16.174}{13.14.15.16.174}$$

$$C \in 3$$

Chamb. Tom. XV.

1

1

+ ec. ec. La somma della quale verrà perciò ad effere  $\frac{1}{\sqrt{6}}$ : E se noi ci saremo a prendere i termini alternativi della Serie  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{12}$ , and a dividere le dissenze successive dei termini per 2. noi verremo ad avere la Serie  $\frac{5}{2}$ ,  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{12}$ 

30. , 73 30. 56. ec. ec. fopramentovati,e ei faremo a dividere le differenze successive dei termini per 2., noi verremo ad avere la serie 2. 12. , 12.30. , 30

56., ec. ec. che è equivalente. alla se-

le sopraccitate Transazioni Filosofiche, e contrassegnata A, la souma o sia limite, della quale sopresposta Regola verrà ad essere 4. Così il limite della serie

di Monsieur Monmort —  $B = \frac{1}{1.2.}$ 

3.4.5. 4.5.6.7.8. ec.ec.verrà ad

effere \_\_\_\_\_\_ Veggass Msc. Leurin, Flussion Articolo 356. ove avvi un' errore di sampa-nella pagina 296. l. 11. e 15. per la serie, che nella linea 11. viene dubitato essere la serie di Monsseur Monmort B, e la serie A, pag. 651. delle Transazioni Filosofiche Numero 352. sopraddetto, così nella linea 15.

per A, od in vece d' A, leggerai B. Quelto può essere più, che sufficiense a far vedere, come le somme delle progressioni così derivate, esser possono riavenute, e trevate. Noi ci riportiamo per l'ulteriore applicazione di questi medesimi principi al soprallegato egregio Trattato delle Flussioni, Articolo 357, ec.

all Trattato di Monsieur Stirling (a) del sommamento di serie dovrebbe di pari essere consultato, e veduto, avvegnachè questo Valentuomo abbia migliorato il metodo dell' approssimamento al valore delle Progressioni, che con all'ai frequenza nasce nello scioglimento dei Problemi.

Veggansi somigliantemente la Misecttanca Analytica del prode Monsieur de Mojure.

PROIBIZIONE \* negli antichi libri di legge talvolta si nomina desence.

\* Così in Rot. Parl. 21. Edv. III. Cries and defence was made throughout England; cioé per tutta l'Inghilterra fu fatto un proclama; ed una proibitione. Selmones ponantur in dyfenfo. Seit. W.fl. 2. c. 47. Con quest atto su proibito, che sossemont perfet già nuto in certi tempi. Usurarios desindat Rex Edoardus ne remanerent in Regno LL. Edu. Confess. Negli statti di Oloardo I. n' abbiamo uno imitolato statutum de defensione portandi arma ce. ed è proibito sis defended per legge di segusfrare fulla strada massfra.

PROIBIZIONE del Sabbato (Saturdayflop) è uno spazio di tempo, in cui anticamente non era lecito di pigliare sermoni, nel Nord, cioè dal Vespero dela

<sup>(2)</sup> Metodus differentialis, five Tra-

<sup>»</sup> serierum infinitarum, « Londini ann. 1730. in 4.

Sabbato fino al levar del Sole del Lunedì.

PROIBIZIONE, prohibitio de vaflo direda parti è un mandato giudiziale direction a quello che tiene qualche possessioni ni in vigordel quale gli viene proibito di lassiare andare in rovinala terra ch' è in controversia, durante la lite.— Talvolta ancora cotesta proibizione viene indirizzata al Sherisso.

PROIEIZIONE è altresi l'atto di proibire qualche cosa.

La Proibizione della legge è quella, che fa il peccato: un tellatore frequentementa lascia nel tellamento delle cose con una Proibizione di non alianarle.

Paoibizione, nella legge comune, dinota uno feritto emanato dalla Cancelleria, dal banco regio, o dalla Corte delle caufe comuni (of Common Pless) per inibire a qualche altra Corte o Spirituale, o Secolare di procedere in una caufa che colà pende full'infinuazione che non appartenga a coteffa Corte la cognizione di talcaufa.

Ora comunemente si prende per proibițione quel mandaro, che milita per uno che fa lite nella Corte Cristiana, per una causa spetrante alla giurisdizione temporale, o alla cognizione che debbe fare la Corte Regia, in vigor di qual mandato tanto alla parte interessata, ed al suo Avvocato, come allo stello giudice, e all' attuario viene proibito di procedere ulteriormente in cotessa caufa. Vedi Corte, Legge Civile, ec.

PROJET FILE, o PROJETTO, nella Meccanica, è un corpo grave, il quale effendo pofto in un moto violento da un'efterna forza impressagli, vien posto in libertà dall'agente, che lo lascia proseguire il suo corso. V. Moto,

Talèv. g, una pietra scagliata colla Chamb. Tom. XV.

mano, o colla frombola, una freccia tirata coll' arco, una palla d'un Cannone ec. V. Projezione.

La causa della continuazione del moto de' Projettili, o fiaciò, che li determina a perfeverare nel moto, dopo che la prima cagione cella d'agire, ha imbarazzati i Filosob. V. Moto, e Comunicazione.

I peripatetici ricorrono all'aria, la qual essendo violentemente agitata dal moto della causa projettante v. g. della mano e della frombola, ed essendo sorzata a seguitare il projettile, dopo averso messo in liberià, lo comprime, e spigne avanti, per impedire il vacuo. Vedi Vacuo.

I moderni per ispiegare il moto dei projettiti ricorrono ad un principio assai più ragionevole e facile; essendo in fatti una conseguenza naturale d'una delle gran leggi della natura; cioè che tutti i corpi, essendo indisseranti al moto o alla quiete, marterranon necessariamente lo slato, in cui sono possi, eccettone allona, quando sicno impediti, e ssorzati a cangiarlo per qualche nuova cagione. Vedi Natura.

Cesi un prajetto messo in moto continuerebbe a muoversi eternamense nella stessa retta linea, e colla medessma velocità, se non incontrasse la ressenza del mezzo (medium), e non avesse alcuna forra di gravità, che lo stornasse.

La dottrina del moto dei projettiti è il fondamento di tutta l'arte de' cannonieri. Vedi ARTE DEL CANNONIERE.

Feggi del moto dei Projettili. — 1. Se un corpo grave è projettato perpendicolarmente egli continuerà ad afcendere, o ditendere perpendicolarmentes imperocchè tanto la forza della projezione, quanto quella della gravità.

Cc 4

trovano nella medefima linea di direzione.

2. Se un corpo grave viene è projettaco orizzontalmente, egli nel suo moto descriverà una parabola; supposto però il mezzo privo di relistenza.

Imperocchè il corpo viene spinto egualmente dalla forza impressa, secondo la retta linea AR, ( Tiv. mecan. figur. 46. ) e dalla forza di gravità teco do la linea retta A C, che e perpendicolare all' altra. Mentre poi il corpo per l'azione della forza imprella è arrivato in O. per la forza di gravità farà arrivato in Q M; e perciò fi troverà in M. Ma il moro nella direcione A R farà fempre uniforme; ( Vedi Moro ) e perciò gli sparj Q A e 4 A sono come tempi; e gli spazi Q M, e q m sono parimente come i quadrati dei tempi perciò A Q2: A q 2 :: Q M : qm. Cioè PM : pm :: AP: A p ..

La linea dunque o lo spazio percorso A. M m, da un corpo grave projettato orizzontalmente, è una parabola. Vedi Pa-RABOLA ..

Ducento anni fa i Filosofi credevano. che la linea descritta da un corpo pro jettato orizzontalmente, v. g. da una palla di cannone, mentrecche la forza della polvere eccedeva il pefo della palla confiderabilmente, fosse una linea retta; dopo di che ella diventa:le una eurva.

N. Tartaglia fu il primo, che scopri l'errore, e fostenne che la strada, che. fa la palla fia una linea curva-, per tutta l'intiera sua estensione; ma il Galileofa il primo, che determinò la curva. precisa descritta dalla palla; e dimostrò. she il viaggio o fentiero della palla,. projettata orizzontalmente da. un' eminenza, fia una parabola; il cui vertice è il punto, dove la palla lascia il cannone.

3. Se un corpo grave viene projettato obbliquamente, o all' insù o all' ingiù, in un mezzo privo di resistenza: egli fimilmente descriverà una parabola.

Quindi 1°. Il Parametro del Diametro della Parabola A S (fig. 47.) è una terza proporzionale allo ipario, per cuiil corpo discende in qualunque dato tempo, ed alla celerità; che viene determinata dallo spazio percorso nello steilo tempo, cioè ad A P ed A Q. -2. poiche to spazio descritto da un corpo, che cade perpendicolarmente in unminuto, e 15 - piede di Parigi in un secondo, il Parametro dei Damitro. della Parabola da descriversi in trova, quando il quadrato dello spazio percorfo dal projettile colla forza impreifa in unfecondo, n divide pel 15 1. 3. fe la: velocità dei projestiti è la medefima, glispazi descristi nello stesso tempo dalla, forza impreila, fono eguali; per confe-. guenza il Parametro dalla Parabola descristadal moto composto, è il medesimo. - 4. le dal Parametro del Diametro fi fottragga le quadrupla altezza di-A P, il refiduo è il Parametro dell'affe;... la quarta parte del quale è la diffanzadel vertice dell'aile dal foco della Parabola. Quindi effendo data la celerità delprojettile, fi può descrivere sopra unacarra la Parabola descrirra dal projettite, 5. La linea di direzione del projettile A: R é una tangente, alla Parabole in A.

Il Cav. Newton dimostra ne' suoi principia, che la linea descritta da un. proj tule s' approffima più ad una iperbo-. la, che ad una Parabola.

4 Un projettile in tempi eguali descrive porzioni del suo viaggio Parabolico, come A M, Am, le quali sono sottese da spazi eguali dell' orizzonte A T, T t'; cioè in tempi eguali egli percorre spazi orizzontali eguali.

15

2,

3

5. La quantità, od ampiezza del viaggio AB, cioè il gito del projettile sta al parametro del Diametro AS, come il seno dell'angolo di elevazione RAB alla sua secante.

Quindi 1. il Semiparametro sta all' ampiezza del viaggio A B, come il feno totale ita al feno del doppio angolo di elevazione. - 2. Se poi la celerica didue projettili è la steffa, sarà lo stetto anche il parametro; dunque, gracche il femiparametro del viaggio, in un cato, sa all'ampiezza, come il seno totale ali feno del doppio angolo di elevazioner. e nell'altro cato il femiparametro del viaggio sta all'ampiezza, come il festo totale al seno del doppio angolo di etevazione: noi potiam dire ancora, come l'ampiezza sta al seno dell'angolo della doppia elevazione in un cafo, così Fampie za sta al seno dell' angolo della. doppia clevazione nell'altro cafo.

Dunque l'ampiezze; o magnitudioi dei viaggi fono, come i feni dei doppi angoli di elevazione; rimanendo la medefima velocità del projettile.

6. Esfendo la stella celerità del projetsite, l'ampiezza A B è la massima cioè il; giro del projettile è il massimo ad un an golo di elevazione di 45°, ele ampiezze, o giri, ad angoli di elevazioneegualmente distanti da 45°. sono eguali.

Ciò si trova coll'esperienza; e parimente è dimostrabile in tal guisa; poichè la ragione del seno del doppio angolo di elevazione all'ampiezza è sempre la stessa, sempre che la celerità del s projettile resti la medessma; si ccome cre-

fce il seno del doppio angolo di elevazione, crescerà pure l'ampiezza. Dunque poichè il seno del doppio angolo di elevazione di 45 gradi è il raggio, o fia il seno maggiore; così l'ampiezza, o giro in cotesta elevazione dev'essero la massima. Inostre, poichè i seni degli angoli equidistanti dagli angoli retti v. gr. di 80 e 100 sono i medessini; e gli angoli doppi devono esser equidistanti da un angolo retto, se gli angoli semplici lo sono; le ampiezze o giri adietevazioni equidistanti da 45 gradi dovranno eller uguali:

Quindi, poiche come il feno totale: fla al feno del doppto angolo di elevazione; così fla il femiparametro all'ampiezza; ed il feno totale è eguale al'doppto feno dell'angolo di elevazione, s'egli è di 45 gradi: fotto l'angolo di elevazione 45, l'ampiezza è eguale al'feniparametro.

7. Data la massima ampierra o giro; detenurante. I empierra o giro sultra data angolo di elevarione, rimanendo la strissi externa. Direce così: come il feno totale è al seno del doppio angolo di quali roglia altra elevarione; così è: la massima ampiezza, all'ampiezza ri-cercara:

Cosi supposto il massimo giro di una mortajo a 45 gradi elsere 6000 passiy, e: ricercata la lungheeza del giro a 300 gradi; si troverà essere 5196 p. ssi.

8: Data la velocità d' un projettile, trovare la fia majima ampierta o giospoiechè è data la celesità del projettile nello fipazio che dovrà percorrere in vigoredella forza imprella, v. gr. in un fecondo; non vi è da cercar altro fe non fettovare il parametro del fentiero o viaggio (pel corol. 2. della terza legge); impri

410

perocche la metà di questo è l'ampiezza ricercata.

Supponete v. gr. la celerità del projettile effer tale, che in un secondo egli percorra 1000 piedi, ofia 12000 oncie: se allora si divida 144000000 per 181, il quoziente datà il parametro dell'ampiezza ogiro 705580 oncie,o lia 66298 piedi. Il giro dunque o sia l'ampiezza ricercata è 33149. dunque qualunque oggetto si trovi dentro cotesta estensione può esfere colpito dal projettile.

9. Data la massima ampiezza, trovare la velocità del projettile, o fia lo spazio orittontale ch' egli percorrerà in un secondo. Poiche il doppio della mailima ampiezza è il parametro del viaggio o sentiero : conviene trovare una media proporzionale tra il doppio dalla massima ampiezza, e lo spazio percorso in un secondo da un corpo, che cade perpendicolarmente, cioè 181 oncie di Parigi; imperocché questo sarà lo spazio descritto dal projettite nel dato tempo d'un fecondo.

Cosi se la massima ampiezza è 1000 piedi, o sia 12000 oncie, lo spazio ricercato farà = V(12000, 181(= 120 piedi e 4. oncie.

10. Determinare la mafsima alterra , a cui s' eleverà un corpo projettato obbliquamente. La regola è, tagliare l'ampiezza AB int, e dal punto t erigere una perpendicolare em; questa em farà la massima altezza, a cui s'eleverà il corpo projettato, fecondo la direzione AR.

11. Dato il giro, o fia l'ampietta AB, e l'angolo d elevazione BAR; determinare la masima altezza del projectile. Se fi prende A R pel seno rotale, BR sarà il seno, ed A B il co-seno dell' angolo d'elevazione BAR: dunque direte,

come il co-seno dell'angolo d'elevazio: ne sta al seno del medesimo; così sta l' ampiezza A B al quarro numero, il quale farà BR; la di cui quarta parte farà la massima altezza ricercata.

Quindi, poiche dalla data velocità d'un projettile, trovasi la sua massima ampiezza, e di là il suo giro sotto qualunque altro angolo, data che fia la velocità, si trova parimente la massima altezza del projettile.

12. L'alcezza del giro em sta all'ottava parte del parametro, come il fenoverso del doppio angolo di elevazione al feno totale.

Quindi 1. poiche come il seno tota. le sta al seno verso del doppio angolo d' elevazione in un cafo; così sta l'ottava parte del parametro all'altezza del giro: e come il feno totale sta al seno-verso del doppio angolo d'elevazione in qualfivoglia altro cafo: cosi sta l'ottava parte del parametro all' altezza: mà la velocità rimanendo la stessa, il parametro ancera sarà lo stello nei differenti angoli d' elevazione : le alcezze dei giri fotto differenti angoli d' elevazione sono come i leni-versi del doppio dei loro angoli - 2. Quindi pure, le velocità rimanendo le medefime, le altezze dei giri sono in una ragion duplicata dei seni dei doppi angoli d'elevazione.

13 Data la diff ința orizzontale di qualunque segno, od oggetto, insieme colla sua alterra fopra, o profondita fotto l' orizzonte; travare l'angelo d'elevatione ricercato per colpire il detto aggetto.

Wolfio ci dà il teorema seguente,ch' è rifultato da una investigazione regolare: Supponete il parametro del diametro AS=a; In=b, A 1=c, il feno totale = 1. Poscia, come c sta a + 4+V ( a = ab = c : così sta il seno totale alla tangente dell'angulo d'elevazione ricercato R A B.

7

2

3

В

B

1

i

į

5

\$

Il Dr. Halley ne dà la seguente sacile, e compendiosa geometrica costruzione del problema; ch'egl pure deduce da un' investigazione analitica. Avendo l'angolo retto L D A (fig 48.), fi faccia D A , D F il mailimo giro, DG la distanza orizzontale, e DB, DC l'al tezza perpendicolare dell'oggetto; e fi tiri GB, e fi faccia DE equale a GB. Potcia col raggio AC, e col centro E, fi descriva un arco, il quale, se sia possibile, intersechi la linea AD in H; e la linea DH effendo resa di quae di là da F, darà i punti K ed L; zi quali si tirino le linee GL, GK.

Quivi gli angoli LGD, KGD fono l'elevazioni ricercate per colpire l'oggetto B. - Ma notifi, che se Bè fotto l'orizzonte, la sua discesa D C = D B dovià tirarsi da A, per avere AC = AD+DC Notifi altresi, che se nella discesa, DHè maggiore di FD, e così K cade fotto D; l'angolo K G D farà la depressione sotto l'orizzonte. Si può qui offervare, che l'elevazione richiefta costantemente taglia in due parti eguali l'angolo tra la perpendicolare, e l'oggetto.

Di ciò l'Autore non s'è accorto, quando diede la prima foluzione del problema; ma dopo averlo scoperto offervo, che niuna cofa poteva effere più compendiofa, e più bella, per la perfezione dell'Arte de' cannonieri; poiché con ciò è facile tirare con un mortajo ad ogni eggetto in qualunque fituazione, come si egli fosse a livella : non ricercandosi altro, che accomodare il pezzo talmence, che passi nella linea di mezzo tra il

PRO Zenit, e l'oggetto, e dargli il dovuto carico. Vedi MORTAJO.

14. I tempi delle projezioni o tiri fotto differenti angoli d'elevazione, rimanendo la stella velocità, sono come i seni degli angoli d' elevazione.

15. Dita la velocità d'un projettile insieme coll' angolo d' elevatione R A B. (fig. 47) trovar il giro od ampiezza AB, e l'altezza del giro em, e descrivere la strada o sentiero A m B. Sopra la linea orizzoniale A B, erigete. una perpendicolare AD, che dev'effere l'altezza, donde il projettite cadendo acquisterebbe la data velocità : sopra A D descrivere un semicircolo A O D che tagli la linea di direzione A R in Q: per Q tirate C m parallela ad A B, e fare CQ = Q m. Dal punto m lasciate cadere una perpendicolare m tad AB: finalmente per il vertice M descrivete la Parabola A m B.

Quivi A m B è il fentiero cercato, 4. CQ la fua ampiezza o giro, tm l'altezza del giro, e 4 C D il parametro.

Quindi 1. data la velocità d'un projetule, fi danno nel tempo stello l'ampiezze ed altegre di tutti i giri possibi-1i. Perchè tirando E A, noi abbiamo fotto l'angolo d'elevazione E A B, l' altezza A I, e l'ampiezza 4 I E : fotto l'angolo d'elevazione F A B, l'altezza AH, el'ampiezza 4 HF. 2. Poichè A B è perpendiculare ad A D, ella è una tangente al circolo in A. Quindi l' angolo A D Q è eguale all' angolo di elevazione R A B; per conseguenza A I M è il doppio angolo d'elevazione,. e perciò C Q; la quarta parte dell'ampiezza, è il feno retto; A C, l'altezza: del giro, il seno-verso del doppio angolo d'elevazione.

16. Data l'alcezza e m di un tiro, ovvero la sua ampiezza AB, insieme coll' angolo d'elevazione RAB; trovare la velocità con cui il projettile prima mosso, cioè l'altezza A D, nel cadere di là acquisterebbe una simile velocità. Poiche AC = tmè il seno verso, CQ = 1 A B, il seno retto del doppio angolo d' elevazione ALQ; al seno verso del doppio angolo d'elevazione, trovate il feno totale, e l'altezza del tiro. Ovvero al seno retto del doppio angolo d'elevazione, al seno totale, ed alla quarta parte dell'ampiezza, trovate una quarta proporzionale. Questa sarà il raggio I Q, ovvero LA, il doppio del quale A D, è l'altezea ricercata.

## SUPPLEMENTO.

PROJETTILE. La Teoria dei Projettili, ficcome viene esposta sotto questo medesimo capo, od articolo di sopra; e da presso che tutti quelli Scrittori , che hanno trattato delle esplosioni delle palle de' Cannoni, e so niglianti dal fovrano instauratore della buona Filosofia Galileo Galilei Fiorentino in qua, procede fopra la supposizione, che il volo delle palle de' cannoni, e delle bombe sia a un di presso nella Curva di una Parabola. Il Galileo veramente ha mostrato, come indipendentemente dalla resistenza dell' aria tutti i Projettili dovrebbono nel loro volo descrivere una Parabola; e propose alcuni mezzi d'esaminare, quali disuguaglianze sarebbero per nascere da questa medefima resistenza. Di modo che potrebbe altri farsi a promettere, che coloro, i quali venmero dopo di quelt' uomo fommo, ed

originale, si fossero fatti a sperimentare quanto lungi i movimenti reali dei projettili deviatfero da un tratto parabolico. assine d'aver deciso, e definito, quanto la relistenza dell' aria avesse in ciò che fare, e quello fosse per produrre nelle determinazioni dell' Arte della Cannoneria. Ma in vece di procedere, e d'avanzarfi con questa medefima precauzione, gli scrittori venuti dopo il Galileo si fecero baldansozamente ad afferire, come non poteva nascare alcun variamento confiderabile dalla refidenza dell' aria nel volo delle palle dei cannoni, e delle bombe; ed è di presente divenuto un affioma, fopra del quale vengonfi quafi univerfalmente gli Scrittori ad acquietare, ed appagare, che il volo di questi corpi projetti è a un di presso nella Curva d' una Parabola.

Questa Ipotesi venne fiancheggiata da Monfieur Anderson nel suo Trattato intitolato « Of the genuine use, and effects of the gun a cive, del genuino uso, e degli effetti del Cannone, pubblicato l'anno 1674 ; come anche fimigliantemente dallo Scrittore Francefe Monfieur Blondel nella fua Art de jetter les Bimbes , l'Arte di gettare le Bombe : ed il foggetto medefimo venendo preso per mano, e trattato di pari dal celebre Dr. Halley nelle nostre Filosofiche Transacioni fotto il numero 216. questo veramente dotto Valentuomo ebbe a rompere quetto ghiaccio, e fecefi a fignoreggiare sopra gli altri tutti nel farti a confiderare la fomma sproporzione, che paifava fra la denficà delle palle, e dell' aria, e fecesi a pensare, effer cola ragionevolissima il credere, che la refistenza dell' aria ad una grossa palla di metallo è a stento dicernibile,

413

tutto che in una palla d'un pezzo di artiglieria acceso ei conosca ed accordi, che dee effere confiderata. Ma tutto che simigliance Ipotesi solle incieramente ammessa da coloro, i quali appagar sogliono se stessi della sola, ed unica speculazione, nulladimeno il medefimo Anderson la trovò tale, che riusciva impossibile il conciliarla coll'esperienza fenza alcuna modificazione. Questo fatto lo iudusse a supporre, che una palla nella sua prima scarica, volasse per una certa data distanza in una linea retta. dal termine della qual linea retta foltanto ella cominciasse a piegarsi in una Parabola. Per siffatto mezzo egli si fece a sostentare e difendere, com' ei penfava, l'Ipotesi d' un moto parabolico. Ma una supposizione si scempiata, e sì strana, quale siè quella della sospensione dell'azione di gravità nel projettile, non merita tampoco, nè ha bilogno d'essere confutata. Il povero Monfieur Anderfon venne ad esfere ingannato dal suo non conoscere, quanto grandemente la velocità primitiva della pefantissima palla viene ad effere scemata, e diminuita nel corpo del suo volo dalla resistenza dell' aria.

I Cannonieri pratici convengono ed accordano di pari unanimamente, che ciascheduna palla vola per una certa data distanza dal pezzo d'artiglieria in una linea retta, la qual distanza immaginaria addimandanla costoro l'estensione del punto diritto della palla. Quefo volo in una linea retta, a vero dire. supponendolo fatto, e reale, non solamente verrebbe ad effere una confutazione della Ipotefi Parabolica, ma eziandio un' inestrigabilissima difficoltà in fe medefimo come quello che ver-

rebbe ad implicare una sospensione dell' azione della gravità. Ma la grande velocità della palla del cannone affegnata da Monsieur Robins, sembra, che venga intieramente a dar lume, e ad appianare, e dilucidare questa faccenda. Noi non abbisogniamo d'altro, che di farci a supporte, che dentro la distanza nella divifata guifa determinata dai Cannonieri pratici il deviamento della traccia, o sentiere dalla palla medesima non è esactamente distinguibile, o discernibile nel loro metodo d'affegnarli. Ora, ficcome una palla di ventiquattro libbre infuocata con due terzi del fuo pefo nella polvere, verrà nella distanza di cinquecento braccia dal pezzo d'artiglieria, a rimanere separara dalla linea della sua direzione originale, per mezzo di un angolo di poco più d' un mezzo grado; coloro, che non fanno, e non conofcono i non accurati metodi spessissime fiate praticati nella direzione d'un cannone. farannosi con tutta la maggior facilità del mondo a concedere, che un deviamento così picciolo, quale si è questo. può dall' universale dei pratici essere a buona equità avuto in noncale, e trascurato, e per conseguente la traccia, o sentiero della palla può effere riputato una linea retta, massimamente siccome interverranno affaitlime fiate altre cagio. ni dell' errore molto maggiore di quello, che nasce dall' incurvamento di questa linea prodotto dalla gravità. V eg. il Trattato intitolato « New Principles al Gunnery « cioè Nuovi principi di Cannoneria p. 82.

Quanto strana, scempiata, ed erronea. fia l'opinione della non confiderabile resistenza dell' aria, comparirà agevolissimamente da ciò, che viene ad esfere

stabilito da questo ingegnosissimo, e sommamente dotto Autore, il quale ha mostrato, e fatto toccar con mano, come questa resistenza ad una palla d'un cannone monta oltre venti volte più del peso della medesima palla. Quali errori pertanto non dovrem noi prometterci da una Ipotesi . la quale non considera. e trascura questa forza, come non considerabile? In fatti non avravvi ombra di difficoltà a far vedere, che la traccia descritta dal volo di una palla di cannone, e di bomba, non è, nè una Parabola, nè a un di presso, o presso che una Parabola. Conciossiachè dalle esperienze di questo Autore apparisca, come una palla di moschette del diametro di tre quarti di un dito infuocata colla metà del suo peso di polvere da un moschetto o canna della lunghezza di quarantacinque dita, si muove colla velocità a un dipresso di mille settecento piedi in un minuto secondo. Ora per la comune Teoria Parabolica, se questa palla volasse nella Curva d' una Parabola, la sua corfa orizzontale in 45. verrebbe trovato, effere intorno a diciasfette miglia. Ma dagli Scrittori Prazici, quali appunto fono un Diego, un' Ufano, ed un Merfennus, apparisce manifestissimamente. che questa corsa non è più lunga d' un mezzo miglio; di maniera tale che una palla di moschetto nell'elevazione di 45. con una ragionevole, ed adeguata carica di polvere, non vola 1/14 parte della distanza, che ella avrebbe dovuto fare, qualora si fosse mossa in una parabola.

Ne dee già farci in questo maraviglia questa grandissima diminuzione della corsa orizzontale, allorche viene ad essereconsiderato, come la resistenza dell' aria a questa palla, allorchè ella fa la sua prima uscita, o sbocco del pezzo d'artiglieria, soverchi di cento venti volte la sua gravità.

Di vantaggio, se il volo della pefantissima palla nell'uso comune pel servigio di terra, quando vengano esaminate palle di ferro di ventiquattro libbre di pelo, apparirà, e toccherassi con mano, che un tal tiro fatto con una piena carica di polvere, ha una velocità di mille seicento cinquanta piedi in un minuto fecondo. E la corfa orizzontale in 45. di questa palla verrebbe ad effere. secondo l' Ipotesi Parabolica, intorno a fedici miglia: ma dalle Esperienze di Saint Remy egli apparisce, che realmente la corsa non eccede, nè è più lunga delle tre fole miglia, che non viene ad effere tampoco un quinto della diftanza, alla quale dovrebbe volare, fe venisse a descrivere la curva d' una Parabola.

E questo deviamento dalla Parabola avviene non solamente in queste grandi velocità; ma eziandio in tali, le quali fono di gran lunga minori. Così nelle velocità di circa quattrocento piedi in un minuto secondo, per più, e più esperienze egli apparisce, che la corsa d'una palla di piombo del diametro di tre quarti di un dito, infuocata in elevazioni differenti con questa velocità, non viene, nè poco, nè punto a corrispondere a questa teoria, oppure la supposizione della non considerabile resiftenza dell'aria ai projettili, è falfa. E di vero la falsità di questa Ipotesi apparifce presso che al primo colpo d' occhio, eziandio nei projettili, che volino bastantemente, ed a segno, che i loro moti postano esfere seguitati dall' occhio; pochi ve ne hanno, che non difcendano per una curva manifestamente più corta, e più inclinata all' Orizzonte, di quella, in cui essi medetimi projettili ascesero, ed il punto altissimo di loro volata, o sia il vertice della curva trovasi molto più vicino al luogo, ove essi caddero sopra il terreno, di quello si trovassero da quello, onde vennero da principio scaricaci. Cose simiglianti neppure un solo momento posson essere rivocate in dubbio da chicchessia, il quale in una fituazione propria, ed adeguata pongasi ad offervare le volate dei sassi, delle frecce, o delle bombe scagliate a qualfivoglia distanza considerabile. Veg. Nuovi Principj di Cannoneria, Par. 2. Proposizione 6.

Ciò, che in questo luogo vien da noi afferito, viene a rimaner confermato dalla costantissima osservazione di tutti coloro, i quali son pratici, e trovansi frequentemente agli spari, che fannosi delle bombe, vale a dire, che le corse ( ranges ) nelle elevazioni fotto il 45. trascendono costantissimamente le corse nelle elevazioni sopra il 45., che trovansi respettivamente in una distanza uguale dal 45. Così la corfa delle bombe nel 15. l'avanzerà più oltre di una nel 60. e cosi una corsa nel 20. trascende una nel 65. e così in feguito: ma ella fi è cosa ottimamente nota, che nella Ipotesi Parabolica queste esser dovrebbono uguali, e perciò quelta Iporesi è. manifestamente fulsa.

Avvi un fenomeno caffo, o dispari nel moto dei corpi projetti con forza considerabile, che mostra, e sa vederela grandissima complicazione, e difficoltà di questo Soggetto. Il fenomeno è, chele palle nel loro volo non sono sola-

mente depresse ed abbassate sotto la loro direzione originale dall'azione della gravità, ma sono simigliaacemente con grandissima frequenza spinte, e tirate alla diritta, od alla sinistra di quella medessa direzione dall'azione di alcuna altra forza.

S' e' fosse vero , che le palle variasfero la loro direzione dall'azione di gravità solamente, in tal caso dovrebbe avvenire, che gli errori alla diritta, od alla finistra del segno, al quale vennero dirette, o mirate, verrebbero a crescere, ed aumentarsi nella proporzione della distanza del segno soltanto dal pezzo d' artiglieria. Questo però si oppone, ed è contrario ad ogni e qualsivoglia esperienza: il pezzo medefimo d'artiglieria, che condurrà la sua palla dentro un dito del fegno destinato, o mirato, nella distanza di dieci braccia, non può esfere rilevato a dieci dita in cento braccia, e molto meno a trenta dita in trecento braccia.

Ora questa disuguaglianza può soltanto nascere dalla traccia della palla
trovantesi incurvata da un lato di pari,
che all'ingiù; conciossiachè per mezzo
mingliante la distanza fra la linea incurvata, e fra la linea di direzione, crescerà,
ed aumenterassi in una ragione molto
maggiore di quella della distanza; esfendo queste linee coincidenti nella bocca del pezzo d'artiglieria, e dopoi separantisi nella maniera d'una curva dalla
sua tangente, se la bocca del pezzo di
artiglieria venga considerata come il
punto di contatto.

PROJETTIVA gnomonica, è una maniera di tirare con un metodo dis

projezione, le vere linee dell'ore, la forniura degli orologi da Sole ec. fopra ogni forte di supertine, senza verun ri guardo alla situazione di coteste superficie quanto alla declinazione, alla reclinazione, o all'inclinazione. Vedi ARTE di COSTRUIRE OROLOGI da SOLE.

PROJETTO. Vedi PROJETTILE. PROJETTURA, nell'Architectura, è la prominenza, o lo sporto, che hanno gli ornamenti, edi membri sopra il piano, o sopra il vivo della muraglia, della colonna, ec: Vedi VIVO, COLONNA, ec. I Greci chiamano cotesta ecphora, gl' Italiani sporti, i Francesi suttles, i nostri Operaj frequentemente faitlinges over, e i Latini projeda da projicio, donde gl' Inglesi dicono projedare.

Vitruvio ci dà, come una regola generale, che tutti i membri di sportionegli edisti hanno le loro projetture, o sia sporti eguali alle loro altezze: ma ciò non si deve intendere dei membri particolari, o sia degli ornamenti, come sono i dentelli, le corone, le fascie degli architravi, l'abbaco del Capitello Toscano, e Dorico ec. ma solamente degli sporti delle cornici intere. ec. V. Cornice.

Il gran punto negli edifizi, secondo alcuni moderni architetti, consistenti sperimenta proporzioni delle projetture o sia sporti ec. secondo le circostanze della fabbrica: così, dicono essi, la vicinanza e la lontananza facendo una differenza nella vista si ricercano differenti projetture, o sporti: ma egli è evidente che gli Antichi non ebbero tale intenzione. Vedi Proporzione.

La PROJETTURA della base e della cornice de' Predestalli, come offerva M. Parrault, è maggiore nelle antiche fabbriche di un terzo, di quello che fi pratica nelle moderne; e ciò pare che dipenda dall' avere gli Anti.hi proporzionata cotesta projectura all'altezza dei Piedestalli; dove i moderni fanno la projettura o lo sporto medesimo in tutti gli ordini, benchè l'altezza del Piedestallo sa molto differente.

La ragione di questo cangiamento, che i moderni hanno fatto dell' antico, dallo stesso Autore si riferifice ad una vista che hanno all' apparenza della solidità. Vedi PIEDESTALLO.

PROJEZIONE, nella meccanica, è l'azione di dare ad un projettile il suo

moto. Vedi PROJETTILE.

Se la direzione della forza, da cui il projettile è messo in moto, è perpendicolare all'orizzonte, la projețione dicesi estere perpendicolare; se parallela all'orizzonte apparente, dicesi essere una projețione orizzonte le ella fa un angolo obbliquo coll'orizzonte, la projețione è obbliqua. Vedi Obbliqua. Vedi Obbliqua.

L'Angolo ARB ( Tav. Mec. fig. 47.) che la linea di direzione A R fa colla linea orizzontale A B si chiama l'angolo

d'elevazione del projettile.

PROJEZIONE, nella perspettiva, dinota l'apparenza o rappresentazione d' un oggetto sopra il piano perspettivo. Vedi Piano.

La Projectione e. gr. d' un punto come A ( Tav. Perfect. fig. 1.) è un punto a, per cui il raggio optico OA passa dal punto obbiettivo pel piano all' occhio, o pure è il punto a, dove il piano taglia il raggio optico.

E quindi è facile a concepire cosa s'intende per la projetione d'una linea, d'un piano, o d'un solido. Vedi Per-

SPETTIVA.

PAOJEZIONE della sfera in plano è una rappresentazione dei vari punti, o siti della superficie della sfera, e dei circoli descritti in essa, come appunto appariscono all'occhio cellocato in una data dislanza fopra un piano trasparente posto tra l'occhio e la sfera. V. Syera, e Piano.

Circa le leggi di cotesta projezione. V. Perspettiva; essendo la projezione della sfera solamente un caso particolare

della perspettiva.

L'uso principale della projetione della sfira è nella costruzione dei Planisferi, e particolarmente delle mappe e carte, che diconsi essere di questa o di quella projetione, secondo le varie situazioni dell'occhio, ed il piano perspettivo rispetto ai meridiani, ai paralleli, ed altri punti e luoghi, che si devono rappresentare. Vedi Planisferio ec.

La più comune Projețione delle mappe del mondo è quella sul piano del meridiano, ch' esibisco una sfera retta; esfendo il primo meridiano l'orizzonte:
la seconda è quella sul piano dell'equatore,
dove il pelo è nel centro, ed i meridiani sono i raggi d'un circolo ec. essa
presenta una sfera parallela. Vedi L'
Applicațione della Dourina della projețione, della sfera, nella costruțione delle varie
speție di mappe nell' Articolo MAPPA.

La projectione della sfera comunemente fi divide in Ortografica, e Stereografica, alle quali fi può aggiugnere la gnomonica.

La Projezione Ortografica è quella, in cui la superficie della sfera è tirata sopra un piano, che la taglia nel mezziessendo situato l'ecchio ad una infinita distanza verticalmente ad uno degli emisseri. Vedi Ortografico.

Chamb. Tom. XV.

Leggi della projecione Ortografica. ...

1. i raggi, pe'quali l'occhio ad una infinita distanza vede qualunque oggetto, sono paralleli.

 Una linea retta perpendicolare al piano della projectione vien projettata in un punto, dove quella linea retta taglia

il piano della projezione.

3. Una linea retta come AB, o CD (Tav. Perspett. Fig. 17.) non perpendicolare, ma o parallela, od obbliqua al piano della projetione, viene projettata in una linea retta, come EF, o GH, ed è sempre compresa tra le perpendiquo colari estreme AF, e BE.

4. La projezione della linea retta AB, è la massima, quando AB è parallela al

piano della projezione.

5. Quindi è evidente, che una linea parallela al piano della projetione, vien projettata in una linea retta eguale a se stella; ma se ella è obbliqua al piano della projetione, ella è projettata in una linea, ch' è in minore.

6. Una superficie piana come ABCD, (Fig. 18.) ad angoli retti al piano della projetione, si projetta in quella linea retta; e. g. AB, in cui essa taglia il pia-

no della projetione.

Quindi è evidente, che il circolo BC A D stando ad angoli retti al piano della projetione, che passa per il suo centro, viene projettato in quel Diametro A B, in cui taglia il piano della projetione-

Egli è altresì evidente, che qualivoglia arco come ce vien projettato in o e eguale a Co, Cb, ch' è il feno retto di quell'arco; e l'arco del complemento e A si projetta in o A, che è il senoverso dello stesso arco ce.

7. Un circolo parallelo al piano della projezione, si projetta in un circolo egua;

le a se stesso; ed un circolo obbliquo al piano della projetione, si projetta in una elisse.

PROJEZIONE Stereografica è quella, in sui la superficie ed i circoli della sfera siransi sopra il piano d'un gran circolo, stando l'occhio nel polo di quel circolo. Vedi STRABOGRAFICO.

SUPPLEMENTO.

PROPAGAZIONE. Propagațione gelle Piante. Il numero dei vegetabili, che può effere propagato da un individue, è fommamente cousiderabile, massimamente nelle piante grandemente minute.

Egli è stato ricordato, ed avvertito, come in una pianta cesì groffa, come lo è la malva comune, il prodotto annuo di un seme non è niente minore di 200, 000; ma egli è stato più recentemente provato, e dimostrato, per mezzo d'una rigorofisima difamina fatta nelle parti. più minute del Mondo e Regno vegetabile, come una pianta tanto poco curata, quanto lo si è il muschio comune. delle muraglie, viene a produrre un numero grandemente maggiore di discendenti. In una delle picciole testoline di questa pianterella sonovi stati noverati 13824 femi. Ora venendo noi ad assegnare, ed a concedere ad una radice di questa pianterella otto ramisicazioni, ed a ciascheduna ramisicazione sei testoline, che veramente apparisceeffere un fommamente moderato calcolo, il prodotto d'un seme viene-ad essere - 6 x 1 3824 = 82944, e 8×82944, viene a dare 663552 Semi, come l'. annuo prodotto d'un folo feme, e questo

feme così minuto, e così picciolo, che 13824 d'essi semi vengone ad essere contenuti in una capsula, o custodietta, la cui lunghezza non trascende la nona parte d'un dito, il suo diametro non è maggiore d'una ventitreessma parte diun dito, ed il suo peso non eccede la trentessma parte di un grano. Veggansi le nostre Transazioni Filosof. n. 478. Sezione 12.

## PROPRIETADI della PROJEZIONE. Stereografica. —

1. În questa projețione un circolo retto si projetta in una linea di mezze-tangenti.

2. La rappresentazione d'un circoloretto perpendicolarmente opposto all'. occhio, sara un circolo nel piano della a projetione.

3. La rappresentazione d'un circolo situato obbliquamente all'occhio, sarà un circolo nel piano della projetione.

4. Se un circolo grande viene ad effere projettato fopra il piano di un altrogran circole, il fuo centro farà nella linea delle mifure, diffante dal centro del primitivo per la tangente della fua elevazione fopra il piano del primitivo.

5. Se un circolo minore i cui poli sono nel piano. della projetione, dovesse ellere projetiato; il centro della sua rappresentazione farebbe nella linea delle misure, distante dal centre del primitivo, per la secante della distanza dei circoli minori dal suo polo, ed il suo diametro oraggio sarebbe eguale alla tangente di quella distanza.

6. Se dovesse essere projettato un circolo minore, i cui poli non sieno nel i piano della projetione, il suo diametro. nella projețione, se cade di qua e di là del polo del primitivo, sarà eguale alla somma di mezze le tangenti della sua masfima, e della più vicina distanza dal polo del primitivo posto di quà e di là dal eentro del primitivo nella linea delle misure.

7. Se il circolo minore da projettarfi, cade intieramente da una parte del polo della proistione, e non lo circonda; allora il fuo diametro farà eguale alla differenza delle mezze tangenti della fua massima e della più prossima distanza dal polo del primitivo, preso dal centro del primitivo; e lo stesso nella linea delle misure.

8. Nella Projețione flereografica, gli angoli fatti dai circoli della superfizie della sfera sono eguali agli angoli fatti dai loro rappresentativi nel piano della loro projețione.

PROJEZIONE Gnomonica della sfera, Vedi GNOMONICA Projegione.

PROJEZIONE o Carta di Mercatore. V.
l' Articolo CARTA di Mercatore.

PROJEZIONE di Globi ec. Vedi l' Articolo Globo, ec.

PROJEZIONE polare. Vedi POLARE.
PROJEZIONE dell'Ombra. V. OMBRA.
PROJEZIONE nell'Alchimia, fi è il
gettare una certa polvere immaginaria,
chiamata polvere di projețione, in un cregiuolo, o altro vaso, ripieno di metallo preparato, o di altra materia, che
deve subito tramutasfi in oro. V. Polvere di PROJEZIONE.

Polvere di Projezione, o Pietra Filossale, è una polvere, che si suppone, che abbia la virtù di cangiare qualche quantità di un metallo imperfetto, come il rameo piombo, in un metallo più perfetto, come l'oro o l'argento,

Chamb. Tom. XV.

per la mistura di una piccola quantità della polvere stessa. V.TRAMUTAZIONE.

Lo Scopo, a cui gli Alchimisti dirigono tutte le loro fatiche, è di trovare la polvere di projetione. V. Alchimia.

Circa i caratteri , proprietà , virtudi &c. di cotesta polvere. V edi Piet RA Filosofa, te , o sia Lapis Philosophorum.

PROJEZIONE negli edifizj. V. PRO:

PROINDIVISO nella legge, è um possessione di terre, o possessione in occupazione di terre, o possessione, nessua delle quali può 
dire qual sia la sua diversa porzione, 
avendo cadauno il tutto ec. come i coeredi avanti la divisione. Vedi PouraPARTIZIONE PARTIZIONE
PROLABIA, un regime in anato-

PROLABIA, un termine in anatomia di quella parte della labbra, che sporgono in suori. Vedi Labbra.

PROLAPSUS ani. V. PROCIDENTIA:
PROLATO, nella geometria, è un
epiteto applicato ad una sferoide prodotta dalla rivoluzione di una femi elisse
attorno il suo diametro maggiore. Vedă
SFEROIDE.

Se il solido è formato dalla rivoluzione di una semi-elisse attorno il suo diametro minore, si chiama una ssiroide oblata; della qual figura si è la terra, che noi abitiamo, e sorse tutti i pianeti ancora; avendo il loro diametro equinoziale più lungo del polare V. OBLATO.

PROLAZIONE, nella Musica è l' atto di rrillare, o di fare varie inflettoni della voce fulla medesima fillaba.

PROLEGOMENO \*, nella Filologia, fignifica le offervazioni preparatorie, o difcorfi prefifii ad un libro ec. contenenti qualche cofa necessaria al Lettore, per renderlo più capace d'intende;

Dd a

re il libro, e di entrar più profondamente in una scienza ec.

\* La voce è Greca προλεγομενον, formata
da προλεγω, i. e. Io parlo prima.

Tutte le atti, e le scienze ricercan qualche previa instruzione, o qualche prolegomeno. Vedi Preliminare.

PROLEPSI, προληψις, una figura nella rettorica, colla quale noi anticipiamo, o preveniamo quello, che può effere obiettato dall'avversario. V. Figura.

Così : si può forse obiettare, ec. - Voi

dimanderete , ec.

PROLEPTICO мродомтимо:, dinota una malattia periodica, che anticipa, oppure il cui paroffismo ritorna più e più prefto ogni volta; come accade spesse fe fiate nelle terzane, ec.

PROLIFICO, nella medicina, dinota qualche cosa, che ha le qualità necessarie per generare. V. FRONDITA'.

Alcuni Medici pretendono di distinguere, se il seme sia protifico, o no. V. Seme.

PROLISSITA', nel discorso, è il diserto di entrare in un troppo minuto ragguaglio, e di essere troppo lungo, preciso, e circonstanziato suo al grado di diventare tedioso. Vedi STILE.

La Prolifità è un vizio opposto alla brevità concisa, ed al laconcismo. Vedi Lacontismo. Vedi Lacontismo. La Prolifità è un difetto comunemente attribuito al Guicciardini, a Gassendo, ec. Le arringhe formali alla resta di un' armata; e le deliberazioni d'una rediosa prolifità, che da principio erano si frequenti, ora sono in dissolo in tutte le migliori listorie.

PROLOCUTORÉ della convocazione, à quello, che parla in quell'. assemblea. Vedi. Cenvocazione.

L'Arcivescovo di Canterbutì, per il.

fuo uffizio, è presidente della camera superiore o alta della convocazione. — Il Prolocutore della camera inferiore o bassa è un uffiziale scelto dai membri, il. primo di della loro assemblea, e che dev' essere approvato dalla camera superiore.

Il Prolocutore è quegli, che tratta i loro affari, ec. che li deve dirigere, e le di cui rifoluzioni, ambafciare, ec. vengono deliberate alla camera fuperiore: tutte le cofe proposte da lui fono lette. alla camera, i voti raccolti ec.

PROLOGO \*, PROLOGUS, nella: poesía drammatica, è un discorso indirizzato all' udienza avanti il dramma, ofia un principio della comedia. Vedi: DRAMMA.

\* La parola l formata dal Greco προλογος:
præloquium, derivata da πρα, ε λογος.
Sermo.

L'Intenzione originale del prologo, fu per avvertire l'udienza del foggetto della comedia, e per preparar il popoload entrare più agevolmente nell'azione, e talvolta per far un'apologia al poeta:

Quest' ultimo Articolo pare che abbia quasi esclusi i due primi ne' drammi-Inglesi.

Il Prologo è di una più antica origine, che l'epilogo. Vedi EPILOCO.

I. Francesi hanno abbandonaro. l'uso dei prologhi; que' pochi, ch'essi fanno di quando in quando, non hanno in sè cosa veruna del vero prologo, non auendo relazione al soggetto, ma essendo solatante ornamenti rettorici, od arringhe in lode del Re, ec.

Nel teatro antico il prologo era propriamente l'attore, che recitava il prologo: il prologo filmavafi uno dei perfonaggi drammatici, e non compariva acila comedia in verun altro carattere; talmente, che i dotti fi stupiscono di trovare Mercurio nell' Amphiltyo di Plauto, che dice il prologo, e che altresì sa una parte considerabile dopo nella comedia.

Il prologo dunque tra loro era una parte della comedia, non però una parte essenziale, ma accessoria. — Tra di noi il prologo non è parte alcuna, ma una cofa interamente distinta e separata: tra loro il dramma si apriva al comparire del prologo; tra noi non si apre, se non se dopo che il prologo si ritira: tra noi dunque la cortina, o la tenda si tien chiusa sino dopo il prologo; tra loro doveva essere ritirata prima.

Quindi deriva una differenza ancor più confiderabile nella pratica del protogo: Imperocchè tra noi il protogo parla nel fuo carattere reale, o personale; parla M. Booth, o M. Olfield, non Catone od Andromacho: tra loro il protogo parlava nel fuo carattere drammatico, non come Turpio o Attilio, ma come protogo.

Tranoi egli dirige il fuo discorso all' udienza, considerata come in un teatro; al petterra, al palchetto, ed alla loggia: tra loro propriamente egli doveva parlare quasi ad un coro di astauti, o persone presenti all' azione reale: ma essendo ciò molto incongruo col disegno del prologo; le loro persone parlavano nella loro capacità drammatica all' aditorio nella sua capacità personale; lo che era una irregolarità, dalla quale o la buona fortuna, o il buon senso dei moderni, ci ha liberati.

Essavevano tre spezie di prologhi, il primo δποθετικός, in cui il poeta sciegava l'argomento della comedia; il secondo συστικός, in cui il poeta raccomandava Chamb. Tom. XV.

fe stesso, o la sua opera al popolo; il terzo αια ρομικό, in cui erano risolti gli obbietti ec.

PROLUNGATA faccia. Vedi FAC-

PROLUSIONE, PROLUSIO, nella letteratura, è un termine applicato a certe opere, o composizioni, satte previamente ad ogni altra cosa, in via di preludio, od esercizio.

Diomede chiama il Culex di Virgilio egli altri suoi opuscoli , protusioni; perchè scritti avanti l'opera grande.

Le protufioni dello strada sono pezzi molto ingegnosi: il famoso M. Huet Vescovo di Avranche aveva amemoria tutte le protufioni dello Strada.

PROMESSA, nella legge, è quando dopo una confiderazione pesata, uno si obbliga sopra la fua parola, di fare, o formare un tale atto, come è d'accordo con un altro. Vedi Contratto, Patto, Convenzione, ec.

PROMETEO, nell'astronomia antica, erail nome di una costellazione dell'emissero settentrionale, ora chiamato Hercoles, o Engonassis. Vedi HEB-CULES.

PROMONTORIO, nella geografia, è un punto eminente della terra, o pure uno feoglio, che fpunta fuori nel mare, l'efremità del quale in alto mare comunemente fi chiama capo. V. Capo.

PROMOTORI, PROMOTORES, nella legge, fono quelle persone, che nelle azioni popolari e penali, fanno profeguire i delinquenti in loro nome e ia nome del Re.

Questi tra i Romani si chiamavano quadruplatores o delatores; in Inglese pue te informers.

Il Signor Tho. Smith offerva, che i

promotori appartengono principalmente all'erario regio, ed al banco del Re. Milord Coke li chiama, turbidum Hominum genus, 3. Inst.

PROMOZIONE (Inftallement\*,) e flabilire o collocare una persona in una

dignità.

\* La parola installement è dirivata dal Latino, în e stallum, termine usato per dinotare una sedia nella Chiesa, nel Coro, od un banco in un tribunale ec. avvegnache Vossivo creda she questa voce sta d'origine germanica.

PROMOZIONE, infallement, propriamente si usa per dinocare l'introduzione di un decano di un prebendario, o di altro dignitario Ecclessattico, al posses fodel suo stallo, o sia della propria sede nella Chiesa Cattedrale, a cui appartiene. — Chiamasi questo rito dagl'Inglesa infallement, infallazione.

PROMOZIONE, fi usa parimente per dinotare la cerimonia, colla quale i Ca valieri della Giarettiera vengono collocati nel loro rango, a Windsor.

PROMULGATO, PROMULGATUS, dinota una cofa pubblicata, o proclamata.

In tal fenfonoi diciamo, la legge Ebraica fu promulgata da Mosè la promutgatione della nuova legge, fu propriamente effettuata dagli Appotloli, e dai Difeenoli.

PRONAOS, "gonzos, nell' Architettura antica, è un portico d'una Chiefa, d'un palazzo, o d'altro spazioso editi-

2io. Vedi Portico.

PRONAZIONE, tra gli Anatomiei. Il Radius del braccio ha due sortedi moti, l'uno chiamaro pronazione, l' altro supinazione. Vedi Radius.

Pronazione \*, è quando la palma della mano è voltata, in giù. Supinazione quando è voltato in giù il dosso della mano.

\* La parola è formata dal Latino Pronus, quegli che riposa sulla parte anteriore, o colla succia in giù.

Vi fono alcuni mufcoli peculiari, coi quali fi effectua la pronațione, nominati pronatori. — Il Rudius ha due altri mufcoli chiamati fispinatori, che fanno un effetto contratio. Vedi Supin Atorb.

PRONATORI, PRONATORES, nell'Anatomia, fone due muscoli del radius, che servono a voltar in giù la palma. della mano. Vedi PRONAZIONE.

Eglino si distinguono col nome di rotondo e quadrato.

PRONATOR, radii quadratus o brevis, nasce ampio, e carnoso dalla inferiore, ed interior parte dell'ulna; e passando trasversalmente sopra il ligamento, che congiunge il radius all' ulna. s' inserisce nella parte superiore ed esterna del radius : cui ajuta ad alzarfi interiormente intieme col Pronator radii rotundus o teres, muscolo che nasce carno. fo dalla estuberanza interna dell' osfodell' omero, dove codesti si levano piegando il carpo, e le dita, e sodamenteaderendo al flexor carpi radicalis, discende obbliquamente in giù alla sua carnosa inserzione un poco sopra il radius, nel mezzo esteriormente : il suo uso si è : di muovere il radius, e la palma al di dentro. Vedi Tav. Anat: ( Miolog. ) fig. 1. n. 27. fig. 2. n. 15.

PRONOMEN, nella gramatica, è una parte dell'orazione usata in luogo di un nome. Vedi Nome:

Donde la denominazione da pro e

Siccome sarebbe stato improprio ripeter sempre lo stesso nome, perciò seno flate in tutte le lingue inventate delle parole, chiamate pronomi per salvare le loro necessità, e per essere in luogo dei nomi; come io, tu, egli ec.

Siccome i noni sono i segni delle cose, così i pronomi sono i segni dei nomiIl P. Bussier non ostante dimostra,
che i pronomi sono nomi reali; e che tuttala differenza tra ciò chei grammatici
chiamano nomi, e pronomi, siè, che il
primo è un termine più particolare, e

l'altro è più generale.

Essi sono chiamati pronomi, perche usati in luogo di nomi particolari: in fatti talvolta essi non riempiono il luogo dei nomi interamente, ma abbisognano di altre parole in ajuto per esprimere l'oggetto, di cui si parla: tali v. g. suno quate, qualurque, ec. che non esprimono un oggetto determinato, di cui venga affermata una cosa, se non quando è accompagnata da un altra parola specialmente da un verbo: come, egni fatica merita primio.

IIP. Buffier li chiama pronomi incompleti per diffinguerli da quelli, ch' esprimono un' oggetto completamente; co-

me , io , tu , egli ec.

I Grammatici per ordinario distinguono i pronomi in quattro classi, relativamente alla loro disserente formazione, al loro significato, ec. cioè in pronomi personali, relativi, possessivi, e dimostrativi, ai quali si ponno aggiungere i promoni inacterminati.

I PRONOMI personati soro quelli, che usansi in vece dei nomi delle persone particolari: tali sono io, tu, egli, noi, voi, eglino. Vedi PERSONA, e PERSONALE.

PRONOMI relativi, che il P. Buffier chiama modificativi, o determinativi, sono Chamb. Tom. XV.

quelli collocati dopo i nomi, co' quali essi hanno una tale assinità, che senza di loro mente significano; tal e qui, il quale ec. Vedi Relativo.

PRONOMI possetsivi fono quelli, i quali esprimono ciò, che cialcheduno pullede o che gli appartiene: come mio, tuo, sue, ec. Vedi RELATIVO.

Coresti sono puri aggettivi, e solamente differiscono dagli altri per la relazione che hanno coi pronomi, donde sono derivati, e per alcune particolari inflessioni, che essi hanno in alcuni liaguaggi. Vedi Aggettivo.

Pronomi dimostrativi sono quel'i, che servono per indicare, o mostrare il soggetto di cui si parla: come questi, quelli

ec. Vedi DIMOSTRATIVO.

Pronomi Indefiniti sono quelli, ch' esprimono il loro foggetto indeterminatamente: come qualunque, alcuno, escorelli concidono con quelli, che il Padre Bussier chiama pronomi incompletti.

l Pronomi fi dividono parimente in festantivi, ed aggettivi: ai primi appartengono, io, tu, egli: ai secondi, mio,

il quale, che, ec.

1 PRONOMI si ponno ancora considerare in due stati; il primo o sia stato precedente, come io, noi; il secondo o sia stato susseguente, come me, noi.

PRONOSTICO, Omen \*, è un segno ovvero indizio di qualche cosa sutura, preto dalla bocca di una persona che discorre. Vedi Augurio, Divinazione.

\*Fifto deriva la parola omen da otemen, quod fit ore, esfendo un presagio vocale. Vedi Presagio.

Prognostico, omen prerogativum, sta i Romani era il voto della prima Tidolo, o centuria nei loro comitia, quandowe-

Dd 4

niva proposto di fare una legge ec. evvero una elezione fi presentava un' urna ai facerdoti che vi erano presenti, nella quale fi gettavano i nomi delle tribà, o centurie o curie; secondo che i Comitia erano curiata, tributa, o centuriata. E tirando alla sorte, quella tribà, centuria, ec. il cui nome veniva fuori primo, chiamavafi tribus . o centutia prærogativa, imperocche le loro voci eranorichieste prima. E talmente i Romani dipendevano da cotesta centuria prerogativa, che gli altri generalmente andavano a seconda. Quindi una persona che aveva le vosi della prerogativa, dicevali avere omen prærogativum.

PRONOSTICO\*, Prognosis, nella Medicina, è un giudizio dell'evento, o di uno stato di falute, o di una malattia: come seella finità in vita, o in morte; se sarà lunga, o breve; benigna o maligna, ec. dedutto da certi fintomi della malattia medesima. Vedi Segno, e Sin-

\* La parola deriva dal Greco προγνωσις, prenozione: donde anche προγνωςικον,

fegno pronoftico.

In tutte le febbri continue, Morton ei afficura effere di buon pronofico un polfo forte equabile, e che prefagifce fempre bene, qualunque altro fintoma minacciante vi fi accompagni; al contraio un polfo debole, intermittente, prefto è un pronofico di morte quantunque gli altri fintomi possano lusingare. Vedi Porso.

Ippocrate offerva, che tutte le predizioni, e pronofici delle malattie acuse sono molto fallaci; non ostante Diemerbrock aggiunge, che nella poste di Nimeguen, le cris nel sesto giorno si tevazono costantemente di fatale gronofice; altresì l'effere infetto circa il novilunio, o plenilunio; lo svenire nel principio del male, e foffirie palpitazio ni di cuore, erano mortali pronofici; al contrario una pleuritide ed una suppreffione di ventre crano pronofici falutari,

Il Pronostico, o sa prognoss è una parte della semiologia. Vedi Semio-

PRONOSTICI del tempo. Vedi Tempo.
PRONTO pagamento, moneta pronta. Vedi PAGAMENTO.

In molticafi vi è uno sconto pel pronto pagamento. V. Sconto, Ribasso ec. PRONUNZIA, nella pittura. Vedi. L'articolo Pronunziare.

PRONUNZIAZIONE, PRONUN-TIATIO, nella gramatica è il modo di articolare o pronunțiare le parole di una lingua rapprefentata all'occhio in ifcristo ed ortograficamente. Vedi PAROLA, LINGUAGGIO. SUONO CC.

Dalla diffinizione parerebbe che la pronunțiațione foife folamente l'immzgine della ortografia: ma ficcome noi pronunziamo prima di ferivere, e folamente feriviamo per efprimere ciò, che prenunziamo; è cofa più propria diffinise la pronunțiațione come la regola, ed il modello dell' ortografia. Vedi Ortografia, e Scrittura.

La Pronunziazione, forma il più difficile articolo di una gramatica ferita: in fatti un libro, che fi, esprime solamente all'occhio inuna materiache siguarda, l'orecchia sembra un caso assarto simile a quello d'insegnare ad un cie. co il modo di distinguere i colori. Vedi Gramatica.

Quindi è, che non vi ha parte venuna nella gramatica tanto difettiva quante è la pronunziazione; imperocchè deScrittore non ha spelle volte un termine con cui dare al Lettore un'idea del suono ch' egli vorrebbe esprimere; e perciò per mancanza di un termine proprio egli spelle volte ne sossituisce un altro vizioso, o precario.

Cosi i Grammatici Francesi frequentemente ci dicono, che le vocali e, e, i, si pronunziano in Francese nello stesso modo, come in latino; non confiderando , che non vi ha alcuna nota e determinata pronunziazione del Latino; ma che egni nazione presentemente pronunzia i caratteri Romani in Latino nel modo stello, come pronunzierebbe i medefimi caratteri nella fua propria lingua: Cosi il Latino cacus fi pronunzia dagl' Inglesi ficus, come se fosse scritto in Inglese sekus ; e dagi' Italiani si pronunzia, come gl' Inglesi leggerebbero tchckous, ec. Quindi appare, che la relazione tra i suoni, ed i caratteri, non meno che tra le cose, e le parole, è puramente arbitraria, e propria della nazione.

Platone veramente pare d'opinione contraria, e vuole che v'abbia una relazione naturale tra le parole e le cofe che elleno esprimono, come vi è una natural relazione tra i segni fatti dai muti, ele cose che essi vogliono accennare: Talmente che, secondo Platone, in ogni diversa parola vi dev'esser un diverso moto della bocca relativo all'azione es

pressa dalla parola.

Se una tal cola vi fosse, o nò, nella primittiva lingua non osiamo di dirlo; ma egli è cerro, che una tal relazione ricercherebbe una facilità di contorcimenti nella bocca, che ci riuscirebbono firani.

Per dare una giusta e precisa idea della prenuntiazione di una lingua, sembra necessario di fissare quanto mai sa possibile, tutti i diversi suoni impiegati nella pronunziazione di cotesto linguaggio.

Ciò fecero Mr. Lodwick nel suo saggio intorno ad un alsabeto universale; dov' egli annovera quaranta tre diversi fuoni semplici, (alcuni in fatti stranieri alla lingua Ingles) ed il Padre Bussicri quale assegna trentatre diversi suoni nella lingua Francese, ventinove nell' Italiano, trenta nel Tedesco, ventidue nello Spagnuolo, e ventiquattro nell' Inglese. Vedi ALFABETO.

La lingua Francese è imbarazzata da una difficoltà nella pronunțiațione, dalla quale parecchie altre vanno esenti; econfiste in questo che molte parole Francesi, hanno due prenunțiaționi differenti; l' una nella prosa comune, l' altra in

verfi.

Nella profa e g. omettono la pronunziazione della finale s nel plurale de' nomi, e della r. nella terza persona del plurale de' verbi, e di varie altre finali consonanti; ma in verso pronunziano tutto.

Così, nel pronunziate a quoi bon reveiller mes messes endormies? si pronunzia la sinales delle muses. Ed in mitte & mitte douccurs y semblent attachés, las di semblent dev'esses pronunziata:

Aggiungali aciò, che in profa i Franceli addolci (cono il 'luono di un gran numero di parole, pronunziando craire in vece di croire; ma in poesia ritiensi la genuina pronunzia. V. Inglese, Francese ec.

PRONUNCIAZIONE, si usa altresì per dinotate la quinta ed ultima parte della. Rettorica, la quale consiste nel regolare e variare la voce, ed il gesto secondo la mareria, e secondo le parole, per persuadre pià efficacemente, e per

netrare nell' animo degli uditori. Vedi RETTORICA.

La Pronunciacione è di tal importantanza, che Demostene la chiamò la prima, la seconda, e la terza parte dell' eloquenza. Vedi Azione.

Quintiliano diffinisce la pronunțiațione, vocis, & vultus, & carporis moderatio cum venustire, maniera decente, aggradevole di maneggiar la voce, il gesto, e azione di tutto il corpo.

Cicerone in qualche luogo la chiama guadam corporis eloquentia, una certa eloquenza del corpo; e in un altro luogo fermo corporis, linguaggio, o discorso del

corpo.

La pronunțiațione è la stessa cosa, che Azione Alcuni Scrittori, particolarmente Mr. Healey, la confondono collelocuțione, ch' è una cosa assai disserente Cotesso Autore, quando si nomina reforatore dell'antica etocuțione, intende dell'antica pronunțiațione. Vedi E LOCUZIONE. Vi sono tre cose, che sono comprese nel termine di procunțiațione; la memoria, la voce, ed il gesto. Vedi ogni cosa sotto il su proprio articolo.

Augusto per evitare di essere disonorato dalla sua memoria, e nel tempo stes so per risparmiare il disturbo d' imparare a mente, aveva il costume di arringare con uno scritto; siccome ci assicu-

sano Dione, e Svetonio.

PROPAGAZIONE, PROPAGATIO, è l'atto di moltiplicare la spezie, o di produrre il simile in via di generazione naturale. Vedi GENERAZIONE.

Alcune piante solamente si propagano col seminare, come il grano, i papaveri ec. La ragione si è, che lo stelo di coteste piante si secca, e muore, e per confeguenza è incapace di effere piantato:e per quello che concerne la radice, tuta ta la forza e virtù di effa paffa nella fpiga, la quale effendo la parte più utile della. pianta esaurisce ogni cosa. Vedi PIANTA, SEMEMZA, e SEMINAZIONE.

Talvolta le piante si propagano per le radici, come gli anemoni, ec. nel qual caso vi è un considerabile tronco di virtù seminale o spermatica riservata sempre nella radice, talmente che è in caso di germogliare nuove sibre in ogni favorevole eccasione. Vedi RADICE.

Talvolta un ramo stralciato, e posto in terra pullulerà una auova pianta; come vediamo nella vigna, nel pioppo, ec. e talvolta un tronco farà lo stesso. In questo caso, essendo la pianta di una tessitura assai porosa, s'imbeve prestamente del nutrimento, e prende radice. — Questo metodo di propagarione è particolarmente norabile nella vigna, ogni porzione della quale posta dovunque in terra, diventerà una pianta. I piccoli pezzetti dell Olmodiconsi fare lo stesso. Vedi Ramo, e Piantara.

Quando un ramo, o braccio d'una vigna pullula o cresce troppo lungo, o si seccaverso l'estremità, o cresce troppo poco per nutrire i suo grappoli, usasi tagliare i rami, e metterli in terra, e così prestamente crescono, e riescono

piante felici.

Ora, per allevare talvolta le piante novelle, e farle crescere, ed avanzare più presto, spezialmente i limoni, gli aranci, ed i cedri, passano un ramo o rampollo di un albero vecchio, senza tagliarlo, per un'apertura di un vaso ripieno di buona terra; sopra la quale i pori aprendosi per l'umidità e per il calore, subito scoppiano le radici, le quali

avendo un buon alimento dalla terra, e dalla pianta madre, crefcono grandemente, e ben presto giungono alla condizione di esfere separate della madre e di ingegnarsi di vivere da se stesse. Vedi TRONCO, NANO, ec. finalmente, talvolta ancora si prapagano per i bulbi. Vedi BULBO.

PROPAGINE, Layer, nell'agricoltura, e negli Ortaggi, dinota un novello tenero rampollo, o ramicello di una pianta non diltante daila terra, il quale è piegato in giù, e diversi nodi d' etlo si feppelliziono tre o quattri oncie fotto terra: rimanendo l'altra parte sempre unita all'albero genitore; tin a tanto che avendo battura a terra la radice, si taglia e si separa dal rimanente, e produce una nuova pianta.

PROPIZIATORIO, tra gli Ebrei era il coperchio dell'arca del tellamento, ch'era coperto si di dentro che di fuori da lamine d'oro; in guifa tale che non vi ti potea rilevare coll'occhio alcuna porzione di legno. Vedi Arca-

Alcuni parimente peníano ch' egli foffe un pezzo d' oro matficcio. I Cherubini fpiegavano l' ale fopra cotetto propitatorio. Quello che S. Paolo chiamò propititatorio ordinato ab acterno, fu il tipo o la figura di Crifto.

PROPIZIAZIONE nella religione, è un ficrifizio efferto a Dio percalmare il fuo sdegno, e renderlo propizio. Vedi Sacrifizio, Esprazione, Lus-Trazione.

Tra gli Ebrei si offerivano in via di ringraziamento saccinzi ordinari e pubblici, come olecauste, ec. e parimente si offerivano dei sacriti, i strandinari da persone particolari colpeveli di qualche delitto, in via di propitatione. Se il peccato era d'ignoranza, essi osferivano un'agnello o un capretto; se con disegno osferivano una peccora: e la propitiazione del povero consisteva in un pajo di tortore.

La Chiefa Romana crede, che la Meffa fia un facrifizio di propitiazione pei vivi, e pei morti. Le Chiefe riformate non ammettono altra propitiazione, se nen se quella offerta da Gesù Critto sulla Croce.

PROPIZIAZIONB, altresi è un nome, che fi dà ad una fetta folenne tra gli Ebrei, cetebrata li dieci del mese Tisri, cet'è il loro settimo mese e corrisponde al nostro Settembre.

Ella fu inflituita per confervare la memo la del perdono pubblicato ai loro-Padri da Mose per parte di Dio, il quale perciò ha rimeifo il dovuto castigo per la loro adorazione del virello d'oro.

PROPLASMA, πρηπλασμα, fi ufatalvolta per dinorate una forma, in cui fi getta qualche metallo, o materia tenera, la quale poscia diventa dura. Vedi-FORMA, e PLASMA.

POPLASTICE, προπλαςικη, è l'arte di far forme per gittavi dentro alcunecofe. Vedi Plastice, Forma, Fonderia, ec.

PROPOLI, nponodic, è una fostanza: denta, gialla, che ha un odor simile allo storace, e che rassoniglia molto alla cera con cui le api turano i fori e le fessure dell'oro alveari, accioche non vi eusti: aria fredda ec. Vedi Cera.

Eil' è una materia friabile da alcuni flimara affai nelle malatue dei nervi. Ufafi parimente per aprire gli abfœffi: ed effendo rifealdata fopra il fuoco, fi riceve il fiuo vapore per le tofsi inveterate. SUPPLEMENTO.

PROPOLIDE. Questo nome Propolide, Propolis, viene assegnato dagli Autori ad una sostanza più glutinosa, e più tenace della medesima cera, colla qual sostanza le api chiudono, e serrano tutti i fori, etutti gli screpoli o spacarure, che trovansi nei lati, o sancate dei loro alveari. Oltre la cera, edil miele, che le api raccolgono nei loro giornalieri viaggi alle volte hanno bisogno di questa terza sostanza; e ciò divien loro massimamente necessario, allora quando esse trovansi allogate entro un nuovo alveare.

Conoscono questi amabilissimi insetti egregiamente bene, come rendefi necessario al loro ben essere, il conservarsi perfettamente calde entro il loro alveare e validissimamente difese contro le ingiurie della stagione. Per mantener fuori de' loro alveari medelimi, non meno il vento, che la pioggia, fannoù elleno a chiudere, intafare, e riempire ogni picciolissimo screpolo, o fessuretta trovancesi nelle fancate, o lati delle loro maravigliose abitazioni con questa materia. Nè è questa la sola ragione perciò; ma elleno hanno di pari altri nemici della tribà degli insetti, i quali in certe date occasioni cercano eternamente, e fanno ogni tentativo per farsi strada, ed aprirsi il varco entro le divisate loro abitazioni. Alcuni di questi insetti divoransi il loro miele altri pasconsi della lor cera, ed altri finalmente trangugianfi i loro figlioletti. Affine di trovarfi difese, ed a coperto di fiffatti infidiatori, e nemici, le giudiziofissime api chiudono, ed intafano più validamente, che è loro possibile, rutti i fori, e crepature accidentali, che possansi trovare nell'alveare, e guardano e custodiscono l'apertura, la quale sa l'usizio di porta della loro Città con un certo numero di esse, che sanno, per così esprimerci, le sentinelle piantate perpetuamente intorno intorno all'apertura, o varco medessimo, di modo che niun nemico per una sistatta strada non puossi colà entro intanare. Veggasi Reaumur, Historia Insector. Vol. 10. pag. 76.

Questi prudentissimi, e sommamente circospetti animalucci non solamente intasano, e serrano nella maniera divisara i fori, e gli screpoli, che posson trovare. ma fannosi di vantaggio a diligentissimamente esaminare tutti i luoghi deboli dell'alveare, e co' loro dentolini taglian via le parti, od infracidite, o foverchio deboli, e l'apertura fatta, o mancanza di quel dato pezzo di muraglia rifannolo di nuovo con questa sostanza appel-·lata propolide. Un fatto di tal natura venne graziofissimamente rilevato, e dedute in uno degli Alveari di Cristallo del valentissimo Monsieur Reaumur, il quale era fabbricato, od intelajato di legno, ed aveva delle lastrone di cristallo ai propri luoghi incastrate. Queste lastrone quadrate di cristallo trovavansi ivi combagiare con dei pezzi di carta impastara. Le api conoscendo, o riputando questa parce la più dilegine, e debole di qualtivoglia altra dell' Alveare, e capace d'eller corrosa dai loro nemici, in brevissimo tratto di tempo rosero tutti i pezzi della divifata carta, e la pasta stelfa, e dieronfi a cuoprire queste parti col propolide, in luogo della divifata materia.

Sembrerebbe, che le api dovessero far uso della cera in sissatta occasione;

h

0

Ħ

Þ

1,

1

maquefia non verrebbe ad effere ad effe una difesa centro quei fra i loro infidiatori, e nemici, i quali divoranfi, e pasconfi dellacera; e la sempremai provida Natura ha provveduto queste amabili bestioline contro questa razza di nemici col fomministrare alle medesime ana materia, la quale spandes con maggiore agevolezza, che è d'una più valida tenacità, e presa, e che si fissa molto più gagliardamente nelle picciolistime spaccature, di quello fassi la stessa cera. E stato conosciuto fino da remotissimi tempi, che le Api fanno aso di questa sostanza. Plinio ne fa parola, e ci dice, come gli Autori del suo tempo distinguevano trespezie di questa sostanza; che la prima addimandavanla metys, la seconda pissoceron . e la terza propolis. Di queste tre denominazioni venne soltanto riteguta l'altima fra gli Scrittori potteriori, e sembra che questo nome presso gli Antichi venisse ad importare la pura sottanza, differendo le altre spezie da essa soltanto per trovarsi più, o me-Le mescolate colla cera.

Lo stesso propolide è una sostanza intieramente, e perfettamente diversa, e tutt'altra dalla cera. Noi sperimentiamo, come ella è scioglibite nello spirito di vino, oppure nell'olio di trementina; e quando viene distesa dalle api, ella è soffice, e morbida; ma poi s' indurisce; tuttavia ella può eziandio nel suo oià duro stato effere ammorbidita a forza di salore. Da tatte le divisate osservazioni egli apparisce evidentissimamente, che il propulide fi è una genuina veracistima refina vegetabile della natura, ed indole: di moltiffime altre, the fono in ufo comunemente fra noi. Quegli Autori,

hannola descritta con somma varietà, e differenza. Giorgio Pittorio, il quale a feritto delle api , dice , che il propolide è d'un color giallo, e d'un odore foave, somigliantifsimo a quello della storace, e che spandes, allorchè viene per acconcio modo riscaldato. Plinio, e gli Autori antichi descrivonlo come d'un odore rancido, e potente, e come quello, che venisse messo in opera non altramente: che un succedaneo del galbano; e noi a di aostri lo troviamo, e sperimentiamo. usualissimamente d'un grosso odore aromatico a fegno, che da certuni viene perfino annoverato, e voluto fra la feriedei profumi. Gli speziali, ed i Droghieri: in alcuni luoghi lo confervano non altra: mente che un medicamento nelle loro, botteghe: ma dee effere offervato, come: egli è il propolide infinitamente vario: nella sua indole, e natura conciossiacchè fecondo le descrizioni degli Autori, egliè alcune volte delce, e foave, alcun'altra: volta per lo contrario naufeolo, e ferente. La verità si è , che le api , le quali lo raccolgono per una fostanza da esfer: messa in opera come un cemento, e non: già per cibo: non fono gran fatto studiose: da quali piante debbano raccoglierlo, e quindi il propolide in vari alveari vien: trovato di colori fommamence differenti,. e di confistenze varie. Generalmente: parlando è il propolide d'un colore rosso. bruniccio nella fuperficie, alcuns volte: predominando il color rolso, alcune altre: per le contrario il color truno ma quando vien rotto, egli è giallognolo, od approfsimanteli al colore della cera Sciogließ intieramente,e perfettissimamente nello spirito di vian, o nell' olio di trementina, e questa soluzione è d'un color che hanno trattato, di queita softanza,, d'ore finissimo, e riuscirà estremamente:

bene come una vernice per colorir inargentate le cornici dei quadri, e somigliaati altri lavori d'intaglio, ec. nell'apparenza del color d'oro. Ella dà simigliantemente un' ugual color d'oro a quals'ooglia metallo bianco, che abbia una superficie levigata, cidotta a perfetto pulimento: tutto quello, ond'ella è priva, si è un poco più di brillante, ma questo viene a darsele con grandissima agevolezza mescolandovi semplicemente una picciola porzioncella di massite, oppure di sandaraca nella medesima soluzione. Veggas Reaumur, Historia Insectorum, Vol.

10. pag. 77. Avendo le api occasioni molto meno frequenti per servirsi di questa sostanza di quello abbianle per la cera, radissime volte incontranfi cariche della medesima; esse, oltre di ciè, non ne conducono giammai a casa, salvo che quando trovansi fissate, e stabilice in un nuove alveare, oppure allorchè facciasi alcuno ferepolo od apertura in un' alveare vecchio. La mattina è il tempo del loro raccogliere la materia, della quale esse formano la loro cera; ma per lo contrario la sola sera è il tempo, in cui portansi a raccogliere il propolide. Allorchè presentati loro l' occasione per questa sostanza nell'alveare, le apisarranno trovare tornarsi la sera a casa cariche della medefima in picciole masse piantate fopra la terza giuntura delle loro zampoline dererane nell' ifteffa ifteffissima guisa, colla quale si caricano, e portano a casa la loro cera. Questa differifice grandemente dalla cera ruvida. o groifolana, che effe couducono, ficcome quella, che è composta di piccio-Lillimi granellini rotondi, o d' una fi-

gura evale, e questa per lo contrario ? una fostanza uniforme della natura, ed indole d' una foifice refina, o gomma. Questa sostanza non dee esser prima dalle api mangiara in quella guifa, che fegue della loro cera, ruvida, o groffolana, affinchè ella venga ad effer rendura buona, ed acconcia per uso, ma ella è per lo contrario di un' immediata acconcezza pel fervigio delle api medefime. Egli è uno de'più brigofi, ed intrigati ufizi delle api quello di portarfi il propolide all' alveare, e d'applicarlo ove fa di mestieri. Ella si è questa una sostanza a segno ruvida, e viscosa, che il povero amabilissimo insetto non senza stenso, e difficoltà grandissina puossela accomodare supra le sue zampoline; ma il trarnela via dalle medefime zampoline di nuovo è un'incombenza lasciata ad altre api. Immediatamente che uno di questi sciami d' api cariche di questa materia entra nell'alveare, parecchie altre api fannosi loro intorno, e ne levan via picciolissimi pezzettini per volta d'una minutezza veramente estrema dalle maffe, delle quali queste loro compagne son cariche. Questo è per le api un lavoro d' un disturbo, e d'una difficoltà grandissima; conciossiachè i loro dentolini vengono per fiffatto modo invischiati, ed attaccati dalla tenacità della materia, che stentano estremameate, e costa loro pena grandissima il por giù quella picciolissima porzioncella, che hanno afferrato, e staccaro nella divitata maniera dalla massa. Questo pezzelino nel gittarlo via, tira fuori, o manda fuori un lungo filo, o diviene un lungo filo, in quella guisa appunto, che fanno tutte le gomme, e refine della spezie morbida. Assai fiate la materia

¿ così tenace, che l' ape, che afferrano la malla per distaccarne una proporzioncella, non è valevole ad effettuare questa faccenda, ma rimansi sospesa, e come appiccata e penzolante per i suoi dentolini dalle zampoline dell'altra ape carica della materia medelima. Bene spesso trovansi in tal lavoro impiegare, ed affaccendate due aprin una volta, una cioè, nella maffa del propolide attaccata ad una zampolina dell'ape, che l' ha condotta a cafa , e l' altra all' altra zampolina. Totto che alcuna d'effe ne ha diffaccata una porzioncina, tuttochè sempre sia così picciola, immediatamente volasene a quel dato luogo ove trovasi lo screpolo, o spaccatura, che dee effere riempiuto, e ferrato; e tosto chequesta ha faito Il suo unzio, altre volansene alla maisa a continuare il medesimo lavorio: di modo che ambedue le zampoline dell' ape, che è venuta carica del propolide, vengono ad effere perfettissimamente scaricate, e nette affatto di qualfivoglia porzioncella della maffa, allorche tutta e flata in piegata, e messa in opera nell'accennato lavoro. La briga, disturbo, e stento grandissimo. nel separare, e nel lavorare quelta macetia, e la picciolifima porzioncella, che un' ape è capace di portare a casa in una: volta, sembrerebbe, che venillero a provare, che sarabbe per effere un lavoro. fenza termine quello di chiodere, e ferrare colla materia medefima quei larghi: fori, che alcune volte trovanti negli alveari : ma il gras dissimo numero d'api. impiegate in questo lavoro nel tempo, ed azione medefima, è quello, che lo fa avanzare tollerabilmente bene, tutto: che ciascheduna d'elle api abbia un pefo durissimo, ed in estremo malagevole:

da compire per condurre a finimento il lavoro medefimo.

Ella fi è l' opinione genera'e li coloro i quali si son fatti a studiare le api, che il falcio, ed il piorpo fieno gli alberi, i quali malsimamente somministrino alle api questa spezie di refina, la quale posché è passara per i loro mani. polamenti, noi addimandiamo propolide, propolis. Egli è certifsimo però, che quetti non fono i foli alberi, che la fomministrino: conciossiachè venga toccato con mano, come le api non trovansi senza questo medesimo materiale per effettuare il divifato loro lavoro in quei dati luoghi, ove non allignano, e nontrovanti alberi di questa spezie, vale ai dire, pioppi, e salcj, od ove trovansi: i loro alveari. Veggafi Reaumur, Hift .. Infector. Vol. 10 pag. 80.

Era il diligenciisimo Monfieur Reamur in estremo volonteroso di vedere: la maniera, colla quale le api raccolgono questa tenacifsima, e vilcofisima mas terra; ma indarno il povero valentuomo: feceti a tener-loro dietro pe' campi, o fopra gli alberi. Malgrado questo però un accidente ebbe a somministrarli P. opportunità di offervarle affacendate in questo medetimo lavoro. Aveva egli percerta particolare occasione levate via ili coperchio ad uno de' luoi alveari di cristatle; e siccome nei contorni del medefimo copercchio trovavafi attaccara una i buona quantità di propolide, del quale: eranfi service le apr per chiuderne le: filure, allorche trovavali accomodato full' alveare, così le api di un alveare,. che trovavali in vicinanza di questo. immediaramente avvilaronfi, come ivi trovavati in pronto questa materia in i copia grande unita infieme, che appune -

to faceva loro approposito, e che avevanla in guifa ad esse agevolissima, ed in vicinanza del lero bisogno. Una buona partita d'esse pertanto incontanente flaccossi dal proprio alveare, e diessi a levarnela via dal divisato coperchio; ed in conseguenza di questo fatto divenne cofa agevolifsima l'offervare ciafcheduna di queste api durante il corso del suo lavoro. La maniera di separare il propolide dalla fostanza, sopra la quale trevavasi disteso, si era il distaccarne piccio. lissimi pezzolini per volta con i denti: questi, allorchè con grandissimo stento, e briga erano rimafi sciolti, e distaccati dal restance, venivano dall' ape consegnati al piede d'una delle zampoline dinanzi: quivi stesso venivano formati in una massa condeggiante, e dopo una picciola manufattura venivano confegnati al piede d'una seconda zampolina, ed ultimamente, da questa al pezzo piatto triangolare, che viene a formare la terza giuntura delle gambe di dietro, che è appunto la parte destinata nelle comuni loro fabriche, e lavori a ricevere le masse della cera grezza. Quivi questa materia viene pigiata in giù con alcuna violenza, e poi vien fiffara nel suo luogo da tre, o quattro colpi dal piede me. defimo : e ciò fatto altra porzioncella viene ad effere separara dai denti nella guifa, e maniera medefima, e col medefimo metodo condotta allo stesso luogo, ed aggiunta alla prima porzioncella, o pezzolino sopradditato; e cesì l'ape segue a continuare il medefimo lavorio, fino a tanto che tutta l'opera è compiuta. Le api, che rinvennero questo tesoro, se ne caricarono in un grado immenfo, giugnendo a portarfene via na maffa della groffezza maggiore di quella d' un pifello in ciascheduna zama polina, ed il tempo, che impiegarone in prenderne queste groffe porzioni fi fu una mezz' ora per lo meno: dopo che l' ape aveva portato questa soma all'alveare, e che ne era stata sollevata dalle unite fatiche, e lavori di parecchie altre, quell' ape, che aveva fosserto le fatiche di raccogliere le divisate masse, andaya ad unirfi ad un mucchio d' altre in alcuna parte quiera del medefimo alveare, e stavati in riposo pel rimanente

di tutta quella giornata.

Non è però il propolide mello soltanto in opera da questi amabilissimi insetti per chiudere, intasare, e serrare, i fori, e gli screpoli, che trovansi nei loro alveari, o nelle fiancare, o lati dei loro alveari, ma con affai frequenza cuoprono col medefimo altresi quei pezzi incrocicchiati, che sostengono i fiali; ed allorchè le api possono trovare di questa sostanza medesima in abbondanza grande, ed a talento, fannosi simigliantemente a cuoprirne, e ad inverniciarne tutta l'interior superficie dell'alveare medefimo, affine di difenderlo per fiffatte modo dall' ingresso di nemici di qualfivoglia spezie, i quali petessero co' denti aprirfi un varco pel guício medeamo dell' alveare. Gli Antichi, che fi fecero ad offervare questo inverniciamento interno degli alveari, supposero, che le api fi servissero del propolide per attaccare i loro fiali all'alveare medelimo, non altramente che d'una colla: ma le più accurate, e veramente inappuntabili offervazioni moderne ci hanno evidentifeimamente fatto toccar con mano. come i buoni Antichi erano in errore risperto a ciò; avvegnacche i fiali trovinfi fempre, e coftantemente attaccati con maffe di fola cera.

ø,

i

13

Oltre gli ufi del propolide già espo-Ai, avvene di pari un'altro fommamente singolare, il quale fa onninamente di mestieri, che per noi non si passi in silenzio. Quetto si è l' imbalsamare, ed il conservare per mezzo d'esso propolide certi corpi, de' quali esse non sanno, come altramente disporte. Malgrado la somma cura, che le api si prendono per diffendere gl'ingressi o varchi de' loro alveari, nulladimeno nemici d'una , o d' altra spezie trovansi per entro i medesimi, ed appronsi la strada non di rado: Ouesti però l'incontrano d'ordinario, e trovansene molto male; conciossiache il pungiglione dell' ape sia un' arme valevolitsima a punire ed a far costar cara una liffatta intrulione; e lo sciame di queste bestioline è cosi numeroso, che non è così agevole a quel nemico, che cotà si è intruso, ed intanato lo schivare ripetute ferite. Allorchè nella divifata guila vi si è intrusa una creatura di una picciola mole, o groffezza, e che di pari è stata nell'additata guisa messa a morte. le api con diligenza grandissima, e con istenti non mezzani conduconta fuor dell' alveare ; avvegnachè l' ape fia un' infetto d'indole così netta, e di natura così dilicata, e pulita, che non compor. ta, che nell' alveare medefimo trovisi alcuna spezie di mondiglia, o lordura. A vviene però alcuna fiata, che sdruccio. li per l'apertura dell' alveare entro il medelimo alcuna maligna lumaca, mafsimamente della spezie grossa, di quelle fenza guício, e nude: in questo caso questa bestiaccia non cessa, fino a tanto che colà entro vive, di rampicarfi, e strascinarsi qua e là sopra i fiali. Ella non è maraviglia pertanto, che un insette così metto, ed estremamente delicato, e puli; Chamb. Tom. XV.

to come fonc le amabilissime api, trovisi inviperito ed in ira somma per vedersi present: un così lordo, e schifo ospite : quindi è che le api pongonsegli intorno, circondandolo per ogni dove, e tanto fanno fino a che arrivano ad ucciderlo co' loro pungiglioni : ma ficcome in proporzione delle amabilissime api questa lumaca è una bestiaccia, che non può effere dalle medefime, come foma foverchio pefante, strascinato, e condotto fuori dell'alveare, così con industria veramente maravigliosa, prima che il cadavere della bestiaccia corrompafi, cuopronlo tutto al difopra, e lo inverniciano ben bene con questo propolide, formandovi una ben fatticcia incamicatura di questa sostanza, la quale conservalo egregiamente bene, e sa testa alla purrefazione di quel cadavere. Veggafi Reaumur, Istoria Infectorum, Vol. X.p. 84.

Alcuna fiata avviene eziandio, che venga per la medefima apertura dell'alveare a vilitare questi industriofisimi. e nitidiffimi animalucci alcuna lumaca. o chiocciola ortenfe di quelle col gufcio. Ora contro a siffatta creatura le api assicuranfi in una guifa totalmente diverfa, e questa con impiegarvi una picciolissima porzione di propolide. Ma presentolsi al lempre maravigliolo inveltigato. re della natura Monfieur Reaumur un'occalione d'offervare il metodo tenuto dalle api per distruggerequesto loro nemico in una guifa fommamente accurata, ed agevole : lo che potette quel valentuomo con ogni evidenza, ed agevolezza maggiore offervare in uno de suoi alveari di cristallo. La chiocciola erasi intanata entro l'alveare una mattina affai per tempo? dopo d'essersi strascinata qua, e là pee

E .

alcun tempo, andò a fiffarfi ad uno dei la-Aroni di cristallo per mezzo di quella medefima materia glutinosa, o collosa per mezzo della quale viene affai fovente trovata affilfa, ed attaccata alle muraglie vecchie, ed agli alberi. Allorchè le api trovarono questo loro nemico in fissatta guisa attaccato, dieropfi a circondarlo: e nel tratto di pochissimi minuti formarono una cornice, o cordone di propolide intorno intorno all' orlatura, o labbro della bocca della chiocciola: questo cordone and arono sempre più ingrossandolo con aggiugnere continuamente della nuova fostanza, con una proporzione mirabile al medesimo, fino a tanto che vi ebbero formata intorno alla medefima chiocciola una incamicciatura così filla e fatticcia, che la chiocciola medefima non potette più staccarsi dal luogo. eve dapprima erasi appiccata.

É la chiocciola valevolissima a sciogliere con grandissima facilità l' attaccatura, colla quale ella fi affigge a qualfivoglia luogo; avvegnachè questa sua attaccatura fia fatta per mezzo d'una gomma, che viene ad effere sciolta dall' acqua; che perciò il primo scroscio di pioggia, oppure oziandio quello stesso umidore, che questo animale è naturalmente capace di segregare dal proprio suo corpo, viene in questo caso a rilasciare la gomma medefima; ma l'attaccaaura, della quale servironsi le api per fisfare il guscio, o casa della chiocciola, al lastrone di cristallo dell' alveare essendo una refina, questa perciò rimane intatta, ed inalierata dall' umido, o dall' acqua, e per conseguente è giuoco for-2a, che ricenga, e conservi l'animale attaccato all' alveare finch' ei vive non fole, ma eziandio per lunghisimo tempo dopo ch'è morto dentro il fuo guscio.

Sembra probabilissimo, che le apinon fieno gran fatto curiose nella scelta della materia del propolide; ma che fervan loro parecchie refine dei vegetabili indifferentemente per questa loro impresa : egli è stato però sperimentato se elleno peravventura si servissero della trementina comune, come anche di alcune altre di quelle refine, che fono in uso presso di noi, e ciò per mezzo di porle, e stenderle innanziai loro alveari; maciò senza ombra menoma di riuscita, ed indarno. É questa però un esperienza la quale ricerca delle affai frequenti repetizioni; conciossachè abbianvi varie stagioni, nelle quali non ha l'ape occasione per una fissatta materia. Veggali Reaumur, Historia Infector. Vol. 10. pag. 80.

PROPONTIDE. V. MAR DI MAR-MORA.

PROPORZIONALI, quantità sono quelle o lineari, o numeriche, le quali : hanno una stessa ragione, o relazione. l' una all' altra. Vedi Ragione, e Pro-PORZIONE.

Così, se 3, 6, 12, sono properzionali, . allora farà 3: 6::6 12.

Per trovare una quarta PROPORZIONA -LE a tre date lines , AB, AC, e BD. ( Tavol. Geom. fig. 62.) si tiri ad arbitrio un angolo FAG, da A si tiri la prima delle linee a B; da A, la seconda, a C; e da -B, a D, la terza: fi tiri BC; ed in D, fi faccia un angolo eguale ad ABC: allora CE è la quarça proporzionale ricercata; ed AB: AC:: BD : CE.

Se fi cerca una terza proporzionale adue date linee , AB , ed AC; fi faccia BD eguale ad AC, cioè AC sia replicata due volte: Allora AB: AG:: AC: CE.

Pertrovare una media Proporazionala tra due dute linee, AB e BE, (fig. 6;) si congiungano le due date linee in una linea retra continuata, e si tagli il C in due parti eguali; da C, coll' intervallo di AC si descriva un semicircolo ADE; eda B s'innalzi una perpendicolare BD; questa è la media praportionale ricercata; ed AB; BD; BD: BE.

I Geometri sono statidue mille anni in cerca di un metodo per trovare due medie proportionali. Vedi MEDIUM.

Gli antichi faceano ciò meccanicamente, col mezzo del mefolabio deferitto da Eutochio; e molti di loro tea ta ono di dare la dimostrazione; alcuni per i loci folidi, come Menecmo; altri per i loci plani, come Nicomede, Dioele, e a' nostri tempi il Vieta; ed altri per moti i mpliciti, come Platone, Archita, Pappo, e Sporo; altri tentarono col mezzo della descrizione de circoli come Herone, ed Apollonio ec. ma tuttti invano. Vedi Problema, e

Per trovar un medio Proporzionale tradue numeri: la metà della fomma di duedati numeri è un medio proporzionale aritmetico, e la radice quadrata del loro ptodotto è un medio geometrico proporzionale. V. Proporzionale Aritmetica, e Geometrica.

Per trovare una media PROPORZIONALE armonica. Vedi PROPORZIONE Armonica.

Il compasso di proportione, o Proporaziona Le cun istrumento per sirar prestamente delle linee, e delle figure, in qualunque data ragione ad altre linee, o figure. Vedi la loro costruzione ed uso aell' articolo Compasso.

Chamb. Tom. X.

PROPORZIONALE parte. Vedi PARTE.
PROPORZIONALI feate, chiamate ancora
feate togaritmiche, sono i numeri artifiziali o logaritmi, posti su delle linee,
per facilità e comodo di moltiplicare,
dividere ec. per mezzo del compasso
del regolo corrente. Vedi Logaritmo,
e Scala.

Elleno in fatti non fono altro più, che tante linee di numeri, come le chiama Gunter, femplici, deppie, triple, o quadruple, qual numeto rare volte eccedeno. Vedi Scala del Gunter ec.

PROFORZIONALIT fpirali V. SPIRALE.

PROFORZIONALITA', è un termine
usato da Gregorio di San Vincenzio,
per dinotare la proporzione che palsa
tra gli esponenti di quattro ragioni. V.
Esponente, e Ragione.

PROPORZIONE, PROPORTIO, nell'aritmetica, è l'identità o fimilitudina di due ragioni. Vedi RAGIONE.

Quindi le quantità, che hanno la steffa ragione tra di loro dicensi essere portionali; e. g. se A sta a B, come Ca D; ovvero se 8 sta 4, come 30 a 15, A, B, G, D, ed 8, 4, 30, e 15 diconsi essere in proportione, o si chiamano semplicemente proportionali. Vedi Propor-ZIONALI.

La Proportione frequentemente si confonde colla ragione; e pure amendue realmente hanno differenti idee, le qualt dovrebbono per tutte le ragioni essera distinte.

La Ragione propriamente è quella relazione, o fia abitudine di due cofe, cho determina la quantità di una, dalla quantità dell' altra, fenza l'intervento di una terza: così diciamo la ragione di 5 a 10 è 2; la ragione di 122 24 è 2, Vedi Ray La Proportione è la limiglianza di due sali relazioni: così le r. lazioni tra 5 e 10, e tra 12 e 24 essendo le stesse, o eguali, i quattro termini diconsi essere in proportione.

Quindi la ragione esiste tra due numezi, ma se ne ricercano almeno tre, per-

chè efista la proporzione.

La Proporçione finalmente è l'abitudine, o relazione di due ragioni quando fono paragonate infieme; come la ragione lo è di due quantità. Vedi QUAN-TITA.

La Proportione inoltre si confonde frequentemente colla progressione. Instati amendue spesse volte coincidono; confissendo la loro disferenza solamente in questo, che la progressione è una spezie particolare di proportione, in cui il secondo dei termini è un medio proportionate ra gli altridue, od ha la stessa ragione al terzo, che ha il primo al secondo.

Aggiungete a ciò, che la proporțione 2 limitata da tre termini, ma la progrețifone va all'infinito: (talmente che la progreffione è una ferie o continuazione di proporționi) e.che nei quattro termini 3, 6,12,24, la proporțione è fo'amente tra le due coppie 3 e 6, e 12 e 24, ma la Progreffione è tra tutti i, quattro termini. Vedi Pacor Ession E.

La Proportione, dicefs effere continua, quando il confeguente della prima ragione è lo steffo, coil' antecedente della feconda; come, fe. 3, sta al 6., come 6 al 12. Vedi CONTINUO.

La Proporțione, dicesi essere discreta o interrotta, quando il conseguente della, prima ragione disserifice dall'antecedente della seconda; come, se 3 sta.al.6, come 4 al.8. Vedi Discreto.

La Proporgione invlire fi dice o drite

metica, o Geometrica a misura delle ra-

Proportions Aritmetica, è l'eguaglianza di due o più ragioni aritmetiche; o l'eguaglianza della differenza, tra tre diverse quantità.

Cosi, 1, 2, 3, e 2, 5, 8, fono in-Proportione Aritmetica; imperocché vi èla medefima differenza tra i numeri paragonati, che fono 1 al 2, e 2 al 3, o 2 al 5, e 5 all' 8.

Se ogni termine ha la medesima ragione al suffeguente, come il primo ha, al secondo; i termini diconsi essere in una proportione continua aritmetica; come:

5, 7, 9, 12, 15.
Se la ragione tra ogni due termini
differifice da quella degli altri; i termini
diconfi effere in proportioue: aritmeticadifferata, o interrotta; come farebbe 2: 5:;
6: 9, effendo la ragione del 5 al 6 differente da quella del 2 al 5.

Una ferie di più di quattro termini in proporçione aritmetica forma una progressione aritmetica. Vedi Progressione.

1. Se tre numeri sono in proportiona oritmetica, la somma degli estremi è eguale al doppio del termine medio ; Così nel 3, 7, 11; la somma del 3 ed. 1-1 è eguale al doppio del 7; cioè al 14.

Quindi abbiamo una regola per trovare un medio proportionale antimetico ttadue dati numeri; effendo mezza-la fomma de due il medio ricercato: Cost mezza: la fomma di 11 e 3, cioè del 14 è 7.

2. Se quaitro numeri fono in proporzione aritmetica, la fomma degli effreni è eguale alla fomma dei termini medi: Così nel 2: 3: 4: 5: la fomma del 5: e del 2: è eguale alla fomma del 3; e del: 4, cioè al 7. Quindi quattro termini in proporçione aritmetica sono ancora proporzionali se si prendono inversamente 5: 4:3:2;0 alternativamente così 2:4:3:5:0 inversamente ed alternativamente così, 5:3:4:2.

3. Se due numeri in proportione aritmetica si aggiungano ad altri due; il minore
al minore, ec. la loro dissernaz è in una
duplicata ragione, cioè doppia di quella
delle rispettive parti aggiunte: Così se
al 3:5 si aggiungano 7:9, le somme
sono 10:14; la cui dissernaz 4 è
doppia della disserenza del 3:5, o del
7:9. E se a cotesta somma si aggiungano
altri due, la disserenza dell' ultima somma sarà tripla della differenza dei primi
due, e così in seguito.

Se due aritmetici proporționali si sottraggano da altri due nella stesa ragione, il minore dal minore ec. la ragione aritmetica del residuo è o. Cosi da 9:7 levando 5:3, i residui sono 4,4.

Quindi se si moltiplica un aritmetico proporzionale per lo stesso numero, la dissernza dei suoi prodocti conterrà la prima dissernza tante volte, quante unità contiene il moltiplicatore. Così 3: 5 moltiplicato per 4, produce 12, 20, la cui dissernza 8 è eguale al 2 preso quattro volte, il qual 2 è la dissernza del 3, e 5.

4. Se due numeri in proportione aritmettica si aggiungono, o si moltiplicano per altri due in un' altra ragione dello stesso genere, il minore per il minore, ec. le somme sono in una ragione, ch' è la somma delle ragioni aggiunte o moltiplicate. Così 2: 4: 3: 9 essendo aggiunti, le somme sono 5: 13, la cui disferenza è 8, che è la somma del 2, e del 6, she sono le disferenze dei numeri dati.

Chamb. Tom. XV.

Proportione Geometrica è l'eguaglianza di due ragioni geometriche, o due rapporti di due paja di quantità. Vedi Geometrico.

Così 4: 8::12: 24 fono in propor
tione geometrica: essendo la ragione del
4 e dell' 8 eguale a quella del 12, e
24. cioè 4 è contenuto tante volte nell'
8, come il 12 lo è nel 24. Inoltre 9,
3, I fono in proportione geometrica; essendo il 9 triplo del 3, come il 3 dell'
1. Se in una serie di termini vi è la stessa
tra il primo ed il secondo; essi diconsi
tra il primo ed geometrici proportionali:
Come 1: 2: 4: 8.

Se ogni due termini hanno una differente ragione da quella del primo e del fecondo, effi diconfi effere in proporțione geometrica difgiunta, o interrotta; come sono 2:4:3:6; dove 2 sta 24, come 3 a 6; ma non così come 4 a 3.

Una serie o progressione di più di quattro geometrici proparzionali si chiama progressione geometrica. Vedi Progressione.

1. Se tre quantità fono in proporțione continua geometrica, il prodotto delli due estremi è eguale al quadrato del medio termine. Così nelia proporzione 6:12:: 12: 24, il prodotto del 6 e del 24 è eguale al quadrato del 12, cioè al 144. Quindi abbiamo una regola,

2. Per trovare un medio geometrico proporzionale tra due numeri, v. g. 8. e 72.

Si moltiplichi uno dei numeri per l'altro, e dal prodotto 576 si estragga la radice quadrata 24. Ella sarà il medio sicercato.

3. Per trovare un quarto proporzionale a tre dati numeri, v. g. 3, 12,5;

Ee 3

o un terzo proporzionale a due dati numeri.

Molriplichifi il fecondo 12 pel terzo 5 nel primo cafo; e nell'altro fi moltiplichi il fecondo per se stesso il prodotto pel primo 3, il quoziente 20 è il quarto volgarmente ricercato in uno, o il terzo nell'altro caso.

La foluzione di questo problema è ciò, che volgarmente chiamiamo regola di proportione, o regola aurea, o regola del tre. Vedi REGOLA.

4. Se quattro numeri sono in proporzione geometrica, il prodotto degli estremi è eguale al prodotto dei due termini medj: Così nella proporzione 2: 5:: 4: 10, il prodotto di 10 e 2, è eguale a quello di 5, e 4, cioè 20: Quindi

. 5. Se quarro numeri nominatia: b.; c.; d fono in proporțione o aritmetica; geometrica; faranno pure nella ftesta proporțione presi inversamente, cioè diei: bia; o alternativamente, come a re :: b id; o alternativamente ed inversamente, come d: b:: c. d.

6. Se i due termini di una ragione geometrica fi aggiungono, o fi fottraggono da due altri nella flessa ragione, il minore dal minore ce. le somme, o le differenze sono nella slessa ragione: Così in 6:3:3:10:5, dove la ragion comune è 2:6 aggiunto al 10, fa 16, come 3 al 5 fa 8; e 16:8 è nella slessa ragione come 6:3, 0 10:5. Inoltre essendo 16 all' 8, come 6 al 3, le loro differenze 10 e 5 sono nella slessa ragione.

L'opposito della qual proposizione è similmente vero; cioè se ad ogni due, o da ogni due numeri si aggiungano, o si sottraggano altri due, se le lero somme o discremze sono nella stesa ragio-

ne geometrica come le due prime, i numeri aggiunti o fottratti fono nella medesima ragione. Quindi

7. Se gli antecedenti, o i confeguenti di due ragioni geometriche eguali 3: 6 e 12: 24 fi dividono per lo stello 3: nel primo caso, i quozienti 1 e 4 avranno la stella ragione ai conseguenti, cioè 1:6::4:24; e nell' altro gli antecedenti averanno la stella ragione ai quozienti, cioè 3: 1::12:4.

8. Se gli antécedenti, o confeguenti di fimili ragioni 2:6, e 3:9 si moltiplicano per la medesima quantità 6; nel primo caso i prodotti 12, e 18 hanno la stella ragione ai confeguenti, cioè 12:6::18:9; e nell'altro, gli anteced enti, hanno la stella ragione a i prodotti, cioè 2:6::3:9.

9. Se in una proportione geometrica 3:6::12:24, si moltiplichino gli antecedenti, o si dividano per lo stesso numero 2; o dividansi per lo stesso numero 3; nel primo caso, i prodotti; nel secondo i quozienti faranno nella medessima proportione, cioè 6:18::24:72, ed 1:3::4:12.

10. Se in una proportione 4:2::10:5, l'antecedente della prima ragione si a fuo conseguente, come l'intecedente della seconda si al suo conseguente; allora, per composizione, come la somma dell'antecedente e conseguente della prima ragione sta all'antecedente o conseguente della prima, così sta la somma dell'antecedente e conseguente della feconda all'antecedente o conseguente della feconda all'antecedente o conseguente della feconda, cioè 6:2::15:5, ò 6:4::15:10.

11.Se in una proporzione 6:4::15:10, come l'antecedente della prima ragione sta al suo conseguente, così sta l'antece; dente dell' altra al fuo confeguente; allora dividendo, come la differenza dei termini della prima ragione sta al fuo antecedente, o confeguente, così sta la differenza dei termini della seconda ragione al suo antecedente, o confeguente, cioè 2:4:: ;: 19; 0 2:6:: 5: 15;

12. Se in una proporțione 4:2::6:3, come l'antecedente della prima ragione fla al fuo confeguente, così fla l'antecedente della feconda al fuo confeguente: e come il confeguente della prima fla ad un altro numero 8, così fla il confeguente della feconda ad un altro numero 12; cioè 2: 8::3:12; allora l'antecedente della prima flarà al 8 come l'antecedente della feconda al 12; cioè 4:8::6:12.

13. Se in una proportione 8:4::12:6, come l'antecedente della prima ragione fa al fuo confeguente, così fla l'antecedente della feconda al fuo confeguente; e come il confeguente della prima fla ad un altro numero 16, così un altro numero 3 fla all'antecedente della feconda, cioè 4:16::3:12. Allora l'antecedente della prima farà al 16 come 3 al confeguente della feconda, cioè 8:16::3: 6.

14. Suppongafi quali fi vogliano quattro quantità proporzionali 1: 21: 24, ed altre quattro quantità proporzionali 1: 31: 9: 27; fe fi moltiplicano i diverfi termini dell' ultima per quelli della prima, i prodotti faranno fimilmente proporzionali; cioè 3: 18:: 108: 648.

15. Se vi sieno diverse quantità continuamente proportionali A, B, C, D ec. la prima A sta alla terza C in una ragione duplicata alla quarta D, in una ragione triplicata ec. della prima A alla seconda B.

Chamb. Tom. XV.

16. Se vi fono tre numeri in proportione continua, la differenza del primo e fecondo farà un medio proporzionale tra la differenza del primo e fecondo termine, e la differenza del fecondo e terzo, il primo termine.

PROPORZIONE armonica o muficale è una terza specie di proporzione sormara dall' altre due in tal guisa: di tre numeri se il primo sta al terzo, come la differenza del primo e secondo sta alla differenza del secondo e terzo; i tre numeri sono in proportione armonica. V. Armonico.

Così 2:3:6 sono armonici, perchè 2:6:1:3: Così pure quattro numeri sono armonici, quando il primo sta al quarto, come la disferenza del primo e secondo sta alla disferenza del terzo è quarto.

Così 24:16::12:9 fono armonici, perchè 24:9::8:3.

Cel continuare i termini proportionali nel primo caso, naice una progressione, o serie armonica. Vedi Serie.

1. Se tre o quattro numeri in proportione armonica si moltiplichino, o si dividano per lo stesso numero; i prodotti, o quozienti saranno pure in proportione armonica: Così se 6, 8, 12, che sono armonici, dividonsi per 2, i quozienti 3, 4, 6, sono parimente armonici; e reciprocamente i loro prodotti pel 2, cioè 6, 8, 12.

2. Per trovare un medio armonico

Si divida il doppio prodotto delli due numeri per la loro fomma, il quoziente è il medio ricercato: Così supponendo 3 e 6 gli estremi, il prodotto di essi è 18, il qual raddoppiato ci dà 367 diviso questo pel 9 (somma del 3 e 6)

Lc 4

PRO darà il quoziente 4, Onde 3:4:6 fono armonici.

3. Per trovare un terzo armonico properzionale a due dati numeri:

Si chiami uno di loro il primo termine, e l'altro il secondo ; si moltiplichino insieme, e si divida ii prodotto pel numero che resta dopo che il secondo è sottratto dal doppio del primo; il quoziente farà un terzo armonico proporgionale. Così supposti i dati termini 3 : 4. il loro prodotto 12 diviso per 2 . ( residuo, dopo che 4 è levato da 6, doppio del primo ) il quoziente farà 6, terzo armonico proporzionale ricercato.

4 Per trovare un quarto armonico proporzionale a tre termini dati:

Si moltiplichi il primo nel terzo, e si divida il prodotto pel numero che resta dopo che il medio o il secondo è sottratto dal duplo del primo; il quoziente è un terzo proporgionale armonico : Così, fupposti i numerio: 12:16; si troverà per la regola che 24 è il quarto.

- 5. Se vi sono quattro numeri disposti in ordine, un estremo de quali, e i due medi termini fieno in proportione ariemetica; e gli stessi medi termini coll' altro estremo fieno in proporzione armonica; tutti quattro faranno in proporgione geometrica : come quì . 2 : 3 :: 4: 6 che sono geometrici de' quali 2: 3:4 fono aritmetici, e 3:4:6 fono armonici.
- 6. Se tra ogni due numeri si ponga un medio ari:metico, ed altresì un armonico, tutti quattro faranno in proporzione geometrica:

Così tra 2 e 6, un medio aritmetico è 4, ed un armonico è 3; e tutti quattro 2: 3:: 4: 6 lono geometrici.

Noi abbiamo questa notabile differen-

za tra le tre specie di proporzione; che tra ogni dato numero possiamo alzare una ferie continua aritmetica che cresca in infinitum, ma non che decresca. L' armonica è decrescente in infinitum, ma non crescente; la geometrica può esser nell' uno e nell' altro modo. V. SERIE.

PROPORZIONE contro-armonica è quella relazione di tre termini, in cui la differenza del primo e del secondo sta alla differenza del fecondo e del terzo. come il terzo sta al primo.

Così 3, 5, 6, fono numeri in proporgione contro- armonica, perchè 2: 1:: 6:3.

Per trovare un medio in preporzione contro-armonica tra due numeri : si divida la somma dei due quadrati per la somma delle radici ; il quoziente è il medio ricercato. Così la somma dei quadrati del 3, e del 6, cioè 45 divisa per 9, ch' è la somma delle radici, ci darà 5.

PROPORZIONE Eftrema e media, inordinata, reciproca, di equalità . Vedi ciascuno sotto i suoi rispettivi articoli.

Composizione , Regola , Termini di PROPORZIONE V. ciascuno fotto i suoi rispettivi articoli.

PROPORZIONE si usa eziandio per dinotare una relazione tra cofe ineguali della medefima specie, per cui le loro diverse parti corrispondono a ciaschedun' altra con un eguale aumento o diminuzione.

Così nel ridurre una figura in piccolo, o nell'ingrandirla, si deve aver mira di offervare una eguale diminuzione, o ingrandimento, in tutte le' sue parti; così che se v.g.una linea si abbrevia di un terzo della sua lunghezza; si dovrà abbreviare tutto il rimanente nella medefima proportione.

Per fare delle riduzioni di questa fat-

ta è di grande uso il compasso di proporzione. Vedi Compasso. Vedi pure RIDUZIONE, ABBOZZO ec.

п

ď

PROPORZIONE, nella legge. Vedi PRO RATA, ed ONERANDO.

Proporzione, nell' architettura dinota la giusta magnitudine dei membri di ciascheduna parte di un edificio, e la relazione delle diverse parti al tutto; v. g. delle dimensioni di una colonna ecin riguardo all' ordinanza di tutto l'edifizio. Vedi Simmetria, ed Edifizio,

Una delle massime differenze tra gli architetti , offerva M. Perrault , effere nelle propurzioni dell'altezze, delle intavolature, in riguardo alla groffezza delle colonne,a cui devonsi sempre adattare. Vedi INTAVOLATURA.

In fatti rara è quell' opera o sia degli antichi o dei moderni, in cui cotesta proporzione non abbia qualche divario; alcune intavolature fono quafi due volte alte come l'altre ; e non ostante è cosa certa che questa proporzione dovrebbe essere di tutte l'altre la più regolata;non essendovi cosa di maggior importanza, come non v'è cosa in cui più presto si scopra un difetto, nè difetto che più di-Igusti e rincresca. V. COLONNA ec.

La Proporzione parimente riguarda le magnitudini dei membri dell'architettura, delle statue o si nili, in riguardo alla distanza, in cui devono esfer vedute.

I più celebri architetti fono molto discrepanti nelle loro opinioni su tal propesito : alcuni pretendono, che le partidoverebbero ingrandirsi a proporzione della loro elevazione; ed altri dicono, che doverebbero rimanere nelle loro naturali . dimensioni. Vedi STATUA.

Proporzione nella pittura, è la giusta grandezza dei varj membri di una fi-

PRO gura, di un gruppo, ec. uno in riguardo all'altro, a tutta la figura, al gruppo, ed al pezzo intero. Vedi PITTURA.

La Proporgione forma uno dei più importanti articoli nell' arte della pittura, essendo il corpo umano, il soggetto principale, in cui si occupa; per la qual ragione, ai curiosi di cotesta arte non spiacerà il seguente schema delle di lei regole, e leggi.

Di passaggio si osservi, 1. che per misurare e sar spiccare le properzioni, esti è dividono il modulo in dodici parti, e fuddividono ciascheduna d'esse in quattro; o dividono la faccia in tre lunghez: ze del nafo, suddividendo ogni lunghezza in dodici, o finalmente dividono tutta la faccia in tre lunghezze, e suddividono ciascheduna d' esse in quattro : il qual modo ultimo noi quì seguiremo.

2. Che la moltiplicità delle piccole misure deve studiosamente schivarsi, im. perocchè esse confondono; e ricercano . grande esperienza nell'osteologia per : riuscire giustamente.

3. Che nel misurare vi sia un riguar. do al rilievo od ai rifalti delle figure.

Regole di PROPORZIONE nella pittura. - nelle proportioni di una figura umana si abbia riguardo all' età, al sesso, ed alla : qualità. Quanto all' età ; noi confideriamo gli stati di essa, cioè l'infanzia, l'adolescenza, e la virilità; per quello che : concerne la prima noi contiamo ai tre : anni d'età cinque lunghezze della faccia : da capo a piedi ; cioè dalla sommità del : capo sino al fondo del ventre, ne contiamo tre ; di là al piede, due; la larghezza : intorno alle spalle una faccia una, altezza: e nel fito dell'anche, una faccia.

All' età di quattro anni, l'altezza है di sei faccie, ed ; cioè dalla sommità del capo fino al fondo del ventre tre faccie ed  $\frac{1}{2}$ , di là alla fuola del piede, tre faccie. La larghezza intorno alle fpalle una faccia e  $\frac{1}{2}$ , intorno all' anche, una faccia e  $\frac{1}{2}$ .

All' età di cinque anni, l'altezza è di sei faccie ed  $\frac{1}{a}$ ,  $\frac{1}{3}$  detratto, il più basso essendo più breve.

Nell'adolescenza ai dodici anni abbiamo due proportioni; una dalla natura, che dà nove faccie per l'altezza; due faccie per la larghezza delle spalle; ed una faccia e \(\frac{1}{2}\) per la larghezza dell'anche. L'altra dalle antiche statue, come quella di Laocoon, ec. che dà per l'altezza dieci faccie \(\frac{1}{2}\); per la larghezza de una spalla all'altra una faccia e \(\frac{1}{2}\); e per la larghezza da una spalla all'altra una faccia e \(\frac{1}{2}\); al sito del muscolo chiamato vassus esternus due faccie; alla coscia una faccia; al ginocchio \(\frac{1}{2}\); e \(\frac{1}{2}\), una suddivisione; ed ai nodi del piede \(\frac{1}{2}\).

Nello stato della virilità, quando le proportioni sono giunte alla perfezione, l'alcezza è di dieci faccie : la prima, dalla fommità del capo fino alle nari; la feconda fino al buco nei collo tra le clavicole; la terza fino alla bocca dello stomaco, chiamata cartilago enfiformis; la quarta fino all'umbilico; la quinta fino ai muscoli piramidali di là al ginocchio ع : ed altrettanto sino alla suola del piede. - La estensione delle braccia è la medefima che l'alcezza; cioè dalla fommità del dito lungo fino alla giuntu. ra del corpo, una faccia; di là al gomito 1. 1; di là alla giuntura delle spalle 2 7, di là al buco nel collo 1 1; in tutto cinque teste: le quali colle cinque dell' altre braccio, formano dieci. la groffezza delle braccia deve adattarfi alla qualità o al carattere.

Quanto alla larghezza della figura veduta di fronte, la larghezza delle spalle attraverso il delioide è di due faccie e \frac{1}{1}, la larghezza del muscolo pettorale alla giuntura del braccio , 2. attorno l'anche, dove sono gli obliqui externi \( \frac{1}{1}, \text{ e tre suddivissoni. Le cocici nel sitto più grosso i : il ginocchio \( \frac{1}{1}, \text{ tre suddivissoni \( \frac{1}{2}, \text{ La gamba nella parte più grossa \( \frac{1}{1}, \text{ ed una fuddivissone. L'estremità del nodo del piede \( \frac{1}{2} \) ed una suddivissone. La loro lunghezza, una faccia e \( \frac{1}{1}, \text{ ed una suddivissone. La loro lunghezza, una faccia e \( \frac{1}{1}, \text{ ed una suddivissone.} \)

Altri misurando per la lunghezza di tutto il capo sanno solamente otto capi o sia teste in altezza e larghezza, cosi: il capo una; una di là al sondo del petto, una di là all' umbilico; una di là all membro virile; una di là alla metà de sa coscia; una di là alla parte più bassa de sinocchio; una di là all sorte della gamba; ed una di là al sondo del piede.

La larghezza così: una dal fine del dito lungo della mano fino al corpo; di là alla piegatura del braccio una; di là al fondo della fpalla, una; due di là all' altra fpalla: e tre di là all' eftremità dell' altro dito lungo della mano.

A queste generali preporționi si ponno aggiungerne dell' altre, le quali comunemente s' osservano; come, che la mano è la lunghezza della faccia; il pollice la lunghezza del naso; e il dito grosso del piede similmente: i due capezzoli ed il buco nel collo formano un giusto triangolo equilatero: l'intervallo tra gli occhi è la larghezza di un occhio: la larghezza della cossianella parte più grossa, è doppia della larghezza della parte più grossa della cassa della parte più grossa della gamba. e tripla della larghezza della parte

fommità del capo fino al nafo, lo stesso che dalla sommità del naso fino al mento. La distanza dal mento sino alla gola, è la larghezza della gola; la distanza dal centro dell'occhio sino alle ciglia è la stessa che la prominenza delle nari, e lo spazio tra esse ed il labbro di sopra: la lunghezza del dito indice, la stessa che lo spazio dalla sommità del dito indice al carpo, la lunghezza della faccia.

Per quello che concerne il fefo: le proprioni dell' Uomo e della Donna differiscono nell'altezza, in ciò, che la donnaha il collo più lungo; le parti del petto, e le parti inscriori del ventre sono più grandi la metà per parte: il che forma lo spazio dal petto all' umbilico minore di una parte; e la coscia più corta

una terza parte.

Quanto alla larghezza, una donna ha il fuo petto e le fipalle più firette e l'anca più larga; e le coscie più larghe nel fito della loro articolazione; le braccia e le gambe più grosse, i piedi più fottili; e perchè le dunne sono più grosse e carnose, i loro muscoli si vedono meno, e perciò i contorni sono piu lisci ed uguali.

Le Giovani Donzelle hanno teste piccole, colli lunghi, spalle basse, corpo magro, anca grossa, gambe e coscie lun-

ghe, e piedi piccoli.

I Giovani hanno il collo più groffo delle femmine, le spalle ed il petto più largo, il ventre e l'anca più stretta, le gambe e le coscie più magre, ed i piedi più grandi.

Quanto alla qualità dei foggetti, o dobbiamo feguire la femplice natura, o rafficarla, o feeglierla, o escederla: Nel feguire la femplice natura ia foggetti ore

dinarje paesani, in persone zotiche, ei di un temperamento umido, la proporazione dev' elsere più grossiolana, e più rozza, i muscoli devono apparire poco ditinti, il capo grosso, il collo corto, le spalle alte, lo stomaco piccolo, i ginocchi e le coscie grosse, e i piedi grandi.

Nella natura raffinata per ferie, istorie ec. Le figure degli Eroi devono esfere bene proporzionate, le anche alte e dritte, le giunture ben legate, piccole, e compate, libere dalla carne e dal grasso.

Gli Uomini militari devono avere la testa piccola, il collo grosso e nervoso, le spalle larghe ed alte, il corpo e le mammelle elevate, le anche ed il ventre piccolo, le coscie piene di muscoli, i principali muscoli elevati, e legari infeme alle teste; le gambe liscie, i piedi magri, e le suole incavate.

La natura talvolta fi deve scegliere, cioè fi deve sormarla di parti tratte da varj buoni originali, per formar figure straordinarie, e perfette, per soggetti grandi ed Eroici, come nelle storie Romane; dando così un carattere di forza sufficiente ad eseguire le azioni, che sono conformi alle descrizioni fatte dai. Poeti ec.

Finalmente la natura si deve talvolta. 
eccedere come nelle rappresentazioni delle deità favolose, degli Etoi, e dei giganti ::in queste i gran pezzi, che servono per formar il corpo devonsi fare in
misure conformi all' altezza; folamente
diversiscandole per la loro grossezza.

Nella regola delle proportioni fi deve ofservare, che vi è una differenza nei contorni di alcune parti, quando fi mes ono in differenti posture: Così quandoil braccio è piegato, egli è più largo cheallora quando è drizzato; lo stesso si re444 PRO

rifica nel piede e nel ginocchio, come dimostra Leonardo da Vinci.

Regela di Proporzione, nell'aritmetica, è una regola, colla quale troviamo un quarto proporzionale a tre numeri dati.

Ella popolarmente fi chiama la regola aurea, e talvolta la regola del tre. Vedi REGOLA.

Compasso di PROPORZIONE, è un nome, con cui i Frances, e dopo loro alcuni autori Inglesi chiamano il settore (sedor).—Vedi la costrutione dello stesso, e il di lui uso nell'Articolo SECOR.

PROPORTUM, o Purport, ne' libri legali Inglesi, denota l' intenzione o sense di una cosa. — Secundum proportum didi chirographi inter cos consedi.

PROPOSIZIONE, Propositio, nella logica è quella parce di un argomento, in cui si attribuisce ad un soggetto qualche qualità o negativa o positiva. Vedi ENUNCIAZIONE, ATTRIBUTO ec.

Chauvin definisce la prepositione una sentenza completa, precisa, che indica, od esprime qualche cosa, o vera, o salsa, senza ambiguità: come: Xontipa è una cattiva moglic; — Se un Asino vola, sa d'appo che abbia le ale.

Altri più filosoficamente definiscono la proposizione, un discorso proferito, o prodotto, per significare qualche giudizio della mente. Vedi Giupizio.

Una propositione è composta di due termini ; l'uno, che noi assemiamo, o neghiamo, chiamato foggetto : l'altro, eh' è la cosa assemiato, o negata, chiamato attributo, o predicato. Vedi Soguetto e PREDICATO.

Questi due termini o sono uniti, o separati per mezzo di qualche copula,o segno disgiuntivo. Vedi Coruza.

PRO

Così nella proposizione, Dio è giusto; il foggetto, Dio, è unito all' attributo, giusto, col verbo sostantivo, è.

Gli Scolastici chiamano i due termini materia, e la copula la forma della proposizione. Vedi Forma, ec.

Ora, siccome i termini ponno essere o singolari, o comuni, ed universali, se il soggetto di una propositione è un termine comune, preso in tutta la saa estensione, la propositione si chiama universale: come, ogni Ateista è cieco. Vedi Universale:

Se il termine comune si prende solamente in una parte indeterminata della sua estensione, la propositione si nomina particolare: come alcuni Uomini sono empi.

Se il soggetto della proposizione è singolare, la proposizione si appella singolare; come, Giorgio è il Re d'Inghilterra.

Quelle propositioni che hanno selamente un soggetto, ed un attributo, si chiamano simplici; quelle che hanno diversi soggetti, od attributi, sono chiamate composit.

Un fillogismo è composto di tre propostioni; della maggiore, della minore, e della conclusione, o confeguenza. V. SILLOGISMO. Un entimema è composto di due. Vedi ENTIMEMA.

Gli Scolastici fanno diverse altre spezie, e divisioni delle proposizioni; come, una

Proposizione de primo adjacente, in cui il foggetto ed il predicato sono entrambi inclusi nel verbo: tali sono, veni, vidi, vici.

Proposizione de sicondo adjacente, è quella, in cui o il soggetto o il predicato è incluso nel verbo: come, io amo, — o io serivo.

PROPOSIZIONE de tertio adjacente, è quella, in cui tanto il foggetto, quanto il predicato fono espressi, e distinti dal verbo: come, il Re è giusto.

Questa Propositione è la regola di tutte l'altre; talmente che è legitima qualunque propositione, che possarius si accessa; e non è legitima qualunque altra che non si possa ridutre alla medesma.

Le Propositioni, di nuovo si dividono in tre classi: la prima concernente la materia; la seconda, la forma; la terza, il pensiero.

Quelle della prima classe si suddividono in finite ed infinite, dirette ed indirette, semplici, e di molte sorti.

PROPOSIZION E finita o definita, è quells, che dichiara qualche determinata cosa sopra un soggetto: come, L' Uomo ha due piedi. — Il vento, o l'aria non è vifièlle.

PROPOSIZIONE infinita o indefinita, è quella, in cui o uno, o tutti i termini fono infiniti, od hanno una negativa a loro prefila: come, non Homo est albus.

— Homo est non albus.

Proposizione diretta è quella, in cui una cosa più alta o più generale viene predicata di una cosa più bassa e più particolare: come, l'uomo è un Animale.

Altri la chiamano recipiente quando il foggetto è come una materia, ed il predicato come una forma ricevuta: come. Pietro è dotto.

Proposizione indiretta fecondo alcuni è quella in cui un inferiore è predicato di un maggiore: come un animale è uomo. — lecondo altri è quella, in cui il foggetto. fla.come la forma, ed il predicaco come la materia: come, ogni rationale è uomo

PROPOSIZIONE femplice è tale ,,o sia

femplice, o per congiunzione: — femplice, quando ella afferma o nega una cosa di un'altra cosa: come il Sole rifplende. — per congiunzione, quando diverse propolizioni seno unite ed accoppiate insiscene; così il Sole rifplende, edi giorno, fono due proposizioni, le quali unite sormano quella, se il Sole rificende, è giorno.

Di tali proposizioni congiunte, avvene diverse spezie, cioè ipotetiche, disgiuntive copulative ec.

Proposizione ipotetica è quella, ch' è composta di diverse propositioni simplici affette da una qualche condizionale: come se il Sole è tamontato, è notte. V. Ipotetico e Condizionale.

Proposizione diffiuntiva è quella, ch' è composta di diverse proposizioni afferte da una copula diffiunciva: come, o è: giorno, o è notte. V. Disgiuntivo.

PROFOSIZIONE copulativa, e quella ch' è composta di diverse proposizioni assette da una congiunzione copulativa, come Pietro non sia in piede, ed è assis. V. Copulativo.

Alcuni aggiungono le propolizioni diferete, o avverfative: come egli è ricco ma: avido. Vedi Discrettivo.

PROPOSIZIONE composta è quella, incui uno o tutti i termini eccitano diversoidee nella mente: come, un uomo è corpo ed anima, el'uno el'altro insieme; ovvero, un son damento, le muraglie ed il tettosono una esta.

Proposizione di molte forti è quellar ch' è composta di diversi suggetti: come, Pietro e Paulo predicano o di diversi predicati: come, Simone legge e posseggia; o degli uni, o degli altri: come,, Pietro e Paulo predicano e pregano.

la riguardo alla forma, le prope ficioni fi dividonain affernative, e negative; veta: efalfe, pure e modali. Proposizione affermativa è quella il cui attributo è congiunto al foggetto; come, Dio l'uno.

Profosizione negativa è quella, in cui l'attributo è separato dal soggetto; come, l'Uomo non è una pietra.

Proposizione vera è quella che dichiara essere una cosa quella, che realmente è; o non essere quella che non è. Vedi Verita.

PROPOSIZIONE falfa è quella, che significa essere una cosa quella che non è; o non essere quella ch'è.V. Falsita'.

La verità di una propolizione dipende per tanto dal connettere il foggetto coll'attributo, il che fi fa con quell'atto della mente, che fi chiama giudizio. V. Giudizio, Errore, ec.

Le prepositioni si dicono pure, quando esse non implicano o involvono veruna cosa oltre la loro materia, e la loro forma: come l'uomo è rationale.

PROPOSIZIONE modale è quella, che oltre la pura materia, e forma involve qualche modo, o maniera di disposizione: Come, è necessario che l'Uomo sia rationale.

Quindi tale propositione dicesi essere composta di un modo, e di una dizione; il modo dinota qualche circostanza che assetta la propositione, come, è necessario la dizione e il rimanente della propositione, che l' Uomo sia rationale.

Vi fono quattro di questi modi molto famosi, cioè necessi prospossi piete, e contingente. Vedi NECESSARIO, POSSI-BILB ec. Altri adducono altri modi, come, vero, faiso, certo, incetto, probabile, ec.

Alle prepoficioni modali i filesofi riseriscono le proposicioni esclusive, eccettive, e refirittive; le quali tutte si dinocano col nome comune di proposicioni esponibili; perchè ricercano qualche spiegazione per farle intendere chiaramente.

PROFOSIZIONE esclusiva è quella, che dinotasi con un segno, o carattere di esclusione: come, solamente, solo eccome, Dio folo etterno; il che si espone così: Dio è etterno, e niun altro ente oltre lui è tale: Pietro folamente giueca; il che significa che Pietro giuoca, e non sa altro. Vedi Esclusivo.

Ogni propolizione esclusiva si spiega con due propolizioni, l' una delle quali si afferma, e si nega l'altra.

PROPOSIZIONE eccettiva è quella che dinotali con un fegno eccettivo: come, oltre, fuorche, a men che ec. — Così agnianimale, fuorchè l'uomo, è irraționale. Vedi Eccettivo.

Ogni propoficione eccettiva fi deve rifolvere, o spiegare con tre propoficioni: come v. gr. la sopramentovata con queste. Ogni animale che non è uomo, è irrationale: egni uomo è un animale: niun uomo è irrationale.

PROPOSIZIONE refirittiva, o limitativa è quella ch' è affetta da un fegno refiritivo; come, ficondo la tal cofa, tanto è tontano, confiderato come, quatenus ec. Così, l'Uomo quatenus è un animale, intende.

PROPOSIZIONE complessa. Vedi Con-

PROPOSIZIONI reduplicative. Vedi RE-

PROPOSIZIONI Relative. V. RELATIVO.

Reducione di Proposizioni. Vedi
RIDUZIONE.

Proposizione, nelle Matematiche, è o qualche verità proposta e dimostrata tale con una dimostrazione; o qualche eperazione proposta, e dimostrata la sua soluzione.

Se la proposizione è dedotta da diverse

đŧ

t

definizioni teoretiche paragonate infieme, come questa, Un parallelogrammo è doppio di un triangolo, che sta sopra la stessa base, e della medessima altezza; ella si chiama un Teorema. V. TEOREMA.

Se si deduce da una pratica, o serie di operazioni, si nomina un problema: come, trovare una terza proporzionale a due date quantità. V. Problema.

In fatti rigorofamente la propositione è folamente una parte del Teorema, cioè quella, che mostra cosa conviene ad una tal cosa sotto tali condizioni, e cosa non, conviene: nel qual seno si distingue dalla dimostratione, la quale dimostra le ragioni per le quali l'intelletto concepisce essere una tal cosa conveniente a quella. Vedi Dimostrazione.

Inoltre, parlando in rigore, la propolizione è folamente un membro di un problema, cioè quello che mostra cosa si domanda da farsi: Nel qual senso distinguesi dalla folutione, che propone le diverse cose da farsi in riguardo all' esfetto che si ricerca; e dalla dimostrazione, la quale prova che col sare le cose proposte nella soluzione, la cosa ricercata nella propositione è veramente satta. V. RISOLUZIONE.

PROPOSIZIONE, nella Poessa, dinota la prima parte di un Poema epico, in cui l' Autore propone brevemente, ed in generale ciò che ha da dire nel corso dellla sua opera. Vedi Poema, Epico, ec.

F. Bossu osserva che la proposizione deve contenere la nuda materia del poema, cioè l'azione, e le persone che devonò eseguirla.

Tutro questo noi abbiamo nell' lliade nell'Odissa, e nell Eneide. L'azio. ne proposta nell'Iliade è lo sdegne di Achille; quella dell'Odissea è il ritorno di Ulisse; e quella dell'Eneide, è la traslazione dell'Impero Troiano in Italia.

Olferva il medefimo Autore, che le persone sono nominate in tutte le tre propositioni. Omero v. g. dichiara che quanto accade nell' Iliade, è per volere di Giove; e che Apollo su la cagione del contrado tra Agamennone, ed Achille: lo stello Poeta dice che Apollo fu quegli, che impedi il ritorno dei compagni du Utisse; e Virgilio sa menzione dei destini del volere degli Dei, e della collera di Giunone. — Mattuta e treprincipalmente si appoggiano alla persona dell' Eroe, come s' egli solle la materia del Poema. Vedi Eroe.

Vi e però qualche differenza, fu tal proposito, nei tre poemi; cioè che schill, le è nominato nell'Iliade, manon Uliffe, ne Enea; questi sono solamente indicari, e ciò in termini cosi generali, come se si upponesse che sotti innanzi.

Cotesta pratica pare che si opponga alla prima intenzione del Poeta; ch'è di singere un'azione senzanomi, e che, come dice Aristotile, non è relativa all'azione di Achille, nè di Unste, nè di Enea, nè di veruna persona particolate, ma di una persona universile, generale, ed allegorica. V. Faveta, ed Aziong.

A ciò si aggiunga, che il carattere che il Poeta deve dare al suo Eroe, ed a tutta la sua opera, è espresso nella proposizione, e da Omero, e da Virgilio. Vedi CARATTERE.

Tutta l'Iliude è una collera ed una violenza; egli è il carattere di Achille, e quindi il Poema comincia manti autis. L'Odiffea ci prefenta nel primo verso la prudeoza, la disfimulazione, e la fagacità, che formano il sarattere di Uist;

fe,ed il fatto del Poema: Ανθρα πολυΤρόπον. E noi vediamo la pietà e la benignità di Enea nel principio del Poema latino: Infignem pietate visum.

Quanto alla maniera della proposizione, Orazio si contenta di prescrivere la modessia, e la semplicità; non di promettete alsai, ne di svegliare grande aspettazione nel leggitore. Non si desprincipiare, dic'egli, come quel Potta miserabite, che dise, Fortunam Priami cantabo & nobile bellum. Quanto migliore principio e quello di Omero? Dic mihi, musa, virum ec. Egli non consuma tutto il suo suo no nu un tratto, e non vuole che rimanga il suo lum.

Da questo debote principio lo vederete presto innalzarsi alte maraviglie di Antiphates, Scytla, Charybdis, e Poliphemus.

'à coniamo la stessa modestia nella propositione dell' Eneide: Se quella dell'Iliade è un poco più furiosa, ell' e forse in conformità al carattere del poema, ch' è una serie di violenze, e di stravaganze.

S'aggiunga', che se il Poeta deve parlare con modestia del suo Eroe, mono più deve parlare modestamente di se stesso. Così Virgilio solamente dice, so canto l'atione di Enea. Omero prega la sua musa di cantare, o di dire. Quanto lungi da questi esempi sene va Claudiano?

- Audaci promere consu

Mens congesta jubet; gressus removete
profani:

Jam furor humanos nostro de pectore fensus

Expulit; & totum spirant præcordia Phæbum.

Un Poema breve v. g. un' Ode, ec. in qui una violenta forza si può mantenere fino al fine, animetter può tal pompose principio. Così troviamo che Orazio comincia un 'Ode secondo la maniera di Claudiano.

Ma la lunghezza di un Poema Epico affatto esclude tutte le proposizioni pompose.

Di rado abbiamo osservata una proposizione soggetta a qualch' errore.

Ma ve n'è un esempio nella propositione dell' Achilleide di Statius. Egli commette alla sua Musa di norrare te attoni del magnanimo siglio di Eacus, che su furmidabile anche al tonante Giove. Aggiunge d'aver esauriti gli Antichi sonti, e poi si gloria che Tebe lo reputa un secondo Amsone.

> Magnanimum Eacidem, formidatama que Touenti

Progeniem, & patrio vetitam fuccedero calo,

Diva , refer. -

Tu modo, si veteres digno deplevimus haustu.

Da fontes mihi, Phube, novos, &c.
PROPOSTO, prepositus vilta, usasi
talvolta per dinotare un principale ministro del Re, in una Città, maror, o
villa.

Negli antichi registri il prapositus villa non su altro più che il balivo del lord o Signore del Manor. Vedi Balivo.

Præpositus vitlæ si usa pure talvolta negli scrittori per dinetare il Constable, di una Città, o petty constable. Vedi Constable.

PROPOSTO, prapofitus Ecclefia. Ve; di Church-Wardens.

PROPRETORE, o PROPRETOR, era un Magistrato Romano, il quale avendo compiuto l'uffizio di pretorea Roma, spedivasi in una provincia, per comandarvi colla sua primiera autorità pretoria. Vedi PRETORB.

PROPRETORE, era altresì un nome dato aquelli, i quali senza essere stati pretori a Roma, erano spediti straordinariamente nelle provincie, per amministrare giustizia coll'autorità di pretori.

PROPRETORE, è parimente un nome dato da alcuni a coloro, ch' erano fpediti dagl'Imperadori nelle provincie, i quali dopo la divisione al tempo di Augusto erano cavati a sorte. Siccome il nome di proconsole su dato a coloro del popolo, a' quali toccava in forte d' effere spediti nelle provincie. Vedi PRO-CONSOLE.

PROPRIETA' effenciali fono quelle, che necessariamente dipendono, e fono connesse alla natura ed essenza di qualche cofa, talmente che fieno infeparabili dalla medefima; a differenza delle proprietà accidentati. VediPROPRIETA', ACCIDENTALE, ec.

PROPRIETA', proprietas, è quella, che costituisce o denomina una cosa propria; od è una virtà, o qualità particolare, che la natura ha compartito a qualche cofa, · escludendone tutte l' altre. Vedi PRO-PRIO, ed Essenziale.

Così il colore è una proprietà della luce ; l'estensione , la figura , la divisifibilità, e l'impenetrabilità sono proprietadi del corpo. V. Colore, Corpo ec. Ogni giorno si scoprono nuove pro-

prietadi nella calamita. V. CALAMITA.

PROPRIETA, nella Legge, dinota un dominio, o il massimo jus o diritto, che un uomo può avere sopra una cosa;

Chamb. Tom. XV.

talmente che non dipenda in verun modo da qualunque altro. Vedi Diritto.

In cotesto senso, niuno nel nostro Regno ha la proprietà di qualunque terra, o possessione, eccettuato il Re, pel diritto della sua corona; essendo tutte l' altre terre della natura di feudo, e dipendenti dal Re o mediatamente, o immediatamente. Vedi Feudo, Re, ec.

PROPRIETA' tuttavia fi ufa, per dinotare quel dritto nelle terre e possessioni che hanno le persone ordinarie; il qual ha la medefima forza o valore come utile dominium , avvegnachè non diredum. Vedi Dominio.

Vi fono tre forti di dritto, o proprieta; cioè proprietà assoluta, proprietà qualificata, e proprietà possessoria. Vedi PRo-PRIETARIO, e FEUDO.

I benefiziati non hanno la proprietà dei benefizj; eglino ne godono folamente il possesso. Vedi Benerizio

Uno può dare la proprietà di alcuni beni, e rifervarne tuttavia l' ufufrutto, nel qual cafo, colla morte dell' usufruttuario, l'usufratto diventa prprietà, per confolidazione. Vedi Consolidazione.

PROPRIETA', nella Gramatica, è quando il fignificato diretto ed immediato di una parola convien alla cosa, a cui si applica. Vedi PROPRIO, ed Ix-PROPRIETA'.

Nel qual senso la parola praprietà, si ula in opposizione ad un significato tigurativo o rimoto. V. FIGURATIVO, ec. PROPRIETARII manaci erano quelli che aveano rifervato a fe stessi dei beni. e degli effetti, non ostante la loro rinunzia formale di qualfifia cofa nel teme po della loro professione.

Eglino frequentemente fono mentovati nel Monoft. Anglic. ec. e doveane F f

effere nel tempo stesso molto severamente trattati; cioè scomunicati, privi della sepoltura, ec. - Monachi proprietarii excomunicentur ab Abbatibus , & si in morte proprietarius inventus fuerit, eclefiafica careat fepultura , ec. Addit. ad Matt. Par.

PROPRIETARIO è quegli, che ha la proprietà di qualche cosa. V. PRO-BRIETA'.

PROPRIETARIO, nella Legge, èrigorosamente quegli, che ha, o possede qualche cofa, come sua propria in masfimo grado: Que nuilius arbitrio eff obnoxia

Questo termine su applicato primiesamente in una forma particolare a quello, che avevai fruiti di un benchzio per sè e pe' fuoi succelsori ; come anticamente avevano gli Abbati, ed i Priori.

PROPRIETATE probanda , è un mandato a! Sheriffo per informarsi della proprietà dei beni sequestrati; quando un reo si arroga la proprietà sopra un replevin. Quando fi prova dal reo, una proprietà , propriamente non serve a nulla un repleviari. Vedi REPLEVIN, e SEQUESTRO.

PROPRIO, PROPRIUM, è una qualche cofa che appartiene naturalmente, ed. essenzialmemente a qualsivoglia Ente.

I Filosofi Scolastici, dopo Porfirio, hanno distinte quattro spezie di propijo modi di proprietà, che sono espressi nel · feguente verlo. - Eft-medicus bipes, canescens , risibilisque.

· Il primo Profutum primo mode, è quegli che conviene ad una spezie sola, ma son a tutti gl' individui. Etfi lo chiamano foli, fed non omni. - Come, effere un Geometra, un Medico, un Teologo ec. che sono cose proprie dell' nomo, ma son di tutti gli Upmini.

Il fecondo, PROPRIUM Secundo modo, è.

PRO

quello che conviene a tutta la spezie, maconviene similmente ad un' altra; ch'ess chiamano emni, fed non foli. - Così l' avere due piedi è proprio di un Uomo, ma è fimilmente proprio di un uccello.

Il terzo, PROPRIUM tertio medo èquello che conviene ad una spezie sola, ma non fempre ; omni & foli , fed non Semper.

Come il divenir canuto, secondo Porfirio, è proprio di un uomo, ma è proprio di un Uomo Vecchio.

L'ultimo, ed il più alto modo di proprietà Proprium quarto modo è quello, che soltanto conviene ad una spezie. a tutti gl' individui di tal spezie, e in ogni cempo, omai, foli, & femper .- Cesì la facoltà di ridere è propria dell' Uomo; la facoltà di nitrice è propria de' cavalli, ec; e questo proprio da Posfirio è chiamato proprio vero. Vedi Essenza, ec.

· Le prime tre spezie sono solamente · accidenti del quinto volgare predicabile, a cui direttamente appartengono. Vedi PREDICABILE.

La quarra è una spezie universale, checonviene ad' ogn' individuo, o foggetto. di predicazione di una spezie, intal maniera, che sempre si trova assolutamente nella fola spezie, ma non in ogni: tempo determinato : Così l' nomo folo è naturalmente rifibile; non perchè egli: rida sempre, ma perchè sempre ha la. facoltà di ridere. V. DEFINIZIONE.

PROPRIO, in riguardo alle parole, dinota il loro fignificato immediato epeculiare, o ciò che direttamente e peculiarmente è annello alle medelime. V. PAROLA, eSIGNIFICATO.

Nel qual senso la parola è contraria al! fignificato figurativo, e metaforico. Vedi. FIGURATIVO, ec.

PROPRIO si usa altresi in un senso morale, per dinotare qualche cosa che comunemente si trova nelle cose; come le loro virtù particolari, o specifiche, ec.

Nel qual senso, noi diciamo, la magnanimità è una virtù propria degli Eroi.

Vedi Eroe.

PROFRIO, usafi ancora per dinotare le qualità naturali necessarie per riuscire in una cosa.

Nel qual senso diciamo, la gente di temperamento caldo, e vigoroso è propria per l'armata; le persone di temperamento freddo e slemmatico sono proprie per lo studio. I Romani diventavano meno propri per la guerra, secondo che riuscivano più docti, e puliti.

Proprio nella gramatica, fi applica patimente ai nomi, che fi diftinguono in nomi propri, ed appellativi.V.

NOME.

L' Uomo è un appellativo, Pietro è un nome proprio. V. Appellativo.

Il nome proprio tra i Cristiani è quello che si dà nel Battesimo. Vedi None, e Battesimo.

Propria frazione è quella, il cui numatore è minore del suo denominatore. Vedi Improprio.

Tal è 1/4, o 5/7, che realmente è minore dell' unità; e perciò, parlando propriamente, è una frazione. Vedi FRA-ZIONE.

Proprio nella giuriforudenza civile, fiufa in opposizione all' acquistato per una eredità dirivata da una successione diretta, o collaterale. V. Acquisto.

Per le leggi di Francia, un testatore può solamenre disporre di una quinta parte de' suoi propri effetti; le relazioni paterne ereditano i propria paterni, e le caccine i propria materni; Così che i

Chamb. Tom. XV.

propria sempre ritornano alla stessa linea da cui sono proceduti.

L'origine della legge, che stabilisce cocesta disferenza tra i beni propri, cegli acquisti, non è nota; non avendo fatta mai una tal dissinzione nè i Greci, ned i Romani.

Veramente pare fondata su quel priacipio di equità naturale, che gli uomini comunemente bramano di preservare, e perpetuare nella loro samiglia quei beniach' essi hanno ricevuto dai loro maggiori, e di trasmetterli a coloro, che discendono dalla medesima schiatta.

Proprio talvolta usasi come un reduplicativo, servendo a dinotare, o accennare una cosa più espressamente, e formalmente.

In questo senso diciamo, Gesù Criste è venuto a redimere il mondo, colla sua propria Persona. Il Re sece una tale, e tal cosa di suo proprio moto.

PROPRIO Moto. Vedi Moro.

PROPYLÆUM\*, il portico di un Tempio, o gran Sala. V. Portico.

\* La parola è Greca προπυλαιον che signisteca lo slesso.

Quindi propytaum usasi altresi figurativamente nelle materie di erudizione, per dinotare un' introduzione, un apparato, o prodromo a qualche maggio opera.— In questo senso diciamo il propytaum de Gesuiti in Anversa ec.

PROQUESTORE, PROQUESTOR, è il luogotenente o il vicario del que flore, o fia una persona che esercita un unfizio in vece del questore. Vedi Que, store.

Questa parola principalmente si applica ad un ministro destinato dal governatore di una provincia ad esercitar le

FE A

questura dopo la morte del questore sino a tanto che il Senato ed il popolo ne spediscano un' altro nuovo.

PRO RATA, nel Commercio, è un termine talvolta usato tra i mercanti, in vece di dire a proportione. Vedi Proporzione.

Così quando parlando di qualche imprefa eili dicono, Ciafcheduno deve ricavare il profitto, o foffirire la perdita, pro rata del fuo intereffe, s'intende che cadauno guadagnerà o perderà a proporzione della fomma ch' egli mette nel capitale.

PROFRATA portionis, in legge. Vedi ONERANDO pro rata portionis.

PRORA è quessa parte di un navigio ch'è la più larga anteriormente : ella principia dinanzi l'albero chiamato tresfetress e girando attorno verso lo sprone, termina nella parte del castello di prora, che guarda la poppa.

Se in un naviglio vi ha una prora larga erotonda, la chiamano prora sfacciata; fe vi è una prora stretta e sottile, la chiamano

prora magra , o fmilza.

Il pezzo d'artiglieria, che sa in cotesto luogo, si chiama altresi pesso di prora; e le ancore che ivi stanno appiecate, chiamansi grandi, o piccole ancore di prora. Vedi ANCORA ec.

Prona\*, nella navigazione dinota la tefla o la parte anteriore di un naviglio, effendo quella ch' è opposta alla poppa. Vedi Poppa.

\* La parola è derivata dal Latino pro: 8, che fignifica lo fleffo.

Nella fronte della medefima vi è lo sprone, che taglia l'acqua per far strada al vascello. Vedi Taglia-Mare.

La Prona è più bassa della poppa, e sentiene minor numero di piani, o di.

tavolati. Sullo sprone ordinariamente vi è qualche figura, o geroglisico, che spesse volte dà il nome al vascello.

Gli antichi rappresentavano gli sproni degli uccelli nelle prore delle lor navi, ond' essi erano chiamati rostra. Vedi Rostra.

PRORE os., nell' Anatomia, è un offo del Cranio nominato altresi os occipitis. Vedi Os Occipitis.

PROROGA, Continuance, nel Foro Inglese, lo stello che prorogatione presso i Civili, e denota un allungamento di tempo. V. Prorogazione, e Discontinuazione.

PROROGA d'un mandato, od Açions, Continuance of a Writ, or Adron, è quando quello, o quella tiene il. (uo vigore da un termine all'altro, in caso, che lo Scerifo non abbia ri mandato, od eseguito un mandato antecedente emanato nella stessa Aziones.

PROROGA d'Affila, Continuance of Affila. Se una parte allega un registro nella. Tesoreria, e l'altra lo nega; li ha da ricorrere per un certiorari al Tesoriere, e al Camerlingo dell' Exchequer: e se questi non certiheano, che ivi si trovi il detto registro, o che possa essere nella Torre; il Re manderà a' Giudici, conripetere il certificato, e vorrà, che continuino, o proroghino l'Affila.

PROROGANDA affis. V Assisa. PROROGAZIONE, PROREATIO, è l'atto di prolungare, procrassinare, o rimettere ad un altro tempo. La differenza tra una prorogatione (prorogation), ed una procrassinazione (adjournment) del parlamento, si è, che in vigore della prorogatione terminata la sessione, equelle carre (Bilis) che sono passace nella camera alta, o nella camera bassa, o in-

amendue, e non ebbero il regio affenso, devonsi ripigliare di nuovo nella prossima assemblea; perciò ogni sessione del parlamento, è in legge, un diverso parlamento. — La dove se il parlamento viene solamente procrassinato (assouraza), non avvi auova sessione, e per confeguenza, tutte le cose continuano nel medessimo stato, in cui erano avanti la procrassinazione. V. Addougnment.

ķ

Ma questa differenza tra cotetti due permini non esiste da gran tempo: anti-camente usavansi come sinonimi.— Progetur Curia de hora in horam, quousque placitum terminetur. MS. de LL.

Per prorogine il parlamento il Re va in perfona, colla fua corona ful capo, e manda il ministro che tiene il baston ne ro alla camera dei comuni, acciocchè fappiasi ch'egli è alla barra della Camera dei Lords, o Signori; dove dopo aver data una risposta a cadaun bill figniscatogli, fa un discorso; ed il Lord Cancelliere, per comando, dice che il parlamento sia prorogato. V. Parlamento

PROSA \*, profa, è il linguaggio naturale del genere umano, fciolto e non limitato da mifure Poetiche, da rime ec. Nel qual fenfo ella è contraria al verfo. Vedi Verso.

\* La panda deriva dal latino profa, che alcuni presendono che fia derivata dall' Ebiaico poras, che fignifica expendit: altri la deducono dal latino proffa, da proffus, undare avanti, al contrario di verfa, o tornarin dietro, come è necessario nello seriver versi.

Benche la profa abbia le fue connessioni che la sostentano, ed una struttura, che la rende armoniosa, ella però deve sempre comparire libera: il suo carattere

Chamb. Tom. XV.

confifte nel correre a fuo talento, e non effere impedita. Vedi SILLE, NUME-RO, ec.

I Poeti di rado hanno il genio della profa; l'abitudine di portar catene resta loro, anche quando meno vi pensano.

S. Evremond paragona gli Scrittori di profi a coloro, che viaggiano a piedi, i quali camminano con minore strepito, ma con maggior sicurezza di coloro, che vanno a cavallo.

PROSAICI Numeri. Vedi Numero: PROSCENIO, nell'antico Teatro, un'eminenza, dove gli attori facevano la fua parte. Vedi Teatro.

11 Profeenio corrisponde al nostro states. — Era composto di due parti tra i Greci, una particolarmente così nominata, dove gli attori, l'altra era il logejon, ove i cantori ed i mimi saceano la loro parte. — Tra i Romani il profeenium ed il pulpitum erano la stessa della cosa. Vedi Pulpito.

Proscento, nel dramma moderno, il luogo dell'azione e della rappresentazione, inclusa tra 'l perterra, e le scene.

Egli corrisponde al proscenum, o pulpitum del Teatro antico. Vedi TEATRO, PULPITO, PROSCENIO ec.

Leggi del Profeenio, fono le regole e le decorazioni che fi devono offervare in riguardo all'economia ed alla condotta di una rapprefentazione drammarica, cho fi deve potre ful profeenio. — Elleno riguardano principalmente le unità, la disposizione degli atti, e delle scene, il non imbrogliare, ec. Vedi UNITA', ATTO, SCENA, CATASTROFE.

PROSCRIZIONE, Proferiptio, era una pubblicazione fatta in nome del capo di un partito, in vigor della quale egli prometteva una ricompenfia a chium-

Ff 3

FRO

que gli avesse portata la testa di uno de' suoi nemici.

Silla e Mario, vicendevolmente proferiffero ciafeheduno gli aderenti dell' altro. — Sotto il triumvirato, una gran parte de' migliori, e dei più valorofi Romani caddero per proferițione.

Coteflo termine ebbe la fua origine dal costume di scrivere ana lista di nomi delle persone, e di metterli in pubblico: da pro, e scribo, lo scrivo.

PROSECUTORE, nella legge, è quegli, che profeguifce una caufa in nome di un altro. Vedi PROMOTORE.

RROSELITO \*, Profetytus, uno che fi converte alla fede. V. Convertento.

\* La parola è Greca προσπλοτ & , che in Latino fign fica advena; in Inglese Aranger; in Italiano forestiere, o fia uno che viene da un altro paese.

Ulavali molto questo termine nella primitiva Chiefa. — Anche gli Ebrei ebbero i loro Profetiti, che dal Gentile-fimo erano padfati al Giudaifmo. Vedi. NEOFITO, e CATECUMENO.

PROSILLOGISMO, Profytlogismus, ufafi da alcuni Scrittori Scolatlici, per dinotare una ragione, o un argomento prodotto per rinforzate, o confermare una delle premesse di un fillogismo. Vedi Sillogismo, e Premessa.

Altri diffiniscono il prositiogismo, un argomeno composto di due sillogismi, salmente disposti, che la conclusione del primo sia la maggiore, o la minore del fecondo. — v g. egoi razionale è risbile; ma ogni Uomo è razionale i dunque ogni Uomo è risbile; ma niun Assa è sistibile; dunque niun Assa è sistibile; dunque niun Assa è un Uomo.

La maggiore, o il fecondo fillegismo fi può omettere, o sottintendere; ed alcuni anche pretendono che debba essere così: talmente che secondo il loro prina cipio, un profillogismo, o fillogismo so prabbondevole è ailora, quando due sillogismi sono in tal maniera contenuti in cinque proposizioni, che la conclusione del primo sia la maggiore, o la minore del fecondo. Vedi Sillogismo.

PROSODIA \*, Profodia, è quella parte della gramatica che infegna, e dirige la pronunziazione, e la maniera di recitare, di marcare gli accenti, edi diftinguere le fillabe lunghe, e le brevi. Vedi GRAMATICA, PRONUNZIAZIONE, ec.

\* La parola é formata dal Greco negroudiu, composta da nego, ed wen, cantus, capto.

La profidia è propriamente quella parte della gramatica che concerne le fillabe; trattando della loro vera pronunziazione in riguardo all'accento, ed al tempo, o alla quantità. Vedi Sillaba, ed Accento, ec.

La Profodia Inglese versa principalmente sopra due cose: sopra i numeri, osia un certo numero di piedi, o silabe; Vedi Numeri: — e sopra la rima, o siauoa similitudine di suono tra l'ultime sillabe delle parole. Vedi Rima.

La Profodia Greca, e la Romana non versarono intorno alla rima: ma in vece di questa ebbero qualche cosa per fareil loro verso armonioso, cioè la quantità. Vedi QUANTITA'.

PROSONOMASIA, προσωτομασία, è una figura nella rettorica, in vigor della quale fi allude alla fimilitudine di uniuono in diverfi nomi, o parole; ed è quafi lo flesso che paronomasia, od agnominatio. Vedi PARONOMASIA.

PROSOPOPEJA\*, продиментона, nela la rettorica, è una figura, con cui si fan-

no parlare delle persone che sono sontane, e che sono morte, o anche delle cote, che sono inanimate, come città ec. Vedi Figura.

\* La parola è formata dal Greco προσωπον, persona, e ποειω, sucio o singo.

I Poeti, nelle loro finzioni fanno un ufo frequente della prosopopeja, come fanno anche gli oratori, nel dipingere delle pationi violente, le quali pare che gli trasportino, e gli facciano esser fuor di se stessi.

Vi sono due sorti di prospopeja, l'una diretta, l'altra indiretta; Per un esempio della seconda: Giusti Dei, protettori degl' innocenti, permettete che per un momento resti intervatto i ordine della natura, e losciate che questo cadavere riprenda l'uso della favella, ec.

Degli esempi del primo ve n'ha dappertutto apprello gli oratori, ed i poeti: Uno bellissimo è il seguente epitaso trovato di paslaggio sopra una lapide sepolerale: Una moglie, ch'e morta, parla cesi a suo marito che sopravive ad essa.

> Immatura peri : fed tu filicior, annos Vive tuos, conjux optime, vive meos.

PROSPETTIVA, l'arte di delineare fur una superficie piana oggetti visibili, tali quali eglino compaiono o veggonsi ad una data distanza od altezza, sopra un piano trasparente, collocato perpendicolare all'Orizzonte, tras' occhio e l'oggetto. Vedi DISEGNARE.

— Questa si chiama particolarmente
PROSPETTIVA Lineare, come quella
che riguarda la posizione, magnitudine,
forma, ec. delle varie linee, o contorni degli oggetti, e ch' esprime la loro
diminuzione. \*

Chamb. Tom. XV.

Þ,

\* Quest' à un ramo, o parte della Matematica: alcuni la fanuo membro dell' Ottica; altri un rigignolo di questa: le sue operationi sano tutte geometriche. Vedi OTTICA.

PROSPETTIVA Acrea, la quale riguarda ilcolore, il lustro, la fortezza, l'arditezza, ec. di oggetti lontani, considerati come veduti attraverso ad una colonna di aria; e ne esprime le diminuzioni. †

† Quest'è parte della Pittura, e confiste intieramente nella condotta de colori, delle lor diverse tinte, o gradi, forza, debolezza, ec. Vedi COLORE C COLORIES.

Una terza spezie di Prospettiva, detta

PROSPETTIVA Speculativa, la quale rappresenta gli oggetti, in ispecchi conici, sferici, od altri, ritti, e chiari, laddove sur una tela sottile, od altri piani, eglino appaiono confusi ed irregolati. Vedi Spechio. Ma perritornare alla dottrina della

PROSPETTIVA Lineare: Supponete un piano di vetro HI (tav. Prospett fig. 1. ) alzato perpendicolarmente fur un piano orizzontale: e lo spettatore S, che dirige il suo occhio O al triangolo ABC: se ora noi comprendiamo, che i raggi AO, OB, OC, ec. nel lor passaggio per lo piano, lasciano le lor tracce, o vesligie, in a, b, c, ec. sul piano; vi comparirà il triangolo a b c ; il quale, com' ei colpisce l'occhio cogli stessi raggi a O, b O, c O, mediante i quali la specie del triangolo A B C vien portata al medefimo; efibirà la vera apparenza del triangolo A B C, benchè l' oggetto fosse rimosso, conservandos la stessa distanza ed altezza dell' occhio. Vedi Vie

Ff4

250 SIONE, PUNTO, PIANO, LINEA, ec.

Dunque l'affare della Prospettiva si è di mostrare con quali regole certe i punti a, b, c, ec. possano trovarsi geometricamente; e quindi anche abbiame un metodo meccanico di delineare molto accuraramente qualunque obbietto. V. DISEGNARE.

La Prospettiva si occupa a rappresentare le Ichnografie, e le piante degli oggetti, come difegnati fopra piani prospestivi. Vedi ICHNOGRAFIA.

Ovvero fi occupa nelle Scenografie, e rappresentazioni de' corpi stessi. Vedi SCENOGRAFIA.

Soggiugneremo le leggi generali d' entrambe ; in ordine alle quali è necesfario di premettere i seguenti Lunmi; zioè .

. 1. Che l'apparenza di una linea retta è sempre una linea retta ; Onde, dari che fieno i due estremi, tutta la linea e data. - 2. Che se una linea F G ( fig. 12. ) è perpendicolare ad una linea retta N I tirata sopra un piano, ella sarà perpendicolate ad ogni altra linea retta per lo stesso punto G tirata sopra lo stesse luogo. 3. - Che l'altezza del punto, che apparisce sul piano, è all' altezza dell' occhio, come la diftanza del punto obbiettivo dal piano, all' aggregato di questa distanza, e della distanza dell' occhio.

Le Leggi della projezione, o rappresentazione di figure piane, ovvero. della PRO-SPETTIVA Ichnografica, fono le feguenti.

Per efibire l'apparenza PROSPETTIVA, h, di un punto abbiettivo, H, (fig. 2.) Dal dato punto tirate H I perpendicolare alla linea fondamentale D E. e dalla linea fondamentale D E tagliate 1K = 1H : per lo punto di vista E

tirate una linea orizzontale F P; e fate F Peguale alla distanza dell' occhio SL: finalmente dal punto I al punto di vista F tirate FI; e da K al punto di di-Ranza P, la linea P K. L' intersecazione h'èl' apparenza del punto obbiettivo. Quindi, 1°. Poiche, data che sia l' apparenza degli estremi punci di una linea retta, fi dà l'apparenza di tutta la linea; la projezione ichnografica di qualfifia figura rettilinea fi può avere conquesto metodo. E , 2º. Poichè ogni namero di punti d'una linea curva si può con tal mezzo d segnare sul piano pro-Spettivo; pu iffi egualmente nella stella guila effertuare la projezione o difegno di linee curve, V. Curva. E, 3°. Percià questo merodo hasterà per figure mifilinee; ed è, per confeguenza,, univerfale. Vi sono per verità altri metodi dati da alıri Autori, ma quest' è il più usitato. - Per comprenderne la forze e l' effetto, converrà dichiarirlo con alcuni

esempi. Per trovare l'apparenta PROSPETTIVA di un Tri ingolo A B C, (fig. 3.n. 2.) la di cui bafe A B sia paralella alla linea fondamentate D E. - Alla linea fondamentale DE tirate una paralella in un intervallo eguale all'altitudine dell' occhio. Assumete un punto fondamentale V, opposto a questo direttamente od obbliquamente, come lo richiede il cafo. Trasferite la distanza dell' occhio da V a K. Da' varj angoli de triangoli A C B. fate cadere le perpendicolari A 1, C 2, B 3: stendere queste perpendiculari soprala,linea fondamentale D E opposta al punto di distanza K. Da 1, 2, 3, rirate linee rette al punto fondamentale o principale V 1., V 2, V 3. Dai punti A. B. e C della linea fondamentale D. tirate altre linee rette A K, B K, C

K, al punto di distanza K.

i

Poiche a, b, e c sono le apparenze de' punti A, B, e C; tirate che sieno le linee rette ca, ab, ebc, acb sarà l'apparenza del triangolo A C B.

Nella stella guisa è un triangolo disegnato sur un piano, ove il vertice Csia opposso all'occhio, tutto ciò, che qui richiedesi, è, che la saa situazione sul piano geometricosi muti, e si vosti il vertice C verso la linea sondamentale

Per esibire l'apparenza PROSPETTIVA d' un Quadrato. A B C D (fig. 4. ) vedu. to obbliquamente, e avente uno de suoi lati A B nella linea fondamentale. Veduto obbliquamente il quadrato, assumete il principal ponto V nella linea orizzontale HR, in guifa tale che una perpendicolare alla linea fondamentale venga a cadere fuori del lato del quadrato A B, od almeno non lo seghi; e fate V K la distanza dell' occhio. Trasferite le perpendicolari A C, e B Dalla linea fondamentale D E; e tirate le lince rette KB, KD, come anche AV, VC. Allora A, e B saranno le loro proprie apparenze; ec. e d le apparenze de' punti C, e D. Conseguentemente A c d B è l'apparenza del quadrato ABDC.

Se il quadrato ACBD fosse lontano dalla linea fondamentale DE; il che però in pratica di rado avviene; le difanze degli angoli A, e B si dovrebbe parimente trasserire alla linea sonda mentale com' è evidente dal precedente problema. Espoiche anche la vistanbiqua non è molto ordinaria, ne' problemi, che seguono, supporremo semere, che, la figura sia posta direttamente control', occhio; se non se ia caso, che

si faccia espressa menzione del contrario.

Per esibire l'apparenza d'un quadrato

ABCD (fig. 5.) la cui diagonale AC sia perpendicolare alla linea fondamentale. Continuate i lati DC, e CB, finchè incontrino la linea fondamentale in 1, e 2. Dal principal punto V stendete la distanza dell'occhio a K, e L. Da K ad A, e 1, tirate le lineerette K A, e K 1; e da La A, e 2, le linee rette L A, L 2. Le interseczioni di queste linee esbiranno l'apparenza del quadrato A B C D veduto per angolo.

Esibire l'apparenza d' un quadrato A B. CD (fig. 6.) nel quale un altro IMGH. sa inscritto; essendo il lato del maggiore, AB, nella linea fondamentale; e la diagonale del minore, perpendicolaro alla fondamentale. - Dal punto principale V stendere per ciascun verso; sulla linea orizzontale H.R., le distanze. V L, e VK; tirate VA, e VB; e KA. e LB; allora A cd B faranno l'apparenza del quadrato A C D B. Produce. te il lato I H del quadrato inscritto, finch' egl' incontri la linea fondamentale. in 1 ; e tirate le linee rette K1 , e KM; allora i h g M faranno la rappresentazione del quadrato inscritto IHGM. Quindi agevolmente si comprende la rappresentazione di qualsisia figura inscritta in altra.

Esisire la Prospettiva di un pavimenta, composso di pietre quadrite, veduto di rettamente. Dividere il laro A B (fig. 7.) trasserito alla linea fondamentale D Enin tante parti eguali, quante vi sono pietre quadrate in una fila. Dal vari punti di divisione tirate linee rette al punto principale V: e da A al punto di distanza K tirate la linea retta A. K; e da B all'altro punto di distanza L ritate la

l'altra L B. Per gli punti delle interfecazioni delle corrispondenti linee tirate delle linee rette, da ciascuna banda, da effer produtte sino alle linee rette A V, e B V. Allora A fg B saranno l'apparenza del pavimento AFGB.

Efibire la PROSPETTIVA de un Circolo. Se il circolo è piccolo, circofcriveteli attorno attorno un quadrato. Tirate diagonali e diametri ha, e de (fig. 8.) che s'intersechino fra di loro ad angoli retti; e tirate le linee rette fg, e b c paralelle al diametro de, per b, e f; come anche per c, e g, tirate linee rette che incontrino la linea fundamentale DE ne' punti 3, e 4. Al punto principale V tirate le linee rette V 1 , V 3 , V 4. V 2; ed a punci di distanza L, e K, tirate le linee rette L 2, e K 1. Finalmente connettete i punti d'intersecazione a, b, d, f, h, g, e, c, con archi ab. bd, df, ec. Cosi a b dfh g e ca faranno l'apparenza del circolo.

Se il circolo è grande, sul mezzodella fondamentale AB ( fig. 9. ) descrivete un semicircolo; e da' varj punti della periferia C, F, G; H, I, ec. alla linea fondamentale, fate cadere le perpendicolari C 1, F 2, G 3, H 4, 15, ec. Da' punti A , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ec. tirate del le linee rette al ponto principale V, come arche una linea retta da B al punto di distanza L; ed un' altra da A al pun to di distanza K. Per le intersecazioni comuni tirate delle linee rette, come nel precedente problema, così noi avremo i punti c. f. g. k. i, i quali sono le zappresentazioni di questi A. C. F. G. H. I. i quali venendo connessi come prima, danno la rappresentazione od apparenza del circolo.

Quindi appare, non solo in che mo-

do qualunque figura reccilinea poffa rapa prefentacifi fopra un piano; ma anche in qual guifa fi polfa delineare in profpettiva qualunque pavimento composto di qualtitia forta di pietre.

Quindi altresi appare, di qual ufo sia il quadrato nella 1 rospettiva, perchè anche nel secondo caso noi ade periamo un quadrato diviso in certe arcola, e circoscritto attorno al circolo; benchè non sia egli delineato sul piano geometrico nel diagramma.

Esibire la PROSPETTIVA di un pentago. no regolare, che ha un lembo largo, terminato da linee ad effo paralelle. - 1°. Da' varj angoli det pentagono efferiore, A. B, C, D, E, (fig. 10.) alla linea fondamentale TS fate cadere le perpendicolari Ao, Bi, Cz, D3, E4; e trasferitele, come sopra, alla linea fondamentale. Connettete i punti, 1,2,3,4, al principal punto V; e i punti 1,2,3,4 al punto di distanza K. Così le intersecazioni comuni rappresenteranno l'apparenza del pentagono esteriore. 2º. Se ora dagli angoli interiori GHLl si fanno in fimil guisa cadere le perpendicolari Go, H5, K6, 17, L8; e si faccia il resto, come sopra; noi avremo la rappresentazione del pentagono interiere. Perciò il pentagono ABCDE, col fuo lembo, è rappresentato in prospeta tiva

Si aggiugne questo problema in grazia d'esempio della rappresentazione o proiezione d'una figura, ch'abbia un lembo od orlo largo.

Deefi qui offervare, che se le magnitudini delle varie parti di un oggetto si danno in numeri, insieme coll'altezza e distanza dell'occhio; si dee prima costruire la di lui sigura mediante una scala geometrica; e determinare mediante la medelima il punto fondamentale, col punto di distanza.

Nè è sempre necessario, che l'oggetto fia delineato fotto la linea fondamentale : fi lascia ottimamente solo , nella rappretentazione di quadrati e pavimenti. Ma quando ciò è necelfario, e vi mança spazio, disegnatelo a parte; trovate in effo le divisioni, e trasferitele alla linea fondementale nel piano.

Appele che sieno le fila nel punto fondamentale, e nel punto di distanza, e Rese a' punti delle divisioni della linea fondamentale ; la comune interfecazione delle fila darà l'apparenza de'varj punti fenza confusione; cosache si dee temere affai, a causa della moltiplicicà delle linee da tiraifi.

PROSPETTIVA Scenografica; ovvero la projezione od opparenza de' corpi fopra un piano. - Surun dato punto C (fig. 1 . n. 2.) alzare un' altitudine prospettiva, corrispondente alla data altitudine obbiettiva PQ. Sulla linea fondamentale alzate la perpendicolare P Q, eguale alla data altitudine obbiettiva. Da P, e O a qualche puoto, come T, tirace le linee rette PT, e QT. Dal dato punto C tirate la linea CK paralella alla linea fondamentale DE; e che incontri la linea retta Q T. in K. In K ergete una perpendicolare a K C, cioè I K : quesa I Kè l'altitudine scenografica ricercata.

3

ż

ŕ

174

(1)

Ú

Efibire la PROSPETTIVA d' un folido. - Trovate l'apparenza della di lui bafe nella Prospertiva ienografica; e ne'varj punti di essa ergete l'altitudine prospetziva: Così sarà finita la scenografia del solido, eccetto quanto riguarda l' ombra; il che bisogna aggiugnervi dalle Leggi dell' ombra, date nell' articolo OMBRA. -Per esempio,

Esibire la PROSOETTIVA scenografica di un cubo, veduto per angolo. - Poiche la bale d'un cubo veduto per angolo, e ché sta sur un piano geometrico, è un quadraio veduto per angolo: difegnate un quadrato ful piano prospettivo, nella guisa elposta di lopra: alzate il lato del quadrato H I (fig. 2. n.2.) perpendicularmente in qualche punto della linea fondamentale DE; e ad un punto V, della linea orizzontale HR, tirate le lince rette VI, e VH. Dagli angoli d, b, e c, tirate c 1, d 2 paralelle alla linea fondamentale D E. Dai punti 1, e 2 alzate L 1, e M 2 perpendiculari alla medelima. Finalmente, poiche H I è l'altitudine da ergerii in a, L 1 in ce b, e M 2 in d; in a alzate f a perpendicolare ad a E; e in bec, alrate bg, e ce perpendicolari a be 1; e finalmen e alvate d h perpendiculare a d 2; e sia a f eguale ad HI, bg = ec = L1, ehda M2; fe allora i punti g, h, e, f fi connettono col mezzo di linee rette, la scenografiafarà finita.

Questo metodo è generale ma la sua applicazione non è ugualmente chiara in ogni cafo; veggali maggiormenteposta in chiaro nell' articolo Sceno-GRAFIA.

PROSPETTIVA di Fabbriche, ec. Nella pratica di questa si dee aver moltol' occhio all' alcezza della linea orizzontale ; poichè tutto ciò, ch' è fopra l'orizzontale, fi vede nella parte superiore, etutto ciò, ch'è fotto di essa, si vede nella parte inferiore: onde la Prospettiva vienea dividerfi in profpetto alto, e profpetto bafso; ambi i quali fi chiariranno da quanto. fegue.

Per rappresentare una fabbrica (v. gr. um palazzo , Collegio, ec. ) in Profettiva.

1. Prendete l'ichnografia, o fia la pianta della fabbrica, le di lei lunghezze, larghezze, e profondità, con un attuale misuramento. (Vedi Ichnognafia) e prendetene l'altitudine con un quadrante. Vedi ALTITUDINE, e QUA-DRANTE.

2. Fate una scala divisa in due o trecento parti eguali, o attualmente, o in guifa tale che ciascuna divisione signisichi dieci parti: mediante questa scala disegnate la pianta : come nella figura 1 3.

3. Ciò fatto, avendo un lungo regolo . ed una squadra , la quale sdrucciolando sul regolo vi ajuti a tirare più facilmente le vostre perpendicolari, riducetela in Prospettiva, nella sua apparenza

Scenografica.

Indi avendo tirato una linea verso il fondo della carta, per linea di fronte, o di base, come FL, (fig. 14.) dividetela in tante parti eguali, quante ne trovate nella fabbrica nell' Ichnografia, o in più se volere: questa servirà di scala per deserminare le varie altezze, ec. ed a que-Re divisioni, con un pennello di piombo nero tirate delle linee dal centro. quando l' avete scelto; la quale scelta ri. chiede giudicio per due motivi.

Perchè, se il centro è troppo vicino alla linea di fronte, allora la profondi à di tutta la Fabbrica s'accorcerà troppo ful davanti , s' egli n' è troppe diftante, non s' accorcerà questa abbastanza sul davanti. Questo si può chiarire così: mettete un boccale aperto, o cosa simile sur un piedestallo, in modo ch'ei resti un po' più baffo che il vostr' occhio; se voi ne fiere in gran dittanza, potete vedere affai poco, o nulla in effo : fe a poco a poce vi avvicinate a lui, v'accorgerete, ahel' ultimo orlo pare follevato un po'

più alto di quello vicino a voi, in guifa tale che possiate vedere un poco addentro nel vaso; se ve gli avvicinate di molto, voi ci vedrete troppo addentro, e più che non si puo esprimere in pittura. Dovremo perciò trovare un qualche luogo. che si debba conchiudere essere il più conveniente al disegno, e il quale possa in generale determinarsi essere tanto lontano dalla linea di fronte, quanto la linea di fronte è lunga : di questa regola, bench'ell' abbia giufti fondamenti, ce ne dispensiamo però talvolta pro re nata; per poter esprimere le cose con miglior apparenza.

4. Confiderate il modo di collocare quelto centro con tale vantaggio, che voi polliate esprimere sopra tutto quelle cose, le quali sono principalmente disegnate; perciecche, quanto alle linee del fondo, e della cima, de' lati della Fabbrica, che corrono da noi al centro, nella linea diretta, o vicino ad essa, benchè voi ne veggiare benissimo la parte superiore, pure i lati, che cadono tra lacima e la linea fondamentale o fia del fondo, cadono tanto vicini l' uno all' altro, che sarebbe difficilissimo di esprimere in essi qualche particolarità: cosicchè a tal riguardo si ha da sceglier bene il centio.

Perciò quelle fabbriche, di cui voi vedrette il più, si debbono collocare tanto lontane dalla linea diretta, che corre al centro, quanto lo giudicate convenevole e comodo; e quanto più lontane faranno, elle verranno ad effere tanto più chiare, e schiette.

Mettete adunque quelle cofe, di cui vedreste il meno, tanto più vicine alla linea diretta; ed offervate, fe l'altre vengono a cadere giusto la vostra intenziome: maciò fi dee fare, dopo che avete tirata la vostra diagonale, ch'è la seconda cosa.

5. Avendo scelto il vostro centro, ed avendo tirate da questo le linee a ciascuna divisione della linea di fronte, dovete determinare la voltra diagonale A R, cosi: avendo misurata col compasso la lunghezza della linea di fionte, prendete il vostro compasso, e mettendone un piede nel centro, offervate dove l' altro andrà a capitare gell' Orizzonte: (d'ambe le bande se volete) ov'egli si ferma, da quel punto tirate una linea traversa fino all' ultima divisione della fronte; e questa si tirerà veramente, o b n vicino al vero. Ch' ella sia così, potete confiderare com'ella cada in rispetto alle due ultime linee centrali o del centro: perchè, se quando la seconda linea, contando dall' ultima, è interfecata dalla diagonale, voi tirate una parallela alla fronte tra le medefime, come in A 10; voi avrete un ron bo; se al-Iora tutt' i lati sono abbastanza eguali, voi potete effer ficuro di effer vicino al giusto; ma se i lati, che corrono verso il centro, sono troppo lunghi, allora le cose non si accorceranno al bastanza ful davanti; se i lati non sono abbastanza lunghi, elle fi accorceranno troppo ful davanti:

6. Dopo che la linea della fronte è cosi divifa, fiffato il centro, e collocata la diagonale, prendete la larghezza del la Cappella AB, la quale nell'icongrofia è dimoftrata effere venti parti; perchiè questa linea è perpendicolate; ella dec correte verfo il centro, perciò contate venti nella diagonale, e il regelo, posso parallelo alla fronte in quel punto, vi darà un puato nella linea centrale, che

darà la larghezza della Cappella, per confeguenza una linea tirata da A a B la mette nella Prospettiva icnografica. Come la lunghezza della Cappella è sertanta divisioni nella linea di fronte; contate settanta da B, paralella alla linea di fronte, e vi avrete un punto in C.

Come la profondità della Fabbrica dalla Cappella verso Settentrione è cento quindici calcolaudo dulla Cappella, io conto da D. (ove ella taglia la diagonale a dieci) avanzando nella diagonale; e a cento quindici nella diagonale; e ol mio regolo come prima parallello in questo luogo della fronte, io hoil punto Z nella linea centrale. E come la fua larghezza è trenta, io conto tre divissioni, ed ivi è la giusta larghezza; e così continuo in ogni particolar parte:

Avendo messo la Icnografia in Prospetativa, potete allora dare a ciascuna cosala sua propria altezza, cosi:

7. Essendo trenta l'altezza della Capapella, io conto trenta sulla linea di fronte, e con questa lunghezza, mediante una squadra applicata alla linea di fronte, io lascio cadere una perpendicolare a quell'altezza; e così dove è collocato. L'altro laro della Cappella, avendo contato l'altezza sopra una paralella soprossita, io vi ciro un'altra linea in quell'altezza; poscia unendo queste varie altezza modiante diverse linee, voi avete i prosibili di ciascun edificio.

Per diversificare queste varie linee; l'ainent elle mon vi confondano, fare l'ainogensia, quandò la mettete in pressettiva, in linee, curve discontinuate, le altezze in linee punteggiate, e le cime d'ciaseun ediscio in linee continuate, come sono le linee centrali nella tavolà. Troverete parimente il centro, bench!

egli non sia quivi espresso, come anche il punto di distanza, col continuare la diagonale in su fino al supposto Orizzonte, ov' egli, e l'occhio sono collo-

Avendo fatto così, la vostr' arte si dee ogeupare nelle particolari espressioni delle cofe, delineando ed ombreggiando. il che è l'anima di questa sigura mezzo formata, che lasciano al Pircore.

Resta, che noi parliamo della veduta o prospetto basso: E qui noi supponiamo, che la linea erizzontale sia giusto l'altezza dell'occhio, in distanza di cinque piedi incirca dalla base; quantunque egli fi collochi generalmente più alto, e anche fino alla terza parte dell'altezza della Fabbrica, affinche l'edificio laterale ne venga espresso con più leggiadria.

Si termina ottimamente la diagonale col dividere l'ultima divisione della linea di base in cinque parti a G, prendendo quattro di queste, e talvolta tutte le cinque, perchè abbiamo determinato di fopra, che la lunghezza della linea di fronte era la distanza dell' occhio nell'Orizzonte al punto di distanza; ma qui ne prendiam quattro, e noi facciamo che questa sia la distanza nell' Orizzonte tra l'occhio e il punto di distanza. Voi potete poscia graduare la pianta, nelle varie interfecazioni della diagonale colle linee centrali, ovvero supporla tale; e poi alzare le fabbriche come lo troverete col mezzo di profestive abbastanza di questa sorta, che dappertutto s' incontrano.

PROSPETTIVA, dicesi parimente una specie di pittura, che si vede di frequense ne' giardini, e nell' estremità delle gallerie; espressamente dissegnata per

ingannare la vista, rappresentando 12 continuazione d' un viale, fabbrica, paefetto , o fimili.

PROSPETTIVA Acres. Vedi ARREO. Viale in PROSPETTIVA. V. VIATE Architettura in PROSPETTIVA. Vedi ARCHITETTURA.

PROSPETTIVO vetro. Vedi PER-SPETTIVO vetro.

PROSPETTIVO Piano, è un vetro. od altra superficie trasparente, che fi suppone collocata tra l'occhio e l'obbietto, e perpendicolare all' orizzonte, quando non si faccia espressa menzione del contrario. Vedi PIANO.

Tal è il piano H I, ( Tavol. profpett. fig. 1.) tra l'occhio O, e l'obbietto ABC; che taglia i raggi ottici in a,b,c.

Questo si chiama da alcuni fezione; da altri tavola, e da altri vetro. V . SEZIONE.

PROSPETTO. V. PERSPETTIVO. PROSSENETA \*, o PROXENETA, & una spezie di sensale, o agente che tratta qualche negozio tra due persone. Vedi SENSALE, ed AGENTE.

\* La parola è Greca mostererus, i. e. conciliator, o pararius , riconceliatore, o meàiatore. I Latini li chiamane con un nome più onorevole, nominandoli interpreti. Vedi INTERPRETE.

Il termine proxeneta si applica principalmente a coloro, che maneggiano uffizi, che trattano matrimoni ec. Vedi PROCURATORE.

Le leggi Romane permettevano ai prosenti l'azione di ricuperare il loro stipendio, o la lor mercede.

Cotesti faceano una spezie di uffizio, o di collegio in Roma: i genitori si portavano da loro per indagare ed esaminare l'inclinazione de i giovani, che avezno intenzione di dare alle lor figlie,

PRO

Un Commentatore del Digesto nota come un gran difetto nella politica moderna, che oranon siavi alcuno di cotesti prosenti, o sensali de' Matrimonj, stabilito dalla pubblica autorità.

PROXIMITA', PROXIMITAS, dinota relazione di vicinanza o in riguardo del luogo, o del fangue, o confanguinità. Vedi Vicinato, Consanguini-

TA', ec.

PROSTATE, προςαται, nell' Anatomia, fono due corpi bianchi, spungosi, gladulofi, collocati alla radice del penis, o precisamente sotto il collo della vescica, e della grandezza in circa di una noce. - Vedi TAV. ANAT. (Splanc.) fig. 8. lett. p.p. fig. 15. lett. cc. Vedi pure GLANDULA, e PENIS.

Gli Autori ascrivono alle prostate due forti di fostanza, l'una glandulosa, l' altra spungosa, o porosa: e quest' ultima altro non sembra che una congerie di vasi minuti, e di cellette, per mezzo alle quali paffano le vescichette seminali, senza veruna comunicazione con quelle.

Le prostite hanno i suoi propri condotti escretori in gran numero: De Graaf non si ricorda averne veduti meno di dieci nelle proftate d' un Uomo; nei cani fono talvolta cento, ognuno de' quali fiscarica nell' Urerra, qualched uno sopra, qualchedune fotto il caput gallinaceum; ed ognuno ha la sua propria caruncola.

Di là esce un umore bianchiccio: viscoso, separato nella parte glandulare delle proflati, e portato nella cavità dell'

ыгетга.

L'uso di tal umore è di sapponare, e Inbricare la cavità dell' uretra, e d' impedire che non sia molestata dall' acrimonia dell' urina, nel patfaggio ch' esfa sa per quella parte; e di servire come di veicolo al seme nel tempo dell'ejaculazione. Vedi URINA, e URETRA, ec.

Alcuni lo prendono per una terza spezie di seme, ma con poca ragione. Vedi Seme .- Boerhaave penfa che poffa fervire per nutrire l' animaletto ne' primi momenti dopo il coito. - Quest' umore foggiung' egli, resta dopo la crastazione; ma non è prolifico.

Il medesimo Autore, nelle memoriedell' Academia di Francia, fa che le prostate sieno composte di un aggregato di dodici glandule, ognuna delle quali mette capo col suo condotto escretorio in un piccolo facchetto, entro cui scarica il suo umore. Questi dodici sacchetti si aprono per tanti condotti escretori nella: cavità dell' uretra, che circondano l' esito delle vescichette; onde fi frammischiano molto accuratamente il seme, e: e l'umore delle proftate.

PROSTAFERESI \* PROSTAPHE. RESIS, nell' Astronomia, è la disferenza trail moto vero, ed il moto medio, o tra il luogo vero, o il luogo medio di: un pianeta; chiamata altresì l'equazione. dell' orbita, o del centro, e semplicemente l' equazione. Vedi Equazione.

\* La parola deriva dal Greco npode, ante; fuper, ed apaignois ademptio.

La PROSTAFERESS ascende alla differenza tra la media, e l'equata anomalia. Vedi Anonalia.

Così supposto il circolo ALMPNR. (Tav. Aftron. fig. 51.) l'orbita della Terra, circondara dall' Ecclittica V, S, A, ec. E supposto S il Sole, e la Terra in R, la media anomalia farà l'Arco APR; o gettando via il semicircolo, l'arco PR,, o l'angolo PCR; e la vera anomalia,. rigertando il semicircolo, sarà PSR, ch? è eguale a PCR, e CRS: Se poi all'ance

malia media fi agg [200]! angolo CRS, fi averà la vera anomi...a PSR, ed il luogo della terra, nell' Ecclittica. Vedi Luogo, ec.

E quivi l'angolo CLS, e CRS chiamafi la profisserest od equazione per la ragione che devest talvolta aggiungere, e talvolta sott re dal moto medio, per poter avere il vero moto o luogo della terra. Vedi TERBA.

PROSTESI, mpodiere, nella gramatica, è una spezie di metaplasmo; consistendo ella nell'anteporre qualche lettera o sillaba al principio d'una parola. — Come, guavus pro navus.

Ella si chiama altresì apposizione. V.

Prostest, tra i Cerufici, è riempire ciò che prima era manchevole, coll'apposizine di nuova materia.

Tal è v. g. riempire le ulcere fistolose di nuova carne. Vedi Incarnazione, ec.

PROSTILO \* προςελ©, nell' antica architetura greca, è un ordine di colonne nella fronte d' un tempio. V. Tempio, ed Anfiprostito.

\* La parola è derivata dal greco προς avanti, e sux@, colonna.

PROTASI \* " poracis, nel dramma antico è la prima parte d'un opera comica o tragica in cui fi mostrano le diverse persone della Comedia, o Tragedia, e i loro caratteri, e maniere, come pure si propone e s' intraprende l'azione, che d'e formare il soggetto della Comedia. Tragedia. Vedi DRAMMA, TRAGEDIA.

\* La parola è formata dal Greco nes-

La protasi antica poteva durar quanto due primi atti de' nostri. Vedi ATTO.— Dove finiva la protasi, comi .ciava l' pià tasi. Vedi Fritasi.

PROTATICO προτατικώ, nel dramma antico è una personache non compariva mai se non nella protasi, e sia nella prima parte della Comedia; come Sosia nell' Andria di Terenzio, ec.

PROTESI PROTHESIS, un piccolo altare nelle Chiefe greche, dove si fa una cerimonia nominata collo stesso notice, προθέσις. Vedi ALTARE.

Su cotesto altare il Sacerdote, cogli altri ministri, prepara ogni cosa necessaria per la celebrazione della Messa; cioè il pane, il vino, ec. Dopo di che vanno in processione da questo all'altar grande, per cominciar la Messa; portando seco le specie in tal guisa preparate.

PROTESTA, nella legge, fi usa per dinotare una cauzione, o una testimonianza, o una aperta dichiarazione, in vigor della quale una persona, o non accorda il suo assenso a qualche atto o solamente lo accorda condizionalmente; o pure non accorda il suo assenso al condine giudiziario di qualohe giudice in uma corte, in cui la sua giurisdizione e dubbiosa; o sinalmente non assenso di rispondere con giuramento, prima che dalla legge venga obligato. Vedi Protestazione.

Ogni uno dei Lord o fignori del parlamento hanno diritto di protessari il loro dissenso a qualunque bisti passaro colla pluralità de' voti; la qual protessa, si riceve in forma. Dicesi-che cotesso privilegio non sia molto antico: i comuni non hanno dritto di protessare. Vedi Parlamento.

PROTESTARE, e Protesto, nel Commercio, una citazione fatta da pubblico Notajo ad un mercante, banchiere, o fim'li , perche accetti o paghi una lettera di cambio tirata sopra di lui, dopo ch' egli ha ricufato di accettarla o di pagarla. Vedi LETTERA di cambio.

Si chiama protesto, perchè contiene una protestazione, che la parte rimanderà la lettera, ed anche prenderà danaro a intereffe; e caricherà ful ricufante tutte le spese, danni, porti, ricor-

si, ec.

Vi sono due spezie di protesti; l' uno per mancanza di accettazione, l'altro per mancanza di pagamento. Vedi Ac-

CETTAZIONE . CC.

Il primo, lo fa il portatore della let- . tera nel tempo di presentarla, in caso che la persona, su cui ella è tratta, ricufi di accettarla pel tempo, o per la fomma ivi espressa. - Il secondo si fa quando scade la lettera, o sia ella stata eccettata, o no. Vedi CAMBIO.

I portatori delle lettere di cambio, che sono state eccettate, o che diventan pagabili a un certo giorno, fono obbligati a farle pagare, o a protestarle entro lo spazio di tre giorni dopo la scadenza; fotto pena di render conto dell' ommissione; e si dee otservare, che se avviene, che il terzo giorno fia giorno di festa, bisogna fare il protesto il giorno avanti.

A Parigi e Hamburgo si dee fare il protesto entro lo spazio di dieci giorni: a Venezia, ove tutte le lettere fi pagano in Banco, il protesto per diffetto di pagamento si dee fare entro sei giorni, ma allora fi suppone, che il banco fia aperto, altrimenti non si fa protesto; a Roma i protesti per diferto di pagamento si deb bono fare entro quindici giorni; a Livorno, Milano, e Bologna, non v'è tempo fisso; a Amsterdam, bisogna farli

Chamb. Tom. XV.

in cinque giorni ; a Venezia, il terze giorro.

I Negozianti di alcune Piazze, come quei di Roma ( offerva M. Savary ) non confiderano le stelli come obbligati a protestare in diffetto di pagamento; ma quest' opinione è contraria alla pratica universale, e alta ragion naturale, poichè elli non hanno alcun rimedio o ricorfo contro il tiratore o indorfatore, ne verun titolo per effer simborfati, fe non dopo il proteffo.

M. Ricard aggiugne, che le lettere di cambio tirate da Amsterdam, o Anversa, o da Spagna bisogna protestarle, in diffetto di pagamento, entro lo spazio di quattordici giorni dopo la loro scadenza; dopo il qual tempo il portatore è soggetto ad ogni rischio e caso della lettera non protestata, non già il tiratore o indorfatore, in cafo che la parte manchi dopo il detto decimoquarto giorno.

PROTESTAZIONE una tolenne dichiarazione fatta per qualche atto giudiziario o scrittura contro un oppressione . violenza , o ingiustizia ; o contro la legalità di una fentenza, d'un giudizio, d' un decreto, o altro ordine giudiciario; la qual fignifica che la parte è determinata ad opporfi a tempo proprio. ec. Vedi PROTESTA.

La Protestatione fi definisce dal giusticiere Walsh, una difesa o salvaguardia alla parte che la fa, per doverfi concludere dall'atto che la parte farà fra poco; talmente che non fi può dopo questa veder il fine.

La Protest mione si definisce da Plowden, una forma di litigio, quando uno non afferma direttamente, o non nega alcuna cosa allegata da un' altro, o che egli stello vien ad allegare. Plowden fol. 2762

PROTESTANTI, nome primieramente dato in Germania a coloro che aderivano alla dottrina di Lutero; perchè nel 1529, eglino protestarono contro un decreto dell'Imperadore Carlo quinto, e contro la dieta di Spires; e fi dichiararono di volersi appellare ad un concilio generale. Vedi RIFORMA.

Questo Nome è stato poscia altresì dato a coloro, i quali aderivano ai fentimenti di Calvino, ed allora diventò una denominazione comune a tutti quelli delle schiere riformate. Vedi LUTERA-NO, CALVINISTA, PRESEITERIANO, ec.

Sono state fatte immense fatiche per unire i protestanti Luterani co' Calvinisti, ma in vano.

PROTETTORE, uno che intraprende di proteggere, e difendere chi è debole, povero, o tribulato. V. PROTET-MORE, e PATRONUS.

Dio, e il Magistrato sono i Protettori delle Vedove, e degli Orfani. - Tra i Pagani Minerva era stirnata la protettrice dell' Arti.

Ogni Nazione Catolica, ed ogni ordine religioso ha un protettore, che sta alla Corte di Roma, il qua! è un Cardinale e si chiama il Cardinale protettore. Vedi CARDINALE.

PROTETTORE talvolta ancora fi ufa per dinotare un reggente di un Regno, scelto per soprantendere al governo, durante la minorità di un principe. -Cromwell ha affunto il titolo e la qualità di lord e protettore della Republica d' Inghilterra.

PROTETTORI\*, erano anticamente persone riguardevoli in dignità, sì nella Chiefa, come nello stato, a' quali apparteneva invigilare alla confervazione de' Beni pubblici, e proteggere i po-

PRO veri,e bilognoli d'ajuto e fostenere gl'interessi e le cause delle Chiese, e delle Cafe religiose.

\* Il Concilio di Calcedone Can. 2. chiamail Protettore di una Chiefa exdixoc. Codin. de officiis aulæ conft. fa mengione dei Protettori del Palazzo. Così Bollando , Ad. S. Januar. T. I. p. 501. V' era pure un Protettore del Regno, Defensor Regni; I:otettori delle Città, Defenfores Civitatis. Protettori del popolo, Defenfores plebis;de' poveri , degli orfani , delle Vedove, ec.

Circa l'anno 420. ogni Chiefa patriarcale cominciò ad avere il suo protettore: il qual costume su poscia introdotto in altre Chiese, e continuato sino a' giorni nostri sotto altri nomi, come d' Avvocato. Vedi Avvecato.

Nell' anno 407. troviamo il concilio. di Cartagine che dimanda all'Imperadore dei Protettori, del numero degli Scolastici , cioè avvocati ch' erano in ufizio: e che fosse loro permesso di entrare ne' gabinetti, e ricercare delle carte de'giudici, e d' altri civili Magistrati, sempre che si giudicasse necessario per l'interesse della Chiesa. Vedi Scolastico.

L' Imperadore tuttavia ritiene la qualità d'avvocato della Chiesa; ed i Redella gran Bretagna \* ebbero una volta\* il titolo di protettore della Fede, accordato al Re Arrigo VIII. dal Papa Leone X. nel 1521. in occasione che questo Principe scrisse contro Lutero, e dopo. confermato da Clemente VII.

PROTEZIONE, PROTECTIO, la ficurtà, la difesa, l'autorità, e l'ajuto. impiegato da uno in favore de' poveri, od infelici. Vedi PROTETTORB.

La Protezione attiva suppone forza,interesse, favore ec. nella persona che protegge. — la Protezione passiva, al contrario, suppone necessità, debolezza, e dipendenza nella persona protetta. Vedi Salva-Guardia.

PROTEZIONE fignifica altresì un privilegio (pettante agli Ambafciatori, ai membri del parlamento, ec. in vigor del quale eglino ed i loro domestici sono assicurati dagli arresti ec. V. PRIVILEGIO ec.

PROTEZIONE, talvolta ancora s'intende della persona del protectore. Così un Cardinale ha la protectione della Francia.

La protectione della Spagna è diventata vacante per la morte di un tal Cardinale. Vedi Protectores.

PROTEZIONE, in legge, nel suo senso generale dinota quel benefizio e sicurezza, che ogni suddito, Denizen, o forastiero specialmente assicurato ha per

le leggi. Vedi LEGGE.

Protezione, in un fenfo più speziale, si usa per dinotare una esenzione, o immunità, data dal Re ad una persona assicurata contro i processi, od altre vesfazioni per razioni moventi il di lui animo, e per un certo tempo.

Fitzherbert distingue due sorti di cotesta protezione: egli chiama la prima una protetione cum clausluta volumus; di cui ne annovera quattro casi. — 1°. una protetione, quia prostetione, quia prostetione, quia moraturus, per colui ch' èglà suori in servigio del Re. — 2. una protetione, quia moraturus, per colui ch' èglà suori in servigio del Re; come un Ambasciatore, ec. — 3. una protetione per il debitore del Re, acciocchè non debba effere processa o sequestrato, sin a tanto che abbia pagato il suo debito al Re; 4. una protetione per una persona che sia in servigio del Re di là dal mare, o nelle frontiere di Scozia.

La feconda forma di protezione fi è

eum claufula nolumus, che comunemente vien accordata ad una compagnia spirituale, per la loro immunità, essendo preso il loro bestiame dai ministri del Re.— tra ella può esfere altresì accordata ad una particolar persona, si spirituale che temporale.

La Protețione non si estende alle cause di dote, quare impedit, ali'Assia di nuovo disseifin, al darrein proseniment, all' artaints, ne alle cause dinanzi i Giustizieri

itineranti (Justices in eyre).

PROTESTO, nel commercio è un comandamento fatto da un pubblico netajo ad un mercante, banchiere, o fimile per pagare una lettera di cambio tratta fopta di effo, dopo ch' egli ha ricufato o di accertaria, o di pagaria. V. Lettera di cambio.

Si chiama protesto perchè contiene una protestatione, che la parte rimetterà la lettera, ed anche prenderà sopra del denaro ad interesse, e protestatutti i danni, spese ec. a quello, che la tissua.

Vi fono due forti di protesto; l' uno per mancanza di accettazione, l' altro per difetto di pagamento. Vedi Ac-

CETTAZIONE, ec.

La Prima devest fare dal presentatore della lettera al tempo di presentarla, sia caso che la persona su cui etratta, ricufasse di acccertarla per il tempo, o per la somma che in essa è espressa. — L'altra si fa quando la lettera scade, o sia ch' ella sia stata accettata o no. Vedi Cambio.

Quelliche presentano le lettere di cambio, che sono state accettate, o che diventano pagabili in un certo giorno, sono obbligati di averle o pagate, o protessa dentro tre giorni dopo il termino sotto pena di rispondere per l'omissione;

e si deve offervare che se il terzo giorno casca in giorno di festa, si deve fare il protesto nella vigilia del detto giorno.

A Parigi, ed in Amburgo, fi deve fare il protesto dentro dieci giorni; in Venezia, dove tutte le cambiali si pagano in banco, il protetto per mancanza di pagamento deve farfi dentro fei giorni; ma allora che si suppone aperto il banco, altrimenti non si dee fare il protesto ; a Roma, i protesti per mancanza di pagamento si fanno dentro quindici giorni; a Livorno, a Milano, ed a Bologna non viètempo stabilito; in Amsterdam i protesti si fanno dentro cinque giorni; in Venezia il terzo giorno.

I negozianti di alcune piazze, come quelli di Roma, offerva M. Savary, non si considerano obbligati di protestare in difetto del pagamento; ma questa opinione è contraria al costume universale, ed alla ragion naturale; poichè fin dopo il protesto non hanno rimedio o regresso contro quello, che ha tratta la lettera, o l' ha scritta in banco, nè hanno alcun titolo per effere rimborfati.

M. Ricard aggiunge, che le lettere di cambio tratte da Amsterdam, o da Anversa, o di Spagna, si devono protestare, in difetto di pagamento dentro quattordici giorni , dopo che fono fezdute; dopo il qual tempo il cambio della lettera non proteflata, ed il rifchio va a con to del'presentatore, non di quello che l'ha tratta, o scritta in banco, in caso che alla parte succeda un fallimento-dopo il detto giorno decimoquarto.

PROTHYRIS, nell' Architettura, salvolta fi ufa per dinotare un angolo o una cantonata d' un muro : chiamato altrimenti Ancone. Vedi Ancone.

Tal volta ancora ufafi per dingrare un.

trave che traversa o che stà a traverso. PROTHYRIS si usa altresì da Vignola. per dinotare una spezie particolare di chiave d' un arco, di cui abbiamo un esempionel suo ordine jonico, e si chiama volgarmente menfola o cartella.

PROTYRUM , προθυρον , un portico all' uscio esteriore di una casa, o portela lo. Vedi Portico, e Vestibulo.

PROTO, \* è una parola ufara in composizione con diversi tempi nel nostro linguaggio, per esprimere una relazione di priorità; come protomartire prototipo ec.

\* E' formato dal Greco nour. , primo. PROTOCOLLO, πρωτοκολλον, è un termine usaro nella giurisprudenza antica per dinotare il primo foglio d'un libro, dove era la nota della carta, o della pergamena.

Si usava ancora talvolta per la stessamarca, che comunemente era nel margine, ma qualche volta nella sommità della pagina.

La novella 44 di Giustiniano proibisce di tagliare il protocollo delle patenti, che mottrano l' anno, in cui fu fatta la carra o la pergamena, ed è registrata la commissione data all' uffiziale per eleguirla; per mezzo di che frequentemente erano scoperte le fraudi.

Protocollo si usava ancora per la prima minuta, copia, o fummario di unaccoche dovera passare; cui il norajoepilogava in piccioli libri, per scriverlopoi con comodo in grande. V. NOTAJO.

PROTO: FORESTARIUS eraquegli, che i nostri antichi Re sacevano capo della foresta di Windfür, per far attenzione a tutte le cause di morte, nella maniera di un Lord capo giustiziere ( chief Juffice in cyre). Vedi FORESTRA, FORESTER , JUSTICE , ec..

PROTOMARTIRE \* , il primo Martire, o testimonio che incontrò la morte in testimonianza della Federcome Abel nel Testamento Vecchio, e S. Stefano nel Testamento Nuovo. V. Mar-TIRE.

\* La parola è composta da πρωτ , primo , e μα στυρ , testimonio.

PROTONOTARIO, PROTONOTAaros, è un termine che fignifica propriamente un primo notajo i e ch' era anticamente il titolo dei principali Notaj degl' Imperadori di Costantinopoli. Vedi Notajo.

Tra noi Protenotario (Prothenetary, ) detto anche proignetary, si usa per dinotare un ministro nelle Corti del Banco Regio (Kingsbench) o delle cause comuni (common pleas); s' ultima delle quali ne ha tre, la prima uno. V. CORTE ec.

PROTONOTARIO del Banco Regio registratutte le azioni civili trattate in cotesta corte; come leclerk of the crown-office registra tutte le cause criminali. Vedi Banco Regio, Record, o Resistro. ec.

I Frotonotari delle eause comuni registrano tutte le dichiarazioni, allegazioni, assis, giudizi, ed azioni: egliato
altresi giustissicano tutte le scritture giudiziarie; come il venire facias dopo un
aggiustamento (ssue joined); l'habeas
corpus per introdurlo al Jury; il distriagas jurator. Gli scritti d'escuzione e distissin, di super sedeas, di privilegio, ecregistrano pure tutte le malleverie od
obbligazioni fatte in quella Corte, tutte
le ricupere; formano copie dei registri, ec.

PROTONOTARIO è altresì un Minifiro nella Corte di Roma, che ha il grado di preminenza sopra gli altri Notaj. Vedi Notajo.

Chamb. Tom. XV.

Avvi un Collegio di dodici Protonotarii chiamati participantes, perchè partecipano delle mercedi delle spedizioni nella Cancellaria. V. PARTECIPAZIONE.

Essi hanno il rango tra 'I numero de' Prelati, portano il rocchetto pavonazzo; il cappello ec. assistono a tutte la gran cirimonie, ed hanno un luogo nella cappella del Papa.

Il loro ufizio è di spedire gli atti nelle cause grandi, che i semplici Notaj Apostolici spediscono nelle cause minori polsono creare Notaj Apostolici, per uffiziare suori della Città.

Quelli che sono fuori del colleggio non hanno alcuno de' privilegi, che hanno gli altri, fuorchè l'abito.

I Ptotonotari furono prima stabiliti ia Roma da Papa Clemente I. col disegno di scrivere le vite de Martiri. V. No-TAJO.

PROTOPLASTE, PROTOPLASTUS; è un titolo che talvolta fi dà al noftio primo Padre Adamo: dal Greco πρυτοπλαινών, cioè primo formato. Vedi Plastico.

PROTOTIPO , nporotono, nella Gramatica si usatalvolta per una parola primitiva, ed originale. V. PRIMITIVO.

PROTOTIPO, A JUTOTING., l'originale, o il modello, per cui si forma una cosa. Vedi Tipo, ed Archetipo.

Usasi principalmente per un modello, o esempio delle cose che si devono scolpire, gettare ec. V. Modello, Formace. PROTRACTOR. Vedi PROTRATTORE.

PROTRATTORE un istrumente usato nella Chicurgia, per estrarre qualche corpo estraneo, o nojoso da una ferita, o da un ulcere, nel medesimo modo come il Forceps. Vedi Fogcaps.

Fg 3

PROTRATIONE è parimente un' infrumento usato nell'agrimensura, col quale gli angoli presi nel campo con un Theodolito, con un Circumserentor, o simile si descrivono sulla Carta. Vedi PIANTA.

Il Protrattore consiste in un lembo semicircolare B A G (Tav. Agrim. fig. 29') di rame, d'argento, o simile, diviso in 180 gradi, e sotteso da un Diametro B A; nel cui mezzo v'ha un picciolo aglio, o labbro, o detto il centro, del "Protrattore."

Sul lembo del Protrattore vi fono aleresi talvolta fegnati de' numeri, che dinotano gli angoli ai centri dei poligoni regolari: Così, contro il numero 5, che dinota i lati d'un pentagono, fi trova 72, l'angolo al centro d'un pentagono. Vedi Poligono.

Uso del Protrattore. — 1. di descrivere un angolo di qualisivoglia data quantità, o numero di gradi. Supposto e. g. un angolo di 50 gradi colla linea A o B ricercato al punto o. Si pone il centro del Protrattore sopra il punto dato, ed il Diametro del Protrattore sopra il data linea. Si sa un seguo contro il dato grado 50 siuli on seguo contro il dato grado 50 siuli odi Protrattore, e per codeste punto dal punto dato si tira una linea o p; que-fla dà l'angolo ricercato.

2. Di trovare la quantità d'un dato angelo; e. g. dell'angolo p o A. Si pone il centro del Protrattore sopra il punto o dell'angolo, ed il di lui Diametro sopra la linea. Il grado del lembo tagliato dall'altra linea o p, cieè 50 è il numero de'gradi dell'angolo ricercato.

3. D'inferivere qualunque dato Poligono regolare, v. g. un Pentagono in un circolo. Si pone il centro, ed il Diametro del Protrattore sopra il centro, e Diametro del circola, e contro il numero de gradi dell' angolo al centro fi fa un tegno v. g. 72. per questo, e per il centro del circolo fi tira una linea, che tagli la circonferenza del circolo.

Al punto d'intersezione, dal punto dove il Diametro taglia la circonserenza fi tiri una linea retta: quella linea sarà un lato del pentagono, la quale essendo presanel compasso, e posta tante volte, quante anderà nella circonserenza, darà que punti, i quali essendo connessi dalle linee formeranno il pentagono ricercato. Vedi Polisono.

4. Di descrivere qualsivoglia Poligono regolare, e. g. un Ottagono fopra una data tinea. Si fottragga da 180. l'angolo al centro di gradi 45 , che dà il Protrattore, il residuo 135 si è l'angolo incluso tra i due lati dell'ottagono, la cui merà è 673. Applicando poi il Diametro del Protrattore sopra la linez data col centro sopra una estremità, si faccia un segno contre-67 : al quale si tiri una linea dal centro. Si applichi il Protrattore all' altra estremità della linea, talmente che il centro sia sopra l'estremità, e vi si faccia un altro angolo di 67 gradi e 1. Dal punto, in cui s' intersecano le due linee tirate in. tal modo, come centro, descrivasi un circolo coll' intervallo della linea data. Codesta data linea sarà un lato dell'ottagono, la quale effendo presa tante volte, quante anderà nella circonferenza così descritta, darà i punti, ch' essendo da linee rette connessi formeranno l'ottagono ricercato.

PROTRATIONE migliorate è un instrumento che assomiglia molto al sopramentovato, sol ch' è fornito di un apparato un poco più squissio, in vigore del quale si può ridurre un angolo ad un minuto; lo che non si può ottenere dall'

La principal aggiunta si è un indice accomodato sul centro, e mobile in guisa tale che liberamente, e con sicurezza giuoca sopra il lembo. Di là das lembo l'indice diviso da ambe le punte in 60 parti eguali delle porzioni de' circoti interetti da due altre linee rette tirate dal centro, così che ognuna forma un angolo d'un grado colle linee tirate dal centro ai punti presi.

Per descrivere un angolo di un numero di gradi e minuti con cotesto Protrattore; si muova l'indice talmente, che una delle linee tirata soll'orlo da uno dei sopraecenuati punti possacader sopra il numero de gradi dati; e si puntino tante parti eguali sul proprio margine dell'indice, quanti sono i datiminuti: così tirando una linea dal centro a cotesto punto in tal guisa marcato, si hà un angolo col Diametro del Protrattore, del numero proposto di gradi e minuti.

In fatti, egli può effer di buon uso per descrivere un angolo di un minuto, quando sias capace di pigliarlo di un minuto. Ma sino a tanto che abbiamo aghi d'altra soggia, e più giusti teodoliti, di quelli che tuttavia si fanno, può servire benissmo il solito antico Protrattere. Vedi Teodolitio.

PROTRAZIONE, nell'agrimenfura, l'azione di levar la pianta, o deferivere le dimensioni prese nel luogo col mezzo d'un Protrattore, ec. V. Pro-TRATTORE, e Levar la pianta.

La Protrazione forma una metà dell' agrimensura. Vedi Agrimensura.

PROTUBERANZA, PROTUBES BANTIA, nell' Anatomia, è qualunque eminenza, o naturale, o preternaturale,

Chamb. Tom. XV.

che sorpassa ed avvanza fuori delle parti aggiacenti. V. Arofisi, Processo, ec.

Le Protuberançe orbiculari del terzo ventricolo del cervello chiamanfi natese e le Apofifi delle Protuberançe orbiculari s'appellano testes. V. NATES, e TESTES.

La Protuberanța annulare è un processo della midolla oblongata, a guisa di un anello; donde è derivato il suo nome, datole prima dal Willis. Vedi MEDULELA oblongata, ed ANNULARE.

PROVA, PROBATIO, nell' Aritàmetica, è un'operazione, con cui si esamina e si essicura la verità e giustezza di un calcolo. Vedi CALCOLAZIONE.

La prova propria si sa sempre per una regola contratia: Così la sottratione è la prova dell'addizione o somma, e la moltiplicazione della divisione, e victivarsa. V. Addizione, Sottrazione, ec.

La prova della moltiplicazione per 9, o per 7 è precaria. Vedi Moltipli-CAZIONE.

Non vi sarebbe bisogno di prove nell'. Aritmetica, se non solle l'uomo soggetto ad errare; imperocchè essendo sapricate salia dimostrazione tutte le regole ed operazioni, siamo perciò assicurati della loro verità, e certezza. V. Dimostra azione.

La prova dunque non conferma la regola, ma foltanto ci mostra se l'abbiamo, o se non l'abbiamo applicata bene. Vedi REGOLA.

Prova, nella Legge, nella Logica ec. dinota il medium, o gli argomenti ufati per dimostrare la verità di qualunquecofa. V. Verita', e Semiprova.

Per le leggi di Francia, una prova tetterale o prova in iferitto, nominata anche prova morta, probatio mortua, si antepone ad una testimonianza, o prova di viva

Gg 4

472 voce, per mezzo di testimoni. L'ordinanza, o stato di Moulins esclude qualunque prova per testimonj intorno a prestanze di 1000 lire in circa. V. EVIDEN-ZA . TESTIMONIO, TESTIMONIANZA CC.

La prova de' delitti anticamente fi faceva dai nostri antenati in diverse maniere; cioè col duello, col fuoco, coll' acqua, ec. Vedi PURGAZIONE, DUEL-

IO, FUOCO, ACQUA, ec.

La prova col ferro infocato fu molto in ufo: l'accusato, per purgarsi era obbligato a fare un giuramento, quando egli toccava il ferro. La formula, le Cirimonie, le Preghiere, ec. fatte in tal eccasione, esistono tuttavia nelle note al fine delle capitolazioni di Carlo Magno. Vedi ORDALIUM.

· Cotesto costume su abrogato da Federico imperatore; ma ha luogo tuttavia nella Mingrelia; come ci afficura il Lamberti, nella sua relazione inscrita-

nei viaggi di Thevenot.

S' eglino non ponno aver prova d' un delitto, mettono una Croce nel fondod'una caldaja piena d'acqua bollence, fuor della quale l'accusato è obbligato di toglierla colla sua mano e col braccio ignudo ; ciò fatto, si mette il braccio-in un facco legato, e figillato, e che tre giorni dopo fi apre; nel qual tempo , fe non vi è segno di scottatura, o abbruciamento, l'accusato vien dichiarato innocente.

Nel Regno di Siam, per avere-la prova d'un delicto, la persona accusata è costretta a lavarni le mani nell'olio bollente, o a camminare sipra i carboni accefi; donde egli deve uscire intatto. per effere riputato innocente.

Tal volta esti obbligano le due particontendenti a sommergersi nell'acqua; e quegli, che vi sta più lungo tempe. guadagua la caufa : e talora ad inghiottire un grano di riso, preparato ed ammaliato dai loro Dottori; quegli, ch' è abile a trangugiarlo fi dichiara innocente ed è condotto a casa in trionso, e l' accusatore viene punito. - Ciò sembra un' imitazione di quello, che fecero gli Ebrei, per avere prova dell' adulterio. La Prova per combattimento dicefi. fusiltere fimilmente appresso i Mingreliani. V. COMBATTIMENTO e DUELLO.

PROVA di un' opera, nella Musica, e nel dramma, è un faggio, od esperimento di qualche composizione, e si fain privato, prima di rappresentaria in pubblice; per render franchi gli attori, e far. li più pronti, e perfetti nella sua parte. - Si fa la prova d'una nuova tragedia. La Prove dell' Antifona eg.

PROVA, o faggio de' metalli. Vedi PRUOVA.

PROVA, nelle Legge. V. EVIDENCE.

### SUPPLEMENTO.

PROVA. Questa voce provanel negozio degli zuccheri è un termine ufato dai rellicatori di questa utililima sostanza per esprimere lo stato proprio, dis cevole ed adeguato dello zucchero sciolto, allorché dovrebbe effer posto ad indurirfi.

L' operazione nel ridurre lo zucchero a questo stato può esfere appresa per mezzo d'effettuare entro il lavoro in poco nell'appresso maniera.

Prenderai sei libbre di zucchero grezzo, grotfolano, o non raffinato: lo lcioglierai fopra il fuoco in fei pinte d'acqua di calcina: a questa aggiungerai le chiare di quattr' uova shattute ben bene, sicchè levino ben alta la schiuma, e ii sarai a dimenare, ed agitare il tutto insieme: poscia farai bollire questo li quore sino a tanto che arrivi alla consistenza d' uno sciroppo; e quando verrà ad essere esposto a rassireddarsi, verrà a fare delle concrezioni granellose. Questo è appunto quello, che dai cucinazo il dello zucchero vien detto Prova. Verserai questo sciroppo in una forma di terra cotta, avente un foro nel suo sono do: chiuderai con un turacciolo questo medessimo soro, ecollocherai questa forma, o vaso in un luogo tepido, o mezanamente caldo.

Lo zucchero nel tratto di pochi giorni si fermerà, ed indurirassi. Allora aprirai o sturerai il foro del fondo della forma, e stenderai sopra la sommità dello zuechero un'adeguata porzione di terra da pipe da tabacco, ridotta a forza d'acqua in una pastella. Quindi farà di mestieri, che la divisata terra da pipe venga di tratto in tratto inumidita, e l'acqua dal di sopra penetrante infra essa ter. ra verrà afforbita successivamente, e grado per grado dallo zucchero, verrà a dilavare, ed a portar via i fondiglioli, o sia ciò, che i raffinatori addimandano triàca dello zucchero, o mondiglia dela lo zucchero, fenza sciogliere la parte granellosa del medesimo. E così tutta la mondiglia, triaca, o fondiglicoli d' esso rucchero verranno grado per grado ad effere cavati fuori della massa, e verrà ad effer procurate un pane di candidiffi mo zucchero V. Shaw, Lezionip. 149.

PROVA degli Spiriti presso i distillatori. Vedi Spirito.

PROVATORE, nella legge Probamorè quegli che confessando Fellunia,

accusa un altro complice. Vedi PROBA-TOR, e REO che domanda l'impunità per accusare i suoi complici.

Egli si chiama così perchè deve provare quanto egli allega nella sua accusa; la qual prova o è per battaglia (by battle); o per la patria (by the country) secondor Pelezione di quello, chiè incolpato. — Vedi Triat, Commattimento, ec.

39. Edw. 3. coram rege, rot. 97. Suff. un Uomo è diventato un approver, ed accusò cinque complici, i quali tutti vennero a battaglia con lui, e restarono tutti superati, e vinti: quattro di ossi furono perciò appiccati, ed il quinto si scusò chi era un chierico; ed il provatore ottenne il perdono.

PROVATORE, in Inglese Pover; Tenter, e Pryer, un ordigno, che si adopera nella fabbrica del panno, per diseadere e sirare le pezzedi panno, di drappo, ec. ovvero soltanto per farle piane, e renderle quadrate: V. Panno ec-

Egli suol essere alto quattro piedi emezzo in circa, ela sua lunghezza eccede quella della più lunga pezza di paano. — Egli consiste in perecchi lunghi pezzi di legno quadri, che si mettono come quegli: che formano le bartiere di un Maneggio, in guisa-tale, per altro, che il pezzo di legno trasversale più basso si posta alzare od abbassare, come si vuole ed occorre; per sistaro a qualfivoglia altezza; col mezzo di piuoli e caviglie. — Lungo i pezzi trasversali, ciol l'alto e il basso, vi stanno sitti di spazio a spazio certi chiodi a rampino, detti uncimi, o pendagli.

Mettere una petta di panno fue Prevarore : mentre la pezza è ancora tutta bagnata; se n' attacca un' estremità all' uno de' capi del provatoro; poi la titanqui

a forza di braccia verso l' altro capo, per ridurlo alla lunghezza che si vuole: attaccata che sia l'altra estremità ; appiccano la cimofa superiore a' rampini del pezzo trasversale alto, e la cimosa basfa al pezzo trasversale basso, il quale poscia abbassano a forza, finchè la pezza abbia acquistato la larghezza desiderata. - Distesa così ben bene la pezza, sì per largo, che per lungo la spazzano con una spazzola di secole forti, e così la lasciano asciugare. - Indi la levan via; e finche si torni a bagnarla, ella riterrà fempre la larghezza e lunghezza datale col provatore.

PROVEDIMENTO, è la provvisione di grano, di vettovaglia, di legna, e d'altre cose necessarie per la casa del Re. Vedi Proveditore.

Per uno Stat. 12. Car. 2. Niuno, fotto spezie di provedimento prenderà alcun legname, bestiame, grano, od altra materia da un suddito senza il suo libero confenso.

PROVEDITORE è un uffiziale o ministro in diverse parti d'Italia, ed e un Gentiluomo particolarmente a Venezia.

Vi sono in Venezia varie sorti di proveditori: come Proveditor di Commun. ch'è quasi lo stesso, che Edite tra i Romani, Confole in Linguadocca, Scabino o Eschevin in altre Città. - Di cotesti Proveditori , avvene tre:

I Proveditori alle ragioni vecchie, alle Biave, alla Giuffizia &c. hanno la direzione delle materie politiche per tutta la Signoria.

PROVEDITORE Generale da Mare, e un uffiziale la cui autorità si estende sopra tutta la flotta, quando e absente il Capitan-Generale .- Egli ha particolar-

PRO mente la disposizione della Cassa, e paga i Marinari, ed i Soldati.

Il Capitan Generale, ed il Proveditore fono scambievolmente spie l' uno dell'altro: benchè il Proveditore sia inferiore al Generale, nondimeno la forza è talmente divisa, che uno ha l'autorità senza forze, l'altro ha le forze fenza autorità.

PROVEDITORE d'un Vafcello (Purfer) è un uffiziale appresso un uomo di guerra, che riceve le vettovaglie dal Vascello delle provisioni, e deve avere l'inspezione, che sieno bene condizionate, e stivate.

Egli deve altresì tenere una lista degli Uomini, e de' Ragazzi spettanti al Vascello, e registrare esattamente il giorno, in cui principia ciascheduno ad aver la fua paga, acciò che il Caffiere, o Te. foriere del Vascello possa farne l'esborso, e soddissare gli Uomini a tenore del libro del Proveditore.

PROVEDITORE, purveryer, è un offiziale della real famiglia, che provvede e compra grano, ed altre vettovaglie. ec. per la Casa del Re, mentovato nella Magna Charta, ein diversi statuti.

Proveditore è un termine divenuto sì odioso ne' tempi decorsi, che per lo Stat. 36. Edw. 3. I' odioso nome Proveditore fu cangiato in quello di achator. o compratore - L' uffizio stello fu molto riftretto dallo Stat. 12. Car. 2. Vedi PROVEDIMENTO ed ACHAT.

PROVEDITORI di carri ( carr-takers ). fono uffiziali della famiglia del Re, i quali, quando viaggia la Corre, hanno l'inspezione di provedere carri, carette, ec. per trasportare gli addobbi del Re, ed il bagaglio.

¶ PROVENZA, Provincia, Provin-

cia Meridionale di Francia la quale riguarda verso il N. il Delfinato, verso il S. il Mediterraneo, verso l'O. il Roda. no, che la divide dalla Linguadocca, verso l' E. l' Alpi, ed il Varo, che la Separano dagli Stati del Re di Sardegna. Hass leghe in circa di lunghezza, e 40 nella sua maggior larghezza. La Provenza superiore è un paese assai temperato, ricco, fertile, e abbondante di buoni pascoli. La Provenza inferiore è sotto un clima caldo, in territorio fecco, e sabbioso, ripieno di melagrani, cedri, aranci, ed altri agrumi. Qui trovansi molte piante medicinali, acque minerali, e miniere di varie sorte. Ognuno vi esercita un gran traffico a cagione del gran numero di buoni porti, che vi fono. La Duranza è il principale fra i suoi fiumi. Aix è la Città Capitale Detta Provincia aveva anticamente i proprj suoi Conti; ma fu riunita alla Corona di Francia nel 1487 fotte Carlo VIII.

PROVERBIO, PROVERBIEM si definisce da Camdeno, un discorso conciso, ingegnoso, e saggio, dedotto da una lunga esperienza, e contenente per la maggior parce, qualche utile precauzione. Vedi Apagio.

Tali sono i proverbj seguenti: A bocea chiusa non entrò mai mosca. - Fabbrica alta, fondamento basso. - Una carogna di rapina non farà mai buon falcone. - Un Cavallo corto presto è strigliato. - Un Uomo può ben amar la fua casa, benchè non cavalca il tetto. -Un falso surfante non ha bisogno di senfale. - E meglio risparmiare all'orlo, che al fondo; ec.

PROVIANDA\* è propriamente una spezie di vaso contenente la misura di

grano dato di giorno in giorno ad un Cavallo, o ad altro animal da lavoro, pel fuo cotidiano mantenimento.

\* Alcuni derivano la parola dal Latino præbenda, prebenda. Vedi PRE-BENDA

Quindi Provianda è altresi divenuto un nome generale per dinotare ogni pafte del bestiame. - Ne' Monasteri , quando i Religiosi vanno a pasto, dicesi ch' essi vanno alla provianda.

PROVIDENZA. PROVIDENZIA. è la condotta e direzione delle diverse parti dell' Universo, che dipende da un Ente superiore, e intelligente. Vedi Universo.

Lanozione d' una Providenza è mosto antica, eziandio nella Teologia Pagana. Noi troviamo che Talete ne fa menzione. - Ella è fondata sopra questa supposizione, che il Creatore non ha talmente fissate le leggi della natura, nè talmente ha connessa la catena delle cause seconde, che abbia lasciaro il Mondo in abbandono; mach'egli tuttavia tiene le redini nelle fue proprie mani, ed all' occasione interviene, altera, ristringe, rinforza, fospende, ec. coteste leggicon una particolare Providenza. Vedi: MIRACOLO.

Alcuni usano la parola Providenza inun senso più generale; significando conessa quella forza od azione, con cui per ordinario si dirigono le diverse parti della creazione.

Così Damasceno diffinisce la Providenza, effere la volontà divina, dalla quale sono ordinate e dirette al suo fine tutte le cofe.

La qual nozione della Providenza none fuppone delle leggi affatto stabilite e: fifare dall' Autore della natura nella

PRO ereazione; ma ch' egli si è riservato di governarle da se stesso all' occasione. Vedi Natura , e Legge.

Gli antichi chiamavano la Providenza col nome di fato, di fortuna, di natura, di deffino , di necessità , ec. Vedi FATO, FORTUNA, ec.

Gli antichi Egizj pare che sieno stati i primi, che abbiano avuta notizia della Divina Providența: Arnobio offerva ch' essi ragionavano in tal guisa; - « La Providenza è tanto essenziale ad » un Principe, che senza di essa egli » non può essere, nè può mai chiamarsi » un principe; e nel più augusto Prin-» cipe dev' esfere la più persetta Provi-». denga : Dunque poiche Dio è il mas-» simo ed il più augusto di tutti i prin-» cipi, a lui sommamente conviene la » più perfetta Providenza. »

Gli Epicurei negano qualunque Diwina Providenza, confiderando cofa congraria all'agio ed al ripolo della natura Divina prendersi briga degli affari uma-

ni. Vedi Epicurgo.

Altri negano l'esistenza d'una Providenza, sembrando loro ingiusta la distribuzione del bene e del male, che si vede accadere indifferentemente al giusto, e all' ingiufto.

Simplicio argomenta così a favore della Providenza: Se Dio non riguarda gli affari del Mondo, oè perchè non può, o perchè non vuole: Ma il primo è affurdo ; poiche non può effer difficile il governare, se gli su facile il creare : Ed il secondo è assurdo insieme ed empio. Ve-

Providentie \*, negli antichi libri legali, erano provvisioni di carne, e di bevanda. Vedi Provedimento.

\* Providentia vini ante adventum fuum

In cellaria erat centum doliorumi Knighton , Anno 1354.

PROVIDENZA , Ifoladell'America. una delle Lucaje, sopra il canale di Ba-

hama. Appartiene agl' Inglesi.

PROVINCIA \* , Provincia, apprello i Romani era un paese conquistato da loro fuor de confini d' Italia; go verngta da un deputato o luogotenente, e che aveva delle leggi, e de' privilegi particolari. Vedi PROCONSOLE.

\* Nicod deriva la parola da procul vivendo , viver da lontano ; ma è dedotta meglio da pro e vinco, io vinco.

Di cotefti Paesi una era quella parte della Francia proffima all' Alpi, e ritiene tuttavia il nome di Provenza.

Provincia si usa a' nostri giorni principalmente per dinotare un cantone. o una divisione d'un Regno, o d'una Repubblica; comprendendo diverfe Città ec. tutte fotto lo ftello governo ; e comunemente essendo distinta dall' estensione della giurisdizione o civile, o Feelefiastica.

Le Provincie erano anticamente Ducati, Contee, ec. le quali poscia sono state riunite tutte fotto lo stesso capo. Vedi DUCA, CONTR ec.

La Chiesa distingue le sue Provincie dagli Arcivescovadi; contenendo ciascheduna un certo numero di Vescovadi. Vedi ARCIVESCOVO.

In tal senso 1' Inghilterra si divide in due Provincie, Canturbery ed York.

I monaci fanno divisioni particolari delle Provincie, secondo l'antichità ed il numero de' Conventi in ciascheduna. Vedi PROVINCIALE, ORDINE, ec.

Le Provincie unite sono le sette Propincie Settentrionali dei Paesi Baffi, le quali ribellate dal Dominio della Spa-

477

gna, fecero una ferma e perpetua alleanza offensiva e diffensiva, ad Utrecht mell' Anno 1579. Vedi STATI Generali.

PROVINCIALE, Provincialis, qualche cosa relativa ad una Provincia. Vedi PROVINCIA.

Così diciamo, un Cóncilio, o Sinodo Provinciale, ec. Vedi Sinodo, e Con-

PROVINCIALE, 'nel senso monastico, dinota una persona che ha la direzione, e la soprantendenza dei diversi Conventi d'una Provincia, secondo la divisione stabilita in quell' Ordine. Vedi Ordine. Ne ce.

Il Generale dell' Ordine ha diverse Provincie sotto di lui; il Provinciale ha diversi Priori, Abbati, ec. Vedi Gene-

RALE, ABBATE, ec.

í

I

¶ PROVINCIE UNITE; queste Provincie comprendono il Ducato di Gheldria, colla Contea di Zutphen, le Contee d'Olanda, e di Zelanda, le Signorie d' Utrecht, di Frisia, d'Overisfel, o sia Transsfalana, e di Gruninga. Oltre a ciò gli Olandesi posseggono le parti settentrionali del Brabante, e della Fiandra, con alcun' altre città nel Vescovato di Liegi, enella Contea di Namur. Tutto il loro paese ha 48 leghe di lunghezza, e 40 di larghezza. Egli è molto umido, e poco bueno : nulladimeno borifce affai a cagione dell'industria de' suoi abitanti, e del prodigioso commercio, che ognun vi esercita. Nonv'è paese al Mondo, ove le città fieno cosi vicine l'une all' altre. Hanno ancora gli Olandesi de' vasti Stati nell'altre: parti del Mondo. La religione capitale è la Protestante Riformata, tutte l'altre: vi vengono tolerate. Vedi Paeli Baffi.

T PROVINS, Provinum, città di:

Francia, nella Brie di Sciampagna, su i fiumi Morin, e Vauzie, discosta 19 leghe al S. E. da Parigi. long. 20.57.28. lac. 48.33.39.

PROVISO, nella legge è una condizione inferita in un instrumento, dalla cui osservanza dipende la validità dell' instrumento. Vedi Condizione ec.

Proviso in materie giudiziali, è quando l'attore desiste di profeguire un' azione, portandola ad un giudizio (triat) nel tempo debito; nel qual caso il difendente può levare un venire facias al Sheristo, avendolo in queste parole, praviso quod ec. assinchè, se l'attore leva qualunque mandato in tal proposito, il Sheristo chiami in giudizio un giuratosopra entrambi. — Nel qual caso dicesi andar in giuditio per proviso (4 proviso). Casu proviso. Vedi Casu.

Proviso è parimente un termine di mare. — Si dice che un Vascello è fermato coll' ancora proviso, quando abbiaun' ancora fueri, ed una fune a terra; ecosì sia rivolto al lido con due gomene: almeno.

PROVISORE, generalmente prendesi per quello, che ha l'infpezione di provedere le cose necessarie; nel qual sensocoincide col proveditore (pour veyor). Vedi PROVEDITORE.

PROVISOR Moneflerii, fi usa perdinotare il fattore o tesoriere d'una Casa: Religiosa.

PROVISORE\*, ne' nofiri statuti, dinoia parimente uno, che si procura dalla Corte di Roma una provvisione, o grazia aspettativa. Vedi Provvisione, e: Premunine.

\* Provisores dicuntur, qui vel Episcopatum, vel Ecclesasticam aliam dignitatem in Romana Ouria sibi ambiebarade futuro, quod ex gratia expeditiva nuncuparunt, quia usque dum vacaret,

expedandum effet. Spelm.

PROVOCATIVO, nella Medicina, de un farmaco che rinforza la natura, e stimola, od incita alla Venere. Vedi PRIAPISMO.

Tali sono le canterelle, il satirion, ec. Vedi Canterelle, ec.

PROVOSTO, Præpositus, è un ustiziale; e ve ne sono di varie spezie, civile, militare, ec.

P ROVOSTO della Città, o de'Mercanti à il primo Magistrato municipale in diverse Città considerabili pel traffico, particolarmente in Edimbourgh, a Parigi, ed a Lione, quasi lo stello che Maggiore nell' altre piazze. Vedi Mag-GIORE.

Il provosto presiede alle Corti della Città, ed insieme col Sheristo, cò Baillissi decide tutte le disserenze specianti al traffico, ed alla Mercanzia; ha inspezione degli assari degli ussizi politici della Città, in riguardo alle lor sunzioni; delle delinquenze de Mercanti, commissari, e fattori; ha inspezione sopra i porti, i fiumi, i debiti, le imposizioni ec.

Gli Autori ascrivono l'instituzione di provosto dei Mercanti di Parigi a Filippo Augusto. Du Haittan riferisce la sua epoca all' Anno 1190.

Il Provosto d' Edimbourgh ha il titolo di Lord: I Baillissi sono i suoi deputati: Egli chiama colle sue proprie lettere le

convenzioni de' Borghi.

Provosto reale dinota parimente una fpezie di giudice inferiore stabilito per tutta la Francia, per aver la cognizione e soprantendenza di tutte le cause civili, personali, reali, e miste, tra il po-

polo; ma senza veruna giurisdizione netle cause de' Nobili.

I provofti nel Bothonese, nell' Auvernia ec. si chiamano Costellani; nella Normandia Visconti; nella Linguadocca, e nella Provenza Viguiers.

Il Gran Provosto di Francia, o della Famiglia ha giurisdizione nella casa Reale, e sopra gli uffiziali della medesima; ha l'inspezione sulla polizia e regolazione, e sulle tasse delle provvisioni spettanti alla Corte ec. Egli su anticamente chiamato Roi des ribauds.

Graa Provosto del Connessabile, è un giudice della spada, il quale tratta i processi nell'armata contro i Soldati, che hanno commello qualche delitto. Egli ha quattro luogotenenti, o vicari distribuiti per tutte l'armate, nominati Provost d'Armata, e patticolarmente provosti di diversi Reggimenti.

Provosto Marificiallo di un' Armata, è un uffiziale destinato a sequestrare ed assicurare i desertori, e tutti gli altri criminali. Vedi Maresciali.

Il Provofto Maresciatto dev'andare spesso fo suori intorno all' Armara per impredire ai Soldati il faccheggiare: Egli è suo uffizio accusare i delinquenti, e di fare che sia eseguita la sentenza contro di ess. Egli regola parimente i pesi, e le misure, ed il prezzo di tutte le provvigioni ec. dell' Armara.

Avvi pure un Provofto Maresciallo nella flotta, il qual ha l'incombenza de'

prigionieri presi in Mare-

l Francesi hanno un Provosto Generale delle Marine, il qual deve farvi processo, quando sieno colpevoli di qualche delitto, e ne portano la relazione al Coufiglio di Guerra; hanno essi inoltre un Provosto simile in ogoi Vascello, il qual E una spezie di carceriere, e prende i prigionieri in sua cura, e tien netto il Vascello.

d

Provosti de' Marescialli sono una spezie di luogorenenti dei Marescialli di Francia, stabiliti per la sicurezza del paese contro i ladri, vagabondi, e deferenti

Essi fanno la cognizione delle cause Reali; le quali perciò vengono chiamate cause provostati; tali sono tutti i delitti commessi da vagabondi, o da persone che non hanno abitazione stabile: le rubberie sulla strada maestra, l'infrazione del salvaguardia, gl'incendj ec. Eglino pronunciano en dernier ressort.

Vi sono cento ed ottanta tribunali in Francia di cotessi provossi: la loro principale giurisdizione riguarda gli assassia i ladri di strada, i ladri che rubbano nelle case ec. Eglino corrispondono agli ussiziali stabiliti da Augusto, e da Tiberio, chiamati, come dice Cujas, latrunculciores, per dimostrare che il loro utsizio su di processare i ladri.

PROVOSTO della Moneta è un Giudice particolare instituiro per dar l'arresto,e processare i Monetarj falsi. V. Moneta.

PROVVEDITORE, Manceps negli autori vecchi dinota un Maggiordomo.

V' era anticamente un uffiziale nel tempio, chiamato con questo nome, ed ora chiamas Maggiordomo; e si il nome, che l'utizio ritiensi tuttavia ne collegi in a nbe le università d'Inghisterra.

PROVVEDUTO (plenarty), nella legge è un termine usato nelle materie Ecclessaftiche per dinotare che un beneficie è posseduto da un benefiziato. Vedi BENEFIZIO.

Nel qual fenso coresto termine si oppone, od è contrario alla vacanza. Vedi Vacanza, ec.. L'inflituzione, per sei mesi è un buon provveduto contro una persona ordinaria, ma non contro il Re, senza induzione. Vedi Instituzione ed Induzione.

PROVVISIONE, PROVISIO, è una qualche cosa procurata, od acquistata, come necessaria per la sussissa della vita. Vedi Providentia.

PROVVISIONE, nel traffico, si usa talvolta per dinotare le mercedi dovute da un fattore. Vedi FATTORAGGIO.

Commissario delle provvisioni. V. l' Ar-

Parco delle provvisioni. Vedi PARCO.

PROVVISIONE nella legge canonica è il titolo o l'infrumenro, in virtù del quale un beneficiato ottiene, o è provvedua to d'un beneficio, Vefcovado, o fimile. Vedi Titolo, Benefizio, ec.

1 Collatori ordinari conferifcono provvifioni nel cafo di vacanza per morte, per pura e femplice rifegoazione e permuta. Vedi Collazione.

La Corre di Roma accorda provvisioni per risegnazione, per devoluzione, e prevenzione.

PROVVISIONI per prevențione, & chiamano altresi gratuz expediativa, e mandata de providendo; del cui grande abulo pertutta l'Inghilterra furono fatte frequenti indolenze nei nostri antichi statuti, efu pravveduto un rimedio dallo statuto del premunite. Vedi PREVENZIONE, PRE-MUNIRE, eC.

P kovvisiont di piccioli benefizi, nellla Corte di Roma fono folamente femplici fegnature, le quali fono per cosìdire, le minute della bolla; perchè le: bolle stelle spacciate in carta pecora sarebbero di troppo dispendio. La segnatura non è altro che la petizione dell' impetrante esaudita dal Papa e consergmata con queste parole, concessum uti petitur in presentia D. N. Papæ, scritta dal Presato che presiede alla segnatura. V. Bolla.

Le Provvisioni straordinarie sono segnate dallo stesso Papa, con queste parole, fiat ut petitur, colla prima lettera del suo nome. Vedi Segnatura.

PRUA di Vascello. Vedi Prora.

¶ PRUCK, Motenum, città forte d'
Alemagna nell' Austria, su i confini dell'
Ungheria, la quale giace in un buon paefe, ed è lontana 9 leghe al S. O. da Presburgo, 9 al S. E. da Vienna. long. 34.
40. lat. 48. 3.

PRUGNA, PRUNA\*, è il Sufino feccato e cotto nel ferno, o 21 Sole.

\* La parola vien dal Latino Prunum,

Le Prugne principalmente usate da noi fono nere e grosse, portate da Bordeaux; gl' Ingless, e gli Olandess ne usano in gran quantità. Il sugo di prugne si stima lassaturo.

PRUINA, nella Fisiologia è la brina o sia una concrezione della rugiada fatta dalla violenza del freddo esterno.
Vedi RUGIADA e GELLARE.

PRUNELLA, è un nome dato da alcuni Medici ad una ficcirà della lingua e della gola che accade nelle febbri continue, e spezialmente nelle acute; accompagnata da calore e rolfore della gola, e da una crossa che cuopre la lingua, talvolta biancastra, e talvolta nericcia.

Alcuni parimente danno il nome di prunetta alla squinanzia, ed altri alle asce. Vedi Squinanzia, ed Afte.

PRUNELLE fat nella farmacia, è una preparazione di falnitro purificato; chiamato ancora topis prunella, e criftallo minerale. Vedi SALNITRO, CRISTALIO

Egli si prepara col separare ed assorbire alcune parti più volatili del salaitro; il che si sa coll' abbruciarvi sopra, quando è suso in un crogiuolo sopra il fuoco, una terza parte in circa del suo peso di sor di sosso.

Egli si dà per rinfrescare, provocare l'urina nelle febbri, e nelle squinanzie; avvegnacche alcuni pensano che il falnitro, purificato tre o quattro volte sarebbe una migliore medicina. Vedi NITRO e SALNITRO.

Il Sal prunella frequente nente è adulteraro coll'allume; l'inganno fi conofce dalla fua bianchezzae dal fuo brillaro. PRUNIFERI alberi, o arbufi, la spezie di quegli che portano prugne o fufine; e sono quegli, il di cui frutto è abbaitanza grande e molle, con un ossonelle mezzo. Vedi Albero e Frutto.

In questa specie, il store sta attaccato al fondo della base del frutto.

PRUOVA (effay\*) e un esperimento per provare, se una cosa sia della qualità o bontà ricercata.

\* La parola Inglese è presa dal Francese, Estat, che alcuni autori derivano ulterioramente dal Latino examen.

Presona ulafi altresi per dinorare un tentavivo, che fi fa per fapere fe una cofa abbia a fuccedere, o no.

Le Prove delle macchine si debbono fare in grande; imperocche non basta, che riestano in piccolo. V. Mac-CHINA.

Pavova, nei Monasterj è particularmente quella, che fa una persona della vita monastica in abito secolare.

Questa Pruova è di uno, di due, ed in alcuni Monasteri di tre Mesi. — La pruova non si computa nel noviziato. Vedi Probazione.

p

PRUOVA nel coniare dinota un cimento fatto nella coppella, della finezza, o purità dell'oro, od argento, che deve servire nel battere moneta, o che vi è stato adoperato. V. Coniare.

Vi sono due sorti di praova; l' una prima che si fondino i metalli per ridurli alla lor propria finezza; l'alira dopo ch' essi sono battuti per vedere che la spe-

zie sia a saggio.

Per quelloche concerne la prima pruova; i cimentatori fogliono prendere quattordici o quindici grani d' oro, e mezza dramma d' argento; se si tratta di moneta: e dicietto grani dell' uno, ed una dramma dell' altro, se si cimenta per altre occasioni.

Quanto alla seconda pruova; si sa ella d' uno dei pazzi della monera già battuta, ch' essi tagliano in quattro parti.

Metodo di praovare, o cimentare l'oro. - Il cimentatore avendo pelato l'oro, che intende di porre al cimento, esattamente, e notato il pefo, v' aggiunge due volte altrettanto argento filo; benchè questo dovrebb' effere in proporzione alla finezza, di cui par che fia l' oro; ricercando l' oro più bailo meno d' argento; pefato in tal maniera, e frammischiato l'oro coll' argento, s' involge il tutto in un pezzo di carta, per non perdere alcuna porzione del suo peso, il che altererebbe l'accuratezza del faggio, o fia della pruova. Vedi ORO.

In tanto che il cimentatore sta pesando la fua materia si accende un fuoco di riverbero in una fornace, fornito d'una fpezie di bavaglio e d'una coppella posta là a riscaldarsi. Ciò satto, si mette nella coppella una piccola palla di piombo, d'un pelo proporzionabile alla quantità e qualità dell' oro che si ha da provare.

Chamb. Tom. XV.

Quando il piombo è ben liquefatto, e comparifice affai chiaro, e lucente; vi fi mette dentro l'oro e l'argento, e vi fi lascia liquesare, e bollire sino a tanto che comparisce d' un colore di opalo, ed à fissatto in una piccola massa nel fondo della coppella.

Ciò fatto, si lascia rassreddare la coppella nella fornace stessa; dopo di che si separa esattamente la massa dal luogo, ov' ella è attaccata al vaso, e si distende o si martella sopra l'incudine, riscaldandola di tratto in tratto sopra i carboni accesi, per agevolare la distensione.

Quando è martellata abbastanza, si fa un ruotolo in forma di cartoccio, e si pone così in un vafo di vetro, capace di contenere quattro cuchiaj d'acqua; ed aggiuntavi una quantità d'acqua forte, ben corretta, cioè mescolata con quasi un terzo di acqua di fonte, si fa bollire foors un faoco di legna, fin a tanto che l'acqua forte non tramanda più fumo rollo.

Versata questa prima acqua, e lasciato il cartoccio solo in fondo del vaso, si riempie di bel nuovo lo stesso vase, ma di pura acqua forte; la qual, dopo aver bollito, si versa a vicenda tante volte si cchè il famo diventi bianco. Ciò fatto, fi riempie il vase d'acqua di sonte per lavare il cartoccio. Quando è lavato, si pone a seccare in un crogiuolo con un coperchio di fopra, e fi rifcalda, finchè diventa di color roffo.

Fatto ciò, la pruova, o saggio è finito; e non vi resta altro più, che pesare la materia contro lo stello pelo d' oro fino, come s' è fatto da principio, innanzi la pruova: imperciocchè confrontando il primo pelo dell' oro, prima che fosse polto nel fuoco, e nell'acqua forte, com

H h

quello ch' egli ritiene dopo aver in tal guifa fofferto il cimento; fi vien a giudicare dalla maggiore o minor perdita, che ha sostenuto, della quantità della

lega che v' è frammischiata.

Metodo di pruovare l' argento. - Il merodo è quafi lo stesso, che fi usa nell' oro; soltanto egli è meno disficile, e più breve. Si pesa l' argento come prima; e fadopera la fornace medefima, il bavaglic, il fuoco, e la coppella stessa. S' aggiunga, che si pone similmente nella coppella il piombo, proporzionato alla quantirà, e qualità dell'argento che fi vuol provare.

Quando il piombo è ben liquesatto, e chiaro, vi fi pone entro l'argente; e dopo ch' è ridotto al colore d'opalo, e Effato in una maifa nel fondo della coppella, il che succede in una mezz' era in circa, lo lasciano raffreddare, e lo nettano, e finalmente lo pesano di bel nuovo, come si pratica nell'oro: e dalla fua diminuzione vengono a calcolare la quantità della lega. V. ARGENTO.

Metodo di pruovare il piombo : formandofi il faggio, o pruova dell' oro, e dell' argento col mezzo del piombo ; ell' è una cofa molto importante, che il piombo sia netto da ogni mistura di qualunque de i due metalli : altrimenti il saggio, cioè la pruova sarà falsa; imperocchè l'oro, e l'argento frammischiati col piombo non svaporerauno come l' altre spezie di lega, ma si uniranno col metallo fotto la pruova.

Per ovviare a tal disordine, e render Ecura l' operazione, non v' è altra maniera, che provare il piombo stesso.

Tal pruova fi fa nella fornace steffa, ecolla medefima coppella, come fi pratica nell' oro, e nell' argento: mail metodo è incomparabilmente più semplice. Tutto ciò che si deve fare si è, quando la coppella è riscaldata, porvi dentre il pezzo di piombo, che si vuol provare. Se cotesto piombo svapora intieramente, egli è proprio a tal fine. Al contrario, se vi resta nel fondo qualche piccolo grano d' argento ec. conviene porlo da banda. Vedi Piombo.

PRUOVA, o saggio per meglio dire, nelle materie d' erudizione, o letteratura, è una spezie particolare di composizione; il cui carattere dev'essere libero, facile, e naturale; non obbligato ad uno firette ordine, o metodo, nèelaborato e finito, come un fistema

formale.

La materia d' una pruove, o d'un sag. gio si suppone che consista principalmente in riflessioni improvise ed occafionali, che devono scriversi nella maniera, come l' Uomo pensa: talvolta lasciando il soggetto, e poscia ripigliandolo di nuovo, come appunto nascono nella mente i pensieri.

Almeno codesto su sin ad era il coflume, e la pratica : e Montagna, ches' acquistò non piccola riputazione per un tal modo di scrivere, di rado impiega molte linee intorno al foggetto . ch' egli propone : quantunque per nostroparere Milord Bacone è un miglior esemplo nel genere di gruova, o saggio.

Mr. Locke non oftante, ed alcuni altri pochi autori usarono fa parola essay. o sia pruova o saggio, in un senso più severo. Il faggio dell' intelletto Umano, come agnuno sa, è un' opera regolare, piena d'arte, ed elaborata.

PRURITO è una spezie di sensazie. ne molesta o spiacevole della pelle, popolarmente chiamata pizzicere ; e. & fuppone che naica, perchè essendo otturate l'estremitadi delle vene capillari, queste non possono rissiumere il sangue superfluo dai membri per condurlo di nuovo al Cuore; quindi siccome continuamente giunge a cotesta parte una nuova porzione di sangue spintavi dall'incesfante pussazione del Cuore, le sibre si distendono prester naturam, e quindi nafee il molesso itiliamento, ch' eccita il senso del pizzicore, o prurito.

9 PRUSIA, Pursia, ovvero Bursia, Prusa, una delle più belle, e più grandi Città d' Assa nella turchia, nella Natolia, la quale ha un bel ferraglio, molte belle Moschee, e parecchi vasti edifizj destinati ad alloggiar le Caravane. Qui gli Armeni, e Greci hanno delle Chiefe, e gli Ebrei molte Sinagoghe. Detta Città fa un grande traffico, maffime di Seta, la quale è stimata la più bella di Turchia. Ell' è residenza d' un Bassà, a' un Agà, e d' un Cadi Maggiore. Giace appie del monte Olimpo, sulla bocca d'un ampia, ed amena pianura, coperta di mori, ed è discosta 30 leghe al S. da Costantinopoli, 66. al S.E. da Andrinopoli, 36 al S. dal Mar Nero long. 46. 40. lat. 39. 53.

¶ PRUSSIA, Pruffia, diffrecto dell' Europa confinante verso il N. col Mar Baltico, verso E. colla Lituania e la Samogizia verso il S. colla Pollonia, verso l'O. col Brandeburghese, la Pomerania, e la Cassibia. Dividesi la Prussia in Prussia Reale, o Prussia Polacca, ed in Prussia Brandeburghese, o sia Regno di Prussia, perchè questa parte su cretta in Regno Ereditario dall' Imperadore Leopoldo nel 1706. a savor di Fede rigo III. Margravio di Brandeburgo. Ella comprende il Semland, il Natan.

Chamb. Tom. XV.

gea, e l' Hockerland. Konigsberg n' è la Capitale. La Prussa Polacca comprende il Dominio di Marienburg, Dominio di Culma, la Vermanlanda, e la Pomerelia. Le due Religioni, Cattolica, e Protestante vengonvi tollerate.

PRYTANES, o PRYTANIS, nell' Antichità, il primo Magistrato nella maggior parte delle Città della Grecia.

A Acene v' erano cinquanta Prytants; a Corinto venn' era uno solo, il quale era lastessa cosa che l' Arconte a Atene. Vedi Arconte.

I Prytantes di Atene erano i Senatori, che componevano il gran Configlio, che governava lo Stato; e corrifpondevano a quegli, che ora chiamiamo Stati Generali delle Provincie unite.

Cinquanta di questi se n' eleggeva di ciascuna tribà ogni anno; ed a questi ne venivan nominati cinquanta di più, per supplire i luoghi de' primi, in caso di morte, o di cattivacondotta nell' amministrazione delle lor cariche.

Le tribù, o Classi, prendevano a vicenda il governo, una dopo l'altra, per
lo spazio di trentacinque giorni. — Era
questo uno stabilimento di Solone. Scaligero s'inganna, nel dire, che le Tribù facevano il lor giro ogni giorno. Va
Tribu'.

Li cinquanta Pritani del Tribo non governavano tutti infieme nello spazio di quello cinque settimane; ma in compagnie, dieci alla volta, scelti a forre; sette giorni ciascuna compagnia; dopo di che un altro Tribo entrava in carica, ed avea le sue cinque settimane nella stessa guisa.

PRYTANEUM, Притателя, nell' & no tichità, un edifico notabile in Atene, oye fi radunava il Configlio de Pritania.

Hha

edove coloro, che avean reso qualche fervigio segnalato alla Repubblica, erano mantenuti a spese pubbliche. Vedi PRYTANES.

PSAMMISMUS, \* ψαμωσμ@•, nella medicina è un termine, che talvolta fi usa per dinotare un bagno secco, o somento di sabbia calda, per asciugare i piedi dell' Idropici. Vedi Bagno, ec.

\* La pirola deriva dal Greso \amma, fabbia o arena.

PSA FIRIANI, PSATYRIANI, una fetta d' Ariani, che nel Concilio d' Antiochia dell'anno 360, affermavano che il figliuolo fosse dissimile al padre; ch' egli fusse stato dal niente; e che in Dio non si dovesse dissimignare la generazione dalla creazione. V. Ariano.

PSEUDO \*, termine, o particola mara nella composizione di diverse parole latine, ed Inglesi, nel senso disalfo, o spurio.

\* La parola viene dal greco, \(\psi\) folfo, o \(\psi\) decipio, fallo, lo inganno.

ganno.
Diciamo un Pseudo Martire, cioè un fallo testimonio; Pseudo-Proseta, Pseudo-Apostolo Pseudo-Cristo, ec.

PSEUDO DIPTERE, Questionreso, nell' Architettura antica, un tempio con otto colonne in saccia, e con una femplice schiera di colonne tutte all' interno. Vedi Tempio.

La parola fignifica dipteron falso o impresento, ed usasi per distinguer questo dal dipteron, ch'è circondato da una doppia schiera di colonne. V. DIFTERON.

PSEUDONIMO, \* физбини 20-, è un nome dato dai Critici a quegli autori, ehe pubblicano libri focto falsi o finti nomi. — Siccome il nome cryptonimus di dà accoloro che pubblicano libri sotto

nomi ascosi e secreti; ed il nome d' anenymus a coloro che li pubblicano senza nome. Vedi Anonino.

Le costituzioni apostoliche, le più grandi Epistole di Sant' Ignazio, eccomunemente si suppongono psiudonime. Vedi Costituzione.

\* La parola viene dal Greco 4 suon, fin = zione, roux e nome.

PSEUDOSTELLA, nell' Aftronomia, qualivoglia forte di meteore, o fenomeno, che di nuovo appare nel Gielo, ed affomiglia ad una Stella. Vedi FENOMENO, METEORE, ec.

PSICOMANZIA, \* una spezie di magia, o divinazione che si sa scongiurando l'anime de' defunti. Vedi Divinazione.

\* La parola è derivata dal Greco ψυχη, anima; e μαντωα divinazione.

PSICOLOGIA \*, ψυχελεγια, dottrina dell' anima. Vedi Anima.

La parola viene dal Greco \u\u\u, anima; e, \u00b309\u00a3, discorso.

L'antropologia, o la scienza che considera l' Uome, consta di due parti: la prima, che tratta del corpo, e delle appattenentivi, detta anatomia: e la seconda dell'anima chiamata psicologia. Vedi Antropologia.

PSICROMETRO \*, un inftrumento per mifurare il grado del freddo dell!' aria; più comunemente nominato termometro. Vedi TERMOMETRO:

\* La parola è derviata dal Greco \u\x\@\.;
fieddo; e μετρον, mifura:

PSILOTHRON\*, VIAUBper, nella: medicina un depilaiorio; o fia una spezie: di medicamento atto a far cadere, i capelli. Vedi Depilatorio.

\* La parola viene dal Greco Lixon, deglabro, lo spelo, e Opis, capello. Di tal fatta sono i lissivi forti, la caleina viva, l'uova di formica, la sandaraca, l'orpimento, e l'arsenico.

PSOAS magnus, o lambaris, nell' Anatomia, è un muscolo rotondo, duro, e carnoso, che nasce dalla parte interna dei processi traversi delle vertebre lombari, dentro l'abdome; e discendendo sopra una parte più bassa del piccolo troncantere. — Egli è il primo dei muscoli stessore. Vedi FLESSORE e Coscia.

Psoas parvus, naíce carnoso dal di dentro delle vertebre lombari superiori, ed ha un tendine largo e soctile, che abbraceia il muscolo Psoas magnus; e che s' inferisce nell' osso innominato, ove l' osso pubis e l'ileo si uniscono insieme.

— Questi, avvegnacchè per ordinario annoveri tra i muscoli della coscia, propriamente appartiene al ventre basso.

SUPPLEMENTO.

PSOAS, lo PSOAS maggiore, Pfans major, appellate eziandio Interno lombate, internus lumbares; è un mufcolo lungo, e fatriccie, piaotato, o fituato fopra l'addome, nella regione lombare, aderente alle vertebre dei lombi, od arnioni, dalla parte posteriore dell'offo ilio, alla parte anteriore vicina alla coscia.

Rimane questo muscolo affisso sopra l'ultima vertebra della schiena, ed a tutte quelle degli arnioni , che è quanto dire, alle parti laterali dei corpi di questa vertebre, ed alle radici delle loro apossi trasversali. Le inferzioni, od incastramenti nei corpi delle vertebre fon fatte per mezzo d' una spezie di digitazioni, e sono pochissimo tendi-

Chamb. Tom. XV.

nole : quindi il muscolo scorre . e portafi all' ingiù lateralmente fopra l' offo ilio in uno dei lati del musco. lo iliaco, e viene a passare sopra quel ligamento, detto dagli Anatomici ligamentum Fallopii, fra la spina inseriore anteriore dell'offo ilio, e fra quella prominenza, la quale dalla sua situazione puossi dicevolmente denominare Iliopedinea. Innanzi ad essa procede, e vien fuori dell' ad dome, ed unifcefi coll' ilia; co ; e dopoi viene a cuoprire il lato anteriore della testa, od intestatura dell' osso del femore. Viene alcune volte a trovarsi accompagnato da un picciolo muscolo ; detto degli Anatomici Píoade ricciolo, Pfoas parvus. Veggafi Winslow, Anatomia, pag. 204.

PSOAS, O PSOADE picciolo, Pfoas parvus. É questo un lungo segaligno mufeulo, diacente sopra lo Pioade maggiore, Pfoes major:alcune fiare questo muscoletto manca : ma tuttochè certuni sienosi fatti ad immaginare, e ci abbiano voluto vendere, che questo picciol muscolo trovisi mancante più in un fesso, che nell' altro, nuliadimeno la costoro congettura sembra senza il menomissimo fondamento. Rimane quefto muscolo affisto nel disopra per mezzo d'un corto tendine, alcune volte all' ultima Apobli tralversale della schiena, opoure più alto, alcun' altra volta alla prima Apofifi degli arnioni, ed alcun' altra finalmente si all' una, che all' altra di queste due Apofisi. Quindi scorre, e portali all' ingiù intieramente carnofo, e più, o meno fatticcio, e complesso sopra lo Pseade maggiore in una direzione alcun poco obliqua; ed avendo raggiunto appunto il mezzo della regione lombare, viene a formare un tendine dilegine piatto, ed appianato, il quale gradazamente va crescendo, ed aumentandos in ampiezza, o larghezza alla foggia d'una sottilissima Aponeuros, e scorre, e portasi sopra lo Psoade maggiore, e sopra l'interno lliaco nella loro unione; e quindi portasi all'ingiù alla Sinssi dell'ollo ilio, e viene a rimanere inserito, od incastrato principalmente nella cresta dell'osso dincastrato principalmente nella cresta dell'osso dincastro del pube sopra l'inserzione, od incastro del pube sopra l'inserzione, od incastro del petineo.

Oltre questo Psoade picciolo, Psoas parvas, havvene simigliantemente ua'altro anche più picciolo, e più minuto, trovantes fra esso, e le vertebre.

PSORA † upa, nella medicina, è una malattia cutanea, chiamata dai Latini, feabies; dagl' Inglefi, itch. V. Rogna.

La Pforné descritta da Celso una rosficcia asprezza e ruvidezza della pelle, prodotta da un'eruzione di pustule accune più secche alcune più umide; che generano una faniosa materia, la quale porta seco un continuo prurito.

Queste eruzioni sono più frequenti alle giunture, e tra le dita: in alcuni coprono tutto il corpo; in altri presto finiscono; ed in certi altri ritornano in certe stagioni dell'anno.

Nella gioventù cotesta malattia spesse volte impedisce altri malori, o li cura. — Ella degenera talvolta in una lepra. Vedi LEPRA.

La Secca si cura molto più dissicilmente dell' umida; la qual nasce da un vizio degli umori, o delle viscere.

Willis deducetal malattia da un umore falino mordace, che produce il prurito.

Alcuni tra i medici moderni pretendono, ch' ella confiste in un oumero di piccioli animali che vanno logorando la pelle: e quindi è che ella diviene affai contagiofa.

Willis offerva, che in tal riguardo ella noncede ad alcun'altra malattia, fuorchè alla pefte, che nasce, per conghiettura di molti, in una fimile maniera da piccoli animaletti.

Per quello che concerne la cura, Borelli raccomanda un lavamento di sapon nero per le persone povere ec. ma il sapone dev'essere nettato, acciochè non scortichi la pelle.

Quando la malattia è inveterata, si ticcorre alla salivazione. Vedi Sali-

#### SUPPLEMENTO.

PSORA, Psora nella Bottanica è un nome, per mezzo del quale Aezio, e parecchi, altri Scrittori Greci delle età potteriori, appellarono lo Pforice dei Greci Antichi , vale a dire la Scabiofa dei Latini, e la nostra Scabiosa comune, che è la sostanza, o vegetabile, o semplice istesso. Egli è stato da certuni supposto, che gli Antichi Greci non conoscessero la nostra scabiosa; ma ella si è questa un' opinione erronea palpabilmente; conciossiache presto di loro, non meno la descrizione, che le virtù, e qualitadi del loro Pforice fieno a capello le medefime della roftra feabiofa comune. Veggafi l'Articolo Psonice, qui appresso.

PSORICA, ψωρικα, medicamenti buoni contro la rogna, icabbia, ed altre eruzioni cutanee, specialmente delle palpebre:

#### SUPPLEMENTO.

PSORICE. Così addimandarono gli Antichi Scrittori Botanici Greci quella pianta, che i Latini denominarono scabiofie, e noi Scabbiofa comunemente.

Descrissero essi così bene questa pianta, che non vi ha luogo monomo di rivocare in dubbio, che ella sia realmente, e veracemente la nostra scabiosa comune ed i medetimi pure attribuirono alla stessa pianta le stesse virtà, e dieronla, e la prescrissero per quelle medesime indisposizioni, per le quali noi stessi la diamo, e la prescriviamo comunemente. Malgrado tutto ciò alcuni Botanici delle età più recenti non avendo offervato, o non curato le descrizioni dello Psorice de' buoni Antichi; si son fatti a supporre, che ad essi Antichi fosse intieramente ignota la comune Scabbiosa de' nostri tempi. Altri poi sonosi immaginati, che lo Staebe di quelli Scrittori fosse questa medesima pianta. Ma questo è un errore ugualmente patente, che il pur' ora divisaro. Conciossiachè lo Staebe degli Antichi Greci fosse il nome del Phleos, una spezie di Gnasohalium paludofum, e presso alcuni di loro il nome del Pheos, od Hippopheos, detto da Dioscoride Hippophaes, che è un'arbusto, od arboscello spinoso, allignante. e crescente nei lidi arenosi dell' Isola di Candia, e che dai Cimatori viene usato nel cardare i loro panni.

Da Pelagonio vien raccomandata l'erba Psorice fra i parecchi altri Antiscorbutici conosciuti, in un medicamento composto, destinato per la tigna, per Chamb. Tem. XV.

la rogna, o per altre simiglianti eruzioni virulente. Aezio poi prescrive la pianta medefima forto il nome di Piora. come nell' antecedente Articolo additammo ; e dai Greci moderni vien denominata Campiufa oppure Scampiufanome il quale, quantunque il Fuchfius confessi di non intendere, e dica che non è inteso, nulladimeno è più . che evidente, come null'altro fi è, che una voce barbara formata da questi medesimi Greci moderni sopra la Latina voce Scabiofa, che è appunto la denominazione Latina della Pianta-

Il cambiamento fra Scabiofa . e Scampiusa è appena gran satto considerabile ; conciossiache il costume comunissimo dei Greci di quei tempi si sosse quello di mutare il b Romano in mp, in tutte quelle voci, cui essi addot:avano da quell' Idioma. Veggasi Peligonius, Cap. 300.

PSOROFTALMIA \* , ψω ροφθαλμια, una eruzione rognofa delle ciglia accompagnata da un prurito della parte.

\* La parola viene dal Greco †wga,rogna; e οςθαλμΦ., occhio,

PTARMICA, птармика, medicamenti atti a promuovere lo starnuto; comunemente chiamari errini, e ffarnutatori. Vedi STARNUTATORIO.

La parola è formata dal Greco, πταρµØ- , flarnutazione.

PTERIGIO, PTERIGIUM \* nTepiyion, nella medicina è una malattia dell' occhio da' Latini chiamata unguis; etalvolta, benchè impropriamente, pannus. Vedi Unguis e Pannus.

\* La parola è formata per diminuzior e Jas Greco nre; or, ala; ciol una piccola ala,

Hh 4

La cura è quasi la stessa, che quella dell' ottalmia. Vedi Ottalmia.

### SUPPLEMENTO.

PTERIGO. Lo Pterigio, pterygium, nell' Anatomia non meno, che nella Chirurgia è una membrana non naturale, o preternaturale formata efternamente sopra le tuniche dell'occhio, e stendentefi, e dilatantefi fopra la cornea, e forra la pupilla, e che perciò viene ad oftruire la luce , o la veduta. Alcuna fiata simigliante pellicina , o membrana comparisce di color rosso, ed in tal caso vien dagli Autori denominata pannus.

Nasce questa spezie di membrana d' ordinario negli angoli degli occhi dalle sempie verso il naso, ed alcune volte dal di sopra, o dal di sotto, stendendosi, e dilatandosi per gradi sopra la pupilla. Alcuna fiata ella trovafi foltanto, e femplicemente aderente alla cornea per mezzo di segaligne fibre in picciol numero, ed alcune altre viene a rimanere difela fopra tutto l'occhio, e trovah per ogni, e qualunque verso renacissimamente, ad insimamente attaccata al medefimo; ed in questo caso la cura vien renduta in estremo difficultofa, e malagevole.

In evento, che la custituzione del paziente, oppure un principio d' inflammazione lo vogliano, il cavar fangue, ed i vescicanti in questo caso rendonsi dicevoli, ed adeguati rimedj; e quando la membrana non è, che fottiliffima, potranno condurre a compimento la cura i blandi, e soavi escarorici, fra i quali hanno a buona equità luogo, a cagion d'efempio, l'allume abbrugiato, il vetriulo, e somiglianti mescolati collo Zucchero, e fattane una polvere; oppure una foluzione d' un mezzo scrupolo di vetriolo bianco in due oncie d'acqua di celandi. na, od in altra fomigliante acqua.

Se i metodi divitati riescano in fatte inutili, inefficaci, e manchino fra mano, sarà giuoco forza il ricorrere all'ajuto d'intelligente, ed esercitato Cerusico, il quale ponendo il paziente a fede. re innanzi a sè colla testa piegata all'indietro fopra il fuo grembo, mentre un chirurgico ajutante terrà aperte le palpo bre dell' occhio del paziente medetimo, farassi ad alzare con un' adeguato uncino la più fatticcia, e la più sciolta, e staccata parte della pellicina, e follevandola alcun poco, passerà per entro la medesima per un gentil modo un' ago infilzaro, e poscia tenendo sospesi ambi i capi, od estremità del medesimo filo, alzerallo gentilifimamente, e con eftrema delicatezza; quindi per mezzo d' una lancerra faralli a separare il suo margine superiore di pari, che l'inferiore, perch' ei ne possa di poi tagliar via il rimanente immediatamente in una linea retta in vicinanza della caruncola lagrimale con un frettiffimo, e finifimo pajo di cesoje : ciò fatto tira all' indietro il filo, e la membrana verso la cernea; ed in evento. che trovisi attaccata in alcun luogo all' occhio, ne la libererà grado per grado col fue fcalpelletto, oppure colle cefoje, guardandofi dal ferire la cornea, e di non lasciare porzioncella menoma della membrana medelima indierro, perchè questa darebbe l' origine ad un pterigio, o reembrana nell'occhio medefimo. Veggafi l'Eiftera, Chirurgia pag. 420.

PTERIGOIDE, PTERYGOIDE. \*>

brigoppetides nell' Anatomia, due apofisi dell'osso sfenoide; così chiamate perchè rassomigliano all'ale d'una nottola. V. SFENOIDE.

\* Dal Greco \*\*regul , \*\*reguso, ala : ed

PTERIGOIDEO interno, è un muscolo della mandibula, che nasce dalla parte interna del processo prezigoide, e discendendo va ad inferiri nella parte inferiore ed interna della mascella inferiore presso l'angolo della medesima. — Quando questo muscolo agisce, egli gira da una parte la mandibula.

PTERIGOIDEO esterno, è un muscolo, che nasce dalla parte esterna dello stesso processo, e va ad ioserirsi tra il processo condiloide ei l'acoronoide nel di dentro della mandibula inseriore. Questo muscolo tira la mascella inseriore avanti, e la sa avanzare di là dalla mandibula superiore.

## SUPPLEMENTO.

PTERIGOIDEO, Pterigoideo maggiore, Pterygoideus major,

Equesto un muscolo, il quale trovafi piantato, e situato sopra il lato interiore della mascella inferiore presso che nella maniera medesima, colla quale trovasi
il massere nel lato esteriore, ed è della
medesima medesimissima figura di quol
muscolo, non avendovi aitra differenza,
che questo è più picciolo, e più stretto.

Vien questo muscolo massimamente a rimanere affiso nel disopra al lato interiore dell' ala esterna dell' Apossis prerigoide. Questa inferzione, od innesto, è intieramente, epienamente carnoso, e quindi storre, e-portasi all'ingiù obliquamente verso l'angolo della mascella

inferiore, e viene ad effere inferito alcun poco tendinofo nelle difuguaglianze fopra il lato interiore del medefimo, oppolto all'inferzione, od innesto del masfetere. Veggasi Winstow, Anatomia, pag. 253.

PTERICOIDEO minore. Pterygoidaus minor. E' questo un picciol muícolo fra il lato esteriore dell' Apossi perigoide, e fra l' Apossi condiloide della parte inferiore, allorchè il soggetto venga ad essere esaminato, e considerato in una postura dirittà.

Questo muscolo da una estremità rimane affisso al lato esteriore, ed all' orlatura, e contorno dell' ala esteriore dell' apofisi prerigoide, venendo a riempire la fossetta, che trovasi nella base di questa Aposis, in vicinanza della base dell' apofisi temporale dell'ollo ssenoidale: quindi scorre, e portafi all' indietro, ed alcun poco all' infuori entro quello spazio vuoto, che trovasi fra le due Apofifi della mascella inferiore . e: viene a: rimanere inferito anteriormente nell'Apofisi condiloide in una picciola fossetta. trovanteli immediatamente fotto all' angolo del condilo interiore. Questo muscolo rimane simigliantemente fissato al ligamento capfulare della giuntura. V eggali Winslow, Anatomia pag. 253.

PTEROFORI, πτιροφοροι, nell'autichità, nome dato a cetti corrieri romani, che portavano da nuova di qualche dichiarazione di guerra, d' una battaglia perduta, o di qualche accidente finistro accaduto all' armate rumane.

Essi furono così chiamati, perchè portavano l'ale sulle punte delle loro, pieche: dal greco arapo, ala, e que potto.

PTERIGOFARINGEO un pajo di muscoli, che nascoro dai procesi pterigoldi, dove si ristette il tendine del muscolo pterigostastino. — Alcune loro sibre carnose nascono similmente dall'osso della mandibula superiore, dietro il più lontano dente mascellare, ed alcune altre da i lati della lingua, e dell'osso piode.

Da tutti cotesti luoghi passano le sue fibre carnose semicircolarmente, e vanno ad incontrassi con quelle del lato opposto nella linea di mezzo sulla parte posteriore della faringe esternamente.

Nella parte interna delle fauci v'è un altro ordine di fibre carnofe, che s' interfecano l' una coll' altra ad angoli acuti. — Ellene nafcono dai lati dell' uvola, e dalla radice della cartilagine; e difeendono obliquamente alle loro inferzioni nella membrana glandulofa della faringe.

Questo muscolo serve a costringere la faringe, ed a comprimere le tonsille, e a spremerne suori il muco; donde le varie origini di diverse parti di cotesto muscolo hanno dato motivo di dividerlo in diversi muscoli. — Così Valsalva chiama quella parte che deriva dalla lingua-, il glosso-s'aringeo; quella che immediatamente è di sotto, hyosaringeo; — quindi similmente il cesalosaringeo, lo ssenostringeo, ec.

PTERIGOSTAFILINO, \* nella anatomia, è il muscolo interno dell'ugo-la; chiamato da Valsalva, novus tubæ musculus; essendo ignoto agli antichi anatomici.

\* La perela è formata dal greco mreper, ala, e staquan ugola.

Egli nasce carnoso presso lo sfenostafilino, dall'osso petroso; dove la tuba dal palato entra presso un processo acuto dello sfenoide; ed ascendendo al processio fo pterigoide, diventa un ampio e piano tendine che si spande sulla parte anteriore dell' ugola.

Alcune fibre tendinose ascendono all' angolo inferiore dell' osso del palato, altre discendono ai lati delle fauci; la serie di mezzo o si unisce con quelle dell' altra parte, o si perde in due corpi carnosi, che compongono l' ugola. Vedi Ugola.

Cotesto muscolo col suo compagno tira l'ugola in su, e anteriormente, ed altresì innalza le amigdale.

PTERYGOPHARYNGÆUS.Vedi Pterigofaringeo.

PTERYGOSTAPHYLINUS. Vedi Pterygostaphylino.

PTIALISMO, \* PTYALISMUS, nella medicina è lo fputare; ovvero lo fcarico della faliva per le glandule della bocca; o fia che egli afcenda ad una affoluta falivazione o no. Vedi Salivazione.

\* La parola è greca πτυαλισμ@, formata
da πτυω, spuo, expuo, lo sputo.

PTISANA, ntoun, nella medicina è una pozione refrigerante, per ordinario fatta coll'orzo bollito nell'acqua, e raddolcita colla liquirizia ec.

Vi si aggiunge talvolta la senna per renderla lassativa. — Moltissime decozioni de' Medicisono ptisane. Vedi Decozione-

Ai Febbicitanti si proibisce il vino; ec. e si riducono alle ptisane.

PTOLEMAICO fstema, è l'ordine, o la disposizione del cielo, e dei corpi celetti, in cui si soppone la terra in quiete nel centro, ed il cielo si supponeche giri attorno di essa, da Oriente in Occidente, portando seco il Sole, i pianeti, e le Stelle ssse, ciascheduna nelle rist;

pettive sfere. Vedi Sole, TERRA, PIA-META, ec.

Prese il suo nome da Ptolomeo il grande astronomo d' Alessandro, conciossiachè su sostenuta ed illustrata da lui : non perchè ella fosse sua invenzione, essendo molto più antica e già sostenuta da Aristotele, da Hipparco ec. Vediciò più illustrato nell' articolo SI-STEMA.

PTOLEMAICA Sfera. V. SFERA. PTOLEMAITI, un ramo degli antichi Gnostici, cosi chiamati dal loro capo Ptolomeo, Uomo d'una considerabile dottrina, che fece gran progtesso nel fistema de' gnostici suoi predecessori, e lo accrebbe di un numero di nozioni, e visioni sue proprie. Vedi Gno-STICL.

S. Epifanio è molto prolisso nel proposito de' Ptolemaiti, e porta una lettera di Ptolomeo a Flora, in cui cotesto eretico le detta la sua dottrina. Egli sosteneva, che nella legge di Mosè si dovessero considerare tre cose, poiche non veniva tutta dalla stessa mano; ma parte di essa, dic'egli, da Dio, parte da Mosè, e parte da nessuno di loro, ma dalle pureemere tradizioni degli antichi dottori : sulla qual ul: ima parte egli stabiliva il suo sogno, e le sue sciocchezze.

PTYSANA. Vedi PTISANA.

PUBBLICANO, PUBBLICANUS, tra i Romani era una persona che appalsava le imposte, le tasse, e le pubbliche rendite.

Pare che tal nome sia stato odioso agli Ebrei, ec. a cagione delle esazioni di tal forta di gente.

PUBBLICA firada. Vedi STRADA. PUBBLICANDIS. - Regula de pubblicandis. Vedi REGOLA.

PUB PUBBLICAZIONE, PUBLICA-Tio, l'atto di promulgare, o far nota al mondo una cofa. V. PROMULGAZIONE.

Per i Canoni, si deve far la pubblica. zione del matrimonio tre volte prima, che si posta solennizzare la cirimonia; senza una speciale licenza di chi avesse contradetto. Vedi MATRIMONIO, BANDI de matrimonio ec.

PUBBLICHE fabbriche. Vedi FAB-

PUBBLICO Notajo. Vedi Notajo. PUBBLICO.

# SUPPLEMENTO.

PUBE. L'offo del pube , Os pubis. L' osso del pube viene ad essere il minore delle tre porzioni delle offa innominate: le due prese insieme vengono a formare la parte anteriore del pelvi. e gli Anatomici fannosi a distinguere in ciascheduna d' esse, il corpo, l' angolo, ed il ramo, o ramificazione.

Il corpo dell' osso del pube è la sua parte superiore, piantata, e situata trasversalmente innanzi la parte inferiore dell' offo ilio. La sua estremità posteriore è sommamente fatticcia, e per mezzo della sua unione colle ossa dell' ileo, viene a formare quella prominenza obliqua. la quale distingue queste due porzioni delle offa innominate. Vien questa simigliantemente a contribuire, e ad aver parte nella formazione della cavità cotiloide. La sua estremità anteriore va a terminare in una picciola prominenza, o tuberosità, che vien detta dagli Anatomici la spina dell' osto del pube, Spina ostis pubis , la quale alcuna fiata è doppia. L. orlatura, o contorno superiore ha nella sua parte interiore un obliquo rialzamento, o cima, che può effere acconciamente denominata la crefta dell' offo del pube, crifta offis pubis; e trovafi continua con quella cima o rialzamento, che diftingue il margine del fondo del pelvi. Innanzi a quefta fpezie di crefta vi, ha una fpezie di fchifo largo, bislungo, ed obliquo. Il contorno, od orlatura inferioreè obliquamente intaccata, e viene a formare la parte superiore del foro ovale.

L'Angolo dell'osso del pube è la sua porzione anteriore, e viene a formare la parte di quella connessione, che addimandasi dagli Anatomici la sinssi delle ossa del pube, Symphysis ossium pubis.

Questa porzione è piatta, ud appianata, niè gran satto satticcia, ed in alcuni foggetti verso la parte superiore del lato anteriore, in vicinanza alla curvatura angolare avvi una prominenza, che viene ad aumentare la grossezza insieme, e l' estensione della spina poc'anzi mentovata. Le due ossa del pube unite, e connesse insieme da questa porzione, vengono a formare sopra il lato anteriore una convessità disiguale, ma per lo contrario nel lato deretano una ugualissima concavità.

Il rame, o ramificazione dell'ofso del pube è una fortile Apofii appianata, o piatta, la quale fcorrendo, e portando fi all'ingià, va ad unirfi col ramo dell'ofso ifchio per mezzo d'una finfifi cartilaginofa; del quale però ne' foggetti adulti rimangonvi femplicemente leggerifsimi fegni. Viene a compire, e perfezionare la formazione del foro ovale. I rami delle due ofsa del pube formano nell'anterior lato un'arco putta o, od agguzzo, il quale però in uno sato naturale è molto più rotondo, di

quello ch' e' fiasi in un secco, e riares scheletro. Veggasi Vinslow, Anatomia, pag. 71.

PUBERTA', PUBERTAS, nella legge civile, è una naturale maggioricà, ovvero l'età in cui è concesso ad una persona di contrarre il matrimonio. V. MAGGIORITA'ec.

1 Fanciulli arrivano alla pubertà all'età di quatordici anni, le fanciulle all'età di dodici. — Pubertà piena, o pubertà perfetta ficonta all'età di dodici anni. Vedi Eta'.

# SUPPLEMENTO.

PUBERTA'. Fassi ad osservare il Dott or Kramer, come tutti i ragazzi nel tempo della pubertà, fra l' età di quei dodici e di quei quatordici anni. fogliono patire degl'incomodi nelle poppe . le quali vengonsi loro a gonsiare, ed a cagionar loro del prurito, i cappezzoli, e le areole, che trovansi intorno ai medefimi infiammandofi loro, e dando lor del dolore, ed alcune volte sono eziandio molestate in essi queste parti con delle esulcerazioni . e laceramenti dei condotti lattiferi. Dice questo Professore, come il rimedio migliore per questo malore si è quello di far uscir fuori premendo le poppe il fiero bianco in esse stanziante, e dopo di ciò l' intiera guarigione viene a compirfi con un pezzettino d' impiastro. Veggasi Commerc. Norimberg ann. 1735. Hebdomada 30, Sectio 2.

Per Legge degli Scozzesi quelle persone che trovansi sotto la puberra, oppure sotto gli anni della discrezione, sono capaci di commettere quei più orrendi delitti, che sono toralmente contrari alla Legge di natura, sono ovvi, e comuni. Ma queste persone non vengono accagionabili delle più picciole offefe, che nascono dalla Legge positiva, e di Ruturo.

PUBES termine usato per dinotare le parti esterne della pudenda, ovvero le parti della generazione nell' uno, e nell' altro sesso.

Si suppone, che la pube all' età della pubertà, si copra più o meno di pelo; donde è derivato il suo nome. V.PELO.

PUBIS os, ovvero os pedinis, nell'anatomia, è un oilo dell'anca fituato nella parte anteriore, e media del tronco, e forma la parte più bassa ed interna dell'osso innominato. — Vedi Tov. Anal. (Splanch) fig. 1. let. y. (Oscol) fig. 3.

n. 18. fig. 7. n. 19. fig. 12. let. d. Vedi pute osso innominato.

Egli si unisce all'altra parte mediante una cartilagine più grossa, ma nelle donne più mobile', che negli uonzi i; poichè nelle prime l'osso puòris recede ia tempo del parto per dar luogo al seco. Vedi Parto..

Egh ha un forame largo che fa luogo al paísaggio di due muícoli della colcia, oltre un feno, per cui le vene, e le arterie crurali paísano alte cofcie.— Vedit Tav. Anat. (Ofteol.) fig. 3. tat. S. S.

PUCELLAGIUM in un antico manuferitto feritto Puellagium dinota lo flato di verginità, o Pulcellaggio, Vedi Virginita...

PUCHOR, Città di Ungheria fuli la Drava, ne' connni della TranfilPUDICA Planta. Vedi PIANTA SENSITIVA.

¶ PUENTE del Arcobipo, Pons

¶ PUENTE del Arcobispo, Pons Archiepiscopi, Città bella di Spagna nell' Estremadura, la quale appartiene all'Arccivescovato di Toledo, ed è situata flut Tago, sopra del quale v'è un bellissimo ponte, in distanza di 12 leghe al S. O. da Toledo. long. 13. 10. lat. 39. 46.

PUERI alimentarii. Vedi ALIMEN-

PUERILITA' nel discorso, si desinisce da Longino un pensiere, il quale per essere troppo ricercato diventa tedioso ed insipido.

La pueritud, foggiugne lo stesso, è il comune errore di coloro, che affettano di non dire veruna cosa, sempre che non sia brillante, e straordinaria. Vedi Su-

PUERILE Stito. Vedi STILO.
PUERORUM Epifcopus. Vedi EPISCOPUS.

¶ PUGAN, Puganum, città della: China nella Provincia di Queicheu, laquale ha rango di città principale con unforce.

PUGILLO \*, tra i medici ec. una mifura di fiori, femi, o cofe fimili, contenente quanto fi può prendere tra il pollice, l'indice, e il medio dito. Vedi-Misura.

\* La parola viene dal Latino pugillus, piccola meno.

Il pugitto ttimofi l'ottava parte del manipolo o fia del pugno. — I Francefi spelle volte lo chiamano pincèe, pizzico taglienre. Vedi Manipolo.

J PUGLIA, Apatia, Provincia d'Italia nel Regno di Napoli, la quale comprende le città di Luceria, Gravina, Manfredonia, Andria, Bari, Afeoli, Vez. nosa, Bitonto, Barletta, Trani, Troja, ec. Roberto Guiscardi su Duca di Calabria, e della Puglia nel Secolo IX.

PUGNALE\*, è una piccola daga molto tagliente, che si porta in mano, o in cintura, o nascosta in borsa.

\* La parola è formata dal Francese poignard, e questa da poignèe, pugno.

Il pugnale anticamente fu in grandiffimo uso, ma presentemente si usa solo dagli assassino.

La spada ed il pugnale surono l'armi antiche de duellanti; e dicesi, che se ne continui entravia l'uso tra i Spagnueli.

La pratica della spada e del pugnale forma una parte dell'esercizio insegnato dai maestri di scherma.

¶ PUICCERDA, Podius Ceretanus, città forte, e confiderabile di Spagna, nella Catalogna, capitale nella Cerdagna. Giace fra i fiumi Carol e Segre, in una bella pianura, appiè de' monti, ed è difcofta 21 leghe all'O. da Perpignano, 30 al N.O. da Barcellona. long. 19. 26. lat. 42. 35.

PUISNE \*, nella legge, uno ch'è nato dopo un altro. Vedi Mulier.

\* La parola è pura Francese, e tra i Francesi ell'ha il medesimo valore e significato.

PUINE non folamente si applica al fecondo, al terzo, al quarto, ec. in riguardo al primo; ma eziandio al terzo in riguardo al secondo, ec. L'ultimo di tutti si chiama assolutamente cadetto.

In un senso simile diciamo, un Giudice più giovane, un Configliere più giovane. Vedi Giudice, e Justice.

PUL nel commercio, è un nome generale che i Persiani danno a tutte le monete di rame, che corrono in quell' Imperio; particolarmente ai Rabefqui, ed ai femikabefqui. Vedi Monera, e Conto.

Oleario, che su in Ispahan nel 1637 nella Corte dell' Ambasciatore di Holfein, dice che ogni città nella Persia ha le sue disferenti monete di rame, marcare col suo imprento particolare che corte solamente in quel distretto, e cangia ogni anno. — Nel principio dell' anno nuovo che casca mell' equinozio di primavera, tutte le monete vecchie vanno in discredito, e ne comparissono di nuove.

In cotesto frequente cangiamento trevano il loro intereste e l'Imperadore, e lo Stato : il primo, perchè dà solamenta a ragione di 17 d. sterlini per ogni libbra di rame ; e coniato in K. bofqui e Semikabifqui lo dà in ragione di 25. in circa per libbra : il fecondo, perchè la moneta di rame con tal mezzo è men abbondante, essendo ridotta ogni anno prossimmente alia stessa quantità.

Lo stesso Autore aggiunge, che nel tempo in cui egli era in Persia, i Kabessiai furono battuti ad Ispahan coll'impronto d'un Leone, a Scamachia con un Diavolo, a Kaschan con un gallo, ed a Kelan con un pesce.

PULA, il guscio o loppa d'ogni sorta di legume. Vedi Siliqua.

¶ PULAON, Isola del mar dell'Indie, all' O. delle Filippine, la quale è molto fertile, e soggetta al suo Re, ch' è Vassallo di quel di Borneo. lat. 9. 30.

PVLCE, (in Ingl. Fica) nella Storia Naturale. — La generacione di quefto familiar verminuzzo fomminitra
qualcofa di affai curiofo; e il Sig. Diacinto Cettone fa il primo a scoprirla.

Le pulci generano uova, ch'elle de;

Pongono sopra animali, che lor somministrano un convenevole alimento: Queste uova, essendo ben rotonde e liscie, sogliono cascar giù dritto; quando però non sieno trattenute dalle salde, o altre inegualità delle vesti, peli ec.

Queste nova schiudono certi vermi bianchi, di un color lucente di perla, i quali si pascono della sostanza tignosa della cuticola, della materia lanuginosa raccolta nelle falde o pieghe degli abiti, o di qualch' altro simile escremento.

In qui dici gierni egline vengono ad una grandezza tollerabile, e lono affai ni grandezza tollerabile, e lono affai viene a diffurbarli, fubitamente s' avviluppano in una specie di palla.

Non molto dopo eglino fi fanno a rampicare, a guifa di que' vermi da feta che non hanno gambe, con un movimento affai veloce. Quando fono arrivati alla lor giusta grandezza, fi nascondono quan. to possono, e mandano dalla lor bocca un filo di feta, col quale formano a se medesimi un sacchettino ritondetto, bianco al di dentro, come carta, ma di fuori sempre fozzo, e sporco di polvere.

Quivi, dopo un fonno di quindici giorni, l'animaluccio fi trasforma, e sbuca fuori qual pulce perfetta; lafciando nel facchetto le fue spoglie. Mentr'egli rimane nel sacchetto, è bianco come il latte, fino al secondo giorno avanti la sua eruzione, o sortita; nel quale egli acquista il suo colore, si sa duro, e prende forza; di modo che, al suo primo escir fuora, egli salta via agilmente. Philosph. Trans'.d. n. 249.

SUPPLEMENTO.

ÿ

b

PULCE. Questo infertucciaccio, che

è goloso del nostro sangue, e che inquieta tanto l'uman genere, e massimamente le povere donne, allorché viene offervato, ed esaminato col microscopio, ci fomministra un oggetto piacevolissimo. Riman coperto tutto al di fopra di fcaglie di conchiglia, o sfogliami duri, di color nero, che vengono ad esfer uniti, e congiunti insieme in una curiosissima foggia, e ripiegati, od accartocciati l' uno fopra l'altro in una siffatta maniera. che vengono ad addirfi, ed accomodarfi con tutti quei velociffimi, e sveltissimi movimenti, che fa naturalmente questa creatura. Queste scaglie, o sfogliami son tutti curiolamente levigati, e puliti, e vengono ad esser guerniti, ed armati intorno intorno alle loro orlature di perni in un vaghissimo ordine, ed in una sommamente regolare simetria. Il collo dell' infettuccio è finissi mamente archeggiato, ed atfomigliasi grandemente alla coda del gambero : la testolina è simigliancemente straurdinarissima : conciosfiachè dalla parte del grugno della medefima, o proboscide partonsi le due zampoline dinanzi, e fra queste trovasi piantato il pungiglione, o fia il suo succiasangue, col quale penetra quest' infetto, e fora la pelle per andar in cerca del suo cibo. Veggasi Baker, il Microscopio, pag. 191.

I fuoi occhi fono grandissimi, e bellissimi, ed ha due corte cornettina. Ha poi altre quattro zampolline tutte unite nel petto. Queste allorchè la pulce falta ripiegansi l'una dentro l'altra, e sannosi corte, e poscia facendo la loro forza di leva tutta in un istante medesimo, vengono a condurre e sbalzare la bestiolina ad una distanza assai considerabile, e rispetto ad essa sonte considerabile, e ribe hanno parecchie giunture, e fono fommamente pelofe, e vengono a terminare in due artigli lunghi, archeggiati, e fommamente aguzzi.

Il pungiglione, o succiasangue della pulce, trovasi stanziato fra le sue zampoline dinanzi, ed entro di sè racchiude due punte, o lancette, le quali done che il pangiglione ha aperto un varco, vengono dalla bestiucciaccia cacciate addentro nella carne per sar che il sangue

scoli dalle parri a liacenti. Questo pungiglione avendo il suo fodero apresi da ambi i lati, le sue lancette dentr' elfo contenute vengonfi a scorgere con grandistima disficoltà, seppure le due zampoline dinanzi, fra le quali que ste lancette rimangonsi occultate, non vengono tagliare rafente alla resta; conciothachè radiffime hate la pulce ponga fuori il suo pungiglione, salvochè nel tempo del suo cibarsi, ma conservalo in altro tempo perpetuamente ripiegato ed infoderato all' indentro; e la maniera migliore di vederlo, si è quella di troncare prima la bestiolina, e poscia le zampoline dinanzi, ed allora vedefi dalla bestiucciaccia cacciar fuori nelle naturali convultioni, che seguono in essa dopo le divifate amputazioni.

Per mezzo di conservare delle pulci in un tubo di cristallo servaro con turacioli di suphero ad ambedue le sue estremità, ma per sistatto modo che venga a pentrarvi i' aria fresca, esser possono benissimo osservate, e rilevare tutte e loro sazioni, e massimamente la loro soggia di coire, la quale viene ad essere estetuata trovandos le bestiosine accordate, od unite coda con coda, la femmina, che è assa più grossa venendo a rimaner sopra il maschio. Esse possono similian-

temente esser vedute per simigliante mezzo partorire le loro uovanon già tute in un sitot, od in una volta, ma dieci, o dodici in un giorno per parecchi giorni successivi, le quali uova saranno poi vedute schiuderis successivamente, secondo l'ordine medessimo, col quale sono state partorite dalla madre.

Può la pulce effere tagliata, ed anatomizzata agevolmente entro una gocciola d'acqua, e per questo mezzo eziandio possono effere scoperti, e rilevati lo stomaco e le interiora col moto loro peristaltico in una chiarissima, ed evidentissima guisa; come anche i loro teflicoli, ed il pene, colle vene, e colle arterie, tuttoche queste parti sieno così minute, che trascendono rispetto a ciò qualfivoglia immaginazione. Afferma fimigliantemente l'accuratissimo invefliga:ore della Natura M. Liewenhoek, come egli ha veduto animalucci fenza numero della configurazione di un corpo somigliantissima a quella delle serpi nel seme maschio d'una pulce. V'eggasi Baker, il Microscopio, p. 192

Pulce, puler, nell' Istoria degl' Infetti. Al grande Archiatto della Real Cafa de' Gran Duchi di Tofcana Filolufo, Medico, e Pueta Sovrano Francesco Redi, noi dobbiamo la veracissima, e genuina litoria della generazione di questo comunistimo, e molestissimo animalucciaccio. Partorifce la pulce le sue uova, e da cadauna di queste uova schiudesi un picciolissimo vermicciuolo: questo vermicciuolo va per se stesso filandos una borsettina o bozzoletto di fera nella medefima medefiniffima guifa, che va formandoti il suo bozzolo il comune baco da sera, ed alla perfine shuca bravamente fuori di queRa borfettina nella perfettissima forma d'una pulce. siccome fanno i vermi da seta in quella d' una farfalla, o nello sta-

to loro alato.

Deposita la pulce le sue uova sopra i corpi dei cani, dei gatti, e d'altri animali . ed eziandio sopra i vestiti . ec. degli Uuomini, oppore sopra i letti, od in altri luoghi ove noi fogliamo dormire. Queste uovicina, come quelle, che fono rotonde, e lifce, fdrucciolano agevolissimamente all' ingià fino a tanto che vengono a rimanersi in alcuna piegatura, e seno dei vestiti, e somiglianti altri luoghi, eve vengono a tempo debito a schiudersi. In questo dato luogo ciaschedun novo produce un picciolissimo vermicciuolo bianco di un' apparenza fetasea. Questi vermiciattoli pasconsi di quella materia bianca lattimofa, o tignofa, che trovasi in copia abbandevolissima sopra la pelle dei cani, e d'altri animali; e vengono i medefimi eziandio trovati nelle grinze, e piegature delle camice, delle lenzuola, ed in altri luoghi simiglianti : consumano questi vermicciuoli una quindicina di giorni per giugere alla piena ed intiera groffezza dello Itato perfetto di verme, e verranno a ruotolarsi, o sarsi su in una pallottolina, allerche fono toccati, non altramente che facciasi il tarlo del legno.

Giunti a questo punto di perfezione incontanente dannoli a filare per le stessi la loro cafi, entro la quale stannosi incavernati, e rinchtusi per un' altra quindicina di giorni, in capo al qual tempo sbucan fuori della cala medefima o bozzoletto nel perfectifsimo flato di pulce.

La pulce, se venga offervata, ed elaminar un giorno, o due, prima della Chamb. Tom. XV.

fua piena, e perfetta crescita entro la borsettina, o bozzolo divisato, vien trovato, come ella ha tutte le sue parti, e tutti i suoi lineamenti, ma ella è morbida, fossice, e bianca. Dopo di queste stato ella va grado per grado divenendo dura, e nera, o colorira; ed allorchè ella sbuca fuori del suo bozzoletto, ella si è ugualmente gagliarda, che grossa come ella dee sempre rimanersi.

PULCI mangia o mangia-pulci. E'que sta una denominazione data dai Naturalisti ad una spezie di vermi trovati con frequenza grandifsima nelle foglie degli alberi, ove divoranfi quegli animaletti, che dagli Scrittori fono denominati Pulices-arbores. Veggafi

appresso.

Di questi vermi hannovene parecchie spezie, le quali debbono l' origin lore alle uova di differenti creature; avvegnachè niuno d'essi vermi trovisi nel sue ultimo stato in questo lor tempo, in cui cibanfi di questa spezie di pulci. Secondo gli animali differenti, dalle cui uova fonosi schiusi, o sono sbuccati suori, fono questi stelsi vermi d' una forma, e d' una structura differente : conciossiachè alcuni d'essi sieno esapodi, odaventi fei piedi : questi appartengono alla tribù degli scarafaggi, e finalmente cangiansi anch' essi in iscarafaggi somigliantillimi ai padri, onde sono usciti: altri di questi vermi non hanno gambe, e vengon prodotti dalle uova di motche, o di simiglianti insetti volanti di varie spezie: ed ultimamente, altri fono genuice tughe, tuttochè picciolissine, ma queili incontranfi affai più di rado degli altri tutti.

Le due spezie generali sono i vermi efajodi, o dai fei piedi, o dire gli

gliamo i vermi scarafaggi, e gli apodi, o senza piedi, o sieno i vermi mosche. La mosca, od insetto volante, che dà l' origine a quetta seconda spezie, si è una mosca dalle quattro ale, e questa prendefi sempre, e costantemente la cura di deporre le sue nova in un luogo, ove trovisi abbondevol copia di pulci, comunemente sopra lo stelo, oppure sopra i giovani ramuscelli di un albero in mezzo ad una gran congerie, o famiglia delle medefime pulci. Il verme fubito che arriva ad ellere schiuso viene a trovarsi in mezzo ad un' abbondevole quantità di cibo, andando a piacimento facendo preda di questi animalucci, i quali trovansi affatto imbelli, ed inabili aqualfivoglia diffefa. Lo fielo del fambuco, e di quella pianta nota appellata madrefelva, veggionfi affai comunemente tutti pieni, e gremiti intorne intorno di queste pulci, e fra esse e sopra esse postonsi vedere prestoché perpetuamente due . o più di questi distruggitori cibantifene a piacimento, succhiando il fugo dai loro curpicciuoli, e poscia gitsandone via la riarfa pelle. Oltre i vermi di questa mosca dalle quattro ale, avvene. uno proveniente da una spezie di vespa dalle due ale, che è un tremendissimo divoratore, e distruggitore di questi animalucciacci. Veggali Reaumur, Historia Infector. Tom. 1.

PULCE arborco, pulex arborcus. Nell'
Istoria Naturale è questa la dezominazione data dal prode Monseur Reaumur
ad un copiosissimo genere di picciolissimi animatucci. Sono questi una spezie di
creature mezzo alate resse hanno delle
antenne granellose, o composte di granellini, ed alcune d'esse nello stato loson mamente perfetto, hanno delle.

ale compiute. Queste però vengono difiinte dalle altre per la particolare denominazione di pulce mosca, musca pulca, o dire la vogliamo pulce alata.

Le varie spezie di questi animalucciacci fono di colori vari: avvegnachè alcuni fieno bruni , altri gialli , ma i più frequenti a vederfi degli altri tutti fono quei di color verde. Tutte queffe spezie si cibano delle foglie degli alberi, le quali foglie perciò divengono bianche, ed attorcigliate, nel roficar che fanno le medesime questi animalucciacci; e questi sono così comuni, che in ogni, e qualunque luogo, che venga trovata una foglia così piegata ed accartocciata, oppure d' una forma differente dalle altre, ella si è cosa infinitamente probabile, che in elfa annidinfi questi insettucci, o che ivi trovisi il loro lavoro. Fra gli alberi il falcio, ed il rofajo vengono grandemente infettati da que. ste pulci, e fra le piante la fava, ed il papavero. Questi animalucci vivono in focierà, trovandosi perpetuamente infieme moltitudini, e congerie di mafchi, e di femmine. Le femmine vengono ad . effere agevolmente distinte dai maschi dal loro effere d' una più groffa, e più fatticcia corporatura, e dall' avere più ampia, e dilarata pancia.

Ella si è cosa in estremo maravigliosa, che di tutti gli animali noti della spezie alata, questi sieno i soli solissimi, che sieno vivipari. Questo satto viene ad este veduto, e toccato con mano suori: d'ogni possibilità di dubbio: conciossa chè in facendesi ad esaminate un mucchio di questi animalucci presi insieme ella siasi cosa comunissima il rilevare, ed il vedere, coll'assistenza, ed ajuto d'un picciolo microscopio, o lente se

grandente l'oggetto, una femmina nell' atto medefimo di partorire i suoi figlio-Jetti: e l' accuratissimo Autore diquesta istoria con assai frequenza ebbe ad imbattersi a vedere il giovinetto pulce mandato fuori dalla madre per un passaggio piantato, e si tuato in vicinanza dell' ano della femmina partoriente, perfettisimamente formato. Erasi già il valentuomo fatto a sospettar di ciò dall' osservare una totale mancanza d'uova fra una tribù d'animalucci così eccedentemente numerofa non meno, che dalla loro speditiffima propagazione, onde ebbe ad esser dopoi convinto della verità del fatto per l'inspezione oculare, che venne il suo sospetto a riuscirgli una verace dimostrazione della cosa tale in effetto.

Sono questi animalucciacci armati d' una tenera, e pieghevole probofcide, colla quale afferrano, e fostenzano i giovanissimi, e più teneri germogli dell'albero.

Queste creature sono sempremai vedute nude, ed esposte, stantiti sopra la superficie, o lato esterno dei gambi, e delle foglie, e stantisi succhiando nei fughi di quelle, che vengono ad effere il lero cibo, o nutrimento, cella lero proboscide. Ma havvi de' medesimi un' altra spezie, i quali sono simigliantemente vivipari, e convengono con essi in ogni, ed in qualfivoglia rapporto, a riferva foltanto della loro foggia, e maniera di vivere. Questi s' intanano nell' interior sostanza delle foglie non altramente, che faccianfi quei vermi, che fono denominati Alcaridi, Afcarides, e pasconsi del parenchyma, o sostanza midollare, e polpcía della foglia me lefima venen to a rimaner difefi da qualfivoglia ingiuria esterna, come quei, che vivonsi Chamb. Tom. XV.

per entro gli integumenti. In questo caso le foglie, entro le quali vannosi a sepellire, divengono scabrose, e deformate, e vengono a produrre una spezie di gallozzole, di modo che il per altre fommo uomo, e degno d' eterna onorata memoria, Mercello Malpighi ebbe ad equivocare, nel farfi a supporre, che tutte le gallozzole degli alberi venissero ad effer prodotte da animali schiusi dall' uova delle mosche, ed insetti volanti ichneumonici : imperciocchè questi animalucci, i quali fono d' una spezie intieramente differente, e tutt'altra das vermi delle mosche, od insetti volanti ichneumonici, producono ugualmente queste gallozzole. Una femmina della spezie che ora abbiamo alle mani. È stata veduta partorire in un giorno sette de' suoi figlioletti ; e cosi dal risedere ella fola nei tubercoletti, cui ella aveva formati nella foglia, ell' ebbe in brevissimo tratto di tempo a divenir madre d'affai numerofa famiglia; ciascheduno de' quali figlioletti alza il fuo tubercoletto proprio, o fia gallozzoletta nella foglia medefima , le quali gallozzoler. te fono dapprima picciole, e rotonde, e d' un bellissimo color rosso assomiglian.

teli al Kermes. Quei tali di questi animalucci, che sono della spezie maschile, hanno un certo dato tempo di quiete, nel qual tempo vivonfi fepolii entro una materia setacea, e poscia divengono aliti, e volanti affai faellamente intorno intorno: dove per lo contrario le femmine non hanno në poco në punto l' attività di volare, ma rimangonfi perperuamente mezzo-alate, o coll' ale mozze, e tarpate.

Dee effere di più offervaro però come vi ha fomigliantemente quivi una

Spezie differente d' insetti alati frequeneiffimamente veduta fvolazzare intorno alle pulci femmine in quella medefima guifa, colla quale svolazzano attorno alle medefime i loro proprj maschj; di modo che tutti gl' insetti dalle picciole ale, che trovansi intorno alle medesime, non debbon' effer presi per insetti della medesima spezie. Questi non differiscono gran fatto nella loro figura; ma i primi sono innocentissimi, e gli altri per lo contrario sono guerniti d aculeo, o pungiglione, e fanno del male, e danneggiano qualfivoglia parte del corpo nella quale s' attacchino, e si fissino. Vedasi Reaumur, Hiftor. Infector. Tom. I. Veg. l'artic. PSEUDO pulce.

Pulce Locusta. Locusta pulex. Vedas

PULCELLAGGIO, Pucellagium.

Vedi Pucellagium.

SUPPLEMENTO.

PULIMENTO. Pulimento delle conchiglie, o nicchj. È questa un' arte di
mon antica data nel mondo, massimamenen nel punto di perfezione, in cui trovasi di presente: e siccome la vaghezza,
ed amore dei nicchj marini è divenutopresso di noi così comune; così ella non
sarà per avventura cosa disaggradevole
totalmente al nostro lettore, quella di
trovare alcune istruzioni per eseguire un
si piacevol metodo di aggiungere alla
loro naturale bellezza, appariscenza, e
vaghezza maggiore, come anche le regole, per le quali sono di presente così
poco noti, quantunque l'effetto dei me-

defimi venga comunemente così altas mente riputato.

Fra la varietà immensa dei nicchi. conchiglie, che sono a piena nostra contezza, alcune vengono pefcate, e tratte fuori del mare, oppure trovate sopra i fuoi lidi in tutta l'intiera loro perfezione, e bellezza, i lor colori essendo dalla natura tutti sparsi , e distesi sopra la superficie, ed il loro lustro, e pulimento. naturale forpassa di grandissima lunga. qualfivoglia pulimento, che effer polla mai a forza d'arre proccurato. Ove la Natura è per se medesima così perfette. ella farebbe una vera stolcezza quella di colui, il quale si volesse provare ad aggiungere nuova vaghezza ad una coral perfezione incantatrice: ma in altre conchiglie per lo contrario, nelle quali le bellezze trovansi occultate, e coperte. da un' esteriore più grossolana incamiciatura, dee esservi chiamata in ajuto. l'atte, e per essa venendone dileguato. e tolco via l'esterior velame, compariscono alla luce tutte le interne loro bellezze.

Fra quelle conchiglie, che vengona trovate naturalmente pulite, si novetano le porcellane, le cassandre, le Dolia, e le Concha Globosa, i baccini, i cornetti, ed i cilindri, oppute siccome vengona universalmente, sebbene con somma improprietà, appellati i rombi, eccetuandone solamente due o tre, come a cagion d'esempio la Fizra, il Pennacchio, e somiglianti, nella cui superficie havvi una tunica od incamiciatura poco appariscente, le quale cela sotto di sè. una gran porzione di bellezza di questi marini prodotti.

Quantunque l'universalità delle con chiglie di questi generi vengano tratte

fuori del mare con tutta la loro bellezza. e nel loro massimo pulimento naturale, nulladimeno hannovi parecchi altri gemeri, ne' quali o tutte o per lo meno la maggior parte delle spezie vengono pescare o cavate suori del mare rozze naenralmente, disappariscenti, grezze, e lorde, e tutte coperte con un'epidermide . o sia pelle esteriore groffolanissima, e dozzinale, che in parecchie d'esse spezie è ruvida, piumosa o pelosa. Le telline, i muscoli, le chiocciole, e parecchi altri nicchi, e conchiglie sono di questa spezie. I più accurati e diligenti raccoglitori, come i naturalisti, insistono sopra l'avere tutte le loro conchiglie o nicchi nella loro natia, e genuina apparenza, nella quale trovansi mentre vivono nel mare: ma quelle Dame, e Signore per contrario, le quali dannosi a fare delle raccolte, fanne levar via la superficiale ruvida, e grossolana incamiciatura, e vogliono avere queste conchiglie ridotte al perfetto loro pulimento. Sarebbe però da infinuarfi a buona equità da ambedue queste diverse spezie di Raccoglitori. che tenessero perpetuamente le spezie medesime di conchiglie, e di nicchi in tutt'e due le loro mostre, od apparenza, ruvida, o grezza cioè, e ridorta a pulimento: conciossechè il naturalista verrebbe per siffatto mezzo a proccurarsi il piacere, e la soddisfazione di farsi a confrontate le bellezze della conchiglia lavorata, e passata per le mani dell'Artefice, alla fua rozza, e grezza fuperficiale apparenza, tale quale le vien data dalla natura, oltre il conoscerne l'esterna incamiciatura per meglio distinguerne i caratteri ; dove alla virtuola Dama potrà baftar foltanto, che ella faccia per fuo puro piacere il divifato confronte.

Quante mai farebbono quelle vaghezze in questo ramo, o parte della Creazione, le quali di necessità ci sfugirebbono, e verrebbono per noi ad essere ceme non sossero, se non sossero di questa spezie! Moltissime conchiglie nello stato loro nativo sono simigliantissime ai diamanti grezzi; e noi noo possiamo formare una giusta, ed adequata idea di loto bellezze, sino a tanto che non sono stati ridotti a pulimento, e lavorati nelle forme.

Tuttochè l'arte di ridurre a pulle mento i nicchi, e conchiglie sia un' arte valutabilissima, nulladimeno ella riesce estremamente pregiudiziale alle conchiglie medesime ; imperciocchè se non vengavi usata una cura estrema, i mezzi praticati per pulire, e per dar bellezza alle conchiglie, affaissime fiare vengono ad intieramente rovinarle, e distruggera le. Allorchè una conchiglia dee effere ridorra a pulimento, la prima cofa, che dec effere esaminata, si è, se ella abbia una superficie naturalmente liscia ed uguale, oppure per lo contrario, s'ella sia piena di bernocoletti, o picciole preminenze.

Una conchiglia, che ha una superficie liscia ed uguale, ed un pulimento naturale cupo, ed ottuso, d'altro non abbiogna, salvo del solo effere stropicciata colla mano, oppure con un pezzo di pelle di camozza con alcuna porzioncella di tripoli o di finissimo metodo diverrà di un pulimento perfettamente lucido, e fino. In simigliante occasione non dee altri servirsi dello smeriglio, avvegnachè verrebbe a portar via soverchia porzione della conchiglia. Sistatta operazione vuole, e richiede la mano d'una

persona sperimentata, la quale conosca quanto faccia di mestieri, che l'opera sia superficiale, e dove dovrassi fermare a pulire, e non procedere innanzi; avvegnaché in moltissime di queste conchiglie le lince, o lineamenti trovansi solcanto nella superficie, ed il grattar via porzione, tuttoché picciolissima, e leggerifsima del nicchio, verrebbe intiera mente a disfare, ed a cancellare questi lineamenti medesimi. Un nicchio, che è ruvido, e lordo, ed incostraro, oppure coperto con un' incamiciatura tartarofa, fa di mestieri, che venga tenuto pel tratto di un' intiera giornata ad ammorbidirsi nell' acqua calda : poichè s'arassi imbevuto d'una bnona porzione di quest'acqua, dovrassi stropicciare con del ravido smeziglio aggiustato sopra una stecca, oppare colla lama d' un coltello, affine di dilungarne l'incamiciatura esteriore. Ciò fatto potrafsi tuffare entro l'acqua forte inacquata, o nello spirito di sale, oppure in altro qualunque fiafi-liquore acido, e poi che farà flaro per pochi momenti in molle in questo liquore acido, dowrassi di bel nuovo tuffare nell' acqua comune. Quetta faccenda contribuirà grandemente alla speditezza del lavoro. Ciò fatto dovrassi ben bene acciugare con pezze di tela di lino impregnate nel fapone comune ; ed allorché per via di tutti questi mezzi la conchiglia viene adeffer ridotta perfettamente chiara, e nirida, il pulimento dovrafsi compiere per intiero con del finifsimo fmeriglio, e con un setolino di peli. In evento, che il nicchio, dopo avergli fatto intorno succe le divifate diligenze , poiché faià asciutto, non co.nparirà, avere acquistaso tutto il suo buon lustro, e perfetto pulimento, come altri si bramerebbe, farà giuoco forza d'andarlo per dicevo! modo superficialmente stropicciando con una foluzione di gomma arabica, e questa verrà a far rifaltare grandemente, e ad accrescere il suo lustro senza intaccare, e pregiudicare il nicchio medefimo d'un menomissimo che. Questa soluzione, od acqua di gomma fa onninamente di meftieri , che non sia soverchio groffa , o filla, poiché quando non è tale, ella non viene a dare al nicchio una fensibile inverniciatura, ma foltanto fa rifaltare, efiorire alcamente i suoi colori. La chiara d'uove simigliantemente corrisponde a. maraviglia bene per un uguale effetto; ma ha in se questa pecca, che è soggetta. ad ingiallissi. In evento, che la conchiglia abbia un' epidermide, ficcomedi fopra accennammo, la quale faccia sì, che la conchiglia non ammerca in questostato per modo alcuno il desiderato pulimento, ella dovrà più e più volte efferetuffata nell' acqua forte diluta, od indebolita, affinche questo epidermide possa esferne corroso; e poscia la conchiglia dovrassi ridurre a pulimento col metodo uguale per mezzo di imeriglio, o di tripoli fatto rimanere fopra i peli di un fetolino finissimo. Quando questoepidermide è meramente una pellicina, la quale tenga celati, ed ascosi i colori. farà di mestieri immollare, ed ammorbidire queste date conchiglie nell'acquacalda, e poscia con una lima vecchia, o ben bene usara farsi a tirar via per gentil modo, e grado per grado la divifata pelliciactola. Questo suole abbisognare in parecchie di quelle conchiglie appel. late cilindri, le quali non hanno il naturale pulimento delle altre.

Allorchè una conchiglia trovasi coperta, ed incamiciata con un sisso, e gtaffo epidermide, ficcome avviene con frequenzá in parecchi de' mufcoli non meno, che delle telline, in questo caso l'acqua forse non sarà il menomo servigio, siccome quella, che lascerà intatta la pelle; intal caso dovrassi altri servire dello smeriglio grossolano, e ruvido, ed altresì d' un ruvido, ed altresì d' un ruvido, ed delle si men riesca neppure questo merodo, dovrassi altri servire della pelle di pesce, ficcome addimandanla gli artesici, e della pietra pomice, imperciocchè queste faranno ottenerne! intento.

Quando un nicchio ha una fiffa incrostatura, la quale non pieghi la testa, e non ceda a veruno dei metodi esposti; l' unico mezzo, che rimane, si é quello di tuffare più , e più volte nella genuina ed energica acqua forte il nicchio medefimo fino a tanto che la caparbia, ed oftinata incamiciatura venga a dar luogo. e rimangane intieramente corrofa. I limpetti, l'orecchia marina, le conchiglie dall' elmo, e parecchie altre spezie sono di generazione somigliante, ed è per esse necessario il divisato manipolamento affine di pulirle; ma siccome il disegno ed intento si è quello di sar comparire le nascose bellezze che trovansi sotto l' incrostatura descritta, e non già di distruggere la bellezza naturale non meno, che il naturale pulimento del lato interiore della conchiglia, così il metodo di mettere in opera l'acqua forte dovià esfere come segue:

Converrà, che proveggiafi un lungo pezzo di cera, e che una delle estremità di questo pezzo sa fatta in guisa, che venga a persettissimamente chiudere, e cuoprire l'intiera bocca della conchiglia; ed allora l'altra estremità del divisato pezzo di cera verrà a servire noa

Chamb. Tom. AV.

altramente che un munico, e la bucca della conchiglia rimanendo chiusa, e ferara dalla cera, il liquore non potrà infinuarsi nell'interior lato della medesima, e per conseguente non potrà danneggiarlo: bisognerà quindi, che venga collocato sopra una tavola un vaso ripieno d'acqua sorte, ed altro vaso pieno d'acqua comune.

La conchiglia dovrassi tustare entro il valo dell' acqua force, e poiche farafsi rimafo in essa per alcuni pochi minutia dovrà efferne cavato fuori, e tuffato entro il vaso d'acqua comune. L' avanzamento, che fa l'acqua forte in corrode; re la superficie, verrà per simigliante guifa ciascheduna volta diligentissimamente offervato, vale a dire, ogni, e qualunque volta, che il nicchio verrà tratto fuori d' ella acqua forte; la punta della conchiglia, e ciaschedun'altra parte tenera, e delicata del nicchio, o conchiglia medefima dovranno effere fimigliantemente coperte di cera, per ovviare , che l'acqua forte venga a corroderle, e distruggerle; ed in evento che ab. bianvi alcuni fori fatti dai vermi, questi di pari dovrannosi riempire di cera con ogni maggior diligenza, altramente P. acqua forte darafsi incontamente a corrodere la interna parte della conchiglia per questi fori. Quando i ripetuti tustamen. ti entro l'acqua forte mostrano, che l' esteriore incamiciatura è mangiata via: allora la conchiglia dovrà effere per gentil modo, e con somma diligenza stropicciata con dello smeriglio finissimo. o con un adeguato fetolino, e quando la conchiglia farà ridotta a quel maggior pulimento, al quale effer può ridotta per questo mezzo, bisognerà nettarla prima ben bene, ed a dovere, e poscia stropica ciarla di nuovo in tutta l'efferior sua superficie con dell'acqua di gomma, oppure colla chiara d'un' uvvo. In quetto forte di lavoro sa di meltieri, che i operatore abbia sempremai la cautela di tenere in mano, ed indosso dei garosani, altramente il menomissimo tocco dell' acqua forte gli abbrugierà le dita, e le farà divenir gialle; ed assai fiate, se non vi userà della precauzione, l'acqua sorte medesma gli mangerà la pelle, e gli farà eadere le unghie.

Sono questi i metodi da esfer messi in opera con quei nicchi, e conchiglie, le quali non richieggono, se non se, che venga loro levata via e dilungata una moderata mezzanissima quantità dell'estepior loro superficie: ma ve ne sono altre, le quali per lo contrario ricercano, che ne fia loro tolta via una porzione più con-Ederabile, e che vogliono effere scoperse, e nudate più profondamente. Quella feconda operazione vien detta propriamente lo fcagliamento delle conchiglie. Questa faccenda pertanto viene ad ellere effettuata per mezzo d'una ruota orizzontale di piombo, oppure di stagno impregnata ben bene di ruvido, e groffolano smeriglio, e la conchiglia viensi a Javerare all' ingiù in quella medefima guifa nella quale lavoranfi-le pietre dailapidarj. Non avvi però cola più malagevole, e più difficultofa, del conducre a fine un lavoro somigliante con esattezza, e finezza: conciossiache affaissime volte-accaggia, che le conchiglie persal mezzo vengano tagliate all' ingià; sroppo addentro, e per conseguente. vengano ad-effere totalmente spogliate dei loro vaghi lineamenti, eg. e per ischifare inconveniente fiffatto, bene spesso sendefi necellatio il lasciare intatta, e nel fuo luogo alcuna ruvida vena, e poscia, dopo il lavoro della ruota levarla, e rafebiarla via con una lima, allorchè il tagiarla all'ingiù colla ruota folse per pregiudicare, e tagliar via le parti adjacenti.

Poiche la conchiglia verrà ad effere stata tagliata all' ingiù nella divifata guifa ad un proprio, ed adeguato grado. dovrassi ridurre a pulimento con del finitimo fmeriglio, con del tripoli, o cen della pietra marcita, con una ruota di legno voltata dall' istessa macchina,non altramente che quella impiombata; oppure cel metodo comune di lavorar colla mano con gl' ingredienti medefimi, allor che una conchiglia è tutta piena di bernoccoli, i quali faccia di mestieri chevengano conservati. In tal caso rendesi impossibile il far uso della ruora ; e se venga tentato il metodo comune di tuffare il nicchio nell' acqua forte, i tubercoletti divifati effendo più duri del rimanente della conchiglia verran- ad effere portati via dalla ruota prima che il rimanente stelfo della conchiglia sia sussicientemente scagliato, ed il nicchio, o la conchiglia medefima, verrà ad effere rovinata, vale a dire; spogliata delle sue bellezze. In questo caso non hannovi altri mezzi per ottenere un perfetto pulimento, e per effettuarlo, salvo la sola industria, e la mera pazienza. Fa di mestieri, che altri sia provveduto d' un pennelletto di peli di cammello: questo dovraffi intignere nell' acqua forte, e con questo pennello così intinto converrà-andar bagnando le parti intermedie della conchiglia, lasciando asciutti tutti i bernoccoli , o proruberanze : questo lavorio dovraffi riperere affai sevente, e fempre,e costantemente, dopo alcuni poe

chi momenti la conchiglia vorrassi tuffare nell' acqua per troncare, e far testa alla corrosione dell' acido, il quale, altramente adoperando, verrebbe a mangiare la conchiglia foverchio profondamente, e per confeguente verrebbe a distruggere la bellezza della medefima. Poichè quest'acido avrà dilungata e dileguata una porzione sufficiente della lordura, od oscurità della conchiglia, dovrà la medefima allora effer ridotta a pulimento con ismeriglio della spezie la più sina, che dar mai fi posta, oppure con del tripoli per mezzo d'una picciolissima stecca, oppure può essere messa in opera la pietra comune da pulimento, che viene usara dagli orefici, od argentieri.

É questa una faccenda in estremo tediofa, ed incomoda, massimamente, al-Jorchè dovrannosi nella divisata guisa lavorare, e ridurre a pulimento le oftriche echinate, ed i murici, ed alcune altre simiglianti conchiglie; e ciò, che è di tutt'altro peggiore, fiè, che quando tutti questi fastidj, e brighe sono state da altri prese, l'affare non è ancora a portara, ne perfettamente effettuato; conciostiachè seguitino a rimanervi alcuni luoghi, anzi parecchi, i quali non poffono effere raschiati con qualunque fiats instrumento; di modo che è giuoco forza, che di necessità la conchiglia venga nella superfieie esteriore stropicciara con dell'acqua di gomma, oppure con una chiara d' novo dopoi, affine di far rifaltar fuori i colori, e dare un luftro dicevole al nicchio. In alcuni cafi rendefr eziandio necessario il dare al nicchio. medefimo un' incamiciatura di vernice:

Sono questi i mezzi; o metodi praticati dagli artefici per far rifaltare, e sfavillare i colori, e per aggiungere nuova.

vaghezza alla bellezza naturale delle marine conchiglie; ed i cambiamenti prodotti nelle conchiglie medefime da questo pulimento sono veramente grandiin questa maniera a segno, che la conchiglia alfaissime fiate non vien più diflinta, e conosciuta dopoi per quellamedefima, ch' ella eraff in realtà primar del pulimento medetimo. Quindi è appunto, che noi udiamo parlare di nuo. vi nicchi, e conchiglie trovantifi nei-Musei, e Raccolte dei curiosi, e dilettanti delle cose naturali, le quali come: spezie distinte e separare non hanno una. reale efistenza, ma sono solranto e meramente la mostra, ed apparenza ridotta a pulimento d'altre conchiglie ben conosciute dai Naturalisti. Affine di rendere a coperto i nostri Leggitori dal cadere in equivoci ed errori di spezie somigliante, potrà effere dicevolissima cofa l'aggiungere quelle spezie grandemente, e più delle altre confiderabilis. le quali nella maniera divifata vengono» a rimanere alterate:.

Quel testaceo, o niechio appellato. Onice, il quale nel suo stato naturale. comparisce, ed è d'un semplicissimo coler bruno pallido, poiche fia leggeriffimamente, e. superficialissimamente lavarate o tidotto a pulimento, a fegno, che frane stata appunto, ed a capello tolta. via la superficie, viene ad essere d' un finissimo color giallo lucido: quando poi venga corrofo, o raschiato un poco più profondamente, comparifce di finissimo bianco lattato colla fua parte più baffa ed inferiore paonazzerra. In questo la conchiglia è appunto quella, che vien denominata Niechio Onice; e viene ad effer confervata in parecchie Raccolte, 6 .-Mulei naturali nel nostro grezzo nation e nella sua mostra ed apparenza gialla, come due spezie di conchiglie infra sè diverse,

Il nicchio, o conchiglia violacea, così comune presso i curiosi ed i dilettanti, à una spezie di porcellana, la quale non comparifce in quella veramente vaga mofira, ed appariscenza fino a tanto che non à stara nella da noi descritta guisa ridotta a pulimento: e la comune orecchia di mare, auris marina, comparifice, e fa mostra di sè, in due, od in tre forme diverse, a proporzione ch'ella sia più o meno profondamente ripulita, e lavorata. Nel suo stato ruvide, grezzo, o naturale ell'è cupa, e grossolana, e nel suo lato esteriore ell' è d'un bruno pallido, e nel suo di dentro perlata; quando è stata alcun poco raschiata sotto la sua superficie prima, ella gitta fuori delle variegazioni di nero, e di verde; e quando vien fatta corrodere più profondamente ella comparifce sì dentro, che fuori d' una tinta perlata finiffima.

Il Nautilo ridotto a pulimento, comparifice tutto al di fuori d' un finifsimo evaghiffimo color perlato; ma quando non ne è stata tolta via soltanto che una mezzanifima porzione superficiale, comparifice d' un finissimo color giallo con pelami ofcuri, o cupi.

Quel Nicchio appellato Burgou, allorché è state intieramente spogliato della sua esteriore incamiciatura prima, è d' un bellissimo color di perla sommamente sino tutt' al di sopra; ma quande è semplicemente stato satro corredere, come i Fiorentini dicono buccia buccia, ed affai superficialmente, comparisce d' una variamente dissinta mescolanza di verde e di rosso; e quindi è stato detto il Nicchio, o conchiglia parruchetto è pappagallo. Il Nicchio elmetto comune allorch è è lavorato, e ridotto a pulimento è del colore della più fina agata; ed i mufcoli, generalmente parlando, tuttochè fieno notiffimi, e patentiffimi Nicchi nella lor ro apparenza, o mostra o comparsa comune, e dozzinaliffimi, nulladimeno divengono belliffime e vaghissime conchiglie, quando sono ridotti a pulimento, e gittan suori e fanno mostra di grosse vene di colori i più vaghi, che dar mai fi possano.

La Conchiglia Perfiana nello stato sue naturale, è in tutta la sua esterna superficie bianchi sima, e tutta coperta di bernocoletti; ma poichà è stata lavorata alla ruota nella sopradescritta maniera, e ridotta a pulimento, ella comparisce d' un color grigio con tacche, e con venature d' un lucidissimo e sommo lustro.

I Limpetti, generalmente parlando, allorchè son puliti divengono disferentissimi, e tutt'altri da ciò, che naturalmente comparir sogliono, gittando suoi i parecchi d'esi dei bellissimi evaghissimi colori. Fra questi il Nicchio Limpetto appellato tartaruga, è il principale. Questo nicchio non comparisce neppur per ombra di quel colore, o di quella trasparenza, sino a tanto che non sia stato lavorato.

Quella elegantissima spezie di Nicchio appellato Gionchiglia Chama, il quale ha fatto precipitare in errore numero così grande di coloro, che giudicarono di queste cose, facendosi essi a riputarlo una nuova spezie, altro non è, se non se il solo, e mero Nicchio Lama da superficie retata e formata a seggia di rete: ma quando questo Nicchio è stato ridotto a pulimento, viene a perpere in un subito, non meno la sua forma retata, che il suo colore, e diviene perfeccissimamente liscio, ed uguale, e d' un finiffimo color gialle lucido: e la lama color di viola mammola della Nuova Inghilterra, poichè è stata secondo l'arte pulita, e lavorata, è d' un finiffimo color bianco lattato con un grandiffimo numero di vene, o venature d' azzurro disposte alla foggia medefima delle variegazioni delle pietre agate.

Il Nicchio, o Conchiglia appellata orecchia d' asino, ridetra che sia a pulimento, dopo effere stata lavorata, e diminuita colla lima, diviene estremamente lustra, e rilucente, e viene ad acquistare tutt' intorno della sua bocea

un finishmo color di rosa.

Sono questi soltanto alcuni dei più frequenti fra i cambiamenti della varietà senza numero de nicchi, e conchiglie, prodotti per mezzo del folo pulimento, e noi troviamo, avervi moltissime delle massime bellezze di questa parte della creazione, le quali di necesfità sarebbero state perdute, e come se non fossero, se non si fosse rinvenuto il mecodo di farsi ad investigarle, e ricercar oltre la superficie delle conchiglie, e perentro la sostanza delle medesime.

Gli Olandeli fono in estremo vaghi, e veramente perduti dietro a queste marine produzioni; e sono in estremo diligenti, ed accurati nel lavorarle, e nella maniera loro di ridurle a pulimento. quando non distruggono il prodotto marino sono veramente inarrivabili. Essi però non fono punto ritenuti nei loro lavori, ma fervonsi di metodi violentissimi dimodo che affai fiate vengono a diftraggere tutta la bellezza della Conchiglia. Fannofi esi a limarla per o-

507 gni lato; e moltissime volte pongono alcune d' effe alla ruota, il qual metodo forz'è, che ne distrugga, ed annulli tutti i caratteri genuini di quella tale spezie : nè rimangonsi appagati di questo, ma determinati di trovar bellezza sempre maggiore, ed a qualsivoglia costo piccanti di voler vantaggiare. la stoffa natura nel miglioramento del prodotto di quella, ond'è, che con affai frequenza aggiungonvi dei lineamenti, e dei colori con un pennello, e poscia fannosi ad incamiciargli con una finisimalista di vernice in guisa che quei dati lineamenti sembrano lineamenti naturali della Conchiglia. I Gabinetti, i Musel. e le Raccolte Olandesi per mezzo simigliante compariscono, a vero dire, d' un' estrema bellezza; malgrado ciò, con tutto questo splendore, non debbon' efsere per verun conto considerati come. istruccivi dell' Istoria naturale, nè come: proficui agli studiosi coltivatori di quella. Hannoli cotali Artefici di cotesta Nazione, i quali poffeggon' l' arte di cuoprire i Nicchj tutti al di sopra d'una tinta differentissima, e tutt' altra da quella : che diè loro la natura : ed i dilectanti affaifsime fiate vengono a rimanere ingannati da queste artificiose conchiglie. comprandole effettivamente come nuove spezie.

Havvi un' altra spezie di lavoro impiegato iu certe date spezie di conchiglie, e massimamente nel Nautilo. Quetto lavoro confifte nell' improntare in ef-Te delle linee, dei circoli, e delle figure di stelle, e d'altre cose. E' questo un lavoro dell' arce tanto manifesto, chenon supponghiamo avervi persona dicosì groffa pasta, che si diletti dicofe tali, il quale abbia a supporto naperrale. Il Bonannici ha nel fine della sua opera somministrato delle sigure parecchie di questi nicchi lavorati; ma quefas sua briga è stato un miserabilissimo gitto di tempo, di pensieri, e di danaro. Da simiglianti lavori vengono i nicchi a non aver più parte, nè luogo nell storia naturale, avvegnachè non sieno altramente più oggetti di quella, e rade volte l'intaglio di tal natura merita alcuna cosa. Questi impronti nelle Conchiglie vengono effertuati per lo più nell' Indie Orientali.

Somo i nicchi o conchiglie fottoposte a parecchie impersezioni: alcune di quefe imperfezioni sono naturali, altre accidentali. Le imperfezioni naturali sono l' effetto dell' età, o di malattia nel Testaceo. I massimi diferti, che avvengono al nicchie si è quando il pesce vi muore dentro. I Curiosi di queste tali cose pretendono d' esser mai sempre valevoli, e capaci di distinguere un nicchio pescaro o tratto fuori del mare col suo pesce vivo dentro, da altro nicchie, che sia stato trovato fulle spiagge, o lidi del mare. Essi pertanto chiamano il primo nicchio, nicchio vivo, ed il fecendo nicchio, o conchiglia morea, ed afferiscoso, che nei nicchi o conchiglie morte I colori sone sempre più smorti, e dila-Vati.

Quando il testaceo, o nicchio è state steso per lungo tratro di tempo morto fulla spiaggia trovas sottoposto a moltis-sime ingiurie, delle quali quella dell'esfer corroso dai vermi marioi, non è la minore. L'età poi viene a rendere i nicchi più sini, e più brillanti, lividi, e e dilavati nei loro colori.

I niechj finissimi, e veramente d'estremamente vaga, e persetta mostra son quelli, i quali vengon pescati col lore animale vivente dal mare, e che non vengono trovati sopra le spiagge. Gli altri difetti , o pecche naturali delle conchiglie fono l' avere le lero concavità aminalate, oppure dei bernoccoli in quelle parti, ove non ve ne dovrebbe eilere pur uno. Quando la conchiglia & pregevole, e di valore, fimiglianti difera ti pollon' effere alcoli, e celati, e può effere agginnto d' affai alla bellezza di quella data mostra, senza intaccarla d' un menomo che in guifa, che venga a renderia non più un'oggetto dell' Istoria naturale, il quale suol' esfere perpetuamente il fine massimo, e principalissimo dei dotti Raccoglitori di fiffatte cofe; Le cavità posson' essere ripiene totalmente con del mastice disciolto in ispirito di vino, o con cosa simigliante. Queste date fostanze fa onninamente di meflieri . che fieno colorite della tinta medesima del nicchio, oppure potrassi prendere un pennelino, ed inzuppandolo in colori acquei dicevoli ed adeguari andar dando al niechio medefimo un finimento, che venga a cerrispondere al rimanente del nicchio medefimo, e quindi tutta l'esterior superficie del nicchio dovrassi stropicciare nel di sopra con acqua di gemma, oppure colla chiara di un' uovo; ed avravvi poscia appena occhio per quanto fiali addestrato, ed intelligente, che ne poss rilevare, e conoscere il divisato artificio. Le sottanze medefime posson' effere di pari messe in opera per rifarcire gli sboconcellati contorni, od orlature d'una pregiudicata conchiglia qualora però i pezzi sboconcellari pon fieno severchio grossi. E quando le escrescenze, o bernoccoli d' una conchiglia fono difettof, dovrane non levar via , e raspare per acconcia guifa con una lima finissima. In evento che il labbro d' una conchiglia fia per fiffatto modo sboconcellato, e gualto, che non sia per ammettere il risercimento d'alcuna spezie di cementazione, sarà giuoco forza, che intorno venga il labbro medefimo preziudicato, uguagliato, e pareggiato con una lima, oppure con una ruota.

PULMONARE, nell' Anatomia; cosa a partenente à polmoni. V. Pos-MONT.

PULMONARI Vafi, fono quelli . che portano il fangue dal cuore a' polmoni, e di nuovo lo riconducono da' polmoni al cuore.

Questi sono due in numero, cioi , la vena, e l' arteria pulmonare.

L' arteria PULMONARE, che gli Antichi appellavano vena arteriofa, o vena arteriale, è in realià un' arteria, ed è composta di varie tuniche, come l'altre. - Ella forge dal ventricolo destro del cuore, e si divide in due gran rami; iquali suddividendoß in parecchi più piccoli, si dissondono per tutta la sostanza de' polmoni. - Vedi Tav. Anat. ( Angeiol. ) fig 8. let. d d. e b b. fig. 12. Mt. I. Vedi anche Polmoni.

La vena PULMONARE, che dagli Antichi fi chiamava arteria venosa, è compo-Ra di quattro membrane come l'altre vene. Ella nasce ne' polmoni da un'infinità di piccioli rami, i quali fi uniscono in un tronco, che sbocca nel ventricolofinistro del cuore. - Vedi Tav. Anatom. { Angeiol. ) fig. 9. let. a. b. c. d. d. d. Vedi anche Cuore.

Quanto all'utizio di questi vasi. V.

PUL CIRCOLAZIONE. Vedi anche RESPIRA-ZIONE, CUORE, SANGUE, ec.

Il Sig. Cowper ci da l' esempio di un polipe nella vena pulmonare. Vedi Po-LYPUS.

Confunzione PULMONARE, o confunzione de' polmoni, è quella, che propriamente si chiama Tesica. Vedi Tisi-CA . e CONSUMAZIONE.

PULMONUM Anima. V. ANIMA:

¶ PULO-CANTON, Ifola d' Asia nel mar dell' Indie, sulla costa orientale della Cochinchina, in faccia a Falinlong. 126. 50. lat. 15. 10.

¶ PULO-CONDOR, nome di parecchie Isole del Mar dell' Indie, discoste 15 leghe in circa dal Regno di Cambofa. É fituata al S. di esso Regno. Dette-Isole sono otto, o dieci di numero, la più grande ha 4 leghe di lunghezza, ed è la sola, che sia abitata. V'è un villaggio presso il quale trovasi una gran Baja. Quest'Isole appartengono al Redi Cambofa. Qui vedonfi lucertole, escojattoli volanti. longitud. 8. 36. latitud. 125. 15.

¶ PULO-LOUT, o Landa, Ifola del mar dell'Indie, fra quelle di Borneo, e di Celebes, fituata fulla boccadello stretto di Macassar. Ha la figura de un ferro da cavallo.

4 PULO TIMON, Ifola del mar dello Indie, fulla Costa Orientale della per isola di Malaga, la quale è competentemente grande. Qui le montagne sonocoperte di piante, e le valli molto amene; produce affai Betel, ch'è una specie di frutto. long. 122. 15. lat. 3. 12.

. ¶ PULO-WAY, Ifola del mar dell' Indie, presso Sumatra, la quale è la più grande fra tutte l' lfole, fituata fullabocca del Canale d' Achem. long. 1134 30. lat. 5. 50.

PULPITO \*, Pulpitum, termine era ristretto ad una elevatezza, o luogo eminente in una Chicsa, donde si recisano le Prediche, o i Sermoni.

\* Alcuni Autori derivano la parola da publicum , perche ivi la persona si espone al pubblico.

PULPITO, tra i Romani, era una parte del Teatro, nominata pure profesnium, o ciò che noi chiamiamo floge, dove gli attori passeggiano.

Alcuni però dicono che fosse propriamente un' eminenza sulla Scena per la Musica, o un luogo donde si facessero

delle declamazioni, ec.

I Francesi usane la parola pulpit. pupitre, per dinotare una tavoletta da leggere in una Chicfa, in una libreria, o fimile. Quelle che sono grandi nelle Chiese lechiamano propriamente lutrins.

PULSAZIONE, Pulfatio, nella medicina, è il moto del polso, o il battimento di un' Arteria. Vedi Po Lso.

Alcuni Medici distinguono 81 differenti spezie di pulfazioni o battute semplici, e 15 di composte. Essi computano 60 battute o pulfazioni e più nello spazio d' un minuto in un uomo tem-

PULSIONE \*, l'azione d'impeldere una cofa. Vedi REPULSIONE.

\* La parola viene da pello scaccio. Vedi Attrazione, ed Elettri-CITA'.

PULTURA \* negli antichi nostri libri legali, dinota una previa domanda od esame; -- relativamente ai Monaci. i quali prima che fossero ammessi ne'Momasterj pulfabant ad fores, picchiavano all'uscio molti giorni. Et volo ut fint quieti de omnibus caufis , & querelis , & placitis ballivorum , & præpofitsium ; hun-

PUL dredi . & a pultura . cioè dall' esame Se2 rianorum ; & de Rewardo foreftarum . cioè dalla visitazione della foresta.

\* La parcla i formata dal Latino pulsare , battere , domandare.

PULVINATUS nell' Architettura antica, termine applicato ad un fregio rigonho, e primacciato, a guisa d'un guanciale, pulvinus; donde è derivato cotesto nome. Vedi FREGIO.

PULVIS fulminans, polvere fulminante, Vedi Pulvis FULMINANS.

Pulvis Patrum, polvere de' Gesuiti. Vedi CORTEX, e CHINACHINA.

PULZONI, nello stampare si usane nel formar le matrici in cui si gertano i tipi, o caratteri per la stampa. Vedi FONDERIA di lettere.

Pu tzone un piccolo legno, o un piccolo pezzo d'acciajo, ad un estremo del quale avvi qualche figura, lettera, o marco intagliaro a modo d' intaccatura ( en ercux dicono i Francesi ) in cavo, o pure in rilievo; le di cui impronte o impressioni si fanno sul metallo, o su qualche altra materia, col percuoterlo con un martello da quella par e, che non è intagliata. Vedi INTAGLIARE.

Vi sono diverse spezie di pulzoni, che s' adoprano nell' Arti Meccaniche. - Tali sono, per esempio, quei degli orefici, de coltellinaj, di coloro che lavorano lo stagno, ec. Vedi Marco.

Pulzone, è un perzo di ferro indurito, in cui l' intagliature scolpisce in rilievo le diverse figure, arme effigie, inscrizioni, ec. che devono efistere nelle matrici, con cui s'improntano le Spezie. Vedi MATRICE, ec.

I Monetieri distinguono tre sorti di pulzoni, fecordo le tre forta di metrici, che devon fail , quei dell' effigie, que! della croce, o dell' armi, e quei della

leggenda o inscrizione.

La prima spezie include tutto il ritratto in rilievo. — La seconda è piccola, contenendo solianto un pezzo di croce, o arma, v. g. un siore di giglio, un'arpa, una corona, ec. e dall' unione di tutte coteste cose si forma la matrice intera. — I pulzoni della leggenda contengono solamente cadauna lettera, e servono egualmente per la leggenda dalla parte dell' essige, e dalla parte della croce. Vedi Coniare.

Quanto alla maniera d'intagliare, temperare, e stampare cotesti pultoni, di sormar le matrici. Vedi Scolpibe in acciaĵo, e

MATRICE.

PULZONE si usa ancora per dinotare varj stromenti di ferro, di diuerse grandezze, e sigure, che si adoprano dagl'intagliatori in cavosti i metalli. — Quelli che intagliano sigilli ne adoprane in gran quantità, a cagione dei diversi pezzi dell'arme, ec. che devono scolpire; e molti improntano tutt' il sigillo con un solo pultone. Vedi Scolpire.

Pulzone è altresi un nome comune, che si dà a tutti gl' instrumenti di serro adoptati dai Taglia pietra, dai Scultori; da' Toppallacchiave, o sia facitori di toppe, e di chiavi, ec. per tagliare, incidere, o foracchiare le loro diverse materie.

Quelli degli scultori e statuari servo no per pulire le statue, quando si cavano dalle sue forme. Vedi Statua, Fonderia, ec.

I Toppullacchiave usano maggior varietà di puttori; alcuni per foracchiare; caldi; alcuni freddi; altri piani, altri quadrati, altri rotondi, ed altri ovali; Giascheduno per foracchiare, o forma-

re dei buchi della lor rispettiva figura nelle diverse parti delle toppe o sia serrature.

9 PUNA, Isola del mar del Sud, nella punta più occidentale, 7 leghe difante dall'Isola di S. Clara. Ha 14 leghe in circa di lunghezza, e 5 di larghezza. Qui v' è una città del medesimo nome, abitata dagl'Indiani, i quali sono quasi tutti marinari.

PUNCHIO ( Punch ) una spezie di bevanda composta, frequente in Inghilterra, e particolarmente alle parti marittime; benchè poco nota altrove. V. BEVANDA.

La sua base si è l'acqua di sonte, la : quale essendo resa più fredda, più piccante, e più acida col sugo di limone, e di nuovo fatta dolce al palate col zucchero sino, sorma ciò ch'essi chiamano of the sala sua propria quantità di un liquore spiritoso, come Acquavite, Rum, o Arac, il liquore diventa Punchio.

Diverti Autori condannano l'ufo del Punchio, come nocivo al cervello, ed al fiftema nervofo. — Il Dottor Cheyne infine, che vi è folamente nel Punchio un ingrediente falubre, che alcuni ora principiano ad efcludere, cioè il mero elemento. V. Acqua, Acquavite, Rum, Arac, Zucchero.

Le proporzioni degl' ingredienti fono varie; comunemente l' Acquavite, e l'acqua sono in quantità eguale. — Alcuni in vece di sugo di limone usano sugo di tiglio, con cui si fa quello, che essi chiamano Pauchie Reate; e questi trovasi più consaconte al capo, e più grato va allo stomaco.

Alcuni eziandio fanno il Punchio di latte coll' aggiungere quali tanto latte al

forbetto quanta è l'acqua, il che attempera l'acrimonia del limone. — Altri preferiscono il Punchio di Tè futto di Tè verde invece d'acqua, e bevuto caldo.

Finalmente quello, che gl' Inglesi chiamano Panch for chambernaids, o sia Punchio per le Damigelle, si sa senza acqua, con sugo di tiglio reso piccante con un poco di sugo d' arancio, e di limone. Due volte tanto vin bianco quanto sugo di tiglio, e quattro volte tanta acquavite, col zucchero.

PUNCHION è una misura per le cose liquide, che contiene una botte ed un terzo, ovvero 94 galloni o misure di 4 boccali, ovvero un terzo di quella misura dagl' Inglesi detta um, che contiene 252 galloni d'Inghisterra, a quattro sogliette per gallone. V. Misura.

Il Punchion di Parigi è lo stesso che la loro demi-queve: a Roven egli è tre staj ec.

PUNCTA lachrimalia. V. LACHRI-

Punctata hiperbola, nella Geometria fablime, fiè un' iperbola il cui ovale conjugato è infinitamente piccolo, cioè un punto. Vedi Curva ed Iperbola.

PUNCTUM. Vedi Punto.

PUNGILIONE, finulus, un bafione armato da un capo con una punta di ferro per pungere, e cacciare avanti un cavallo, un bue, o fimili.

Parlando dei cavalli gl' Inglefi ufano più comunemente il nome Francese valet; riservando il nome goad per dinotare il bastone, o pungolo, che adoprano per i Bov.

Puncilione, aculeus, in Inglese fing, un apparato nel corpo di certi in setti, in forma di una piccola lancia; che ferve loro d'arma di offesa. Vedi INSEX-TO, ARMA, cc. Il pungiglione di un' ape, o vespa, è un curioso pezzo di Meccanica: egli consiste in un tubo cavo, alla radice del quale v'è un sacchetto pieno di un sugo acuto e penetrante, il quale, nel pugnere, viene introdotto nella carne per la tubo.

Mr. Derham ha offervato, che dentro il tubo vi stanno due lancette con barbe acute ed affilate: nel pungiglione di una vespa, egli numerò otto barbe allate a ciascuna lancetta, alquanto simili alle barbe degli ami da pescare. Vedi Tar. Islan. Natur fig. 29. 6 30.

Una di quette lancette nel pungiglione o fodero, sta colla sua punta un poco avanti l'altra : per effer pronta , a quel che pare, ad effere fcagliata la prima nella carne : la quale fitta, che vi fia. mediante la sua barba la più avanzara. allora l'altra spigne pure e dentro si caccia; e così elleno alternativamente penetrano più e più addentro, facendo le lor barbe fempre miggior prefa nella carne : e le segue poi il pungiglione , o fodero, per conducre nella ferita il veleno; il quale, affinchè penetri meglio vientira o in una punta, con una piccola fenditura lotto cotal punta, per le due lancerre che la fuori ne escono.

Quelle barbe appunto sono la causa, che l'animale è costretto lasciare dietro a sè il suo pungiglione, quando è molestato, prima ch'egli possa aver tempo di richi are le lancette e rimetterle nel loro sodero.

PUNGOLO acuteus è una parte del corpo di certi infetti a guifa d' una piecola lancia; e ferve ad esti come un' arma da offendere. Vedi INSETTO, ARME. ec.

Il l'ungono d'un ape, o d'una vespa

è un pezzo curioso pel suo meccanismo: egli è composto di un tubo concavo, alla di cui radice avvi un sacchetto ripieno di un sugo penetrante, ed acuto, il quale nell'azione vien injettato per il tubo nella carne.

Dentro il tubo Mr. Derham ha osservato, che vi sono due piccole lancie acute, e barbute: nel pungolo d' una vespa, egli dice, vi sono otto barbe ai lati di cadauna lancia, in qualche modo simili alle barbe degli ami.

Una di queste lancie nel pungolo o aculeo sta colla sua punta un poco avanti
l'altra per esser pronta a lanciarsi prima
nella carne: e fitta una volta col mezzo
della sua barba, che va prima, l'altra
poscia si caccia parimente: e così a vicenda penetrando sempre più profondamente, le stesse barbe vieppiù s' attaccano alla carne: e con ciò l'aculeo porta il veleno nella ferita.

PUNITORIO Interesse, nella Legge Civile, quel tale interesse di danaro, ch'è dovuto per dilazione di pagamento, mancanza di parola, ec. Vedi In-TERESSE.

PUNIZIONE. Vedi PENA.

PUNTA di terra, si usa per un capo di terra che spunta suori nel Mare. V. Capo.

I Marinari dicono, due punte di terra fono l'una nell'altra quando fono talmente in retta linea l'una contro l'altra, che la più interna o fia la più rimota non fi possa vedere dall' ultima.

PUNTA è un instrumento di ferro o d'acciajo usato con qualche varietà in diverse arti.

Gli Scultori con acqua forte, gl' Intagliatori, i taglia Legna, i taglia Pietra ec. usano le punte per delineare i loro

Chamb, Tom. XV.

b

difegni sul rame, ful legno, fulla pietra ec. Vedi INTAGLIARE, SCOLPIRE con acqua forte ec.

Gli statuari, ec. hanno parimente delle punte a soggia di piccoli scarpelli usati cel formate il primo abbozzo della loro opera. Vedi STATUA, FONDE-RIA, ec.

I Tornitori fanno le loro opere comuni tra due punte. — I lapidari hanno delle punte di ferro, all' estremitadi delle quali sono artaccati dei pezzi di Diamanti, che servono a lavorare le pietre preziose. V. Torniare, Lapidario ec.

PUNTA, in Inglese Foreland, o Forenesse, nella Navigazione, una punta di terra, che sporge in suori in Mare. Vedi Capo.

PUNTA, Foreland, nella Fortificazione, è un piccolo spazio di terreno tra il muro della Piazza, e il sosso; detto anche berme e liziere. Vedi Berme.

¶ PUNTA del Guda, città capitale dell' Isola di S.Michele, una delle Azore, con buon Castello ed un Porto.long. 354. lat. 38.

9 PUNTA di Galle. vedi'GALLE.

PUNTARE, nella Gramatica, fi è l' Arte di dividere un discorso col mezzo de' punti, in periodi e membri di periodi, ad uggetto di facilitare la pronunziazione e l' intelligenza del discorso medesimo. Vedi Puntesgiatura.

PUNTARE tra i Marinari è notar fulla carte in qual punto o fito fia il Vafcello. Vedi CARTA, ROMBO ec.

Tutta la difficoltà nel puntare una carta nafee dalla nostra ignoranza della losgitudine. — Il Piloto facilmente trosla latitudine col levare l'altezza del polo; ma per la longitudine non vi è strada o maniera se non col mezzo del computo. PUNTARE, nella Guerra, è il livellare, o diriggere un Cannone o un pezzo di mortajo contro un punto determinato. V. CANNONE, ORDINANZA, MOR-TAIO, PROJETTILE, cc.

Ciò si fa col mezzo d' un quadrante col piombino. Vedi QUADRANTE da CANNONIERI.

Puntare finalmente, è un termine di Mare, che dagl' Inglessi si dice prickini; onde to prick the plat, si gnisica puatere il piano, o la carta, o sia sare un punto sulla medessima, vicino in circa al luogo in cui si trova il naviglio, o dev' esservi ad un tal tempo; ad oggetto di trovare il corso ch' eglino devono regolare. V. Corso, Carta, ec.

PUNTEGGIATURA, nella Gramatica, è l'arte di puntare, o di dividere un discorso in periodi, ed in membri di periodo col mezzo de' punti esprimenti le pause, che si devono fare nella lettura. V. Sentenza, Periodo ec.

I punti usati sono quattro, cioè il periodo, il colon, il femicolon, e la coma. Vedi l'uso particolare di cadauno sotto il suo proprio articolo, Coma, Colon, Periodo, e Semicolon.

La Punteggiatura è un' arte moderna. Gli antichi furono interamente ignari dell' uso delle nostre come, dei Colon ec., e non solamente scrissero senza alcuna distinzione di membri e periodi, ma ancora senza alcuna distinzione di parole, il qual costume, osserva Liefo, continuò sino alla centessima quarta olimpiade; nel qual tempo il senso solo divide, a il discorso. Vedi Punto.

Vi è molto più di difficoltà nel pun-

PUN

tare, di quello che generalmente a crede; infatti di rado nella Provincia de' Gramatici avvi alcuna cosa si poco fissare da avverata come questa. Le regole comuni sono incongrue oscure edeficienti, e la pratica prefentemente è affatto capriciosa; variando gli autori non solamente tra di loro, cioè l'uno dall'altro, ma tra di sè medesimi.

11 Padre Buffier, e dopo di lui, M. Ward fecero qualche cosa per fissare, e stabilire un sitema preciso di punteggiare, per via della ragione e dell' Analogia delle cose: il lettore trovetà la lovo dottrina negli Artic. Coma, Colon, ec.

Generalmente noi foltanto offerveremo, che la coma deve diftinguere i nomi dai nomi, i verbi dai verbi, e certe altre parti d'un periodo, che necellariamente non vanno congiunte insieme.—Il Semicolon serve a sospendere, e sosteme il periodo quand'è troppo lur.go:—Il Colon, per aggiungere qualche ragione, o conseguenza nuova e sopranumeraria a quello che già si dice:— ed il periodo per chiudere il senso e la costruzione, e liberare la voce.

PUNTELLO, un sostegno o contrafforte destinato a sostentare qualche cosa di peso che piega da una parte. Vedi IMPOSTATURE.

PUNTELLO, Punchion, nell'arte di legnajuolo o Falegname, è un perzo di legno collocato in piedi tra due palifitti interra; e ferve intieme con esti a sostenere qualche peso grande.

Il puntetto comunemente è più basso, e più settile di quello che sieno i pali Maestri, e si unisce col mezzo d'un rampone di ferro o simile. Vedi Posro.

Quelli da ogni parte di una porta si chiamano imposte, o stipiti della porta. V. PORTA.

PUNTBLLO altresì usasi per dinotare la parte principale d'una macchina, dove gira verticalmente: come quella di

un argano V. ARGANO.

PÜNTERUOLO, un iftromento di ferro o di acciajo, ufato in diverfe arti per foracchiare o improntare dei buchi nel piano dei metalli ec. effendo inventato non folamente per forare, ma ansora per tagliar fuori e levar via il pezzo: quindi i Francefi lo chiamano emporte-piece. Cioè leva pezzo.

Il Punteruolo è un istrumento principale di coloro che fanno bottoni di metallo, di quelli che fanno ossie, di quelli che fanno nei, e de calzolai, ec.—
Il punteruolo di quelli, che fanno bottoni d'oro o d'argento, serve a tagliar duori i pezzi d'argento, d'oro, con cui essi coprono le loro forme. — Egli è grande, rotondo, alto quattro, o cinque oncie, il sondo concavo mezza oncia in circa, ben forte, ed il taglio molto acuto.

Per adoperarlo si estende il pezzo del metallo, sopra un zocco o tavola di piombo, e con un ben pesante martello si batte la testa del punteruolo, ec. Vedi Bottoni, e maniera di fare bottoni di metallo.

PUNTI nell' Araldica sono le divifioni degli scudi in varj quadrati, talvolta al numero di 9 tal volta di 15; alcuni de' quali sono di un colore o metallo, altri di un altro; nominati altresì punti equipollenti.

V'è parimente un'altra divisione (ed la più frequente) degli scudi in punti,

Chamb. Tom. XV.

che hanno diversi nomi e valori, secondoi loro diversi luoghi.

Vi fono nove principali punti iu uno scudo, come norasi nella tav. Arald. sig. 38. A rappresenta il punto destro principale. — B il medio punto principale. — C il finistro principale. — D il punto detto honour point. — E il punto di saccia chiamato ancora il centro. — F s'ombilico o punto dell'ombilico. — G la basse destra. — I la basse sinistra. — H la precisso desse media. Vedi Destro, Sinistra, Honour, ec.

Colombiere faceva i punti, e le loro fituazioni fimboliche. — Siccome i diversi pezzi in uno scudo sono tanti tipi, che rappresentano le memorande azioni della persona a cui si attribuiscono; così lo scudo stesso a cui si attribuiscono; così lo scudo stesso rappresenta il corpo di quello che le ha fatte; ed i punti, o le parti fignificate da cotesse lettere, le principali parti del suo corpo. — Così A, B, C, rappresenta il capo, in cui ristedono le tre grandi facoltà: D il collo dove principalmente stanno appesi gli ornamenti: E il cuore, ec. Vedi Scudo.

PUNTITO Doppio, o più tosto fitta doppia, nell' attaldica, detto dai Francessi doubte fiche: Una croce si denomina doubte fiche; quando l'estremità sono aguzzea ciascun cogolo; cioè quando ogni estremità ha due punte: a differen. za di fiche in cui l'estremità è aguzzata in una punta. Vedi CROCE.

Leigh lo chiama doubte pitchy, il quale fembra un errore. Gibbon lo esprime per una croce ottangola, le due punte della quale in ogni estremità sono divise al di dentro da un piccolo spazio di una linea. Per lo che si dissingue dalla Croce di Malta, le due punte della quala 516

procedono da un terzo punto, od angolo acuto tra loro. Vedi CROCE.

PUNTO bendeto si è quando il punto è posto trasversalmente nella situazione d' una benda: quando egli viene dai lati dello fcudo, fi chiama parimente panto deftro, o finifiro, secondo la sua ficuazione.

Il punto defiro comunemente fi reputa un'abbailamento dovuto ad un millantatore. - Il Punto de' dieci campioni è dovuto all' vecifione d' un prigioniere dopo aver dimandata la vita. Punto in punto, una diminuzione spettante ad un codardo. - Punto piano, un abballamento o segno che conviene ad un mentitore, &c. Vedi ABBASSAMENTO, DIMINUZIONE &c.

Punto di campagna. V. CAMPAGNA\* Nelle arme di Francia i fiori di giglio sono due in testa, ed uno in punto.

Punto di concorto. Vedi. Foco.

Punto, Punctum, nella Geometria è definito da Euclide per una quantità che non ha parti, o che è indivisibile. Vedi QUANTITA', PARTE, INDIVISIBILE ec.

Volto lo definisce, quello, che termina se stesso da ogni parte; o che non ha termini distinti da sestesso. Vedi TER-MINE.

Questo è quello che noi altrimenti chiamiamo punto matematico, e che folamente si concepisce coll' imaginazione: non oftante in effo principia ognimagnitudine, e finisce; il flusso o moto del punto generando una linea, il fiussoo moto d' una linea generando una fuperficie ec. Vedi MAGNITUDINE, Li-NBA. ec.

Quindi alcuni definiscono un punto il principio. Vedi Inceptivo ec.

Una linea può folamente tagliare un' altra linea in un punto; Dati tre punti, quali fi vogliano, fuori d'una linea rettasi può tirare un circolo. o parte d'un circolo che passerà per tutti e tre. Vedi Circolo.

Tirare una linea parallela, una perpendicolare, una tangente, &c. od un doto punto lono problemi triviali nella Geometria. Vedi PERPENDICOLARE, PARAL-LELA. TANGENTE ec.

Proportione de punti Matematici. -Corre una massima, che tutti gl' infiniri. o fiano infinitamente grandi, o fiano infinitamente piccoli, fono eguali; la mafsima però è falsa in amendue i casi. -11 Dr. Halley dimostra varie quantità infinite, che fono l' una all'altra in proporzione finita; ed alcune infinitamente maggiori dell' altre. Vedi QUANTI-TA' infinita. - Il simile dimostra Mr. Robartes delle quantità infinitamente piccole, civè de' punti Matematici.

Egli dimostra per esempio, che i purtidi contatto tra i circoli, e le loro tangenti, sono in proporzione sudduplicata ai diametri dei circoli. Che il punto del contatto tra una sfera, ed un piano è infinitamente maggiore di quello tra un circolo ed una tangente; e che i punti di contatto nelle sfere di differente grandezza fono l'une all'altro, come i diametri delle sfere. Vedi Con-TATTO CC.

PUNTO di fle fura contraria nella Geo. metria sublime si è un punto di una curva, in cui si piega o inflette verso una parte contraria a quella verso la quale tendeva innanzi; e g. come farchbe il girare la fua convessità verso il suo alle, o verso qualunque altro punto fisso verfo di cui dinanzi girava la sua concavità. Vedi Curva.

Se la curva gira di bel nuovo verso il.

punto d'onde prima è partita, il punto della flessura particolarmente si chiama punto di regressione, o retrogradazione. Vedi RETROGRADAZIONE delle curve.

Volfio illustra l'uso del calcolo disserenziale nel trovare il punto di sissimone contraria in diverse spezie di curve. Vedi Curva.

PUNTO. Pundum, nella fisica è l'oggetto più piccolo o men sensibile della vista segnato colla penna, colla punta d'un compasso, o simile. V. Oggetto.

Egli popolarmente chiamasi ponto sifeo; il quale realmente cossila di parti, quantunque cotesse parti non si considerino. — Di tai punti consiste ogni magnitudine sisca. Vedi Magnitudine.

Il punto fissico coincido con quello, che Mr. Lock chiama-punto sensibile, e che egli desinisce la più piccola parte di materia, o di spazio, che si possa discenere. — Egli aggiunge, che all'occhio il più acuto, egli è di rado minore di 30 secondi di un circolo, di cui l'occhio è il centro. Vedi Visione.

Punto nella Gramatica, è un carattere usate per notare le divisioni del discorso. V. Carattere e Puntare.

Il Punto proprio, è quello, che altresi chiamiamo periodo, e ferve a dinotare il fenfo completo, ed il periodo terminato. Vedi Periodo.

Due punti comunemente, fegnano la metà d'un periodo, e mostrano che una costruzione è complera, e che il fenso è perfetto; contrasegnando però, che qualche cosa viene in appresso; questi a noi chiamasi. Colon. Vedi Colon.

Un punto con una comma, chiamato femicolon, dinota un fenfo men completo, di quello che indica il colon; avvegnacchè par, che gli autori se ne ser-

Chamb. Tom. XV.

vano indifferentemente; I Grammatici parimente non fono d'accordo intorno alla loro precifa differenza. Vedi Sentection.

La Comma, o virgola dinota una fuddivisione di un membro di un periodo. Vedi Comma.

Un punto d'interrogazione? dinota, che qualche cosa si deve pronunziare in un tuono più alto, ed indica che si fa una domanda. V. INTERROGAZIONE.

Un Punto d'ammirazione; nota una improvvisa sorpresa, che reca stupore. Vedi Ammirazione.

I nostri punti ed accenti furono affatto ignoti agli antichi; nei manoferitti greci antichi, tutto il difeorio fembra feritto con uno stello tratto di penna; eifendo dappertutto le parole, e le lettere congiunte inscesse.

In feguito furono inventati i punti, e furono aggiunti fulla fommità delle lettere per dimostrare quando il fenso era terminato: Quindi i Gramatici ritoccando gli antichi manuscritti, peosarono proprio di aggiugnere i punti, e gli accenti. — Salmasso dice ch' egli ha sempre osservato schiettamente, dove sono stati aggiunti, per la differenza delle mani. Vedi Acento.

PUNTI, o punti vocati nell'ebraico, fono certi caracteri, i quali nello ferivere di quella lingua, fervono a dinotare le vocali. Vedi Vocale, ed Ebreo.

L'Antichità dei punti nella lingua ebrea forma il foggetto d'una celebre controversia tra i dotti: sostenendo alcuni, che la loro origine sia la medesima, come la lingua Ebrea; ed altri afferendo, che i punti sieno stati prima introdotti da Estra, dopo la cattività di Babilonia, quando egli compilò il cae-

none, trascrisse i libri nel carattere prefente Caldeo, e ristorò la purità del Testo Ebreo. Vedi Canone.

Altri vogliono, che i punti sieno stati inventati dai dottori della scuola di Tiberiade comunemente chiamati Massoreti, cinque, o sei secoli dopo Cristo.— Il Rabbino Elia Levita fu il primo, che nell'ultimo secolo-mise in campe questa questione; e sosteno ch' essi furono un' invenzione dei Massoreti, per facilità di coloro, che doveano imparare la lingua Ebrea. Vedi Massoreti.

Questa opinione su adottata dal Capella, a cui aderirono Lutero, Calvino, Cafaubon, Sealigero, ec. Baxtorf attaccò il Capella violentemente sopra questo articolo, e tirò dal suo partito un gran numero di Teologi i quali gridarono all'arme, immaginandofi, ch'ella farebbe una grave ferita al Testo sacro il confessare, che i punti vocati fieno stati aggiunti dai Massoreti, e non sieno stati trovati nel testo antico; imperocchè senza di loro è molto difficile fillare la lettura del Testo. Non ostante nel Testo Samaritano non vi ha punto o vocale, nè in molti de' più antichi manuscritti ebrei. Vedi EBREO.

Ponto nella musica, è una nota anticamente usara per distinguere i tuoni. Vedi Nota.

Quindi noi lo chiamiamo sempre semplice contrappunto, quando una nota del basso corrissonado precisamente a quella del soprano; e contrappunto sigurativo, quando una nota è sincopata, ed una delle parti forma diverse instessioni della voce, o del tuono, intanto che l'altra ne sa solamente una. Vedi Contraszunto, e Figurato.

Noi sempre adopriamo un gunto per

levare il valor d'una nota, e prolungare il fuo tempo per una mezza, e. gr. un punto, aggiunto ad una femibreve, in vece di due minime, la fa eguale a tre. Vedi TEMPO, e CARATTEBII adoprati nella Mufica,

Punto, nell' Aftronomia, è un termine applicato a certe parti, o luoghi notati nel Cielo, e distinto dai suoi propri epiteti.

I quattro gran punti, o divisioni dell' orizzonte, cioe l' East, West, Nord, e Sud, si chiamano punti cardinali. Vedi CARDINALE; Vedi parimente EAST, WEST, ec. ciascheduno nel suo proprio articolo.

11 Zenic, ed il Nadir fono i punti verticali. Vedi Verticale, Zient, e Nadir.

I punti, în cui l'orbite de' pianeti. tagliano il piano dell'eclittica, fi chiamano i nedi. Vedi Nopo.

mano 1 medi. Vedi Nodo.

I punti nei quali l'equatore e l'eclittica s'interfecano, fi chiamano punti equinoziali. Vedi Equinoziale. — Particolarmente quello, quando il Sule affecnde verfo il polo del Nord, fi chiama il punto vernete. Vedi Vennale: e quello per cui difeende il Sole al polo del Sud, chiamafi punto autunnate. Vedi Autunnale.

I punti dell' Eclittica, ove termina la scesa del Sole sopra l'equatere, e la discesa di sotto, si chiamano punti solititati. Vedi Solstizia e. Particolarmente il primo di quelli si chiama punto ssive; Vedi Estate: l'altro disci il punto srumate, o d'inverno. Vedi Internationale, o d'inverno.

Punto nella navigazione, e nellageografia. — Punti dell'orizzonte, o del compasso sono certi punti formati dall'.

PUN

519

intersecazione dell'Orizzonte, coi circoli verticali. Vedi Orizzonte.

Il numero di cotesti punti dunque è realmente lo stesso, che il numero de' punti concepiti nell' orizzonte, cioè infinito, avvegnachè in pratica no dissipuiamo solamente 32. Vedi Conpasso. Alcuni usano il punto, per l'interfecazione d'un circolo verticale con un circolo parallelo all' orizzonte; ed alcuni ancora lo usano per dinotare il fegmento di un verticale intercetto tra il meridiano, e l'orizzonte, o un circolo che gli sia parallelo.

I punti si dimostrano col mezzo di limee rette tirate da un punto preso in un

piano orizzontale.

Un punto del compasso si prende volgarmente per una 32 m². parte del tuto; o per un arco di 4 gradi e 15 minuti; la metà del quale cioè 5° 37' ½, si chiama un mecco punto, e la metà di questio, o sia 2° 48' ½, si chiama un quarto di punto. Vedi Compasso.

Ouesti punti del compasso si dividono

in cardinali, e collaterali.

I punti cardinali, sono le intersecazioni dell'orizzonte, e del meridiano chiamati punti del Nord, e del Sud; e le intersecazioni dell'orizzonte col primo verticale, chiamati l'East, e'l west. Vedi Nord, e Sud.

Quetti coincidono con quelli, che i latini chiamano cardines mundi; e fono un quadrante o nonanta gradi difianti l' uno dall'altro. Vedi CARDINALE.

Punti collaterali o intermedj, fono quelli, che stanno tra i punti cardinali, — che sono o primarj, cicè quelli che sono equidifianti dai due cardinali, come il Nord east, il Sud-west, ec.

O fecondari, i quali parimente sono, Chamb. Tom. XV.

o del primo ordine, cioè quelli che sono equidistanti da un cardinale, e dal prossimo primario, ceme il Nord-Nord-easte o del ficondo ordine, cioè equidistanti tra un cardinale, o primario, ed un primo se condario, come il Nord-east pel Nord-

I punti primarj collaterali dunque fono 45° distanti dai cardinali; i primi secondarj 22° 30' dal cardinale, e dal profimo primario collaterale; ed i secondarj del secondo ordine 11° 15' da un cari
dinale o primo collaterale, e da un secondo. Vedi Collaterale.

PUNTO, nella perspettiva, è un termine usato per dinotare varie partio luoghi, in riguardo al piano perspettivo. Vedi Pinno reaspettivo: tali sono, i punti segmenti, cioè Punto di vista, edill' occhio, è un punto F sul piano HI, (Tav. Perspet. sig. 12.) segnato per la linea retta O F, tirata dall'occhio, perpendicolare al piano. — Quest' ancora si chiama il punto prinsipale. Vedi VI sione; Vedi ancora Pannoipale.

Questo punto è nell' intersecazione dei piani orizzontale, e verticale. Vedi

PIANO.

Alcuni Autori lo chiamano punta printipale; e danno il nome di punto di vissa, o della vissae, al punto in cui Pocchio attualmente è situato, e dove teraminano tutti i raggi, come O. Vedi Punto Visualle.

Punto di diffanța, è un punto v. g. P, o Q, nella linea orizzontale P Q alla diffanza medefima dal principale punto F, che ha l'occhio O dallo stesso. Vedi Distanza.

Punto terro, è un punto preso a dis screzione nella linea di distanza, in cui concorrono tutte le diagonali tirate dalg le divissoni del piano geometrico.

Kk 4

PUN

Punto obbientivo, è un punto sopra un piano geometrico, la cui rappresentazione si ricerca sul piano perspettivo.

PUNTO accidentale. Vedi Acciden-

PUNTO vifuale. Vedi VISUALE.

Punto nell' optica: Il punto di concorfo è quello in cui fi unifcono i raggi convergenti, comunemente chiamato il faco. Vedi Foco.

Punto di differsione è quello, in cui i raggi principiano a divergere; comunemente chiamato soco virtuale. Vedi VIRTUALE.

Punto d' incidența, è un punto sopra la superfizie d' un verro, o d'altro corpo, in cui cadono i raggi. Vedi Inci-

Punto di vista, in riguardo al fabbricare, dipingere, ec. è un punto ad una certa difianza da un edifizio, o altro oggetto, in cui l'occhio ha la più vanaggiosa vista, o prospetto dello stesso.

Questo panto è comunemente ad una distanza eguale all'altezza dell' edistizio.

—per esempio. — per considerare con giudizio l'intero della Chiesa famosa degl' Invalidi a Parigi; noi dobbiamo porsi alla distanza di 340 piedi in circa da essa, ilche è prossimamente la sua alsezza. Per poter giudicare della disposizione della sua facciata o frontispizio, e della regolarità del suo ordine, l'ochio deve possi alla distanza di cento piedi, ch' è quanto l'altezza del fronsispizio.

Ma per esamioare la finezza de' suoi profisi, e lo spirito de' suoi ornamenti, l'occhio deve essere disante solamenti, l'altezza dell'ordine Jonico, ch'è circa 40 piedi; s'egli è più vicino, le parti troppo accorciate appariranno suori di proporzione.

Un punto vago o indeterminato fa un effetto differente dal punto di vista. Imperocchè nel riguardare un edifizio da un punto indeterminato, l'occhio può folamente formare un'idea della magnitudine della fua mole, col paragonarla cogli altri edifizi aggiacentivi.

Porto di riflessione è un punto sopra la superfizie d'un vetro, od altro corpo d'onde un raggio rissettess. Vedi Ri-

Punto di rifrazione, è un punto nella superfizie di un vetro, od altra superficie rifrangente, in cui si sa la rifrazio-

ne. Vedi RIFRAZIONE.

PUNTO radiante. Vedi RADIANTE.

PUNTO nelle manifatture è un termine generale usaro per dinotare ognisorta di trine o merletti lavorati coll'ago. Tali sono il punto di Veneția, il punto di Francia, il punto di Genova, ec. i quali si distinguono per la particolate economia, e disposizione dei loro punti.

Punro, si usa altresi talvolta per dinotare il merletto tessoro connelli, come il punto Inglese, il punto di Malines, il punto di Havre ec.

Punto nell' architettura. — Archi del terzo Punto. Vedi Anco. Archi del guarto Punto. Vedi Anco.

Punto nella poesia dinota un concetto vivace e forte, che comunemente si trova o li aspetta, nel sine di un epigramma.

Punto in bianco nell'arte de' cannonieri dinota il tiro d' un cannone, livellato orizzontalmente fenza o rimontare o affondare la bocca del pezzo. Nelltirare di punto in bianco, fi suppone che il-tiro o palla vada direttamente in linea retta al segno; e non fi muova in linea curvacome fannoi tiri alzati a caso,

ele bombe. Vedi Mortajo. PROJET-TILB. Arte de' CANNONIERI ec.

Punto nella geometria ec. V. Pun-

To di sopra. Nelle scuole vi sono i Punti seguenti:

PUNTO terminante . PUNTUN terminans, che si è l' estremità indivisibile di i na linea, oltre il quale nessuna parte della linea fi estende. Vedi LINEA.

PUNTO continuante, PUNCTUM continuans, è una magnitudine indivisibile tra i punti contigui d'una linea per cui stanno connelsi : onde nasce una continuità. Vedi CONTINUITA'.

Punto iniziante . Punctum initians, un indivisibile da cui principia la linea.

PUNTO formato, PUNCTUM formatum, o generatum , nei conici ,è un punto determinato dall' interfezione d' una linea rettatirata pel vertice d' un cono ad un punto nel piano della base che costituifce la sezione conica. V edi Cono, e Co-NICO.

PUNTO, PUNCTUM ex comparatione; dinota o l'uno o l'altro dei fochi di un' Elisse, e d'una iperbola; così chiamato da Appollonio, perchè i rettangoli sotto il segmento del diametro trasverso nell' elisse, e sotto quello, e la distanza tra il vertice, ed il foco nell' iperbola, fono eguali ad una quarta parte di ciò ch' egli chiama figura di esso. V. ELISSE, ed IPERBOLA.

PUNTO, PUNCTUM lineans nella geo. metria, è un termine usato da alcuni autori per dinotare quel punto del circolo generante d'una cicloide, o epicicloide, che nella genesi produce qualche parte della linea cicloidale. V CICLOIDE ec.

PUNTO , PUNCTUM faliens nell' anatomia, significa i primi rudimenti delenore nella formazione del feto , dove fi

PUN fente un moto di palpitazione. V. Con-CEZIONE, CUORE, ed EMERIONE.

Egli facilmente si osserva in un nuovo covato, in cui dopo la concezione noi vediamo una piccola macchia o nuvola; nel mezzo della quale vi è una tacca, che si vede battere, o palpitare un tempo considerabile anzi che il ferosia formato, e già per nascere. V. Uo-VO. GENERAZIONE, ed EMBRIONE.

PUNTO PUNCTUM lacrimale, nell' anaromia è un piccolo foro nell' angolo di cadauna palpebra, il quale si apre inun facco chiamato glandula lachrimalis. Vedi LACRIMALE.

Punto d'onore nell'araldica, è quello. vicino superiormente al centro delloscudo; che divide la parte superiore in due porzioni eguali. Vedi Punto, e: Scupo.

## STPPLEMENTO.

PUNTO nella Geometria. Nella: Geometria è il punto il termine d' una linea, nè può essere concepito, che abbia parti. Veggali l' Art. Superficie.

Hobbes vuole, e definisce, il punto: essere un corpo, la grandezza del quale non è confiderata. Ma le fallissime idee, che aveacostui d' un punto, d'una linea, e d'una superficie, lo secero precipitare in errori majuscoli, ed imperdonabili. Monsieur de Crouzas fi è simigliantemente fatto a supporre, che una linea sia composta di punti nella sua geometria, e nel suo Comento sopra l' Analisi degli infinitamente piccioli. Una supposizione di tal fatta ad altro non è buona, che a confondere, ed imbarazzare i dotti. Veggansi Joannis Bernoulli Opera, Vol. IV. pagg. 161. & feq.

Punto conjugato nella geometria: Questa espressione viene usata nella geometria per esprimere quel punto, nel quale dileguasi, e svanisce l'ovale conjugata, appartenente alla medesima spezie di curve. Veggasi Mac-Laurin, Algebra, pag. 308.

Punto di flessira contraria. I punti di contraria flessira, e di rificettione delle curve vengono ad essere usualmente determinati per mezzo di supporre che la seconda Flussione sia un nulla, od insinita, vale a dire y = 0, oppure 00, oppure ddy = 0, oppure 00. Veggasi l'Hopital Analisi degl' infinitamente piccioli.

Questa regola però è sottoposta a parecchie eccezioni, siccome viene ampissimamente, e con estrema chiarezza dimostrato dal Sovrano Mattematico Monsieur Mac-Laurin, nel suo Trattato delle Flussioni, Lib. 1. cap. 1X. e Lib. II. Cap. V. Articolo 866.

L' ordinata y passa per un punto della flessura contraria quando la curva essendo continuata in ambedue i lati dell'Or dinata y è un massimo, maximum, od un minimo minimum. Ma quello non accade fempre . allorchè y = o, oppure o o. Fassi ad offervare Monsieur Mac-Laurin in generale, che se y, y, y ec.ec. svaniscono il numero di queste Flussioni essendo caffo o dispari e la flussione dell' ordine . che vien dierro a quefte , avendo un valore reale, e finito, allora y paffa per un punto della fielfura contraria : ma fe il numero di queste flussioni, che svaniscono, sia pari, non può in conto alsuno effer detto, che passi per un tal punto, seppure non ci volessimo fare a concedere, che possa essere formata in un punto una doppia flessura infinitamente picciola. Veggali Mac-Laurin, libro citato articolo 866.

Venendo supposto, che la curva sa continuata da un' ordinata y , in ambedue i lati, se y sia infinito, l'estremità dell' ordinata non viene perciò ad esser fempre un punto di flessura contraria. ficcome y nonè fempre in questo caso un maximum, od un minimum; e la curva può avere la fua concavità voltata per la medefima direzione in ambedue i lati dell'ordinata. Ma questi casi esser Pofsono distinti per mezzo di comparare i fegni di y nei lati differenti deli' ordinata ; conciossiache , allora quando questi fegni sono differenti. l'estremità di y incentrantesi colla curva è un ponto di flessura contraria.

Le supposizioni y == 0, oppure o o, e di y = o, oppure oo fervono per dirigerci ove noi ci dobbiamo fare ad invettigare i maxima, ed i minima, ed i punti di fleisura contraria : ma non fiamo già sempremai sicuri di trovarli. Conciossiachè un' ordinata, od una Flusfione, che è positiva, non diventi in un fubito, e tutt' in un tempo negativa, ma bensi per aumentarii, o per iscemare e diminuirsi successivamente, e grado per grado ; nulladimeno poiché questa è scemata a segno che si è dileguata, ella può dopoi aumentarvisi , continuando turtora politiva; oppure dopoi feguitare a crescere sino a tanto che divenga infinita, ella può fimigliantemente dopoi diminuirsi senza cangiare il suo segno. Veggafi Mac-Laurin, Articoli 262. \$67.

Punte, de réseffone, nella Geome. tria. Questa espressione di punto di riflessionenella Geometria viene comunemente usata in vece di punto di retrogradazione, o retrogressione. Veg-

PUN

ganfi l' Articolo RETROGRADAZIONE. La regola generale data dal famoso Marchele de l' Hopital per trovare il pn to di riflessione nelle curve . le cui ordinate son parallele, è la medesima che quella per trovare il punto di flessura contraria, e confistenel prendere la feconda Flussione dell' ordinata della curva, esupportanulla, od infinita. Ma questa Regola è di pari soggetta a moltifsime eccezioni. Veggafi Mac-Laurin, Flussioni, Lib. I. Cap. XX. Lib. II. Cap. V.

Punto D'alcuni vien definito, un punto effere una quantità, che non ha parti , oppure , che è indivisible, e per fiancheggio di questa definizione vien citata l' autorità di Euclide. Nulladimeno però faceva di mestieri l'osservare, come il dire un punto una quantità; oppure, come il parlare di quantità indivisibili, son meri, e prettistimi assurdi de' quali non su il gran Geometra Euclide nemmen per embra accagionabile. Rispette poi alle dimostrazioni delle proporzioni di punti matematici dell' une all'altro punto, queste sono evidentissimi, e meri paralogismi . Così nel raziocinare di Monfieur Robartes facendofi a supporre con esso lui, che la corda d'un circolo maggiore venendo a toccare un circolo minere nella estremità del suo diametro è = z;e che la corda del circolo più picciole, corrispondente al comone seno rovesciato = x, che il diametro del maggior circolo è = R, ed il diametro del circolo minore == 5;. egli è certo che ??, = 4 R x - 4 xx. e che yy = 45x - 4xx, ficcome afserisce Moufieur Robartes. Ma e che ne segue ma dació? Niente più di questo,

cioè, che la ragione di 77 a yy è la medefima medefimissima che la ragione di 4 Rx - 4 xx a 4 5 x - 4 xx; eppure dividende entrambi questi termini per 4 x, siccome R - x è a 5 - x. Ma l' ultima ragione di R - x ad 5 - x è la ragione di R a S; e per confeguente la ragione di R ad S è l'ultima ragione di 77 2d yy : oppure la ragione di V R ad V Sè l'ultima ragione di ; ad y. Ma che ne seguita quindi ? ne seguita egli per avventura, che i termini di quest' ultima ragione debbon' essere di necessità concepiti come punti? Nulla affatto di ciò. L' ultima ragione di zad y non implica già, che le quantitadi di 7 ed y sempre esistano sotto quest' ultima ragione di VR ad VS; ma soltanto che eile pollano approfimarli a quella ragione medelima per fiffatta guifa, che vengano a differire dalla medefima meno di qualfivoglia altra ragione affegnata. Monsieur Robattes lasciossi porsar via , e cadere in errore dal soverchio imperiose linguaggio degl' Infinitesimi. Veggansi gli Articoli Fiussto-NE, e Limiti . Veggansi di pari le nostre Transazioni Filosofiche, sotto il D. 334.

Punto fingolare, nella geometria. Nella geometria viene usata questa: espressione di punto singolare per significare, e dinotare qualfivoglia punto d' una curva, che ha alcuna cofa di particolare per effer distinto dagli altri puntidella curva medefima. Veggafi Crames Analyf. des courbes, pag. 188. cioè Analisi delle lince curve.

Di questi punti ve ne sono diverse fpezie, quali fono, a cagion d'esempio, il doppio, il triplo, e fomiglianti, oppure, parlando generalmente, i punti multipli . i punti d'inflessione , o di fleffura contraria, e fomiglianci.

Ciaschedun punto d'una curva è sem-

plice, oppure multiplo.

Un punto semplice è quello, che appartiene soltanto ad un ramo di una linea curva.

Punto multiplo è quello, il quale è comune a parecchi rami d' una curva in particolare.

Punto doppie è quello, che è comune a due rami d'una curva. Le Sezioni coniche, e fieno linee del fecondo ordine, non lianno punti doppi; ma noi gli troviamo bensì nelle lince del terzo ordine.

Punto triploè quello, il quale è comune a tre diversi rami d'una Curva.

Quindi vengono ad effere agevolissimamente intele le espressioni = punti quadrupli, quintupli, festupli, e somi. glianti.

Se venga supposto, che un punto deferiva una curva, questo verrà a patiare due volte per un punto doppio, tre volte per un punto triplo, e così in seguito del rimanente.

Un punto semplice è alcuna fiara singolare, come, a cagien d'esempio, allorche diviene un punto di flessura contraria, o d' inflessione doppia, come eziandio in altri casi parecchi. Per un esattopiano della qual dottrina noi ci riportiamo all' Analifi delle linee curve di Monsieur Cramer al Capitolo X. Pag. 400. & seq. e Cap. XIII. p. 568. 569.

Nel caso, di cui vien fatto parola sotto l' Arricolo già esposto di Punto di flefura contraria, ove vien detto che una

(a) Vegganfi Memoires de l' Acad. Roy. des Scienc. de Parif. ann. 1729. flessura, od inflessione doppia infinitamente picciola, viene ad effer for nata in un punto, questo punto vien denominato da certuni un punto di dippia inflessione, e da Monsieur de Maupertuis, (a) e da Monsieur Cramer (b) punto di serpeggiamento, e da altri punto di rettitudine.

Punto di rettitudine. Vien definito dal grande Ifacco Newton , il punto di rettitudine effer quello in cui il raggio del. la flessura, od inflessione diviene infinito . oppure il suo centro in una distanza infinita : tale fi è nel vertice della Parabola a 3 x = y 4.

Il punto di rettirudine è comunemente il limite della flessura contraria; ma hannovi fimigliantemente dei punti di rettitudine, i quali non vengono fra le parti di flessura contraria. Rispetto poi alla maniera, o metodo d' investigare questi punti, veggasi il Trattato di New. ton intitolato Merodo di Flusione, e di ferie inflessa pag. 72.

Questi punti di rettitudine non sono trovaci in lince d'ordine più baffo del quarto ordine. Nelle linee di questo non meno, che degli ordini più alti, una tangente in un punto d'inflessione può fimigliantemente incontratfi colla curva in un' altro punto; e te la distanza fra questo punto . ed il punto d'ir fiestione venga fopposto, che sia infinitamente diminuita, la secante diverrà una tangente, ed in questo caso il contatto verrà ad essere equivalente a quattro interfecamenti, nella guifa e maniera medefima, che il contatto in un punto di flessura contraria è equivalente a tre intersecamenti. Veggali Cramer, Lib. ci-

pag 277. dell' Edizione Parigina. (b) Cramer , Analisi delle Linee curve.

tato, pag. 403. e Newton, Metodo di

Fluttioni, ec. pag. 72.

Questi punti di doppia inflessione. vengono eziandio denominati punti d' inflessione invisibile; conciossiache a dir vero, in fatti non sieno sensibili ma vengono ad essere soltanto conosciuti per mezzo delle loro proprietadi analitiche. Gli Analisti sonosi fatti a considerare parecchi gradi di questi punti. Veggafi Cramer , loco citato.

PUNTURA . PUNCTURA . nella chirurgia, ec. si è qualunque ferita fatta da un istrumento da punta. Vedi Fe-RITA.

- Nella Flebotomia tal volta le persone fono messe a pericolo di perdere un membro, ed anche la vita per la punt un ra d' un tendine. - Il Paziente in quel fito non fente immediatamente alcun dolore; ma dodici ore dopo l'operazione se ne lamenta ; non nella puntura stessa, ma nelle parti, che tendono verfo l'ascella. - La parte ferita si gonfia al fegno d'una nocciuola, e distilla un umore acquoso, o un certo siero, ch'è il principale diagnostico della puntura del tendine. Vedi TENDINE.

## SUPPLEMENTO.

PUNTURA. Fra il numero delle ferite le più semplici vengono riconofciute, e noverate quelle tali, che fon fatte per via di puntura, o che si fermano nelle parti esteriori, e che non penetrano ad una considerabile profondità. In queste tali ferite , poiche il sangue è fermato, od è stato fermato nella prima medicatura, per mezzo dell'applicazio-

ne di pezzette di tela di lino asciuttisima dovrà essere per acconcio modo disteso sopra un piumacetto il digestivo comane, o l'altro topico denominato comunemente Linimentum Arcai, e dovravvi questo essere rinovato una volta il giorno. Oppure in evento, che la scarica del sangue sia picciolissima, questa medicatura dovrà farsi un di sì, ed un dì. nò; cuoprendo la medicatura medefima. con un' impiastro, ed un buon piumac ciuolo, ed assicurando poscia il tutto con una dicevole fasciatura. In ciascheduna medicatura fa di mestieri che venga presa cura di rimuovere ciascheduna cofa, che venga via da sè perfettamento la materia marciosa, o cruenta dovrà esfere ben bene inzuppata con delle faldelle di fila di tela di lino ufata finissima: e sopratutto sappiano i Cerusici, che qualora non lo renda necessario una trasmodante scarica di materia purolenta. il frequente medicar le ferite porta alle medefime, anzichè giovamento, del danno, e del pregiudizio. Le prime. medicature, che sono state applicate. massimamente allorchè vi è stato un fluc fo di sangue, non voglion esser rimosse dalla ferita in verun conto con violenza. od astrattamente : ma è sempre più dicevole, e più proprio il lasciarle sopra: la parte ferita fino a tanto che non vengano a cadere per se medesime, lo che else faranno benilsimo, doposche fialis formata una suppurazione; e per mezzo di somigliante precauzione, si viene: a schivarsi moltissimo dolore, e per av-ventura una recente emoragia altresi.

Allora quando però una puntura penetra profondissimamente. , la cura della: medefima viene accompagna: a .da moltissime. difficoltà ; malimamente in e-

vento , che quelta fia stata fatta perpendicolarmente all' ingiù, e che nonabbia orifizio indipendente : conciossachè in caso simigliante il sangue . e la materia vengono agevolissimamente a raccogliersi nel fondo, e per conseguentetirano in lungo la cura, e con affai frequenza formano delle fistole. Affine d'impedire, e di far argine a tiffatte ree confeguenze, farà cofa dicevolissima lo foremere la ferita dal basso all' insù . l' applicare un piumacciuolo verso il fondo della ferita esternamente, e sopratutto applicarvi una fasciatura, la quale faccia forza, e stringa maggiormente fopra le parti più batfe di quello, che stringa e faccia forza sopra le superiori. In evento pero, che tutta la divifata chirurgica precauzione riesca alla prova inefficace, liccome, a dir vero, avviene pur troppo con frequenza, egli si è un acconcissimo metodo quello di fare un groffo taglio, od apertura nel fondo della ferita medefima, innanzi che ivi venga a formarli una fistola. Per far poi quest' apertura medesima con massimo vantaggio, sarà ottimo configlio di cac. ciare una spezie particolare di tenta, od ago, fommamente ottufo nella fua cima, e provveduto dall' altra estremità d' un groffo occhietto, o foro, per entro il quale può effer fatto paffare un pezzet. to adeguato di ufata tela di lino morbidiffima. Questa tenta dovrà esser fatta passare al fondo della ferita, e l'estremirà ortufa della medefima dovrà effer forzata all infuori dicontro, o verso la pelle fino a tanto che il Cerufico possa realmente fentirla colle dita: allorchè il Cerufico arriva col dito a fentirla . fi farà a tagliar giù sopra la medesima, qualora però fare si possa ciò con sicurezza, e formerà una dilatata apertura. Sopra la pezzetta di tela, o faldella di fila che avrà fatto peneirare per l'altra estremità della tenta forata o per l' occhietto della medesima, vi avrà dovuto spandere, ed aggiustare alcun balsamo da ferite, e la tirerà fu quelta faldella per entro la ferita non altramente . che un setone, e poscia ve la lascerà dentromedicando poscia per acconcio modo ambedue le aperture della ferita od orifizio col medesimo balsamo, e finalmente cuoprirà il tutto con dei piumaccioli. e con fasciature appropriate. In ogni e qualunque delle susseguenti medicature quella porzione della faldella di fila o del pezzetto di tela di lino, che è stata lasciara suori della bocca della ferita. dovrà esfere ben bene inzavardata con recente porzione d'unguento, o di balsamo, e la parte inferiore dovrassi tirar fuori fino a tanto che il pezzetto inzavardato novellamente abbia occupato il luogo, che occupava il pezzetto vecchio tirato fuori. Quello metodo dovrà esfere continuato fino a tanto che la ferita venga ad effere bene, ed a dovere netta, e rimonda, che la scarica della materia sia oggimai grandemente diminuita, e che il tutto trovisi già in disposizione di rammarginarsi. Allora il setone o faldella divisata dovrà esfer tolta via , e la ferita dovrà esfer ridotta al perfetto rammarginamento fecondo il metodo usato. Veggasi l' Eistero, Chirurgia, pag. 35.

PUPILLA, nell' Anatomia dinota una piccola apertura del mezzo dell' uvea, e dell' iride dell' occhio, per dove passano i raggi della luce al cristallino, per essere dipinti sulla recina, e produrre la vista. V. Occaso, e Visiona:

Si offerva, che ficcome noi fiamo cofiretti di usare varie aperture nei nostri
vetri optici, così la natura ha fatto un
fimile provvedimento negli occhi degli
Animali, in vigore di che fi esclude, e
fi ammette la luce, secondo il bisogno,
col cangiare l'apertura della pupilla. V.
APERTURA.

La struttura dell' uvea, e dell' iride è tale, che per la loro apertura, la pupilla si contrae e si dilata ad arbitrio, per accomodare se stessa agli oggetti, ed ammettere più o meno di raggi, secondo che l'oggetto essendo più vivo, e vicino, o più oscuro, e lontano, vi cerca più o meno di luce.— Essendo legge costante che per discernere un oggetto più luminoso si sa più piccola la pupilla, e parimente si sa più piccola per discernere un oggetto più vicino; e vice-vessa. Vedi Uvea e Raggio.

Cotesta alterazione della pupilla si sa col mezzo di certe sibre muscolari sulla superficie dell' uvea, che nasce dai nerviche colà si staccano dalla sclerotica. — Queste sibre procedendo rettamente dalla loro origine verso il centro, terminano nel sembo orbicolare della pupilla, che consta di sibre orbiculari, da cui si definisce la sigura, e lo spazio della pupilla. — Le prime sibre longitudinali dilatano l'apertura della puzilla; le ultime orbicolari la costringono.

Nondimeno alcuni Autori attribuifcono i movimenti della pupilla al ligamento ciliare; ed altri penlano, che si
questo come le fibre dell'uvea vi concorrano inseme. — Il Dr. Derham aggiunge, che intanto, che la pupilla si apre,
e si serra, il ligamento-ciliare dilara, o

comprime il cristallino, e lo porta più vicino più lontano dalla retina secondo che l'oggetto è più o meno rimoto. V. CILIARE, ec.

La Figura della pupilla in diversi A: nimali è maravigliofamente adattata alle varie circostanze, ed occasioni: in alcuni per esempio nell' Uomo ella è rotonda, essendo questa forma la più propria per la posizione de'nostri occhi, e per i vari usi, che usi ne facciamo in tutte le direzioni.

In altri ella è elittica, o bislunga; in alcuno dei quali v. g. nel Cavallo, nella. Pecora, nel Bue, ec. l'elisse è trasverfa, e la fessura larga per renderli atti a vedere lateralmente, ed anche con poca luce; e quindi per raccogliere meglio il loro alimento nella notte, e dall'altra parte per schivare i pericoli. - In altri v. g. nel Gatto l'elisse è eretta, ed altresi capace di aprirfi ampiamente, e di chiudersi strettamente ; col mezzo dell' ultima l' Animale può escludere tutto anche se fosse un semplice raggio di luce, ed in tal guisa può evitare tutte : le inconvenienze del Sole lucente ; e col mezzo della prima può dappertutto ricevere i raggi più deboli, e così schivare le inconvenienze della notre. Una . provigione incomparabile per cotesti A. nimali, che devono vegliare, e cercare la loro preda di giorno e di notte, per vedere fotto e sopra, per rampicarsi ec. V.Occhio.

SUPPLEMENTO.

PUPILLA. Pupilla contratta. Quella'indificofizione dell'occhio, che addimandafi dai Professori di Chirurgia Contrazione della pupilla; è una contrazione così totale, e così chiusa, e serrata di quella parte, che non lascia per modo alcuno, che venga trasmessa al fondo dell'occhie luce bastante, che abiliti il paziente a scorgere ed a vedere con distinzione gli oggetti. Alcune sate questa indisposizione è sino dall'Infanzia, ed alcune altre volte ella nasce, e riconosce la suarrista origine da un'infammazione intensa dell'occhio, od eziandio da altre cagioni.

La cura di questa infermità è in estremo difficultosa, e malagevole; ma dal valentissimo Monseur Chefelden è stato inventato un metodo per mezzo del inventato in metodo per mezzo del lentuomo con ogni maggior felicità nel suo rentativo. Il suo metodo per tanto

è come legue:

Venendo alzate le palpebre dell' occhio, e tenute aperte per mezzo di
quello istrumento comune da quei dell'
arte appellaro Speculum oculi, dà di piglio questo valentuomo ad uno scalpelletto strettissimo avente una semplica
affilatura, o dire lo vogliamo una spezie d'ago satto a somiglianza di quello,
col quale far suossi dagli Oculissi l' operazione della cataratta, e passando per
la sclerotica, non altramente che nel
coricamento della cataratta, dopoi lo
spigne all' insuori per l' uvea, o sia iride, e nell' atro di estrala fuori viene a
fare il taglio per l' iride.

Se l'indisposizione non trovisi accompagnata con una cataratta, riuscirà sempre meglio il tagliare l'iride nel mezzo: altramente, allorchè trovavasi di pari una cataratta, l'incisione verrebb' esser fatta onninamente alcun poco più alta nell'uvea; affinchè la cataratta non possa venire ad ostruire, o cuoprire l' ingtesso dei raggi della luce. Le cataratate che sogliono accompagnare simigliante sconcerto degli occhi, sono d'ordinate sio ben picciole, ed alcuna volta la soro adesione all' iride medesso è così tenace, gagliarda, e sissa, che viene a rendere al Cerusico operatore impraticabile l'abbasamento, o soppressione delle cataratte medessime. Yegg. l'Esseo, Chirurgia, p. 417.

PUPILLAGGIO o PUPILLARITA' è lo stato di un pupillo; in opposizione alla pubertà. V. Puberta', Pupillo.

PUPILLO, PUPILLUS, nella legge civile è un giovanerto, o fanciullo non arrivaroper anco all'età della pubertà, cio è fotto i quattordici anni d' età il giovanerto, e fotto i dodici il fanciullo. V. Pubbra, d'e Eta.

Sin che un minore resta sotto la direzione di un tutore, si chiama pupillo dopo la pubertà, venendoli assegnato un curatore, egli cessa d'esse chiamato pupillo. Vedi Tutore, e Curatore.

Un Tutore è obbligato a pagar interesse per il denaro del suo pupillo, che sta morto, e non impiegato. — Un tutore può sare qualche cosa per il pupillo, ma non contro di lui.

Pupillo parimente si usa per estensione nelle universitadi ec. nel senso di Alunno per dinotare un giovane sotto l' educazione, o disciplina di chicchessa.

PUPPA, la parce deretana delle navi. Vedi Poppa.

PURA eleemosina, pura carità dinota un titolo, in vigor del quale gli Ecelessassici entrarono in possessio di certe terre in ssocia, sul piede del primitivo Clero. Vedi CARITA, e DECIME, Pura hosta. Vedi Asta. Pura Iperbola. Vedi Curva.

PURA Propositione. V. PROPOSIZIONE. PURE Matematiche. Vedi MATEMA-TICHE.

Pure rifegnationi. Vedi Risegna-

PURFLEW, nell' Araldica Inglese, denota ermellini, o altre pelli, quando compongono un orlo attorno ad una Cetta d'arme. Vedi PBAN, BORDURE, ec. — Così dicesi, egli porta vermiglio un orlo parsseu, vaiato: intendendoli, che Porlo, o bordure, è vaiato.

PURO, tutto quello ch' è libero da ogni mistura di materie estranee, o eterogenee. V. Purificazione, e Netto.

Puro fuoco. Vedi Fuoco. Puro Quadratico. V. Quadratico.

PURGA nella Medicina, è un termine frequentemente ufato per dinotare una dofe di qualche medicamento purgativo. Vedi Purgazione, e Purgativo.

Purga, nella Falconeria, è una cofa data ad uno sparviere per purgare, e nettare il suo gozzo. V. Sparviere.

Di tali cose avvene due spezie: cioè le piume o penne, ed il bambagio: e questo generalmente è in pallottole della grosseza in circa d'una nucciuola fatte di bambagio molliccio e sino; esi mette nel gozzo dello sparviere dopo cena. La mattina l'animale si purgherà, ed alloraè da osservarsi il colore e la condizione di ciò che egli evacua, poichè di là si può conghietturarne lo stato del corpo. Imperocchè se gli non evacua materia rotonda, bianca o puzzolente, nè umida, è segno che tutto va bene, se altrimenti si purga, e la materia particolarmente sa nera, verde, y viscosa, o

Skamb. Tom. XV.

fimile, indicherà tutt' all' oppolito. La Purga delle piume si offerva nell' istesse guisa, come la purga del bambagio.

PURGATIVO, o PURGANTE Medicamento è quello, ch'evecua per feceffo le impuritadi del Corpo, chiamato
eziandio Catartico. Vedi Ventre, Pur-

GAZIONE, e CATARTICO.

I Pargativi, o purganti si dividono in riguardo al loro essetto, in gentili, moderati, e violenti. — I pargetivi gentili sono quelli, che operano con molta mediocrità; come i tamarindi, la cassia, la manna, il rabatbaro, la senna, e parecchie acque minerali. V. Cassia, Manana, Rabarbaro, la senna, e parecchie acque minerali. V. Cassia, Manana, Rabarbaro, ec. 1 moderati purgano un poco più gagliardamente, come la jalappa, la scammonea, ec. Vedi Jalappa, e Scammonea. I violenti operano eccessivamente; come la colloquintida, l'elleboro, ec. Vedi Colloquintida, l'elleboro, ec. Vedi Colloquintida, l'elleboro, ec. Vedi Colloquintida, l'elleboro, ec.

1 Furgativi dividonfi di bel nuovo fecondo l' umore ch' evacuano, in firmmagogi, colagogi, metanagogi, ed idragogi; ciascheduno de' quali Vedi nel lor proprio Articolo, FLEMMAGOGO, COLA-GOGO, ec.

I Medici Moderni rigettano codesta divisione; e dimostrano che le operazioni di tutti i purganti sono simili.

I purgetivi formano uno de più importanti punti della Medicina. Il loro effetto è prodotto dal vellicare, ed irritare le fibre nervose dello stomaco, e degl' intestini, i quali perciò vengono spronati all' azione di espellere. Vedi Sto-MACO, ed INTESTINI.

Il Dottor Cheyne ci dà un' idea della maniera con cui operano, in tal modo: — Ricevuto un medicamento purgativo per la bocca nello stomaco, le di lui parricelle ivi slimolano o vellicano le fibre dello stomaco siesso, e con ciò s'aumenta la facoltà digefliva; cioè s' introducono nelle fibre mufcolari del ventricolo, e ne' mufcoli dell' abdomen, e nel diaframma delle contrazioni più frequenti del folito, sin a tanto che il medicamento s'introduce negl' inteffini;le cui fibre e glandule effendo più fenfibili di quelle dello stomaco (le parti del quale pe' frequenti contatti fcambievoli d' una contro l'altra, e per cagione de' corpi groffieri spesse hate trangugiati, fono per così dire d' un senso ottuto, ) vengono più facilmente mosse, e sono foggette a frequenti violente contrazioni, dalle quali vengono comprelle cotefle glandule, e perciò scatutifce una materia fluida, che aggevola il patfaggio, e che frammischiata colle seccie degl' intestini (le quali rendonsi fluide anche in vigor della qualità attiva e stimolante del purgante stesso ) le rende ancora più fluide. Per lo che, e per forti contrazioni degli intestini medelimi, elleno palfano più facilmente, e più copiofamente nell' intestino retto, e di là vengone scaricate per secesso.

Cosi operano parimente i purganti gentili, e folamente purificano gl'intefini, entrando alcune particelle pe' vafi lattei nel fangue. — Mane' purgatiri violenti le particelle stimolanti si mescolano col fangue, e vi producono molte volte grandissimi effetti, cagionando delle fermentazioni non naturali, e separando le naturali cocsoni de'stuidi del corpo; e inoltre col vellicare le fibre spirali delle vene, e dell'arterie, le inducono a contrazioni più violente, e quindi aecelerano il more del fangue. Tutto quelfo può sare talvolta un buon effetto, e tallora un effetto catrivo.

Per quello che concerne gli effetti de' pergativi ne' Corpi Animali, il Dottor Quincy aggiunge, che ogn' irritamento degl' intettini o eccita il moto periflaltico nella fua natural direzione, o vi produce alcune piccole inversioni. Ora nell'uno, o neil' altro caso, qualunque materia anche leggiera aderente alle membrane interne, verrà agitata e scossa, e portata fuori cogli altri contenuti; e questi faranno ancora più agitati, e perciò si renderanno più sgitati, e perciò si renderanno più sgitati, e

Quindi è manifesto, come un medicamento purgante affretti ed accresca gli scarichi per secesso; ma lo stesso modo. o l'operazione stella produce maggiori effetti a proporzione della forza dello flis molo: Imperciocché quando v'ha uno flimolo grande, tutte le appendici degli intellini, ed anche tutti i vilceri del baffo ventre, per un confenso delle parti faranno invitati ad agire su i loto rifpertivi fughinel medefimo modo, come agiscono gl' intestini stessi su i loro contenuti. - La conseguenza di ciò si è. che una gran quantità fi scaricherà negl' intestini, e farà una parte del loro scarico. - E quando noi confideriamo il vasto numero di glandule che sono negl' inteflini, e que' visceri che con certi condotti vi metton capo, e particolarmente il fegato, ed il Pancreas, non fi maraviglierà alcuno che tanta quantità d'umori, principalmente nelle coftiuzioni e temperamenti pieni venga portata fuori col mezzo di una purga.

Girca que purgativi che si distinguono col nome di colugogi, itarigogi, stemmagogi, ne' quali vien supposta una qualità elertiva, si possono spregare con principi più intelligibili: Imperocchè quando gli scarichi per secesso ci sco-

prono una sovrabbondanza di qualche umore particolare, si deve supporte che vi fosse una copia grande di detto umore, il quale per qualunque irritamento si sarebbe evacuato. Così a proporzione della vicinanza di alcuni umori nella canna intestinale, e della disposizione de' passaggi a condurli per di là , ricercansi maggiori o minori vibrazioni o scosse delle fibre per portarli fuori.

Per tal ragione i più forti catartici, che oltre modo vellicano le membrane estraggono per così dire da tutte le glandule mesenteriche, e dalle parti vicine i loro contenuti, e poiché abbondano molto di vasi linfatici, e d' umori viscidi, e acquosi, formano perciò gli scari-

chi fottili, ed acquosi.

Que' purgativi, che agiscono in un grado un poco inferiore, non ostante irritano abbanstanza per detergere, e cavar fuori una gran copia di materia mucofa e viscida, la quale talvolta col trattenersi, e per mancanza del dovuto moto cangiandofi in varj colori, produce i differenti nomi di flemma, o colera: Siccome dunque i primi pallano per medicamenti idragogi, così gli altri pallano per medicamenti, che purgano la flemma, e la colera. Vedi Flenna, Cole-RA. ec.

Ma v'è un altro principio, oltre quello dello stimolo, in vigor del quale una Medicina purgativa si rende atta a corrispondere all' intenzione, cioè fondendo gli umori, e rendendoli più fiuidi di prima, unde sono più acconci a pasfare pe' loro proprj emuntorj .- Quelli che costano di parti sottili ed attive non sono gran fatto sensibili ne' lor passaggi più ampj, perchè dalla gran quantità di materia, che seco portano, vengono in-

Chamb. Tom. XV.

volti e reli innifizioli; ma quando entrano nel fangue in un numero confiderabile, dividono e slegano quelle coetioni, che formano l' oftruzione, o il peso ne' vasi capillari, e nettano le glandule; ralmente che ogni pulfazione fcaccia qualche cofa per le glandule intestinali, la qual poi esce fuori per secello, reclutata dal fangue rifluente da

tutte le parti del corpo.

Di tal forta fono tutti que' catartici, che diconfi purgare le giunture, e si prescrivono ne' reumatismi, e ne' dolori articolari, come la radice di turbit, e tutti gli aloetici .- Quest'è la ragione, per cui le purgative medicine di tal fatta facilmente si cangiano in altrettanti dei pià efficaci ; imperocchè un alterante è un catartico d' un grado inferiore, o di un' operazione più mite. Qualunque cofa porti coteste particole ad un vaso secretorio, che sia acconcio pel loro pasfaggio, spesse volte o coll' accelerare il moto del sangue, o col ridurlo in più particelle di quella particolar grandezza, e disposizione, aumenterà la secrezione. Secondo dunque la differenza delle parti, ove tali secrezioni si aumentano, come le glandule degl' intestini. de' reni , o della cute , i medicamenti, che ivi servono d' instrumento, si chiamano o catartici, o diuretici , o diaforetici. V. ALTERATIVO, SECREZIONE, ec.

Il Dottor Quincy ha fatti alcuni progressi nella Dottrina delle medicine purgative, della lor natura, del modo d' operare, degli effetti, e dell' Analogia che hanno con altri medicamenti: colle circostanze della loro preparazione, direzione, ec. in un discorso inserito nelle Transuzioni Filosofiche : la sostanza del quale credo ottima cosa quì aggiungere. In riguardo a ciò fi deve premettere, 1. che tutte quelle parti del corpo Animale, che fono vascolari, o per le quali un fluido passa degl'intessitio alla fibra più minuta, sono la sede dell'operazione de' medicamenti. V.MEDIEAMENTI.

2. Che il corso intero della circolazione, o del moto animale, naturalmente fi diffingue in tre differenti tuoghi, per le differenti capacità de' vali, e per i diversi movimenti de' lor contenuti, avendo ciascheduno la sua propria uscita, e che questi sono la sede delle tre concozioni sì di frequente mentovate dagli Scrittori di Medicina, il primo esfendo lo stomaco e gl'intestini, e l'ano il loro emuntorio; il secondo, tutto quello spazio nel giro del sangne, che non ritiene il color rosso, e che hanno i reni; ed il terzo tutto quello ch'è fuori del circolo, e che ha la pelle per organo escretorio. Vedi Concozione, Emun-TORIO, ec.

3. Che ogni medicamento che produce l'evacuazione, è in qualche fenfo una purga. Vedi EVACUAZIONE.

4. Che ogni purgaropera, o come diffolvente fondendo i fughi, ed aumentando la quantità propria per l'espulsione, o come simolo, accelerando il moto a segno-tale di portar la materia propria per l'espulsione più spesso all'emissario secretorio; o come l'uno e l'altro.

Cotesti postulati si premettono sol tanto per provat quella grande proposizione, che una mutazione nel volume, nella sigura, e nel moto delle particelle: componenti un medicamento putgativo muterà la sede della sua esperazione, elo disportà ad agire ne' vasi maggiorio minori, a misusa che sono intense o rimeste cotesse affezioni, meccaniche.

Per chiarezza di ciò, fa d' uopo ofoffervare la folita maniera di far che una purga operi più, o meno, di quello che altrimenti farebbe.

Le fostanze, che sono più grosse e pesanti, come quelle che constano principalmente di particelle saline e terrefiri; v. gr. la manna, il tartaro, e simili, quando si riducono più deboli colla triturazione, o colle replicate suluzioni; operano più gentilmente: ma quando sono aguzzate dagli acidi, divengono più essicati, e più presto producono l; effetto.

Le medicine refinole, come la squammonea, la gambogia, la jalappa, e parecchi prodotti vegetabili, sono più violente, ed operano più presto, quanto più suno tenaci, ed attaccaticcie, come ne' loro estratti; ma sono poi più gentili, quando sieno divise da sostanze sragili, come sono il sal di Tartaro, il Zucchero, ec.

Le medicine che hanno nella loro composizione del zolfo e del sale, sono più o meno efficaci, e sollecite nella loro operazione, a proporzione della maggiore o minor quantità degl' ingredienti falini, e dell' asprezza de' loro angoli. - Di tal forta fono molriffimiminerali, e le loro preparazioni : può esfere un bastevole esempio la preparazione dell' antimonio, e del mercurio; il-primo per l'analisi chimica, è una composizione di un sottil zolfo, e di sale : e più che si scatena, colla prepatazione della parte salina,e si apre il zolfo, come comunemente fi dice, egli opera più speditamente, e con maggiore veemenza; là dove nelle sue più imperfette preparazioni, quando i fali fono nascostamente inviluppati nel loro zolfomativo, di operafficilmente, finche giunge ai più remoti luoghi della circolazione. Vedi Antimonio.

Il Mercurio per stè poco noto come medicamento; e la sua prima preparazione che lo converte in un sublimato, lo carica talmente di spiculx saline, che diventa ancse un veleno; ma più che vengono rotte coteste spiculx dalla triturazione, dalla sublimazione, ec. egli cpera più dolcemente; e se oltre lo sminuzzamento delle sue punte, vi si aggiunga un zolso sottile bastevole ad unirvisi, egli per un gran tratto si ridurrà ad una medicina ben dolce. Vedi Mercurio, Salivazione, ec.

Questa breve notizia può esser bastevole a dimostrare 1. Che la troppa di prezza e il troppo moto di un medicamento non gli permette di pastare per lo stomaco senza irritarlo, e senza introdurvi tali e tante convulsioni, che l'obbligano a resitutirlo col vomito. Vedi Emerico, e Vomito.

 Che un ulteriore iminuzzamento, e cangiamento della fua figura farà si, che fia ammello negl'inteflini, e vi produca l'operazione, come un purgativo preprio, per secessio.

3. Che un ulteriore rimessione di cotesse proprietadi lo porterà nel sangue, e vi promuoverà l'evacuazione per urina. Vedi Urina, e Diurrico.

E finalmente che un vie più grande sininuzzamento lo satà passare ne canali più minuti, dore in vigore delle medessime proprietadi, folamente in un grado minore, produtrà del sudore, od accresce à la perspirazione. Vedi Perspirazione, Sudore, Diaforetico, ec.

Quindi è evidente, che i medicamenti più fottili operano ne' vasi capillari, Chamb. Tom. XV.

e nelle più piccole fibre col meccanimo medesimo, con cui operano i medicamenti più grossi, nella massa universale del s. ngue, quand' escono per urina; e come i più grossi di tutti nelle vie più ampie, quando promuovono l'evacuazione per secessio.

Quindi è manifesto, che la perizia nel preparere, e nell'amministrare i racdicamenti consiste nel proporzionare le loro manifeste e note proprietadi alla capacità, ed alle circostanze della parte, in cui devono operare; e nell'accrescere o nello fininuire la forza delle loro meccaniche assezioni, onde più presto o più tardi prendano luogo ne' vasi maggiori, o minori.

Della prima classe avvene pochi, che si possano ridurre abbastanza tenui, per poterh avanzare oltre le vie più ampie: e non ve n' ha alcuno che vaglia la fatica che ricercano, per prepararli ulteriormente, al grado de' diuretici. Inoltre, la loro disposizione naturale di attrarre ed unirsi colla parte serosa del sangue. fempre che acquistino quel grado di moto, li porta per i reni, prima che polfano ricevere bastevole sminuzzamento. per patfare più oltre. Ma se colle frequenti ripetizioni di sai medicamenti, e per una infolita latfezza de' canali, alcune parti s'infinuino : la loro groffezza intafa i dilicati colatoj, che fono destinati per la loro espulsione : e stagnano nelle glandule, e ne' vafi capillari talmente, che cagionano delle febbri intermittenti; le quali si offervano in parecchie persone, dopo un lungo uso di cremor di tartaro, di fal comune carartico, e d'acque porgative, spezialmente nell'ultimo periodo della flate, quando il calore dell' antecedente flagione ha indeboliti i solidi, ed ha conciliate ai medesimi una troppo grande rilassazione.

Tra i purgativi refinofi , ve n'ha parecchi, che sono molto potenti; ma se si desidera ch' eglino operino ne'visceri, nel fangue, e nelle parti più rimote, fa d' uopo che sieno estremamente divisi: e troviamo che ciò faranno i mestrui spiritofi, col levare folamente le parti più fottili, e portarle ne' palfaggi più efili, dove operano principalmente per fulione; perchè la dolcezza di tali sostanze non può renderli atti, appena in alcun grado, ad agire come stimoli, più oltre al meno che i detergenti ordinarj. E così troviamo che l' aloc, capo principale di cotesta tribù, va più innanzi nell' abito, e continua più a lungo avanti di operare, quando si maneggia con un me-Aruo spiritoso, come nella tintura sacra. Parimente la radice di turbi:, e la colloquintida, con tutta la spezie de' vegecabili, che cedono ad un liquore spiritofo, possono con tal mezzo esfer portati nelle più rimote scene dell'azione animale: dove diventeranno medicamenti efficaci in alcuni cafi, ne' quali con alera direzione o condorta, non farebbono capaci di riuscire. E per tal ragione senza dubbio troviamo frequentemente mentovati negli Scritturi pratici, come alteranti, molti materiali di tal furta: particolarmente nell' Elmonzio la colloquintida : perché tutre le medicine che operano nelle vie più rimote, comunemente s' includono fotto cotesto nome generale.

Ma i purgantipià efficaci, e que'che ricercano più di arre, fi ricava no dal regno de' minerali; elli abbenda no in foblidità più d'ogni altro material e, e perciò, fempre che fieno possi in azione,

necessariamente eccedono nella quantita dell'impulso: Molti di loro per tanto abbifognano non folo del maggiore fminuzzamento per portarli nelle scene più lontane dell'operazione, ma ancora fi fa ch' alcuni rirengano la loro asprezza; per renderli propri ed adartati a molte intenzioni. - Così il fublimato non folamente dev' effere ben raddolciro, cioè spuntato, per produtre una purgazione ficura ne' vasi più ampj ; ma se v'è l' intenzione di farlo andar più oltre che nel fangue, ed in quelle glandule, nelle quali in quel circuito è attiffimo 2 trattenerli, quando è promossa la salivazione. devesi egli rendere non solamente affai fino, ma ancora devesi vestirlo di tali fostanze, che tolgano la forza alle sue punte, e lo facciano passare nell'ultime fuddivisioni del corpo.

A quello effetto la pratica comune faggiamente infegna nelle malattie, chefecondo il corfo della circolazione nella più rimota parte s'annidano, di far che: confista la base di coresto medicamento di zolfi, e d'altre fostanze di tal natura, che fieno atte a feguitarlo per fino all'ulti.na sua divisione senza dargli veruna asprezza, che lo saccia agire come uno stimolo. Così per tutte le indisposizioni. cutanee, e macchie abituali, si usa ilcinabro, l'etiope, ed ogni rimedio di. tal fatta; e i zola ordinari inervano l'efficacia delle preparazioni mercuriali, enon operano se non se in certe parti solamente, ed in certe circoftanze, comelo dimostrano le salivazioni ordinarie, che si devono reprimere co'medicamenti: fulfurei.

I medicamenti cavati da que'mineraii, in cui il fale ed'il zolfo fono uniti: dalla natura, come fi unifcono in alcuni: mercutiali dall' arre v. g. l'antimonio, il cinabro nativo, l'acciajo, ec. si maneggiano solamente su i medessimi principi, e se si vuole che si spargano per tutta la massa, è d'unpo restrenarli coi loro zolfi naturali o avventizi: l'acciajo, quand' è aperto dalle punte de' liquori acidi, e ad esse unito, operapiù presto, e divica anche emerico; ma quando egli sia pregno d'un sale aggiuntovi, anderà più eltre, e corrisponderà alla più rimota intenzione; com' è manisesto nelle preparazioni comuni dell'acciajo coltartazo, e coll'aceto, e col zosso.

Questo modo di ragionare in tali occasioni pare il più giusto, considerando la tessitura di quelle sostanze, che con una preparazione naturale si rendono proprie ad operare nelle parti più minute del Corpo animale; come fono quelle del genere aromatico, le quali tutte più o meno promovono la diafora fecondo il loro maggiore, o minor grado di fottigliezza, e dolcezza: Imperocché conftaro di fali estremamente fini, impregnati : d'un fottilissimo zolfo, come lo dimofira l'analifi chimica; ed il fal comune volatile oliofo, è una mirabile invenzi ne fullo stesso fondamento; poichè in esso vi ha un sale animale molto volatile coperto da un olio vegetabile il più esaltato; in vigor del quale egli è reso atto a pallare nelle fibre più minute, e formare, per così cire, una parce degli stessi spiriti animali. E qui non è suor di propofito offervare, che tutti i fali animali fono molto volatili, o facilmente fi rendone tali : ma quando fono nudi, appena il fuoco gli estrae, con una mi chianza ancora delle sue proprie particole nella loro composizione, riescono troppo puegenti, e recano una dolorofa

fensazione; e quando sono raddolciri con una porzione di qualche cosa, che sia di contraria tessitura, diventano i più essicaci e sicuri sudoriferi.

Queste confiderazioni non permetteranno che si stapisca, che i fali sottili delle canterelle sieno più sensibili e moletti alla vescica, che all'altre parti, e che la cansora reprima tali molesticisim-perocchè l'estrema piccolezza di quelle spicata li rende impercettibili, suorchè ne' più minuti canali, ne' quali le sibre componenti le membrane della vescisa si, dividono, come è noto; e la cansora spunta, e servail loro irritamento, perchè la sua estrema sottigliezza la rende atta a seguitatti in tutti i meandri, ed a rintuzzare le loro asprezze.

A questo passo è notabile ciò, che molti ota comunemente professano, di confervare i mercuriali contro le lora proprietà stimolanti, e di trasmetterli ne' più angusti canali, acciocche operine per fusione, e per pura forza d'impulso: Imperocché non folamente il calomelano, ed il Mercurio dolce si può impedire che operino nelle vie più ampie, e nelle glandule intorno alla bocca : ma eziandio il Turbit minerale, il quale dapperse, in una piccola dose operera violentemente per vomito, e per secelso; quando sia frammischiato colla canforz, non si sentirà tanto: ma pene rerà nella più rimota circolazione del langue, ed ecciterà la se parazione cutanea in una maniera più efficace, di quello che far possa qualunque medicamento di minore gravità specifica. - Con tal disegne develi frammischiarvi la canfora seltanto poco prima di pren lerla, altrimenti non fa l'effetto: e ciò pare che dipenda dalla fua grande volacilità, che la fa.in

LI 4

Chamb. Tem. XV.

gran parte esalare intanto ch' ella sta frammisci i na con un medicamento.

· Quanto alle dosi de' purgativi, il Dr. Cockburn procura di determinarle sulle seguenti supposizioni. — 1. Che nessona parte di loro opera se non nel sangue.

2. Che ivi essi operano col cangiare il sangue, e gli altri fluidi circolanti, che derivano da lui.

Da i quali postulati egli conclude, che nella medessma cossituazione disangue, la dose necessaria per produrre simili effecti, dev'essere proporzionale alla quantità del sangue; talmente che dove si esiga una certa dose per alterate una libbra di sangue, per esempio, ad un certo grado; vi vorrà una dóppia dose per alteratne due libbre allo selso grado, ed una tripla dose per alteratne tre libbre; ec. E generalmente, se la quantità m b ricerca la dose m d. perchè come b: d::mb::md. Vedi Dose.

## SUPPLEMENTO.

PURGATIVO. Noi abbiamo avuto dei tentativi d'aggiustate scientiscamente le dosi dei medicamenti purgativi, o catartici. Il prode Medico M. Cockborn studiossi essenti per allo scientificamente e con tutta l'intensione rispetto allo scientificamento del Problema; ma viene asserio, che questo Medico si facessie a-lavorare sopra cattivi principi. Dal Dr. Palgny ci è stato somigliantemente presentato un saggio riguardante questo Soggetto, che leggesi nei Saggi di Medicina d' Edimb. sotto d'articolo V. del IV. Volume.

Egli aff: rifce per cofa appurata queso secondo Valentuomo, che parte del sacdicamento vien consumata nei primi paffaggj, ove questa vi agifce non aftramente che uno stimolo; e che l'altraparte vien condotta entro il sangue; edin esso produce il suo effetto per mezzo d'assoctigliare, e di raresare il sangue medesimo.

Sendo premesti questi due punti -1. - Se il medicamento agifce, ed opera foltanto nei primi pallaggi, la dofeverrà ad effere come la groffezza della persona nella costituzione. - 2. Se tutta la medicina patti entro il fangue, la dose verrà ad effere come la grossezza nel quadrato della costituzione; e perciò: = 2. - Noi ci dovremo fare a deifare altrettanto del medicamento, quanto viene ad efferne speso nello stomace. e negli intellini direttamente, come la grofiezza del quadrato della costituzione ; ed altrettanto del medefimo, quanto viene ad effere condotto nel fangue; come il quadrato della costituzione; e la fomma nella grollezza della persona, verrà ad effere la quantità ricercata.

Le regole medefime vagliono, e debbon tenere nei vomitori, od Emetici.

Quanto però esser possa si nell'uno; che nell'altro caso migliorata; e più dicevolmente diretta la pratica del Medico per mezzo d'una simigliante dottrina, nei non c'impegniamo di farne senatenza, e ue lasciamo di buonissimo grado ai dotti intieramente il giudicar diciò. Lo Scioglimento dei Problema suppone un massimo Possulato, nieute minore dell'arte di misurare la costituzione di una persona.

PURGATORE, colui, che purga i i paoni lani, cavandone l'olio. Vedi: FOLLONE.

PURGATORIO, Purgatorium, nella Chiesa Romana, è un luogo, in cui si \* crede \*. che l'anime giuste sieno a fosfrire le pene dovute ai lor peccati, pe' quali non abbiano soddisfatto in questo mondo. V. MERITI, ASSOLUZIONE, ec.

Per grazia di Dio, per l'indulgenze della Chiefa, e per le preghiere de'Fedeli . \* fi crede \* che l anime vengano liberate dalle pene del purgatorio. Vedi

INDULGENZA, ec.

In Irlanda v' è un luogo chiamato purgatorio di S. Patrizio, dove dicefi, che per le preci di S. Patrizio Vescovo di cotello luogo fu fatta una visibile rappresentazione delle pene che soffrono i malvagi dopo la morte, ad oggetto di atterire i peccatori, ec.

PURGAZIONE, Purgetio, è l' atto di purgare, nettare, o purificare una cofa, col separarne e levarne ogn'impurità, che in elfa v' abbia. Vedi Purifica-

ZIONE.

PURGAZIONE, nella Farmacia, è lo chiarificare un medicamento col levare le sue superfluità, come il legno, ed i semi della Catsia, le pietre de' datteri, de' tamarindi, e d' altre frutta. Vedi ABLUZIONE.

PURGAZIONE, usasi parimente nella Chimica per diverse preparazioni di metalli, e minerali pe: nettarli dalle loro imperità; più comunemente chiamata purificazione, e rassinamento. Vedi Puri-FICAZIONE, e RAFFINAMENTO.

La purgazione del mercurio si sa col feltrarlo per una pelle di cammozza.-Vedi Mercurio. - l'Oro fi purga colla coppella, colla cementazione, ec. Vedi Oro, Coppella, ec. - In altri metalli si fa la purgazione colla replicata fusione, ec. Vodi METALLO, Fusio-NE , ec. .

PUR PURGAZIONE, catharfis, nella Medicina, è un moto escretorio, che nasce da una viva e regolata contrazione delle fibre carnose dello stomaco, e degl' intestini; in vigor della quale il chilo. gli umori corrotti, e gli escrementi ivi alloggiati vengono più e più protrufi, e a lungo andare efcluti dal corpo per fecello. Vedi Escrezione, Stomaco, In-TESTINI. ec.

La purgazione, è una delle principali. spezie dell' Evacuazione. Vedi Evacua-ZIONE. - Per quello che concerne i mezzi. e la maniera in cui fi fa. Vedi Pungattvo. Vedi altresi Super Purgazione. Purgazione, nella legge, è il purgarfi da un delitto, di cui uno pubblicamente è sospetto, od accusato avanti un? giudice, e chiamasi anch e judicium Dei ..

Vedi Judicium Dat.

Tali purgazioni anticamente furono? in grand'uso nell' Inghilterra; specialmente trattandosi di materie di fellonia negli Ecclesiastici; e se ne conserva ancora qualche uso nella Corte Ecclesiastica per sospetti d'incontinenza, ec.

La purgazione è o canonica, o vulgares. PURGAZIONE canonica, è quella che viene prescritta nella legge Canonica, la cui forma ha luogo nella Corte spirituale, ed è, che la parte giurerà d'esser innocente nel delitto obbiettato; e condurrà alcuni de' suoi vicini più onesti,, non però più di dodici, secondo che la : Corte gli allegnerà; acciocchè giarino fopra la loro coscienza di credere, che la parte giura con verità.

La Purgazione volgare effendo la maniera più antica, per mezzo del fuoco, . dell' acqua, o del duello, fa in uso ap- preilo gla lofedeti, e appreilo i Cristia -ni ancora, finché fu abolita dalla legge

Canonica. Vedi ORDALIUM, ACQUA, Duello, ec.

11 Cembattimento però, benchè fia ora in difuso, si può ancora praticare \* in Inghilterra \* per le leggi del Regno ne casi, ove manchi l'evidenza, e quando la parte scelga più tosto il combattimento, che qualunque altro giudizio. Vedi Porta di messodi, Duello, Campione, ec., ec.

Terris , bonis , ec. redhabendis post pur-

PURGAZIONE, nella Tragedia, è un termine che usa Aristotile per l'effetto della Tragedia sullo Spirito. Vedi Passione.

Coresto Filosofo osserva, che la Tragedia per mezzo del terrore e della compassione che risveglia, purga coreste passioni dall'anima.

Corneille però aggiunge, che la tragedia frequentemente crea cotelle paffioni, in vece di purgarle; così che egli prende questa purgazione d'Aristotele per una chimera. Vedi TRAGEDIA.

PURGAZIONI mestrue, fono quelle che comunemente diconsi tributi lupari, catamenia, o menses delle donne. Vedi Menses.

PUNIFICATO, termine applicato a qualche corpo ben purgato, e netto dalle impuritadi.

Le distillazioni, ed altre operazioni chimiche sono dirette a separare le parti più pure, e più sottili dalle seci, o dalle posature. Vedi DESTILLAZIONE.

Lo spirito di vino ben purificato, o descaro, sacilmente svapora. Vedi Al-

PURIFICAZIONE, nella Chimica, ec. e l'atto di purificare, o raffinare i corpi naturali, o di lepararne le feci, e le impuritadi. V. Pureazione, RAF.

Quanto ai Metodi di purificare i metalli, l' 010, l' argento, il ferro, il rame, lo stagno, ec. Vedi METALLO, ORO, ARGENTO, ec.

Quanto alle purificaçioni de' femi-metalli, minerali, ed altre materie, come l'antimonie, il zolfo, la canfora, il falnitro, ec. Vedi Antimonio, Zolfo, Canfora, ec.

PURIFICAZIONE, nelle materie di Religione, dinota un' efferta fatta al facerdote dalle Donne, che hanno partorito, prima che fieno ammesse di nuovo nella Chiefa.

Per la Legge di Mosè, una donna dopo aver partorito un maschio, era immonda quaranta giorni; dopo il parto d'una femina lo era per ottanta giorni; nel qual tempo ella non dovea toccare alcuna cosa Sacra, nè approssimatsi al Tempio; ma dovea trattenersi dentro le porte, separara da ogni compagnia, e dal commercio dell'altre.

Spirato coresto termine, ella si presentava al Tempio, ed alla porta del Tabernacolo, per offerire un Agnello in olocausto, od un piccione, o una torrora, la quale pigliara dal Sacerdote, esso la offeriva Dio, e pregava per essa, acciocché poteste punificarsi.

Tal cirimonia, che confisteva in due cose, cioè in un olo austo, ed in un facrifizio d'espiazione chiamavas חדום purificatio, purgatio.

La Vergine Santa, avvegnacche, fecondo i Santi Padri, efente dai termini della Legge, vi fi è fottomessa; e nel tempo prescritto andò al Tempio, ed adempì la Legge. In commemorazione di che la Chiesa annualmente solennizza la festa della Perificazione della Vergine, nel secondo giorno di Febbrajo; nominata eziandio la Candelaia. Vedi Candelaia.

La Festa del'a Purificazione, sembra molto antica. Dicesi ordinariamente che sia stata instituita al tempo di Giustiniano, nell'anno 54 2:e ciò in occasione di una mortalità, che in quell'anno spopolò quasi tutta la Città di Costantinopoli. Vi sono però alcuni, che credono ch' ella si osservate prima, benchè inaltra maniera, e in ungiorno disservate da quello stabilito da Giustiniano, cioè tra la Citconcisione, e l'Episania. — Il di stesso è la presentazione del nostro Salvatore nel Tempio. Vedi Presentazione.

PURIM\*, una Festa solenne tra gli Ebrei, celebrata il d'1 14. Marzo, in memoria della loro liberazione dalla cospirazione di Haman per Esther. Vedi-ESTHER.

\* La parola è Ebrea ברוים, cioè forti.

PURITANI, termine anticamente
usato per dinotare i Calvinisti della gran
Brettagna, dalla lor professione di seguitare la pura parola di Dio, in oppofizione a tutte le tradizioni, alle cossituzioni umane, e all'altre autorità. Vedi CALVINISMO, NON-CONFORMISTA,
PRESBYTEBIANO, SEPARATISTI, TORY
WHIG, ec.

PURLIEU. V. il feguente articolo. PURLINS, nel fabbricare, sono que' pezzi di legno che stanno in croce nel di dentro de'travicelli, per tenerli difesi nel mezzo della loro lunghezza. Vedi TRAVII.

Per un atto del Parlamento di rifabbricare Londra; fi ha, che tutti i Purlias da quindici piedi, e sei oncie, a dieiotto piedi e fei oncie lunghi, fieno nel loro quadro nov'oncie, ed ott'oncie. — E tutti in lunghezza da diciotto piedi, e fei oncie a ventun piede e fei oncie, fieno nel loro quadro dodici oncie, e nove oncie.

PURLUE, \* PURLIEU, O POURAL-LEE, termine Inglese, che dinota tutte quel terreno, vicino ad una suresta se delva il quale essendo stato aggiunto da' Re d' Inghilterra all'antica foresta, su, in conseguenza d' una visita generale accordata da alcuni de' loro Successori, di bel nuovo separato dalla medessma, e fatto purlicu, cioè puro e libero dalle leggi ed obedienza della Foresta. Vedi Fo-RESTA.

\* La parola è formata dal Franzese pur, puro; e lieu, luogo.

Un purlieu, o pourallee, si definisco un circuito di terreno contiguo alla soresta, e circoscritto con termini immobili, noti soltanto da pubblici documenti o registri; il qual circuito di terreno su altre volte soresta, e venne poscia ssoressa in seguito di certe preambulazioni o viste generali fattevi per separare con certo giro la nuova foresta dalla vecchia. Vedi Perambullazione.

I porticus o pourattees cominciarono nels modo che fegue: — Il Re Enrico I falito che fu ful Trono l'anno 1154 prefet anto piacere nelle felve del Regno d'Inghilterra, che, non contento di quelle, che vitrovò, quantunque molte e grandi, incominciò ad ampliarne diverfe, e a convertire in boschi e forefte le terre de'fuoi Sudditi contigue alles medesime. Vedi Affordes sans e.

I di lui Successori Riccardo I, e Encico II lungi da rimettere la minimacosa nel pristino stato, continuarono a-

fare maggiori usurpazioni: e tale continuò ad effer la forte di quelle terre fino all' anno dieciasettesimo del Regno di Giovanni; nel qual tempo, come l'aggravio era divenuto famoso, e ne soffriva ogni grado di persone; diversi Nobili e Gentilgomini pregarono il Re di voler concedere, che tutte quelle terre le quali da' suddetti di lui predecessori, e da lui medefimo, erano state convertite in forena, si tornassero a ridurre nell'antico stato; e il Re, dopo molte follecitazioni, non potè alla fine a meno di sottoscrivere e figillare quegli articoli , che circa i privilegi della Foresta al-Jora si domandarono; e ch' erano per la maggior parte quegli stessi, che ora si contengono nel diploma della Foresta. Vedi FORESTA.

Si venne per tanto a scegliere diversi Nobili, ec. al numero di venticinque, i quali giurarono, con altri loro assistenti, di vedere che i suddetti privilegi, così conceduti e confermati del Re, venisfero in ogni punto offervati.

Ma prima, che cos' alcuna si eseguisfe a tal proposito, morì il Re Giovanni;
ed essendigli succeduto il Re Enrico
Ill gliene furono fatte suove instanze;
ed egli, per meglio eseguire il chiesto
annullamento delle foreste, ordinò, che
certi Giurati benestanti e ricchi saccesfero le opportune incheste per separare
tutte le nuove foreste dalle vecchie: lopra di che si mandarono due Commessaji per sare corali incheste; in virtù delle quali, non solo si abolirono molte
vaste foreste, ma da' propritari de' medessim ne vennero migliorati i terreni, e
sesi arti alla cultura dell' ararro.

Fatto e confermato questo Diploma, andò a visitare alcuni di què terreni

ch' erano stati ultimamente ridotti in foresta, cioè alcune di quelle nuove afforestationi; si fecero le convenevoli incheste, e si determinò, sulla certezza, che dar ne poteano in pubblici documenti e registri, quali fossero le antiche, e quali le nuove afforestationi: benché si trovi, che la maggior parte delle nuove afforestationi continuasiero ancora pet truto il tempo della vita del Re Enrico III.

Sotto Eduardo I fattesi nuove petizioni ed istanze, tre vescovi, tre Conzi, e tre Baroni vennero alla sue destinati a a far eseguire e continuare quelle perambulaționi, o visite generali; e in conformită gunsero questi a farle eseguire, ed a vedere formate le opportune inquisioni, che furon rimesse alla Corte della Cancellaria; e si ottenne, che tutti que terreni, ch' erano antica foresta, venisfero a limitarsi con termini di consine irremovibiti e costanti, che servitero di pubblica notizia e registro per sempre.

Volle parimenti il Re, che cutti que' boschi e terreni, ch' erano della nuova afirestacione, fottero fepratti da' vecchi, e rimetli alla Cancellaria co' loro segni, limiti, e confini da riconoscersi, in simil guisa, per sempre ne' pubblici registri.

Così appare, in che modo i terreni di purlicu, o pouralle, chbero il lor principio; perocchè tutti que' bosh hi e terre, le quali furono convertite in foresta, od affirestate dagli Re Enrico I. Ricardo I. Enrico II. e Giovanni, e le quali per le fatte perambulazioni, vennero separate dalle anti he foreste, si denominarono,

e tuttavia li denominano pourallees, cioè boschi e terreni separati dalle soreste antiche, e ssorestati o satti arabili, ec. per

PUR

vifita generale o perambulazione ; poiche pouralce in Inglese è lo stello, che perambulatio in Latino. Vedi PERAMBULA-ZIONE.

Ma non oftance, che quelle nuove offoreflazioni fostero stare abolite in virrà della perambulazione, che le rese pouralles o porlieu; non furono però universalmente abelite per ogni persona, in guifa tale, che alcuna parte non continui a restare ancor foresta in un certo senso .-Perchè, in virtù delle parole della Charta de Foresta, se il Re ha reso foresta qual. che bosco o terreno de' suoi Sudditi, in danno de' proprietarj, una tale offorestarione dovrebbe tosto restar abolita ; vale a dire, soltanto riguardo a quelle persone. cui appartenevano què tali boschi e terreni, e le quali, come veri proprietari de' medelimi, potrebbero vendere e tagliare i loro boschi a lor proprio piacere, fenza veruna licenza del Re; come altresì convertire in terre arabili i loro prati e pascoli, od altrimente migliorare il lor terreno pel maggior vantaggio. Così anche potrebbono allo stess' oggetto dar la caccia alle fere selvagge, ec. Ma niun'altra persona potrebbe pretendere cotal beneficio di cacciare nel terreno pourallee, fuorché il vero proprietario del terreno medefimo ; il quale è in libertà di soffrire, che il terreno pourallee resti sempre foresta, come in fatti alcuni l' han giudicato il più espe: diente, perchè ciò dava loro il dritto di godere del beneficio del pascolo comune ( the Common ) entro la foresta, del qua: le sarebbero altrimente privi ed esclusia Quindi, se avviene, che le bestie scorrano dalla foresta nel terreno pourallee; it Rehatuttavia sopra di esse la propries the, contro chiunque , eccetto contro il. LIEU , o di Pounalles, Purlue Man

141 proprietario del fondo, in cui elle fono: il quale ha una proprietà speciale sopra le medesime, ratione foli; in guisa cale però. ch' egli non possa prenderle, che solo in cacciando co' fuoi livrieri, od altri cani fenza attraversarle o intercettarle nel lor corfo di ritorne verso la foresta V. CACCIA, FORESTALLING, ec.

Oltre quanto s'è fin qui detto della differenza tra foresta, e purlieu, o pourallee, evvi anche un' altra diversità . cioè: che tutti i boschi e terreni dell' inspezione della Foresta, sono assolutamente compresi nella servitù e carico della medefima, sì in rispetto a' loro proprietarj, che a riguardo di qualfifia altra persona; perchè nessuno può tagliare i suoi propri boschi, nè migliorare le sue proprie terre, che sono entro l'inspezione della Foresta, senza licenza del Re, o del di lui principal Giudice ambulante, che ha cura della confervazione delle Foreste .- Nè persona alcuna caccerà, o molesterà le bestie selvaggo della Foresta, nel suo proprio fondo, entro l'inspezione della Foresta, senza licenza o permissione del Re, o del di lui principal Giudice della Foresta, per poter farlo. V. INSPEZIONE della Forefla.

Ma coloro, i cui fondi stanno entro i pourallees, non sono soggetti a queste refirizioni. - Nulladimeno i botchi e terrent entro i pourallees non sono affelucamence liberi dalla Servicò della Foresta rispetto alle bestie selvagge che vi: hanno i lor covili, quando avviene, ch' elle si sviino dalla Foresta: ma siccome i medefimi una volta erano affolusamente: forella , così continuano ad effere condizionalmente tali.

Uomo di Purlus, o Veme di Pura-

éuno, che ha terreni nel fondo detto purtue; e ha permissione o diritto di cacciare e correre entro di questo, ma fotto certe restrizioni. Vedi Pur Lub.

Per lo Stat. 13. Ric. II. colui, al quale sia lecito di andar a caccia in un purlue, dee avere boschi o terreni di libera tenuta, of free-hold, entro il purlue medefimo, pel valore annuo di 40 scillini- - Per lo Stat. di Giacomo I. egli dee avere terreni ereditarii del valore di 10 lire ferline all' anno , ovvero terreni di libera tenusa del valore di 30 lire; o dee avere effetti del valore di 200 lire: o dez esfere figlio d' un Cavaliere, o Barone, o di persona di più alto grado; ovvero figliuolo ed erede apparente di uno Scudiere, Efquire. - Ma per un più recente Atto di Carlo II. nessuno può tenere cani levrieri dentro il pourallee. od altrove in Inghilterra o Galles, se non ha una permissione o facoltà libera. o fe non è Signore di un Manor, o Feudo. o tale poffeffor libero e free holder . che fi trovi in pollello, di sua propria ragione, o di ragione di sua moglie, di terre, poderi, o altri effetti e fondi ereditari. del detto valore di 40 lire all' anno, dedotta ogni spesa e gravezza di cotali beni ereditarii ; ovvero di terre, poderi od effetti e fondi ereditari, di sua propria ragione, o per diritto di sua moglie. a termine di vita o di vite, del valor annuale di 80 lire, dedotte tutte le spese e grave/ze; o che sia del valore di 400 lire fterline in beni , o bestiami. Vedi CACCIAGIONE.

Dicefi adunque, che il fundo di ponralle, jo purlieu, fia per colui, chi è qualificato tale: altri non così qualificati, e perciò non uomini di purlieu, pure avendo fondi nel pouralle, pollono, quando trovano qualche bestia selvaggia sul sor proprio fondo entro il pourattee, darle sa caccia con piccioli cani, ma non già con cani levrieri, od altri cani da caccia.

Nè l' *Uomo di puticu* può cacciare per largo e per lungo a sua propria discrezione; ma è obbligato e ristretto a varie

regole: come,

1. Ch' egli ha sempre a cominciare la fua caccia nel fuo proprio fondo, e che quantunque trovi tali bestie salvatiche nel fuo proprio terreno pourallee , e per questo riguardo abbia egli certa proprietà fulle medefime , ratione foli , contro ogni persona suorche il Re; pure cotale fua proprietà non fussifie che folo a condizione, ch' egli le uccida co' fuoi cani . dando ad esse la caccia . senza intercettatle, prima ch' elle possano ritirarfi alla Foresta .- Basta, ch' elle fien giunte nel confine od orlo della Foresta. prima che i cani le acchiappino, perchè elle appartengano al Re, o ad altro proprietario della Foresta.

Ma se l'uomo pourattee comincia la sua caccia nel suo proprio sondo libero, egli può perseguitare la siera pel sondo di chicchessia entro il terreno pourattee, purchè non entri nella Foressa.

2. Se un uomo partieu comineia la sua caccia o corsa nel fondo d' altro uomo entro il terreno pouraltee, e se i suoi cani acchiarpano la siera, prima ch' ella polla giugnere ne' consini della Foresta, e se la fiera tira nella Foresta; e sieni vi da loro uccisa; allora l' uomo pouraltee non hada entrare nella Foresta, ne' da pigliare la bestia così uccisa, perchè la sua corsa fu irregolare sin dal principio, non potendo egli pretendere proprietà alcuna sopra la bestia ratione soli.

3. L' uomo pourallee può andar a cae;

cia nel fuo proprio fondo pourattee, in cempagnia de fuoi propri fervi, e non di altre persone; ne può destinare, permettere, o dar facoltà a verun'altra perfona, fuorchè a' suoi fervi di cacciare per suo ordine nel suo terreno pourattee.

4. Ad ogni uomo pourallee è proibito dalle Leggi della Foretta di andar a caccia su i fuoi propri terreni entro il pourallee, ogni giorno, o più fovente, che tre giorni alla fettimana, eccettuata la Domenica.

5. Né veruno disturberà, o perseguirerà alcun cervo, ch'egit trovi nel suo fondo pouratte, entro lo spazio di quaranta giorni dacchè il Re avrà fatto una caccia generale nella Foresta a quello contigua; perchè allora le fiere della Foresta non vengono ne' terreni pourattes spontaneamente; ma sono costrette ad entrarvi dallo shiamazzo de' Cacciatori, e dal romore de' lor corni: in guisa tale, che sol vi corrano per trovarvi un asso.

6. Nessuno uomo andrà a caccia nella distanza di serve miglia dal confine della Foresta, o nel suo proprio sondo pouratte, per lo spacio di quaranta giorni, a contare dal giorno del Proclama Regio; ogni qualvosta il Re dichiara, e fa sapere la sua Regia volontà e piacere di fare una caccia generale nella Foresta.

E perchè i fondi pourallees erano una volca, e in certo modo e fento fono tuttavia foresta, era necessario di avere unitali, che vi servissero, ed avessero particolar cura della conservazione degli animali salvatici, che talvolta escono dalla Foresta, e vanno erranti ne certeni pourallees, poichè altrimenti le Leg, gi de pourallees, non potrebbero eseguiri, ma la Foresta verrebbe presto distrutta dagli uomian pourallees.

Per questa ragione si stabilirono certi Capocaccie, detti rangers, i quali, benchè non siano ufiziali della Feretta, pure a questa appartengono, perocchè cutti gli uffiziali, che stanno nella Foresta, sono incaricati della verzura e cacciagione della medessima; ma il Capocaccia non ha cura della verzura, ma soltanto di quegli animali salvatici, che uscendo dalla Foresta entrano ne' sondi poursitets, luogo del suo impiego; ond'è fao dovere di ricondurli nella Foresta.

Quest' ufiziale è messo dal Re, o dal suo principal Giadice ambalante, ed è creato con lectrea patente, coll' ordinaria mercede di 20, 30,040 lite fertine, o più all'anno, pagabile dall' Exchequer; avendo egli in oltre certaquantità di cervi e daini, che gli si permette di prendere dalla Foresta ogni anno, in itagioni convenevoli.

La sostanza del suo giuramento è di rintracciare, e ricondurre addietro co' suoi cani da caccia le siere della Foresta, ogni volta che queste n'escono, e corrono nel suo pouralles; di denunciare ogni illecita caccia o cacciatore di animali falvatici di qualunque sorta, tanto ne' terreni pouraltes, che nella Foresta; e' di portare queste od altre denunzi di trasgressione al prossimo futuro Tribunale o Corte di Attachments, o Suntimote.

Si dee osservare che i Capocacce non appartengono, che a quei tali sondi pourattes, i quali già aitre volte erano boschi e terreni del Suddito, e furono poscia di bel nuovo sforestati, e in tal guisa resi pourattess. Quindi , siccome vi sono foreste in Inghilterra, che non sono mai state ampliare col mezzo di nuove afforestationi, e perciò non hanno purtica a

alcuno oggidi; non vi può esfere Capocaccia, che a queste appartenga.

PURPURA. Vedi Purpura.

PURPURATI, negli antichi nostri Istorici, dinota i figliuoli degl' Imperadori, e dei Re. Neubrig. Lib. 3. cap. 4. Malmsb. lib. 3.

PURULENTO, PURULENTUS, nella Medicina, dinota alcuna cosa frammischiata, o che partecipa del pus. Ve-

di Pus, e Suppurazione.

I Tifici sputano frequentemente una materia purultnia. Vedi Philisis. — Nella dissenteria, sono purultnii gli scarichi del ventre; e quando v'è un ulcere ne' reni, o nella vescica, l'urina è purulenta.

PURREL, anno 35. Eliz. cap. 10. una tista o cimosa, che, per decreto della Regina Elisabetta, si dee fare in Inghilterra al capo di certi panni, detti Kersey, per impedire l'inganno di sce-

marne la lunghezza.

PURSUIVANT, sorta di servo, o messaggiero. Vedi Messaggiere.

PURVIEW \*, un termine sovente ustrato dal Cavalier Eduardo Coke per denotare il corpo di un Atto di Parlamento, ovvero quella parte, che comincia Be it enastique ec. cioè, sia decretato, ec. per distinguerla dal preambolo. Vedi STATUTO.

\* La parola vien dal Franzese, pourveu, un dono, concessione, provvisione, ec.

Lo statuto di 3. Hen. 7. sta sopra un preambolo e un purview. 12. Rep.

PUS, \* nella Medicina, una materia putrida, bianca, e spessa, formata di sangue corrotto in una piaga od ulcera, e che esce dalle labbra di questa. Vedi Ferita, ed Ulcra. \*La parola è latina, pus, che litteralmente denota moccio, marcia, puzza, formata dal Greco nuor, che fignifica la stesso.

Le piaghe si debbono sempre tener aperte mentre stanno suppurando; cioè, mentre generano pus, o marcia; per tema di rinchiudere il lupo nell'ovile. Vedi Suppurazione.

## SUPPLEMENTO.

PUS. Una porzione picciolissima di quella rea fostanza appellata con voce Latina pus dagli Autori, e che noi di. ciamo marcia materia purulenta, afforbita entro i vasi sanguiferi, produce una febbre putrida con tanta certezza, con quanta il fermento, olievito alza una fermentazione nel mosto per la birra. Questa febbre non dipende dal suo stimolare i solidi a fare delle più vivaci, e maggiori vibrazioni, ma bensì dal fuo accrescere il moto intestino, e dal fuo accelerare il processo animale, affrettando il cambiamento dei sughi a quel fottile stato d'acredine, che viene a rendergli incapaci d' essere rattenuti nel corpo, e gli dispone a disfarsi, e precipitar fuori in evacuazioni colliquative, quali appunto sono il sudare, ed il purgarfi per secesso, effetti costantisfimamente accompagnanti, e non mai disgiunti da queste sebbri putride, o dir le vogliamo ettiche, oppure da ulceri interne originate. Vegganti Saggi di medicina d' Edimburgo, Volume V. art. 77. Veggafi di pari l'artic. Putre-FAZIONE.

Allorchè la materia purolenta è lodevole, e d'indole benigna, ella si è uno dei più efficaci, e potenti digeAivi, suppuranti, ed incarnanti per se sessioni allorche itassi soverchio stagnante, oppure, allorche i vasi, ed i liquori, od umori peccano, e sono difettosi, ella può benissimo divenire una sante agra, simolantissima, e sommamente corrosiva: allora quando questa porzione di pus viene ad essere associate utti i liquori, simola i vasi, ed è sommamente capace di partorire, e produtre sconcerti evidentissimi di santà.

PUSTULA, è una piccola eruzione fopra la pelle, piena di pus; che nasce specialmente nel Vajuoto, e nel morbo Celtico. Vedi ESANTENA.

PUTATIVO, fappositivo, è ciò, che viene creduto estere quello che realmente non è.

La parola di rado si usa, suorchè nella frase padre putativo. — Così diciamo S. Giuseppe su il Padre putativo di Gesù Cristo. Vedi Padre B.

PUTREFAZIONE nella fifica una specie di corruzione prodotta ne' corpi naturali, generalmente dall'umidità dell'aria, o di qualche altro suido ambiente, che penetra i pori, e che essendi vi agitato, scioglie, e mette in libertà alcune delle parti più sottili, particolarmente i sali, e l'olio; ed in tal guifa scioglie, scompagina, e cangia interamente la tessirura, e tal volta la figura della missura. Vedi Corruspe.

Quanto alla putessizione contribuisca l'aria, egli è evidente da ciò, che i corpi lepoiti prosondamente sotto terra o pell'acqua suott dell'atmossera dell'aria, matranno interi per lungo spazio di tempo; ed essendo esposti all'aria aper-

Chemb. Tom. AV.

ta ben tosto infracidiranno, e si ridurranno in polvere. Vedi Sottere Anbo.

Il fimile avviene delle frutte sucose, e d'altre materie vegetabili, le quali a fronte di tutta la loro disposizione a puttresfarsi, resteranno lungo tempo intatte nel vuoto. Vedi Vacuum.

Le Oscillazioni perpetue di un fluido così elastico contenuto o rinchiuso ne'. peri d' un corpo, devrebbero bastare a farci concepire quella alterazione, che recano alla forma e teffiture del medeli-, mo; nondimeno parerebbe piuttofto. che l'acqua, o la materia del vapore, di cui va pregna, sia l'agente più immediato. Quindi Acolta offerva, che nel Perà . ed altri hanno offervato lo stesso in Egitto, dove rariffime volte cade la pioggia, che ogni cofa vi continua lungo tempo incorrotta: avvegnacchè not più tosto ascriveremo Il' effetto all' abbondanza del sale nitroso esistente nell' aria di que' luoghi, il quale refifte, come ogni un sa, alla putrefazione. Vedi ARIA, ACQUA, SALE, ec.

In fatti, tutte le putrefazioni de'corpi animali e vegetabili , per opinione del dotto Boeraave, si fanno per mezzo dell' acqua fola: prendete, dic' egli, una libbra di carne frescal, e confervatela in un calore fimile a quello del nostro corpo, ed in pochi giorni la putrefazione farà completa; ma se voi prima estrarrete, o farete esalarne tutta la parte acquosa in qualche vaso chimico; benchè resti il fale e l'elio, la carne indurirà come una pietra, e si potrà conservare per lungo tempo senza putrefazione. - Se però, quando è così indurita, vi fi verfi fopra dell'acqua, o pure anche vi cada fopra la rugiada fiella, cotesta carne verrà a putrefarfi.

Con tal mezzo il pane, la carne, e smili alimenti si ponno preservare per una serie d'aani; purche si abbiariguardo al luogo: quindi è, che ne' paesi sechi come in Egitto, gli sceletri de'mortinon si putresanno mai; ma restano secchi, duri, ed intatti; come vediamo nelle mummie, che si trovano sepolte sotto la sabbia. Vedi Mummia.

Lo stesso sangue umano, che naturalmente è inclinato alla putresatione, se sia che si spossi della sua parte acquosa, si può conservare per cinquanta anni. Noi attualmente troviamo il langue di capra conservato da lungo tempo nelle botteghe: senza corrompersi; avvegnacchè se sciolgas nell'acqua, e si esponga ad un calore gentile, egli si putresa immediatamente.

PUTABLETATIONE, nella chimica, dinota una specie di operazione spontanea, in vigor della quale i vegetabili o altre sostanze, in virtù del loro proprio calore ed umidità si sciolgono, e si convertono in sostanze d'una più alta natura e. g. di natura animale. Vedi Arimale, e Vegetabile.

Processo della Putraffazione de vegetabili.—Mescolate inseme alcune delle più tenere, verdi, e sucose parti de vegetabili recenti, o acidi, o alcalini in un gran mucchio all'aria aperta e calda, e comprimeteli con un peso, se il loro peso proprio sia lieve, la parte di mezzo del mucchio in poco tempe spontaneamente concepirà un piccolo grado di calore, e passerà successivamente per gli altri gradi sinattanto che giungerà ad uno stato di ebullizione, e si putrestrà persettamente.

Nello spazio di tre giorni dopo averli messi insieme, essi concepiranno un calore facile a rilevarsi dalla mano, eguale a quello del corpo umano in istato di salute; ma il quinto giorno il calore sarà troppo grande, nè la mano potrà soffirilo senza dolore; e sinalmente nel sesso, settimo, e ottavo giorno i sughi generalmente parerà che bollano, e tal volta la materia anche infiammerà e brucietà.

Con questa operazione spontanea, i vegetabili acquistano un sapore e un odore putrido, stercoraceo, o cadaverigo, e si convertono assatto in una massa similare o molle, o in un crassamento, che rassomiglia molto all'escremento umano fetido nell'odore, e nel sapore alla carne putrifatta.

Se polcia codella materia fetida mentre rimane nel suo setido stato, si ponga in una storta di vetro, e si distilli coi propri gradi del fuoco nascerà i un'acqua pregna di uno spirito urinoso perfectamente simile a quello degli animali, e separabile con una recente distillazione leptamente fatta in un vetro alto, in acqua elementare, e parimentepregna di una gran quantità di fal puro,. bianco, volatile, fecco, alcalino, chenon si distinguerebbe dal sale degli animali. 2. un sale volatile, alcalino, oliofo, che s'unifce in zolla. 3. un olia. estremamente volatile ed uno fetidissimo, l'uno e l'altro de' quali è affatto. fimile a tal forte d'olio degli animali; e finalmente il rimanente essendo calcinato in un fuoco aperto non produce. la minima particella di fal fisso : come se. appunto egli realmente fosse del regnoanimale, e non del vegetabile. Vedi: SALE.

Coresto processo è veramente universale, ed ha luogo in tutte le specie di

vegetabili, benchè differenti nella loro natura e virtù. Sono stati fatti degli esperimentinelle piante acquose più fred de e più sucose, come nella porcellana, nell' acetofa ec. ed altresi nelle piante più calde, e più acrimoniole, come nel titimalo ec. e si trovò sempre il mentovato effetto, ma più presto, a proporzione della maggior quantità d'olio contenuto ne' vegetabili impiegati, sempre però cogli stessi fenomeni. Ciò succederà pure nei vegetabili secchi, purchè sieno inumiditi coll'acqua prima che fieno gettati in mucchio : e così noi vediamo tal volta le biche di fieno l'pontaneamente accendersi e vampeggiare, specialmente se non sia stato seccato beee.

Ella è una cosa che sorprende il considerare, che con tal mezzo si possa af. fatto levare la differenza che patfa tra i vegetabili, e che tutto il regno di essi possa ridursi alla medesima comune natura ; coficchè v. g. l'affenzio ed il tanacetto, o l'acetofa, e la gramigna apparirà una medefima cofa; e tal cofa non apparirà altrimente che una carne putre-

fatta.

Benchè l'acetofa sia celebre per la fua facottà di preservare i fluidi animali incorrotti, mentre circolano nel corpo, e lo scordio per la sua virrà balsamica, che li mantiene in istato d' incorruzione dopo la morte; non oftante coteste piante stesse si corrompono tanto facilmente, e si cangiano in una specie di carne putrefatta, quanta è la loro virtù d'opporti alla patrefazione. Boeraave confidera ciò, come una legge generale della natura, saggiamente stabilita per produrre de' mirabili cangiamenti nel mondo, e per impedire l'inazione, e

Chamb. Tom. XV.

lo imfouimento della materia ful nostre globo; esfendo cotesto principio attive un mezzo, per cui si fa un facile, e reciproco passaggio delle sostanze vegetabili in sostanze animali, e delle animali in vegetabili.

Quindi possiamo intendere la natura e gli uli della putrefazione, colla differenza tra esta e la fermentazione, in riguardo al foggetto, alla causa, ed all' effetto. - I vegetabili folamente sono il soggetto della fermentazione, ma tanto f vegetabili, quanto gli animali fono il foggetto della putrefazione. La Fermentazione parimente ricerca che il suo soggetto fia ridotto prima alla forma di liquido; là dove la putrefazione solamente fuccede, quando il fuo foggetto è mezzo fecco, o scarsamente umido : e quest' è la ragione perchè il mosto posto in un valo di legno, non si putrefà ; mentre à grappoli, dai quali fu spremuto, essende gettati in mucchio, concepiscono calore, ed acquistano uno stato di putrefatione.

Noi vediamo ancora, che la putrefarione de'vegetabili principia, e si promuove col calore, e finisce colla cottura, la quale ricerca un grado di calore molto più grande di quello, che vien'eccitato dalla fermentazione, esfendo capaco di produrre un' ebullizione nella pianta, ed anche di convertirla in fiamma: Siccome in fatti la causa immediata della fermentazione è il moto dell' aria intercetta tra le parti fluide, e viscose del liquore che fermenta; la causa della putrefazione è il fuoco stello, raccolto o incluto dentro il foggetto che fi putrefà. Vedi Fuoco, e CALORE.

In oltre, gli-effetti della fermentazione, fono la produzione de' fiori, o la cong versione della parte salina del corpo che fermenta in tartaro, o in una spezie acrimoniosa, acida, e fissa di sale, e dell' olio in uno spirito infiammabile, che risiene qualche cosa della natura del vegetabile ; ma la putrefazione riduce tutti i sali acidi, in volatili, ed alcalini; rende gli oli non spiritosi, ma sommamente fetidi ; distrugge totalmente ciò, che forma la specifica differenza tra un soggetto, e l'altro; e li converte interamente in una molliccia polposa massa, d' una patura animale, fenza il menomo segno d'alcun sale fisso, benchè il vegetabile recente colla calcinazione ne avrebbe da principio fornita una grande proporzione; La putrefazione in fine fa quafi la stessaspezie d'alterazione in tutto il soggetto, che farebbesi col passare per un corpo sano animale, soffrendo sutte le azioni di esfo, ed alla fin fine convertendoli nella forma d'escremento. Wedi FRRMENTAZIONE.

Quest' operazione può condurci un poco nella natura della digestione animale, o nella mutazione, che sostrono gli alimenti nel Corpo Umano. — Perchè il cangiamento, che i nostri alimenti vegetabili ricevono nel corpo, essendo sale, che li converte nella medesmanatura, e negli stessi principi, che vengono loro recati dalla putresazione, ella è una presunzione, che la digestione altro non sa: almeno apparentemente vi si avvicina più che alla sermentazione. Vedi Diegszione.

SUPPLEMENTO.

PUTREFAZIONE. Nella putrefagione hayyi un grandifilmo moto intefino: quando è condotta ad un'alto puato, e quando la fostanza putrefacentes trovasi grandemente compressa, questa viene ad essere accompagnara da calore, o da sumo, ed alcune volte alza eziandio la samma. È ad essa coessa l'aria; e viene ad esser cambiata la tessitura visibile della massa putresicantis.

É la putrefazione il più fottile di tutti i dissolventi. Ella arriva ad essettivamente dissiugnere e separare tutte le parti componenti dei corpiputresscantis, apriferva del solo sale marino. In questo potentissmo, ed essecatismo discioglimento l'azione intestina delle minutissme particelle dei corpi creati, viene a raccogliere, oppure è in uno, od in altro modo, la cagione, ed il mezzo del calore.

I fluidi del corpo umano sono grandemente disposti alla putrefazione, e faori del corpo divengono in grado alimsmo putridi, eziandio sotto l'aria fredda; e sezza il menomissimo dimenamento, od agitazione; ed il nostro sangue non meno, che alcuni dei nostri sughi, fuori della circolazione, ma però dentro il corpo, si cangiano in materia putrida.

I cambiamenti operati, e prodotti nei corpi dalla putrefazione, non sono già ivi più considerabili di quello sieno nella putrefazione delle sostanze vegetabili, le quali per mezzo di siffatto cambiamento vengono condotte a un di presso alla condizione, stato, e natura di sostanze animali.

Affine di provar questo per mezzodi una pianissima, ed agevolissima espetienza, preaderai un'abbondevole quantità di foglie di cavolo, e le pigierai benfisse, e ben dure entro un tubo apertocon dei peli fopr' elle, e proccurerai, che quello tubo medesimo sia foracchiato ai fuoi lati; collocherai poscia questo tubo così aggiustato in un luogo caldo, e le foglie verranno incontanente a concepire un calore nel mezzo, ed alla perfine in tutt' elle, o presso che in tutt' esse, e' verranno a cangiarsi in una sofficissima sostanza pastosa. Questa sostanza distillara entro una storta di vetro viene a somministrare la spezie medesima di sale volatile, e d'olio, non altramente che faccianfi le fostanze animali. Ne si sacesse altri per avventura a pensare, che ciò fosse cosa soltanto particolare a questa pianta, avvegnachè tutte di pari, ed ugualmente producano questo effetto; le piante acide, e le alcaliche, le dolci, e le amare, le astringenti finalmente, e le emollienti.Quindi noi possiamo agevolmente imparare, e come avvenga, che la Natura nei noari corpi cangi, e converta i vegetabili in sostanze animali, ed avvi questo di fommamente considerabile, vale a dire, che da questa massa putrefatta non è posfibile d' ettenere, e di proccurare nemmeno un semplicissimo grano di sale fisfato. Veg. Shaw, Lezioni, p. 134.

PUTREFAZIONE dell' acqua. Viene afferito come ella si è una qualità particolare dell'acqua del Tamigi quella di putrefars, e malgrado ciò, di continuare ad esser fana; e che dopo d'essersi putrefarta riassuma di bel nuovola primiera sua condizione, si ricovri al suo essersi come dianzi. Moltissimi naviganti sono stati necessitati a beversela, mentre era putrefatta, di modo che chiadendosi per sino le loro narici la versavano entro le loro gole, tanto era il fetore, che esalava, e con ciò non ossante non ne ri-

fentirono quindi alcun danno nella loro fanità. Oltre a ciò l'acqua del Tamigi in questo stato purrefatto ella viene a generare una spezie di spirito, il quale prenderà benissimo suoco in approsionandovi una candela accesa, non altramente che venisse a toccassi colla candela medesima accesa lo spirito di vino.

PUTRIDO, Putridus, qualche cofafracida o putrefatta. Vedi PUTREFA-ZIONE.

Così diciamo carne putrida: — un putrido umore. — I membri putridi, cioè quelli, che sono morrificati, si devono recidere. Vedi Mortificazione.

PUTRIDA fibbre, è una spezie di sebbre, in cui gli umori, o parte di essi hanno si poco moto circolatorio, che pallano ad un moto intessino, e quindisi putrefanno. Vedi FEBBRE.

Ciò accade frequentemente dopo copiofe evacuazioni, o escessivo calore, dove tal è la fcarfezza degli fpiriti, che i folidi non hanno sufficienti vibrazioni per mantenere i fluidi nella loro dovura velocità.

In tali casi il posso è basso, e la carne è più fresca di quello, che dev' effere in istato naturale.

PUTRIDA Ulcera. Vedi l'articolo Uz-

PUTTANEGGIO.\*, Putagium, negli antichi nostri libri di legge, signisica la fornicazione per parte della Donna. Vedi FORNICAZIONE.

\* La parola è formata dal Francese putte, puttana; putagium, q. d. puttama agere — Quod autem generaliter folet die, puttagiam hæreditatem non adimit.; illud intelligendum, est de putagio matris; quia filius hæres legitimus est, quem nuptiæ demonstrant. Glanv. lib. 7. c. 12.

PUTURA \* un dritto preteso dai custodi delle foreste, e talvolta dai baillivi of hundred di avere gratis il vitto per sè, pe' Cavalli, e pe' Cani, degli abitanti, dentro il circuito della foresta,

dell' hundred, ec.

\* Johannes clamat unam puturam in prioratu de Penevostham, qui est quædam cella Abbatiæ de Eversham pro le & ministris, equis & garcionibus suis, per unum diem, & duas noctes, de tribus septimanis in tres septimanas, i. e. de vitualibus, ut & esculentis & potu. lentis, ad costas prioratus predicti indebite. Placit. apud Prefion. 17. Edv. 3.

¶ PUY , ( il ) Podium , città confiderabile, e molto popolara di Francia, nella Linguadocca, capitale d'un Distretto chiamato le Velay, con Vescovato foggetto immediatamente alla Sede Apostolica. Nel Territorio di questa città sono sparse le reliquie degli Ugonotti, detti Camifars , i quali nel principio di questo secolo sostennero coll'armi in mano l' Eresia contro le Truppe Regie, ma con successo infelice. La Città è piantata sopra il monte Anis, presso i fiumi Borne, e Loira; ed è distante 15 leghe al N. E. da Mande, 18 al N. O. da Viviers, 57 al N. E. da Tolosa, 112 al S per l' E. da Parigi. long. 21. 33. 21. lat. 45. 25. 2.

PUZZA, un odore spiacevole che esala da un corpo corrotto, o da altra cofa che offende il nafo, ed il cervello.

Vedi ODDRE.

Il fiato che puzza ordinariamente na-

fce dai polmoni mal fani, o dalle gingive scorbutiche, ec. Vedi FETORE.

La graveolenza delle narici'dipende da un' alcera profonda dentro il nafo, donde derivano croste feride ec. - La cagione di ciò, secondo Galeno, è un acre. putrido umore, che cala dal cervello su i processi mamillari.

PYANEPSIA. Vedi PIANEPSIA.

PYCNOSTYLUS, V. PICNOSTILO. PYCNOTICÆ Medicinæ. Vedi In-CRASSANTI.

PYGME. Vedi PIGME.

PYRAMIDALE corpus. V. CORPUS: PYRAMIDALIS, nell' Anatomia, denota un picciol muscolo dell' addome, che sta sulla parte bassa del redus. - Egli ha il nome dalla fua figura, e l'origine dal margine dell' os pubis , con una testa carnosa larghetta, dond' ei si va facendo a poco a poco più firetto, finchè va a finire in un picciol tendine rotondo nella linea alba ; calvolta quafi al bellico. Vedi Tav. Anat. (Myol.) fig. 1. D. 45. fig. 2. n. 31.

Questo muscolo è talvolta semplice, talvolta ha il fuo compagno, e talvolta

mancano entrambi.

PYRENOIDES. V. PIREHOIDE. PYRETHERUM, Vedi PIRETRO. PYRN , o PIRN , città d' Alemagna nella Mifnia, guardata da un buon Castello. \* L' anno 1756 quando il Re

di Prussia invase la Sationia, l' Elettore fi ritirò vicino a quella Città con 15 o 20 mila Uomini, e fece froate per lungo tempo a' Prussiani, ma per mancanza di viveri , fu costretto a cedere. \* Giace ful fiume Elba, ed è distante 2 leghe da Drefda. long, 31. 33. latit. 51. 5.

PYROTECH NIA. V. PIROTECNIA. PYROTICA, nella Medicina. Vedi

PIBOTICA.

PYRRHICHA. Vedi PIRRICA. PYRRICHIUS. V. PIRRICHIO.

J PYSECK, o PISECK, Città Reale di Boemia, nel circolo di Prachim, vicino al fiume Muldaw, ful fiume Ottwa. Fu presa d'assato dagl' Imperadore nel 1619. Ell'è distante 22. leghe al S. da Praga. long. 32. 18. lat. 49.14.

PYTHIA, nell'antichità, la Sacerdotessa d'Apolline, mediante la quale egli dava oracoli. Vedi Oracolo.

Si chiamava così dal nome di quel falso Dio, il quale avea il titolo di Apol. O Pythius, per aver egli ammazzato il serpente Pittone (Python), ovvero, come altri pretendono, and uso nosocome altri per che la causa della nuredinosa, i o oscolto, perchè la gente andava a sentire e consultare i suoi oracoli.

Questa Sacerdotessa avea da essere vergine pura. — Stava ella seduta sopra il coperchio di un vaso di bronzo, montato sur un treppiede; e di là, dopo un violento entusiasmo, dava i suoi oracoli, o piuttosso spiegava quelli del Diocciot, recitava pochi versi ambigui ed oscuri, il quali si prendevano per oracoli.

Tutte le Pythia, non parea, che avessero avuto lo stesso in Poesia, nè memoria sufficiente per ritenere la loro lezione. — Plutarco e Strabonefanno menzione di Poeti stipendiati inqualità d'interpreti di Giove, ec.

PYTHIA, O Giuschi; PITTII, erano giuochi folenni inflituiti in onore di Apolline, e in memoria di aver egli uccifo il ferpente Pittone colle fue frecce.
Vedi Giuschi.

Li Pythia fi celebravano in Macedonia, in un luogo detto Pythium. — Dopo i giuochi Olimpici erano questi i più famosi, ma erano più anzichi di quelli; perocché si pretende, che surono instituiti immediatamente dopo la sconsista del serpente. — Si celebravano ognidanni, verso il mese Elaphebotion, che corrispondeva al nostro mese di Febbrajo.

Li Pythia celebravanfi anche a Delphos; e questi erano appunto i più rinemati. — Una parte de' Poemi di Pindaro su composta in lode de' vincitori ne' giuochi Pittii. Vedi Pindarico.

I Critici sono divisi circa il satto del serpente Pittone. — I Poeti dicono, che Giunone saceva uso di lui per per-seguitare Latona, ed impedirla di recare: al Mondo Appolline e Diana, ch'ella avea concepiti di Giove; e che questa sosse appunto la ragione, perche Apolline lo uccise.

Strabone dice, che egli non era altroy, che un famofo villano, o malandrino detto Draco, di cui Apolline liberò il Mondo. — Dikinfon, nel fuo Delphi Phunicitantes, mantiene, che il Pytoni de' Greci fia il Typhon de' Fenicj; e che il Typhon de' Fenicj fia l' Og della Scrietura; e vuole, che Apolline, il quale: uccifelo, fia Giofuè.

PYXIS \* nautica, nella Navigazione: la buffola del marinaro. Vedi Bussola.

\* La parola è Greca, zugie, e significa: Litteralmente una scatola.

Prxis, presso gli Anatomici, dicesila cavità dell'osso, ch' è tra'i sanco e la coscia, cioé dell'anca. Vedi Acrta-BULUM.

FINE DEL TOMO DECIMOQUINTO.

## APPROVAZIONE.

Um justu Remi P. M. Philippi Boccadoro Inquisitoris Generalis S: Official ej Genuz & in Tomos Sextum, Septimum, Octavum, Nonum, Decimum, Uudecimum, Duodecimum, Decimum tertium, Decimum quartum, nec non Decimum quintum, animadverterim, correctionesque inibi ex more, & ex indictis mihi suis locis partim, partimq. ad soliorum Calcem noris appusitis, subjecerim, utilimum iterum, iterumque Amatoribus bonarum Artium, ac Scientiarum sore arbitror, si iidem denuò in lucem eant.

Ex Collegio S. Annæ Genuæ hac die xiv. Augusti 1774.

Fr. Joseph Scraphinus Coffianus ab Imm. Concept. Carm.
Discalc. S. Th. ex-Ledor, & S. Officie Consultor.

## IMPRIMATUR

Attenta supradicta attestatione.

Fr. Philippus Boccadoro S. T. M. & S. O. Genua Inquisitor Generalis.



1774. 24 Ottobre,

Per l'Eccellentissima Deputazione,

~ 7455

Si Stampi.

GIACOMO-FILIPPO DURAZZO.





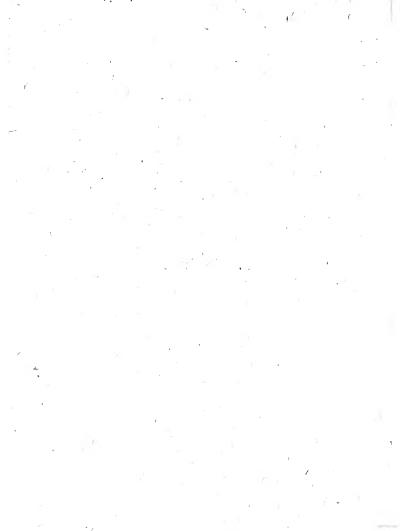

بن الرافق ا

。高い生ませんない。

auton.

